

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

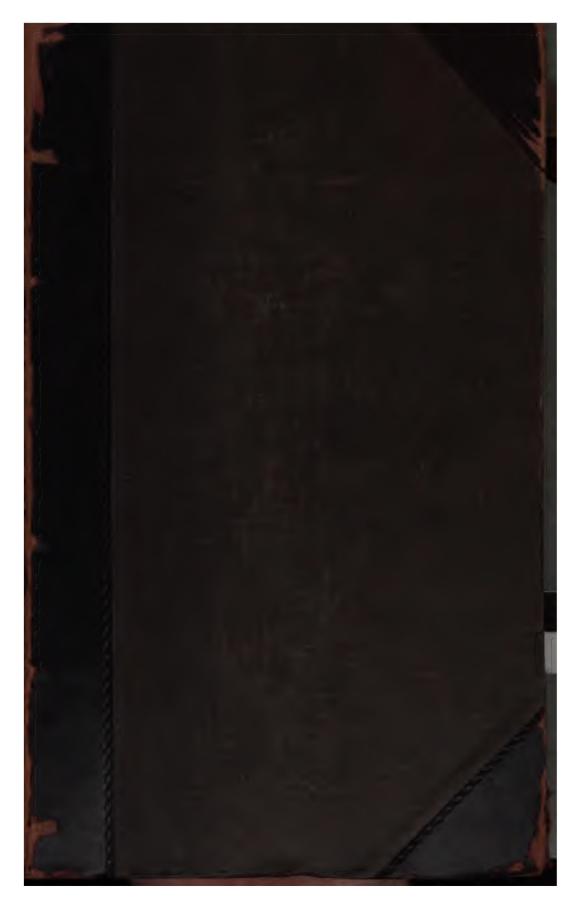



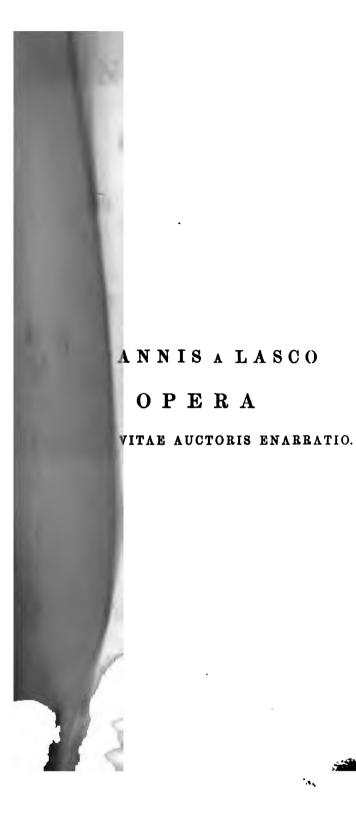



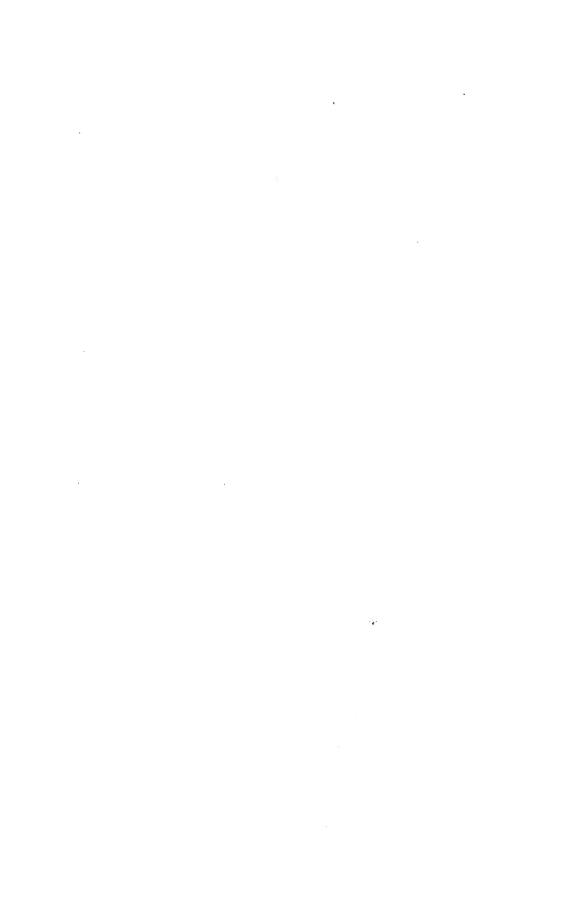

## JOANNIS A LASCO

## O P E R A

ACCEDIT VITAE AUCTORIS ENARRATIO.



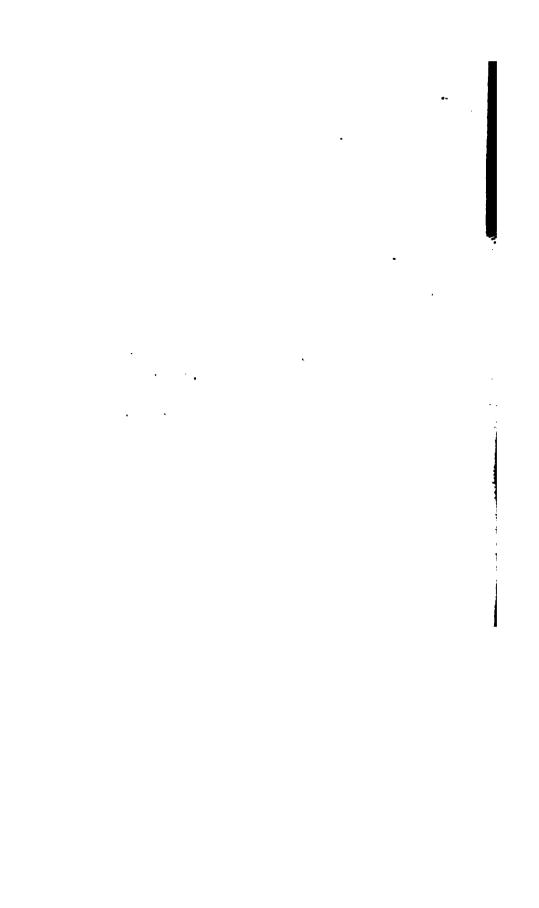







## JOANNIS A LASCO

## O P E R A

ACCEDIT VITAE AUCTORIS ENABRATIO.



•

.

# JOANNIS A LASCO

# OPERA

#### TAM RDITA QUAM INEDITA

RECENSUIT

### VITAM AUCTORIS

BNARRAVIT

A. KUYPER

TOMUS SECUNDUS.



AMSTELODAMI, HAGAE-COMITUM,
APUD FREDERIC. MULLER. APUD MARTIN. NIJHOFF.
1866.

110. i. 111

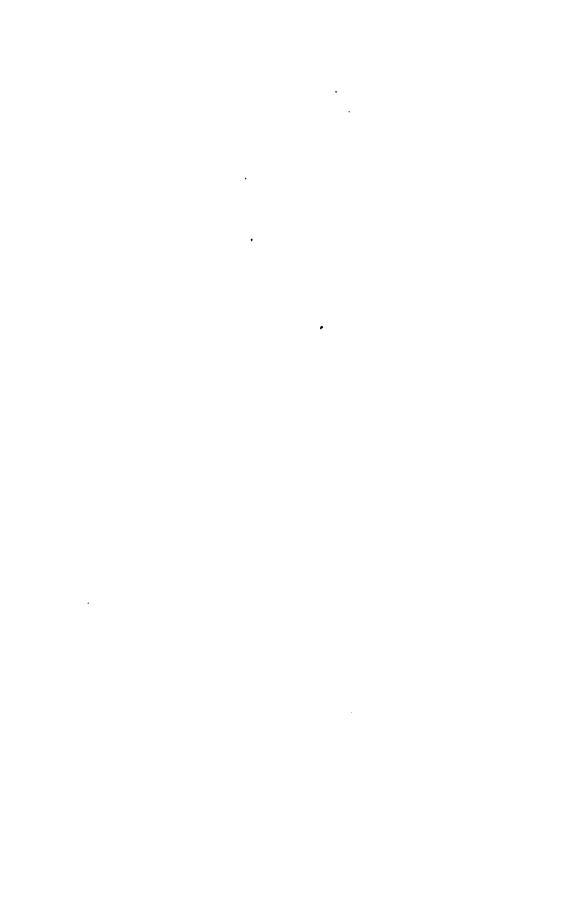

## JOANNIS A LASCO

# OPERA

TAM EDITA QUAM INEDITA

#### DUOBUS VOLUMINIBUS COMPREHENSA

COLLEGIT, AD FIDEM VETUSTISSIMARUM EDITIONUM,

UT ET CHARTACEORUM CODICUM EMENDATE

EDIDIT, COMMENTATIONEM CRITICAM

PRAEMISIT

A. KUYPER

VOLUMEN II.

# II. OPUSCULA LITURGICA ET SYMBOLICA.

## CONSPECTUS.

| 1.         | FORMA AC BATIO MINIST. ECCL. PER. LOND., 1555                                                                          | p. | 1   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 2.         | CONFESSIO ECCL. PEREGR. LOND. (textus lat, et flandr.), 1551.                                                          | ,  | 285 |
| 3.         | CATECH. ECCL. PEREGR. LOND. (textus flandr. c. vers. lat.), 1551.                                                      | *  | 34( |
| <b>4</b> . | Brevis Eccl. Peregr. Lond. Fid. Explos. (textus flandr.), 1553.  [text. lat. at 1555, legitur huius Tomi, p. 127—135.] | •  | 470 |
| 5.         | CATECHISMUS ECCL. EMDAN. (textus idiomate Frisiae Orien-                                                               |    |     |
|            | talis conscriptus, c. vers. lat.) 1554                                                                                 | ,  | 498 |

## F O R M A

#### AC RATIO TOTA ECCLE-

siastici Ministerii, in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesia: instituta Londini in Anglia, per Pientissimum Principem Angliae etc. Regem Edvardym, eius nominis Sextu: Anno post Christum natum 1550. Addito ad calcem libelli Priuilegio suae Maiestatis.

AUTORE IOANNE à LAsco Poloniae Barone.

Cum breui etiam (in Epistola nuncupatoria) calumniarum quarundam refutatione: quae falso aduersus ipsum, in Martiniani cuiusdam apud Bremen. Pastoris farragine inspersae habentur.

Psalm. 140.

Vir linguax, non dirigetur in terra: Virum iniquum, malum uenabitur ad praecipitium.

FRANCOFURTI AD MOENAM Anno MDLV. •

.

#### SERENISSIMO

#### EIDEMQUE POTENTISSI-

mo Principi et Domino, Domino Sigismundo Augusto, Dei gratia Regi Poloniae, Magno Lituaniae duci, Russiae, Prussiaeque totius, ac Mazoviae etc. Domino: Domino meo Clementissimo. Amplissimoque illius Senatui, et omnibus praeterea Regni Ordinibus: Dominis ac Patronis meis, pariterque et fratribus summa cum observantia colendis.

MAGNA est iampridem multorum querimonia, Rex Serenissime, Amplissimi Proceres atque Ordines Regni totius! non extare usquam plenam ullam Ecclesiastici totius ministerii formam seu descriptionem, quam praesertim certum esset, a primaeva illa post Apostolos Ecclesia unanimiter observatam fuisse. Enimyero si quae eiusmodi extaret (inquiunt), facile sane ad illam cuivis liceret omnino quam proxime accedere, in ea potissimum nostri nunc tem-(2 2a)poris Ecclesiarum restitutione, et tolli praeterca possent magnae multorum dissidiorum ac praejudiciorum occasiones. Atque haberi quidem sciunt multa, sub veterum Ecclesiae patrum nomine, quae huc magna alioqui ex parte pertineant, sed ea fere obiter carptimque attacta, atque ita varie etiam sparsimque tractata, adhaec pleraque supposititia esse vident, ut non facile se quisquam ex illis expediat, nedum ut certa aliqua ex iis forma aut facies Ecclesiastici totius ministerii colligi ullo modo sine contradictione constituique possit. Ego vero hanc talem querimoniam, non ineptam modo, sed plane etiam, hoc potissimum tempore, superstitiosam esse puto, neque temere id a nostris ita maioribus obiter carptim varieque ac sparsim literis mandatum esse statuo, sed singulari proculdubio divinae providentiae consilio, atque eam inprimis adeo ob causam, ut huius generis quaerimoniae omnes retunderentur. Ac primum, est sane hoc extra omnem controversiam positum, eam esse aeternam prorsusque immutabilem Dei Opt. Max. voluntatem, ut ipsum, non equidem ullis rationis nostrae (a 2b) consiliis humanisve traditionibus aut vetustatis ullius exemplis, sed sola duntaxat verbi pactique sui divini custodia atone obedientia colamus '). Alium vero cultum omnem quamlibet receptum speciosum plausibilem ac vetustum, in quo modo verbi pactique divini sui custodia atque obedientia manifeste commonstrari non queat. Apostaticum plane 2) et tam praeterea invisum Deo, quam est invisa ipsa Magiae impietas, denique et abominationem esse in oculis Dei statuamus. Iam vero novit Dominus Satanam in hoc esse totum, ab ipso primi usque Parentis nostri tempore, inque hoc studia ac consilia sua omnia et conatus omnes suos ponere, ut nos a divinae huius voluntatis suae obedientia modis omnibus abducat. Et novit item, illum id potissimum inter alia multa moliri, ut, ad elevandam scripturae sanctae autoritatem verbique in illa divini fidem, humanas persuasiones doctrinas ac traditiones omnes, quae aut sine verbo Dei aut ex detortis illius locis contextae sunt, quibus omnino modis potest, ornet provehat et commendet, sive per insignes autorum (a 3a) titulos et singulares praerogativas, sive per vetustatis nescio cuius fidem. sive per ementitum Ecclesiae praetextum, sive per novas quasdam revelationes novaque miraculorum genera, quae aut nullis omnino sensibus percipiantur, aut. si ullo modo percipiuntur, fidei interim analogiae reclament. Adhaec novit quoque Dominus nostram omnium, quicunque homines sumus, corruptelam, primi olim parentis nostri peccato in nos derivatam, qua fit, ut in rebus potissimum divinis humana nobis omnia, nessio quomodo, magis multo quam divina ipsa arrideant. Equidem si, nondum violata olim naturae nostrae integritate, ea iam fuit in Adamo, primo nostro parente, propensio, ut humanae (uxoris inquam suae) persuasioni obsequi mallet, quam Dei ipsius voci ac praecepto, quod gravissimam alioqui comminationem coniunctam habebat, - quanto magis iam nos huic malo obnoxios esse oportet sub naturae nostrae adnata nobis corruptela, sub qua non modo non affici rebus divinis, sed ne percipere quidem illa ex nobis ipsi ullo omnino modo possumus? nimirum, qui de (#8b) terra sumus, terrena duntaxat et sapimus et loquimur et amamus, neque, nisi tracti, ad divina nos coelestiaque erigere conamur. Quid! quod ne tracti quidem ingenium nostrum facile mutamus? sed nobis invitis etiamnum adhaerent per omnem vitam nostram pravi affectus nostri, qui nos, iam alioqui tractos, perpetuo interim ita transversos

<sup>1)</sup> Deut. 4. 12. Esa. 49. Mat. 25. Eze. 20. Iosue. 8.

<sup>2)</sup> Esa. 1. 80, 66, 1 Reg. 15.

agunt, ut nos plane ad nostrum interitum abrepturi hauddubie essent, nisi illos Dominus per Spiritus sui potentiam pro ineffabili sua misericordia in nobis cohiberet illorumque incitamenta aut sisteret exorta, aut, quominus exoriantur, arceret. Haec igitur omnia cum sint Domino Deo nostro longe perspectissima atque is nolit mortem peccatoris - nedum at sub nomine orthodoxorum Ecclesiae suae doctorum tendiculas nobis necti voluerit unquam — divinae proculdubio misericordiae ac providentiae consilium agnoscere in eo debemus, quod, quae prisci olim atque orthodoxi Ecclesiae doctores de forma ac ritibus Ecclesiastici ministerii monumentis suis prodita reliquerunt, ita sane carptim varieque ac sparsim tracta-(z 42)rint. ut in unam aliquam faciem, sine ipsorum contradictione, reduci haudquaquam possint: - atque ita rursum etiam tractarint, ut non praetermiserint ea, quae ad commendandam nobis Ecclesiastici ministerii dignitatem cultusque in illo divini puritatem, pro fidei suae mensura, intelligebant pertinere. Videmus quanta improbitate patrum autoritas passim urgeater in rebus dubiis perplexis prorsusque absurdis, quibus ipsimet Patres verbis disertis repugnant, et quidem in ils ipsis monumentis suis, de quibus nulla unquam dubitatio fuit. Videmus item, quanta nobis impudentia sub ementito Patrum nomine pleraque obtrudantur, de quibus illi nunquam omnino cogitarunt, imo quae cum germanis ipsorom libris consistere non possunt. Eius sane rei tot sunt exempla, ut nullus fere sit classicus Ecclesiae doctor, cuius nomen monasticis nescio quibus ineptiis non praetexatur. Atque inter alia minine sane obscurum eius rei documentum in nostro hoc etiam argumento habemus, nempe in utraque illa liturgia, quarum altera Basilii, altera vero Chrysostomi es · (a 4b) se iactatur, in quibus voces quidem autorum nonnullas, e libris illorum desumptas, agnoscimus, ad quem modam graculi quoque voces humanas reddere solent; caeterum ipsa autorum monumenta liturgias illas falsi manifeste convincunt. Neque dubiam est, nos fuisse habituros proculdubio liturgiam sub omnium simul Patrum nomine, parum impudentia nobis obtrusam, qua nunc Basilii illae et Chrysostomi liturgiae aeditae habentur, si non ita carptim varieque ac sparsim argumentum hoc a Patribus ipsis tractatum fuisset. Et, si ipsa Patrum autoritas (ipsis alioqui reclamantibas) ita nihilominus urgetur, ut gravi servitute Ecclesiam premat progressumque verae religionis remoretur, - quid futurum erat, si unanimi primaevae post Apostolos Ecclesiae consensu, in qua tamen ceremonias iam non prorsus superstitione sua caruisse videmus, certa aliqua Ecclesiastici totius ministerii forma constituta fuisset? Certe futurum erat, ut, etsi doctrinae Apostolicae reclamasset, nulla tamen Apostolicae doctrinae autoritate, ut nunc sunt tempora atque

illam in omn doctrinae Ecclesiasticae genere observari omnino oportere videmus. Ea vero cum non aliunde etiam colligi petique possit. quam unde fidem ipsam oriri hauririque oportere docemur - nempe ex verbi divini auditu, quemadmodum Paulus docet - certe, si in restituendis recipiendisque ac observandis (a 6b) cultus divini ritibus fidei nobis analogiam ante omnia, perinde atque in doctrina omni, observandam spectandamque esse fatemur, eadem sane opera fateamur necesse est, illam non aliunde petendam colligendamque esse, quam unde fidem ipsam peti haberique posse divino beneficio ab eodem ineo Paulo Apostolo audimus, nempe non ex hominum placitis traditionibusve ullis, multo minus ex vetustatis ullius praescriptionibus locorumve praerogativis, sed ex verbi potissimum divini auditu atque observatione. Et proinde in restituendis quoque recipiendisve aut observandis ritibus fidei nobis fontes potissimum intuendos esse, hoc est, ipsum verbum Dei, ut ad illud nostra demum omnia probemus: non autem ritus veteris Ecclesiae ullos, extra verbum Dei receptos atque usurpatos, etiamsi unanimi ét Patrnm simul ét Conciliorum cannium consensu instituti essent. Quae vero in priscis Ecclesiae ritibus verbo Dei consentanea habentur, in iis sane amplectendis, non tam ipsam Ecclesiae consuetudinem (quantumvis receptam ac speciosam) quam potius verbum (# 72) Dei sequimur, cui ritus illos inniti videmus; et quidem hactenus, quatenus illos ad Ecclesiae aedificationem pro temporum ratione facere constet. Ut enim in luce doctrinae ipsa sunt gradus quidam, iuxta quos ad perfectiora semper est progrediendum, ne aut infantibus cibum silidiorem forte, quam, ut ei transmittendo pares esse queant, aut adultioribus rursum lactis duntaxat potionem perpetuo offeramus — tametsi hic per omnem vitam nostram nonnisi ex parte et cognoscere et prophetare possimus - ita etsi cultus divini in Ecclesia ritus nunquam sane, dum hic vivimus, puri usque adeo esse possunt, ut non semper humanum aliquid adiunctum habeant, non tamen est semper immorandum receptis semel humanis ritibus, quos divinis alioqui institutionibus adiunctos proque temporum ratione usurpatos esse novimus, etiamsi illos cum publico Ecclesiae fructu observatos aliquandiu esse non ignoremus. Sed est danda opera semper, ut, quo nobis clariorem divinae cognitionis lucem per doctrinam Euangelii Dei beneficio affulsisse videmus, hoc etiam propius in restituendis cultus divini riti-(z 7b)bus ad puritatem Apostolicam in dies, sine praeiudiciis interim et cum pace Ecclesiae, accedamus. Hoc sane ab Apostolis ita factum legimus in tolerandis aliquandiu, deinde vero abrogandis Iudaicis plerisque ritibus, ubi iam omnibus propemodum post patefactam Euangelii lucem palam constarct, umbras illas Iudaicas cum luce hac amplius consistere

non posse. Hoc ipsum et Patres demum orthodoxi, alii post alios, faciebant, pro eo ac lucem doctrinae Euangelii magis ac magis sese diffundere passim, omnemque sive Iudaicam sive Ethnicam superstitionem lucis illius fulgore coargui propellique cernebant, donec Antichristiana Papismi tyrannis cornu suum attollere universamque religionem proculcare et divina pariter atque humana omnia sursum ac deorsum pro sua libidine miscere coepisset. Porro, ad quem modum negocii plurimum fuit ét Apostolis ipsis ét primaevae post illos Ecclesise Patribus in arcendis a vero cultu Dei abolendisque item, ubi semel receptae quoquomodo essent, tam Iudaicis quam Ethnicis superstitionibus (nimirum eius Iudaei quidem verbi divini umbram qualencunque. Gentes vero Philosophicas mundi huins rationes (a 82) pertinaciter obtendebant), neque in plebe tantum Ecclesiae, sed inter ipsos quoque Apostolos nonnunguam gravis incidebat disceptatio de Iudaicorum inprimis rituum abrogatione - quonam videlicet modo tempore aut loco abrogandi essent - id quod alioqui in Petri illa, ut alia taccam, a Paulo facta reprehensione liquido apparet. — ita ne nunc quidem mirum videri debet, post tantam praesertim universae religionis sub Papistica tyrannide deformationem, cultus divini omnis profanationem et ministerii totius Ecclesiastici adulterationem, si non in plebe tantum Ecclesiarum, quae doctrinam Euangelii sunt iam ex professo amplexae, sed inter praestantissimos quoque earum ministros non per omnia prorsus convenire possit circa notarum ac reliquiarum Papisticarum abrogationem, cum nihilo equidem minore, ne dicam maiore multo impudentia fastu ac pertinacia obtendi Papisticae impietati videamus verbi divini fucum, vetustatis praerogativam Patrumque item ac Conciliorum, denique et Catholicae Ecclesise autoritatem. quam olim unquam (z 8b) a Sacerdotum Principibus Scribis et Pharisaeis Moses ipse Prophetaeque omnes adversus Christum Dominum ac doctrinam illius obtendebantur. Quanquam autem neque sine gravissimis adversariorum clamoribus, neque item sine domesticorum offensione, cultus divini ritus facile unquam repurgari queant, non ideo tamen hic cessandum est, sed adnitendum nihilo minus, ut aliquem progressum semper, tam in doctrinae quam in cultus divini puritate promovenda, pro nostra virili faciamus, modo ut ab infirmiorum offendiculis (quod in nobis quidem est) caveamus. Ac fieri quidem non potest, ut nemo in nobis offendatur, etiamsi summam hic cautionem adhibeamus, cum ne Christus quidem ipse Dominus praestare id potuerit, quominus plurimi in ipso offenderentur, quem sane in mundo hoc semper arrixey survey ipsumque offendiculi lapidem et petram scandali esse oportet. Sed hoc nobis est cavendum ne temere nostraque ipsorum culpa infirmioribus offendiculum praebeamus. Qua sane in re praeclarum etiam in Christo Domino exemplam simul (6 12) ac documentum habemus, nimirum ut, quatenus insum vitasse offendicula legimus, hactenus illa nobis etiam vitanda esse statuamus. Porro quemadmodum dici vere omnino non potest. per Christum Dominum ullum omnino offendiculum datum esse, nisi si vach quoque illud, quod offendiculis datis adiunctum audimus, ad insum pertinere fateamur. — ita sane neque per doctrinam insius eiusve ministros (dum illi inhaerent) ulla etiam offendicula vere, utcunque tandem praetendantur, venire proculdubio possunt; modo ut palam constet, nihil usquam agi, quod non Christum Dominum autorem suum in verbo suo habeat, in quo nemo alioqui merito offendi aut debeat aut etiam possit. Priusquam igitur quicquam usquam novemus circa cultus divini in Ecclesia aliqua restitutionem, hoc nobis ante omnia est praestandum, si nulla offendiculorum culpa teneri volumus: Primum, ut palam toti illi Ecclesiae ostendamus, ea, quae amoliri cupimus, nullos omnino fontes legitimos in Christi Domini doctrina habere, quae quidem nobis sit per Prophetas ac Apostolos tradita, et proinde, ut omnem plantationem non (8 Ib) a Domino plantatam, eradicanda plane esse, utcunque tandem autorum suorum titulis vetustatisve aut consensus perpetui dignitate exornentur. Deinde ut claros ac perspicuos in Christi doctrina fontes eorum omnium publice commonstremus, quae, temporum iniuria abolita, veluti postliminio rursum restitui atque in usum denuo revocari optamus. Ita fiet enim, ut nemo omnino in tota illa Ecclesia aut ignorantiam aut infirmitatem, vere alioqui praetendere amplius possit. Frustra sane irnorantiam quis praetexat iis, quae publice docentur, et non est infirmitatis nolle, vel reiicere quae approbare non possis, vel amplecti, quae improbare non queas. Infirmitatis est, non posse, quod velis, bonum, quemadmodum Paulus docet. Caeterum nolle amplecti, quod negare non possis esse bonum, atque, eo rejecto, velle interim retinere, quod te a Domino plantatum non esse fateri oporteat, - id vero non tam est infirmitatis iam, quam contemptus potius, cui se alioqui Christus Dominus, non equidem medicando, sed plane excaecando atque ita demum perdendo etiam, venisse testatur; et adeo non moratur talium offen-(\$ 22)dicula, ut studio plerunque occasiones quaesiisse videatur, eos potissimum offendendi, qui suo contemptui infirmitatis excusationem Pharisaica hypocrisi sua obtendebant. Ab illorum igitur offendiculis et nos cavendum esse nobis intelligemus, quibus medicandis Christum Dominnm, prolata verbi divini sui luce, venisse audimus, hoc est, qui extra Christum Dominum doctrinaeque suae lucem nihil se omnino, quod ad divina attinet, videre ullo modo posse agnoscunt, atque, hac sola luce per Christum Dominum prolata. oculos protinus ad illam intendere pro sua infirmitate conantur, hanc unam expetunt, in hac conquiescunt, ad hanc unam referunt omnis, quaecunque undecunque in causa religionis proferuntur. Caeterum qui, exorta in Christo Domino luce non contenti, alias illi nessio quas, sive Patrum, sive Conciliorum peculiares lucernulas adiungere volunt, aut qui illas luci Christi Domini anteponunt, — his sane excaecandis cum Christum Dominum venisse non ignoremus, equidem illos tanti facere non debemus, ut propter cos Christi Domini lucem ( $\beta$  2°) tam in doctrina, quam in publico cultu ipsius, proferre infirmioribus (qui illam expetunt) ullo modo cunctemur, ne dicam detrectemus.

Haec ergo nobis etiam consilii nostri ratio fuit in restituendis cultus divini ritibus totaque adeo ministerii instauratione, postesquam divino beneficio Ecclesiam nobis per pientissimum Principem atque acterna dignum memoria. Eduardum, eius nominis sextum. Angliae etc. Regem, concessam haberemus. Cupiebat Rex ille Sanctissimus ita restitutam, quoad eius fieri posset, in universo Regno suo omnem plane religionem, ut nulla fere alia de re pro aetate sua sollicitus magis esset. Adhibebat in eius rei consilium, quos pietate eruditione ac iudicio aliis antecellere intelligebat, inter quos praecipuum habebat Thomam Cranmerum, Cantuariensem Archiepiscopum, virum praeter insignem eruditionem ac pietatem ea quoque ingenii dexteritate prudentia ac morum gravitate praeditum (quae interim summam comitatem ac modestiam conjunctam habebat), ut haec omnia simul in illo sine magna profecto (\$ 32) admiratione nemo facile intueri posset. Huins igitur hortatu cum ego quoque per Regem illum vocatus essem et leges quaedam patriae obstarent, quominus publici potissimum cultus divini ritus, sub Papismo usurpati, pro eo ac Rex ipse cupiebat repurgari protinus possent - ego vero pro Peregrinorum Ecclesiis sedulo instarem — ita demum placuit, ut ritus publici in Anglicis Ecclesiis per gradus quosdam, quantum per leges patriae omnino liceret, repurgarentur: Peregrinis vero hominibus, qui patriis bac alioqui in parte legibus non usque adeo tenerentur. Ecclesiae concederentur, in quibus omnia libere et nulla rituum patriorum habita ratione, iuxta doctrinam duntaxat atque observationem Apostolicam instituerentur; ita enim fore, ut Anglicae quoque Ecclesiae ad puritatem Apostolicam amplectendam unanimi omnium regni ordinum consensu exciturentur. Eius vero consilii Rex ipsemet pro sua pietate praecipuus non autor tantum, sed etiam propugnator fuit. Etsi enim id in Senatu Regio omnibus propemodum placeret, ipseque Cantuariensis Archiepiscopus rem modis omnibus pro-(8 8b)moveret, non deerant tamen, qui id moleste ferrent adeoque et reluctaturi fuerint huic instituto Regio, nisi Rex ipse, non tantum autoritate

sua restitisset, sed productis etiam instituti huius rationibus conatus corum repressisset.

Concessis itaque Peregrinorum Ecclesiis et quidem ea lege sen libertate potius, ut in illis omnis iuxta doctrinam atque observationem Anostolicam instituerentur, cura illarum mihi Regia et Senatus autoritate committabatur iubebarque mihi collegas asciscere, quos ei ministerio antissimos esse judicarem, ut illorum nomina Regio Diplomati insererentur. Quod ubi factum esset nosque iam diploma Regium haberemus. et videremus candem plane conditionem Diplomati ipsi disertis verbis insertam esse: cognitam ita haberemus mentem hac in parte et Maiesutis Regiae et Senatus ipsius: praeterea sciremus magnam esse omnium piorum de nobis in novo hoc nostro ministerio expectationem: denique moneremur etiam, ut non tantum propter ministerii nostri fidem (quam tamen in prospectu nostro semper et ante omnia habere deberemus), sed propter adversariorum quoque dolos (\$42) diligenter caveremus, ne quid omnino in nostris institueremus Ecclesiis, quod doctrinae atque observationi Apostolicae non proxime responderet, nimiram si quid aliter institueremus, excidisse iam a facta nobis Ecclesiarum concessione videri possemus, qui conditionem slioqui nobis praescriptam inobedientia nostra violassemus, - haec ita, inquam, cum se haberent omnia, nostri sane esse officii existimavimus, ut praescriptam nobis conditionem, per se alioqui iustissimam, modis omnibus pro nostra virili sequeremur. Ne quid autem praecipitanter in re tanta ageremus, initio nihil aliud studuimus, quam ut Ecclesiae per publicas, tum Germanicas tum Gallicas, conciones colligerentur inque catalogos referrentur nomina omnium, qui sub alterutra Ecclesia censeri vellent. Crescente autem indies magis ac magis utraque Ecclesia, utrobique ctiam Seniores sive Presbyteri atque item Diaconi constituebantur, ut illi quidem gubernandae nobiscum et cum collegis nostris alterutrius Ecclesiae curam sustinerent: isti vero colligendis ac dispensandis Eleemosynis pracessent. Mox (β 4b) communi assensu omnium utriusque Ecclesiae ministrorum ac Seniorum aedita est fidei publica professio, cuias potissimum nomine Ecclesiae ipsae colligebantur, atque hace explicabatur in publicis concionibus, ut ab omnibus intelligi posset. De instituendis vero cultus divini ritibus suspensa aliquandiu deliberatio fuit, donec populus doceretur, rituum varietate non scindi Ecclesias: hos enim temporarios esse atque Ecclesiarum aedificationi pro locorum ac tempornm ratione servire oportere. Non eandem abique Ecclesiis omnibus esse libertatem repurgandi protinus omnia, atque alicubi sine magno turbarum metu vix quidquam mutari posse. Praestare autem, aliquam Ecclesiarum restitutionem haberi, quam nulhm, etiamsi quaedam inviti ferre cogamur. Proinde gratulandam esse

libertatem iis, qui illam adepti essent, sed et illos in omni charitate ferendos iuvandosque esse, qui, quo vellent, per temporum iniquitatem eluctari adhuc non possent. Horum ita visum est pluries ac diligenter moneri Ecclesias, priusquam de ritibus ullis instituendis quidquam om-(8 5°)nino statueretur, ut illorum diversitas neque Anglicas postes Ecclesias offenderet et nostras item in servandae cum illis societatis officiis nihilominus retineret. Postea rituum forma quaedam conscribebatur, et. priusquam institueretur, coram Ecclesia tota per partes suas explicabatur scripturarumque testimoniis confirmabatur, facta etiam potestate omnibus, ut nos amanter admonerent, si qua parte sibi quispiam satisfactum non esse existimaret. Ita vero iam edocta Ecclesia, ut neque scissionem aliquam fieri intelligeret propter rituum varietatem et certa esset etiam nihil sibi observandum esse, quod doctrinae atque observationi Apostolicae non proxime responderet. ventum est tandem ad rituum quoque nostris Ecclesiis peculiarium institutionem. In quibus interim aliquam etiam varietatem inter nostras ipsorum Ecslesias retinuimus, exiguam quidem illam, et quae non cuivis esset conspicus, sed quae indicium tamen faceret, suam cuique Ecclesine libertatem hac in parte constare. Eam porro ita parvam varietatem prosequuti hic undequaque non sumus, nisi sicubi (6 5b) id res ipsa visa est postulare, sed Germanicae potissimum Ecclesiae ritibus conscribendis operam dedimus, quod et illa a me id peculiariter peteret, et ego familiarius in illa etiam propter maiorem linguae usum versarer. Quicquid autem huius est, humilius quidem esse agnosco, quam ut sub Tune Maiestatis nomine in publicum exire debuerit: videbar mihi tamen haudquaquam temere facturus esse, si hoc ipsum, quale quale est, Tuae inprimis Maiestati, deinde Amplissimo Procerum Tuorum Senatui atque omnibus adeo Regni Tui Ordinibus dedicarem. Primum enim debiti ipsa mei erga Te patriamque meam ratio a me id iure quodam suo flagitare iampridem videtur. ut meum in Vos studium atque observantiam aliquo meo eiusmodi officio contester, quo palam fiat (etsi a nostris istic ventrispiritalibus indignissime sum tractatus perque illorum tyrannidem peregre vivere cogor), nihil me tamen ideo unquam de fide observantiaque in patriam meam remisisse, sed id semper in votis habuisse atque etiamnum habere, ut. si ullo modo queam, patriae meae obsequi prodesse et gratificari cupiam, qua-(\$ 6a)tenus id quidem tuta mea conscientia inxta Domini Dei nostri voluntatem mihi liceat, cumque eo nunc sint loco res meae, ut praeterquam scribendo patriam a me meam iuvari aliter non posse videam, pro officio meo me facere puto, si quod pro mea tenuitate possum, praestare id etiam coner. Deinde huc me invitavit Tuae Maiestatis praedicata multis, et mihi ex parte

cognita etiam elementia atque erga veram religionem propensio quaedam, quam equidem in viris praesertim Principibus non commendari modo, sed magis ac magis indies etiam ex verbo Dei excitari conveniat. Ad haec mihi animum quoque addiderunt, quae istine ét per literas multorum ét per nuncios etiam adferuntur, nempe omnium fere animos, Antichristianae iam tyrannidis alioqui pertaesos, tanto istic amplectendae doctrinae Christi studio in eius Euangelio accensos esce, ut Tuam Maiestatem in publicis regni Comitiis eo ipso nomine unanimiter ab universo Nobilium-omnium virorum Ordine appellatam esse audiamus, eoque plane, quod felix faustumque sit! spectare om- $(\beta$  6b)nia, ut spes sit brevi et istic expectandam esse per Dei gratiam Ecclesiarum restitutionem.

Huc vero cum labor omnis noster in hoc libello nostro inprimis pertinent et alicui forte usui esse etiam possit, non abs re me facturum indicavi, si illum toti mese Patrise sub Tui nominis patrocinio assignarem. Atque est res sane digna summa piorum omnium gratu-Ltione, sicubi Regnum Christi Domini in doctrina sui Euangelii reforescere audimus; sed summa tum demum etiam diligentia ac cirsimspectione opus est, ne sub praetextu ac fuco Euangelii, aut novam rursus aliquod tyrannidis genus invehatur, aut sectis aliqui omnibus, atque ita demum Atheismo ctiam, fenestra aperiatur, ad quem nunc maxima fere hominum pars nescio quomodo inclinare videtur. Haec sunt namque Satanae artes, ut, qua parte se id, quod cupit leonina, quod dicitur, efficere non posse videt, vulpinam sibi protinus assumat, hoc est, si aperta vi Christo Domino repugnare non queat, sectator quoque et ipse Euangelii atque etiam praeco illius videri velit, quo tandem fraudulentius nego-(β 7a)tium suum agat. Ita equidem cum Papismi impietatem magis notam esse iam videt, quam ut vel excusari revera ullo modo vel etiam dissimulari possit, aegre quidem illam patitur aboleri, atque adeo non praetermittit quidquam, quod ad eam tuendam ullo prorsus modo pertineat, sed quia intelligit ciuturnam esse non posse eius defensionem, incipit et ipse Papismum ter suos quosdam accusare; sed huc spectat interim, ut vel tyrannidem tyrannide commutet proque uno illius capite multa obtrudat, vel. adducta in odium Papistica tyrannide universam simul etiam Ecclesiae gubernationem, inprimis vero legitimum in illa ex verbo Dei disciplinae usum, invisum modis omnibus reddere inque Papisticae tyrannidis parte statuere atque ita demum malorum omnium licentiam atque impunitatem inducere conetur. Vidimus sane iam minine obscura utriusque istius conatus initia, et quidem iis potissimum locis, quibus doctrina Euangelii iampridem insigniter praedicata fuit. Nimirum verissimum est, quod vulgo dici solet, Satanam nusquam alibi maiore constu sacella sua erigere. (8 7b) quam ubi Christo Domino templum instrui videt. Videmus multis iam decerni parem cum Apostolis ac Prophetis in doctrina religionis tradenda autoritatem, quae sola res omnibus omnino sectis ac dissidiis occasionem dedit omnemque adeo tyrannidem in Ecclesiam invexit. Videnus e regione rursum, multos sibi permittere quidquid omnino libet, staue adeo aversari omnes sive privatas sive publicas admonitiones omnique Ecclesiarum indicia, ut liberum plane atque impune esse velint, quidquid omnino doceant. Atone utrobique interim praetexitur Euangelium, cum non alia res magis Euangelio adversetur. Hic utrobique igitur magna opus est diligentia ac circumspectione, ut uterque hic Satamae conatus circa religionis instaurationem reprimatur. Cumque non alia ratione ulla aut melius aut etiam facilius reprimi possit, quam legitima Ecclesiarum gubernatione, quam autore spiritu sancto ab Apostolis institutam atque observatam legimus, per ministerii Ecclesiastici diligentem ac fidelem administrationem, nosque ad illam, quantum omnino potuimus, proxime in libello hoc accedere co-(\$ 8.) nati simus, - putavimus, operam qualemounque hanc nostram patriae quoque nostrae non inutilem fore. Postremo, quoniam gravissimis, sed iisdem etiam iniquissimis quorundam calumniis ac praeiudiciis, doctrinam ministeriumque ac nomen nostrum gravari praeter meritum nostrum videmus, qui sibi veluti novi quidam Catones e coelo nescio quo delapsi esse videntur, ab istorum sane calumniis, doctrinae nobis ministeriique nostri fidem ac nominis item existimationem apud Tuam imprimis Maiestatem patriamque simul meam vindicandam esse putavi libelli huius nostri testimonio, qui doctrinae alioqui ministeriique nostri fidem, quam pro nostra tenuitate praestare potuimus, non obscure, uti spero, contestabitur, et Diploma Regium, illi ad calcem adiunctum, tuebitur nominis nostri existimationem. Quanquam autem certo confidam fore, ut nostra hac in parte innocentia Catonum istorum omnium praeiudicia maledicendique impotentiam ad extremum pudefaciat atque infamet per gratiam Dei, visum est tamen hic obiter nostram innocentiam Tuae Ma-(88b)iestati et piis omnibus approbare.

Duo sunt, quorum nomine potissimum a Farraginum nescio quarum fartoribus (si Superis placet!) ét accusamur simul ét condemnamur. Alterum quod in Ecclesiastico ministerio Dei ipsius opus proprium in ministri opus non transferamus. Alterum, quod in coenae Dominicae elementis realem, ut vocant, corporis et sanguinis Christi delitescentiam iuxts naturalem ipsius subsistentiam non statuamus. Hic vero clamatur: o coelum! o terra! Alioqui si hic assentiremur, protinus sanctissimi ac terque quaterque Euangelici et orthodoxi haberemur. Nos porro nullius nos hic novi dogmatis vel autores vel sectatores

esse dicimus, sed tradita ab aliis nova quaedam dogmata immoderatamque illa tuendi pertinaciam, cum inquissimis praeiudiciis coniunctam. accusare nos profitemur, et quidem id facimus ea mansuetudine ac modestia, ut rem quidem non dissimulemus, quemadmodum sane non debemus, sed neminem proscindamus interim, nedum ut quenquam omnino controversiae huius nomine damnemus, imo vero hono-(2 la)rem etiam iis, qui a nobis dissentiunt, libenter deferimus, qui in Christi Ecclessia piis omnibus deferri consuevit; et de omnibus, quae nos offendunt, iamdudum expetimus pia sta et Christiana, sive privata sive publica, colloquia, nostraque omnia legitimis ex verbo Dei Ecclesiarum iudiciis ultro subiicimus. Interim vero Catonum istorum censura a Christi Ecclesia (si furiis placet!), denique et a focis ipscrum excludimur ac diris omnibus devovemur, nisi quod efficere id non possunt, ut non alium adhuc iudicem habeamus, ante cuius tribunal olim, tam ipsos omnes quam nos, sisti ipsorumque omnia, quibuscunque tandem Syncretismis communita, perinde nihilominus atque nostra, oporteat approbari. Iam quominus in Ecclesiastico ministerio Dei solius proprium opus ministri operi ullo prorsus modo adscribamus. Pauli Anostoli doctrinam obstare dicimus, qui, etsi denuo se Galatas parturire. Corinthios item atque Onesimum genuisse testetur ad commendandam in suo ministerio divinae virtutis efficaciam. tamen. ne opus Dei in ministrum ullo modo transferat. (~ 1b) opus Dei a ministri opere discernit, et plantationem duntaxat atque rigationem ministris attribuit (externam videlicet plantularum culturam), ut ita demum Deum per ministros ét plantare ét rigare ad salatem fideles intelligamus, ministrosque Dei hac in parte συγεργούς agnoscamus. Caeterum dandi incrementi opus ita soli Deo proprium facit, ut ab illo ministros ipsos prorsus excludat. Neque enim omnes eos, qui et rigant et plantant, prae eo qui incrementum solus dat, nihil esse pronunciasset, si ulla omnino dandi inerementi pars in ipso ministri opere quoquomodo posita esset aut ab ipso ullo prorsus modo penderet. Rursum, quominus in coenae Dominicae elementis, Pane inquam et Vino, realem illam, ut vocant, corporis et sanguinis Christi delitescentiam iuxta naturalem eorum subsistentiam statuamus, eas adferimus causas, quod doctrina haec cum mente totius scripturae pugnat neque fidei analogiae respondeat, cum catholicae item Ecclesiae consensu non consistat et citra Christi Domini contumeliam retineri non possit. Quae quidem omnia bona iam ex parte (2 2a) ita se habere ostendimus, et clarius adhuc, si Dominus volet, per eius gratiam ostendemus: aut, si id non possimus, cedere ultro volumus meliora docentibus ex verbo Dei, si modo ad legitimum aliquod colloquium admittamur. Hoc vero tantum est, ut Catones nostri aqua

nobis et igni interdicendum esse putent. Accusant nos in suis farraginum centonibus, quod Ecclesias perturbemus. Sed si accusasse nova suspectaque dogmata (et quidem sine conviciis aut praejudiciis ullis) est perturbasse Ecclesiam, non immerito sane Papa utrosque nos turbarum accusabit. Si usque adeo illis intolerabile videtur, dogmata insorum accusari, ut nos ad nulla colloquia velint admittere, facile et nos in universum omnes ad eundem modum arcchit Papa ab omnibus colloquiis, dum recepta iampridem magno multorum consensu insius dogmata anticorus. Si vero id in parte tyrannidis Antichristinge ponimus, cur nobis id ipsum usurpamus, quod in Papa omnes unanimiter damnamus? Dicunt Catones nostri, se in Papistica tyrannide accusanda scaui doctrinam verbi Dei. Fate-(~ 2b)mur id quidem esse verum, ntm et nos eandem ob causam Papismum accusamus, sed et in accusandis ipsorum dogmatis id ipsum nos facere affirmamus. Negant illi verbum Dei a nobis stare, et proinde indignum esse, ut ad colloquium admittamur. At vero ad eum plane modum etiam Papa a nobis utrisque verbum Dei stare negat, atque ob hoc potissimum nos, ut seductores, a conciliis arcet. Quid vero! id sibi arrogabunt Catones nostri, quod ipsimet in Papa accusant? Queruntur se hacrescos a Papa non auditos damnari, et interim ipsimet nos non auditos condemnant. Sed dicunt, doctrinam nostram iamdudum multorum Conciliorum calculis damnatam esse, et proinde nulla amplius egere examinatione. Itidem vero et adversus ipsorum doctrinam profert Papa, qui et Vercellensis et Turonensis et plurium Romanorum et ad extremum Constantiensis Conciliorum decretis transsubstantiationem suam comprobatam, et proinde Catonum quoque nostrorum doetrinam perinde atque nostram, damnatam esse ostendit. Caeterum Alexandrini contra nos Concilii autoritatem sub Cyrillo proferunt, Cyril-(2 34)lumque doctrinae suae propugnatorem faciunt. Nos vero id vanissimum esse dicimus. et doctrinam ipsorum, cum ab eodem ipso Cyrillo infinitis locis, tum vero etiam ab omnibus orthodoxis primaevae post Apostolos Ecclesiae Patribus, continua successione unanimiter oppugnatam esse affirmamus, id quod brevi per Dei gratiam, non equidem nostris sed ipsorummet autorum verbis, neque verbis solum (ne detruncata videri possint), sed plenis illorum sententiis ac rationibus demonstrabimus, - unde demum facile apparebit, qua fide Catones isti farragines suas Patrum testimoniis infarciant. Agnoscunt quidem veteres, Panem coenae esse corpus Christi, quatenus alioqui corporis nomen in verbis Christi Domini de pane praedicari docent. Idem vero et nos libenter una cum illis agnoscimus, imo diserte profitemur, tam vere Panem coenae esse corpus Christi, quam vere Christus Dominus alibi carnem suam cibum nostrum esse testater, quae aliqui nostra doctrina ita olim primario Bremensium Pastori satisfecit. ut illius nomine suam mecum societatem Ecclesiasticam, ( 3 coenae Dominicae usu ipso, sit publice contestatus. Sed quid boc interim ad eam. quam isti somniant, delitescentiam, de qua sane nullus veterum quidquam cogitavit. Agnoscunt item veteres corpora nostra. Christi Domini carne seu corpore, in spem resurrectionis et vine acternae ali, id quod nos quoque cum illis indubitato credimus, sed its se hic Patres ipsimet explicant, ut perspicuum sit, nihilo sane magis corporum hanc nostrorum per Christi corpus alimoniam, ad hanc Catonum nostrorum delitescentiam pertinere, quam corporis de Pane in verbis Christi praedicationem pertinere constat. Si de Papae locauntur conciliis, diximus in illis ipsorum perinde atque nostram doctrinam damnatam esse. Quodsi ipsi decorum sibi esse putant, se ab illis conciliis damnatos esse, cur non et nos eandem ipsam condemnationem in laude nostra poneremus? Si de suis inter sese Smeretismis loquuntur, facile illis est (nemine qui dissentiat admisso, me dicam vocato atque audito) quidquid libet statuere, atque ita deman encomium canere. Certe ( 4) nullum unquam de Sacramentaris hac controversia iustum alioqui colloquium institutum esse constst, practerquam Martburgi, Illustriss, Cattorum Principis auspiciis, anno post Christum 1529, in quo sone tantum abest ut sit damnata nostra doctrina, ut ab utraque parte sit consentienter recepta et approbata, cui et nos libenter assentimur. Quia vero Thrasones quidam in eo ipso colloquio palmarium se nescio quod adversum nos obtinuisse, nostramque doctrinam pudefactam esse iactant, caput ipsum conventionis Martburgensis de coena Domini addere hic libuit, ut vanitas atque impudentia Thrasonum istiusmodi omnibus conspicua esse possit. Est autem caput hoc numero quintumdecimum eius ipsius conventionis, quod et Germanica lingua (ut est aeditum) et latine deinde versum sic habet, cui equidem maior fides, quam privatis alioqui cuiusquam scriptis haberi debet.

# Vom Sacrament des leibs und bluts Christi.

15. Glauben und halten wir alle, vonn dem Nachtmal unsers Herrn Jesu Christi, dass man beyde gstalt (nach der innsatzung Christi) brauchen sol. Dass auch die Messe nicht ein werck ist, daut einer dem andern, todt oder lebendig, gnad erlange. Dass auch

II.

# De Sacramento corporis et sanguinis Christi.

15. Credimus et (y 4b) profitemur omnes, de coena Domini nostri Iesu Christi, usum illius sub utraque specie iuxta Christi institutionem observandum essc. Quodque Missa non sit ullum eiusmodi opus, quo alter alteri quisquam, sive mortuo sive vivo,

das Sacrament des Altars, sei ein Sacrament des Warenn leibs unnd bluts Jhesu Christi. Unnd die Geustliche niessung des selbigen leibs und bluts, einem jeden Christen fürnemlich von nöten. Dessaleichen der brauch des Sacraments (wie das wort) von Got den almechtigen gegeben und geordnent sei, damit die schwachen gewissen zu alauben zu bewegen, durch den heiligen geist. Und wiewol wir uns (ob das war leib unnd blut Christi leiblich im brot und wein sei) diser zeit nicht vergleichet haben, so soll doch ein teil gegen dem andern Christliche lieb (so ferr jedes gewissen immer leiden kan) erzeigen, und beide teul Got den almechtigen fleissig bitten, dass er uns durch seinen Geist den rechtenn verstand bestedigen wöll. Amen.

> Martinus Luther. Iustus Ionas. Phil. Melanhthon. And. Oseander. Steph. Agricola.

gratiam consequi possit. iterum Sacramentum altaria a Sacramentum veri corporis et sai guinis Iesu Christi. Et quod es spiritalis eius ipsius corporis sanguinis sit uniquique Christian homini inprimis necessarius. A hace quod usus huius Sacramen (perinde. atque ver-(y 5a)bum in sum) a Deo Optimo Maximo s institutus atque ordinatus ad e citandas ad fidem infirmas bom conscientias per spiritu sanctum. Quanquam autem inte nos hactenus non plane potu convenire, num verum corpus verus sanguis Christi pani vino corporaliter insit, debeh nihilominus tamen utraque par altera erga alteram declarare Chr. stianam charitatem, quatenus i omnino cuiusque conscientia ferr potest. Et utraque pars Deum Or timum Maximum diligenter prece bitur, ut is nobis per spiritus suum verum eius rei intellectur constabilire dignetur. Amen. (25)

Ioan. Brentius.
Ioan. Oecolampadius.
Huldricus Zuinglius.
Martinus Bucerus.
Caspar Hedio.

Hace sane est Martburgensis conventio, sub illud ipsum tempu aedita, in qua ostendi aliquod vellemus, quo doctrinam nostram pude factam esse Catones nostri iactant, quasi vero ipsa conventionis verb (nobis etiam tacentibus) non satis testentur, eos, qui a nostra tun doctrina abhorrebant, et nostrae doctrinae assensos esse, dum spiri tualem corporis et sanguinis Christi esum, quem nos urgemus, inpri mis commendant, et de sua dubitasse, dum non solum illam non approbarunt, sed Christianam utrinque charitatem inter sese pacti, preces ctiam communes pro vero controversiae intellectu instituerunt

Caeterum non est nunc instituti nostri ista persequi, tantum hacc ita stingere paucis volui, ut omnes intelligant vanissimum esse, quod artores isti suarum farraginum de convicta erroris adeoque et dammta nostra doctrina, et quidem legitimis Ecclesiarum iudiciis, nugantr. Isctant item et conventum Schmalcaldiensem, sed in quo tanundem habent. auod de doctrinae nostrae (2 6a) condemnatione proferre possint. Constus quidem est illic vir sanctae memoriae Martisas Bucerus, productis quibusdam dicendi formulis, conciliationem querere, sed, cum paucos nostrarum partium adesse videret, rem ommem in aliud tempus suspendi curavit, facta interim conciliationis me, si praeter Augustanae confessionis capita nihil exigeretur. Quid vero et hic est, obsecro, quod doctrinam nostram ullo modo damnatam esse, videri possit? Et tamen istiusmodi fumis explent suas farngines Catones nostri, ne nihil videlicet habere videantur, quo cauam suam, iam alioqui inclinantem, sustentent. Cacterum illis superest adhuc Sacra (quod dicitur) Anchora, Augustana confessio; ad hanc enim, ubi nihil aliud superest, recurrere solent et tanti illani faciunt, ut non desint inter ipsos, et quidem non postremi, qui dicant, se malle de Pauli insius Apostoki, quam vel de Lutheri, vel de confessionis Augustanae doctrina dubitare. Nos vero doctrinam Augustanae confessionis, ut debemus, plurimi facimus, sed cum doctrina Prophetica atque Apostolica non acqua-(y 6h)mus, neque ullo modo sequandam esse putamus. Interim tamen non videmus, quidnam in controversa hac sua delitescentia adversus nostram doctrinam ex insa Augustana confessione proferre possint. Verba confessionis Augustanae de coena Domini sic habent: "De coena Domini docent, qued cum Pane et Vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini." Hoc ipsum vero et nos agnoscimus, sed negamus id totum quidquam omnino ad Catonum nostrorum delitescentiam pertinere. Cum enim cadem insa confessio, ubi de Sacramentorum usu loquitur, discrtis verbis testetur, nos eam gratiam, quam Sacramenta significant, fide ipsa percipere, cadem sane opera, fidei nostrae duntaxat illam offerri atque exhiberi fatetur. Porro fides eam delitescentiam, quam fartores isti propugnant, adeo non requirit, ut ne admittere quidem possit, quemadmodum Paulus docet. Tantum abest igitur, ut nobis Augustana confessio opponi quoquomodo possit. ut illam pro nobis etiam, contra Catones nostros, facere con-( $\gamma$  7a) stet. Nos enim id semper professi sumus atque etiamnum profitemur, fideles omnes, dum coenae elementis participant iuxta Christi institutionem, simul quoque ver ad salutem acternam communicare vero etiam corpori et sanguini Christi. Quare ne in Augustana quidem confessione habent quidquam Catones nostri, quod doctrinae nostrae

merito opponant. Neque dubium esset, facile induci posse doctrinae consensionem (quemadmodum eins rei spem Bucerns olim in conventa Schmalcaldiensi faciebat), si praeter Augustanam confessionem nihil exigeretur. At vero Catones nostri rem suis farraginibus indignam plane esse putant, si vel pilum unum ab eo discedant, quod facta inter sese conspiratione tuendum sibi semel quo iure quaque iniuria sumpserunt, destitutique scripturae praesidiis causam suam calumniis et maledictis fulciunt. Venantur omnes nostra depravandi occasiones. ut populo suo (cui nostrorum omnium lectionem interdicunt) fuenm faciant, nos inter nos non consentire, eo quod unam atque candem rem varie explicemus, quasi vero non inde potissimum constet, firmissimam (2 7b) consensionem esse, ubi, re varie exposita, cadem nihilominus sententia, et quidem iuxta usam ac mentem scripturae, unanimiter retinetur et comprobatur: nimirum hoc artificiose faciunt, ut. dum sua se probare non posse vident, nos nescio cuius discordias insimulent, ne suam nobis causam approbare cogantur. Ad cundem vero modum etiam culpam, in qua ipsimet haerent, reiicere in nos conantur. Dicunt per nos violari fidem verborum Christi, quae passim solemnia coenae seu consecrationis verba vocantur, eo quod tropum in illis statusmus, veterum hac in parte orthodoxorum Patrum omnium doctrinam ipsamque adeo scripturae phrasim secuti. Ipsi vero, cum verba illa clarissima et proinde nude ac simpliciter exponanda esse, ut sonant, neque ullius tropi remedio egere perpetuo clament, aut nullam interim omnino adferunt interpretationem, aut, si quam adferunt, huic talem sane tropum adhibere coguntur, qui et in scripturis pugnas serat et fidei Analogiae repugnet et in universa scriptura, in simili (y 8a) potissimum argumento, commonstrari nusquam possit. Quod si ita sunt clara ac perspicua, denique et facilia verba Christi Domini, ut ea nude ac simpliciter, ut sonant, et citra ullius tropi remedium exponi oporteat, quemadmodum id plenis buccis iactant, cur non unam saltem aliquam illorum interpretationem ordine suo iuxta singulas eorum particulas proferunt, quae et tropum nullum admittat et unanimem totius scripturae consensum retineat et delitescentiam ipsorum simul etiam statuat aut confirmet? quemadmodum a nobis ad approbandam nostram doctrinam pluries factum esse (ct quidem facta omnium simul 'Sacramentorum collatione) negare equidem non possunt. Iamdudum sane ab illis hoc in omni charitate ac modestia Christiana petiimus, atque adeo ab eo ipso fartore peculiariter collegisque ipsius omnibus, data ad omnes simul illos ea potissimum de re nostra epistola, qui se nunc (prorsus Euangelice scilicet) Martinianae nescio cuius Ecclesiae Pastorem esse profitetur. Sed ei religio fuit nostra vel semel inspicere, cui in-

terim iusolens non est, inter ( 8b) pocula quandoque ad temulentim usque versari, quo facilius ita demum suas explere farragines, inque omnes omnia expuere possit, quae illi Bacchus suggessit. Ita ridelicet facile vicerint, si ne legant quidem nostra, nedum ut ad illa repondeant, sed suas tantum (ne dicam alienas) farragines nobis obtrudant. Alioqui plus negotii fore intelligunt, si suo ordine vel nostram interpretationem ex scripturis sibi impugnandam, vel suam aprobandam sumant. Atque ut de nostrae interpretationis impugnatione taceam, quae alioqui et familiari usu in scripturis et veterum Reclesiae Patrum consensu communita est, in sua sane insorum nada illa ac simplici verborum, ut sonant, interpretatione propugnanda. rimam se habere non posse vident, qua se ullo modo ab ea Artolatria liberent, cuius nomine Papismum refutata transsubstantiatione potissimum accusant. Satis est illis igitur, si verba Christi clara perspicuaque ac intellectu facillima esse dicant, nudam tamen illam, quam iactant, ac simplicem corum interpretationem nusquam profeferent, sed tantum argumen-(3 1-)tatione quadam suam se delitescentian comprobasse somniant, nempe quod, cum de pane corpus praedicetur, iam cadem opera ctiam corpus ipsum in pane aut sub pane delitescere oporteat, ut corporaliter seu ore carnali (ita enim loquuntur) edi possit. Hoc sane summum doctrinae ipsorum robur, quod slioqui quantum firmitudinis habeat, si res propius paulo introspiciater, prudens quisque facile iudicare potest, perinde atque idem sit dixisse: Panem ipsum esse corpus, aut in pane seu sub pane illo ese ac delitescere ipsum corpus.

Longius me quam volebam progressum esse video, Rex clementissime! in depellendis adversus nostram doctrinam fartorum istorum calumniis, sed me eorum huc improbitas plane adegit, qui eo alioqui loco laberi volunt (utar enim hic Pauli verbis), a quibus solis videlicet prodierit et in quos item solos reciderit doctrina Euangelii Christi. Haereticum protinus esse oportet, qui non supplex omnia, quae ab ipsis veniunt, amplectitur neque est alibi usquam praeterquam inter ipsos quaerenda, si illis credimus, spirituum ulla dogmatumve diiudicatio. Christus Dominus Syn-(3 1b) cretismis ipsorum ita sit astrictus necesse est, ut nusquam porro se exerere possit, nisi continuo et ipse ab istis fartoribus haereseos damnari velit. Et quanquam spiritus sanctus quacunque vult spirare donaque sua, pro eo ac vult et quibus vult, iuxta mensuram largiri dicatur, neque dubium sit, illum omnis veritatis in omnibus ubilibet donis suis doctorem esse, istorum tamen Syncretismos praetervolare illi non licebit scilicet, quin ab illis et ipse mendacii condemnetur. Clamabunt hic rursum: blasphemia, blasphemia! Ego vero ét Christo Domino filio Dei vivi ét spi-

ritui sancto in henadis divinaé triade genua mea supplex flecto, perinde atque ipsi, ne quid aliud dicam, sed corum superbam arrogantiam et arrogantem superbiam, cum Christi Domini et spiritus sancti contumelia conjunctam, insector. Hoc nimirum est sustulisse ac non notius ad se pertraxisse Papae tyrannidem, et quidem sub plausibili (si superis placet) Euangelii titulo, ut mirum non sit, si a quibusdam Lutheropapistae vocentur, quanquam id ego in nomen Lutheri. cnius memoriam sancte, ut debeo, veneror, redundare nolim. Iam vero, praeterquam quod doctrinam nostram ita conspu-(3 22)unt. nomini etiam nostro peculiares calumnias intendunt. Producuntur in farragine (ut mutuum muli scabant) qui, me cum meis, quos ex Anglia mecum eduxi. Ecclesiarum suarum perturbatores esse contendant: aui iidem alioqui eiusmodi nos alibi blasphemiae accusant, ut eam Magistratus sceptro potius quam stylo suo refutandam esse clament. Producuntur item, qui me per contumeliam Erronem faciant, et nescio quam Ecclesiam, quae non sit Christi, quaerere dicant. Nec dubito plura illic infarta adhuc esse, quae mihi videre non licuit, neque non visa refutare possum. Haec tamen, quae recensui, paucis mihi refellenda esse puto. Et quamvis bonae meae hac in parte conscientiae testimonio probe fultus (sit Deo gratia), adeo nihil moveor istorum calumniis, ut illas, coram oculis Dei, in laude mea ponam, meque illis consoler etiam, eo quod certus sim, omnes vanissimas esse. - tamen, ut mea innocentia atque istorum quoque impudentia piis omnibus, inprimis vero Tuae Maiestati Patriaeque meae perspecta esse possit, haudquaquam mihi hic practereunda esse iudicavi. Qui me turbarum et blasphemine accusat, ante (3 2b) annos aliquot, cum ad urbem ipsius aliquoties venissem, atque illic aliquandiu etiam ante postremum in Angliam iter meum mansissem, plurics mihi adfuit atque societatis Christianae et amicitiae praeterea officia mihi familiariter deferebat, ctiamsi me candem plane, quam et nunc profiteor doctrinam, in Frisia per decennium fere tradidisse non ignorabat ac. de aliis controversis etiam dogmatibus mecum privatim colloquutus. causam interim Sacramentariam nunquam omnino attigit, cuius ego tamen brevem quandam descriptionem summo et ipsius et meo etiam amico cuidam tradideram, atque illi ostensam fuisse puto. Quodsi doctrina tum mea illi vel turbulenta vel blasphema esse videbatur, aut me ipsum alioqui pro Ecclesiae suae perturbatore habebat, cur vel ita' familiariter mecum versabatur, ut una cum praecipuis aliis urbis suae ministris convivam se nostrum exhiberet? et rursus cum ego a primario urbis suae Pastore, viro sanctae memoriae, Ioanne Epino, celebri convivio exciperer, adesse non recusaret mihique amicitiae suae officia insuper familiariter offerret? vel, posteaquam sibi

omnis baec permittere (3 32) volebat, cur me saltem neque turbarum some blasphemiarum ullarum, sive solum privatim, sive per suos tum olleges admonuit? cnm slioqui de controversis aliis dogmatibus mecam, solus cum solo, et suo ipsius et aliorum ctiam nomine semel stone iterum tractaret? Erant illi dissimulandae scilicet execrandae illae et ne a Magistratu quidem ferendae blasphemiae, ét deferenda cant amicitiae officia Ecclesiae perturbatori? Certe adeo mihi non dedit ullam omnino tum ullius plane offensionis significationem, ut nihi faustum ac felix in Angliam iter meum precatus sit cum magna spicitize testificatione, quam si simulabat, me quidem facile potuit fallere, qui de talis Pastoris hypocrisi nihil velebam suspicari. Dicet e expectasse, ut ego initium aliquod disputationis de re Sacramentaria fecissem. Ego vero id cavebam, ne dici possem voluisse turbas alignas excitare, si quam ca de re disputationem exorsus fuissem, et ipsorum partes esse potius iudicabam, indicare, si quid eiusmodi in doctrina mea deprehendissent, quod Magistratus sceptro refutandum ese censerent. Rogatus tamen ab eo amico, cuius antea paulo memini meam sententiam (2 3b) in scripto illi tradidi. facta ei potestate ism exhibendi scripti, quibus illi vellet, etiam ministris ipsis, modo ne postea eo nomine turbarum accusarer. Si tamen ipse putaret non ingratum id ministris fore, ut aliquam mecum amice et sine turbis colloquendi occasionem habere possent, arbitrio ipsius permisi, ut scriptum illud meum ministris simul omnibus exhiberet.

Atque affirmare quidem nolo (non enim satis memini), sed mihi tamen ex amico illo audisse videor, scriptum illud meum quibusdam saltem ministris exhibitum fuisse, alioqui de fide amici' illius nihil dubito, etiamsi a nostra doctrina dissentiat, quin rem omnem, ut se habuit, sit non gravatim pro suo candore (si res ita postulet) attestaturus. Porro si tum neque turbarum, neque eiusmodi ullius ctiam blasphemiae reus videbar, unde iam, quaeso, et turbarum et execrandae blasphemine accusor? Sed ait, nos in nostro ex Anglia pridem abitu voluisse Saxonicas Ecclesias perturbare, et in meo de Sacramentis libello eiusmodi blasphemias requirit, quae baudquaquam ferri debeant a Christiano Magistratu. Ego vero in Catone isto ét fidem boni viri requi-(3 4ª)rere ét indignam homine Christiano, ne dicam Pastore Ecclesiastico, calumniam accusare cogor. Quodque ad Saxonicas primum Ecclesias attinet, tantum sane abest, ut illas in nostro hoc ex Anglia abitu perturbare volucrimus quoquomodo, ut ne de visendis quidem illis quidquam cogitaremus omnino; sed, de Serenissimi Daniae Regis pietate confisi, sedes apud illum pro nostris Ecclesiis ob mutatam in Anglia religionem quaerebamus, nunquam alioqui ad Saxonicas venturi Ecclesias, si, quae petebamus, impetrare a Rege illo

potuissemus. Ac de rege quidem illo nibil nunc attinet dicere, nisi anod ontimum Principem ab impudentissimis Sycophantis praeoccupatum esse dolemus. Illud sane notius est, quam ut negari a quoquam possit, nos nostrosque omnes, non tam equidem nostra voluntate. quam iussu Regio potius ad Saxonicas, ut nunc vocantur. Ecclesias delatos esse, nedum ut illas unquam in nostro ex Anglia abitu volucrimus perturbare. Ego certe toto meo ex Dania in Frisiam itinere. quantum potui, vitavi, ne ullarum omnino turbarum usquam autor, non essem modo, sed ne videri quidem ullo modo possem, neque quem-(3 4b) quam toto illo itinere meo controversiae ullius nomine compellavi, praeterquam Bremae, posteaquam Pastor illic Primarius. qui mecum alias (ut antea dictum est) coenae Dominicae participaverat. ad me pro vetere nostra amicitia venisset mensaque nostra familiariter una cum uno e civitatis illius consulibus adesset. Sed ita interim colloquuti inter nos sumus, ut omnes amanter ab invicem digrederemur sine ulla omnino utriusque nostrum offensione veteremque adeo nostram inter nos amicitiam novis invicem gratulationibus ac mutuis comprecationibus, non sine lachrymis, contestati simus. Ita videlicet perturbare conati sumus Saxonicas Ecclesias, nisi quod novus Cato iste, postenguam semel pudere desiit, omnem sibi quidvis mentiendi ac calumniandi licentiam permittit, et si quis calumnias illius suique similium pacis studio declinet, delitescere illum velle fingat, qui vero colloquium expetat, turbarum protinus accuset: interim tamen mendacii omnes prae se suisque insimulet. ex sese alioqui omnes metiens, quemadmodum potores ebrietatis omnes quoscunque viderint, prae se, accusant, cumque mendaciis ipsemet (3 5a) ac calumniis totus madeat sibique in hoc mire placeat, ad eundem quoque modum alios omnes affectos esse putat. Tantundem autem frontis habet in praetexenda blasphemiarum, quas in me accusat, calumnia, primumque affirmat, nos ex mendaciis corruptaeque rationis nostrae vanitate et mali cordis promptuario depromere ea, quae ipse execrandas blasphemias esse vociferatur. Deinde vero secum inse mox pugnans araneis nos similes facit, qui ex optimis videlicet floribus pessima venena colligamus. Hic namque aut mendacia corruptaeque rationis nostrae vanitatem et malum cor inter optimos flores numerat, ut se non temere sibi in ullis placere ostendat, aut suam inse impudentiam prodit, dum nos araneis similes facit. Quodsi optimorum florum nomine suam designat delitescentiam et proinde corporalem quoque ore carnali corporis Christi manducationem, id quidem facit suo more, ut controversa pro concessis sumat. Sed nos hosce ipsius flores a fructibus ipsorum, quos nobis protulerunt proferreque adhuc non cessant, aestimamus, nempe idololatria et tyran-

nica Ecclesiarum acissione. Atque candem plane sanctitatem (3 5b) hisce insorum floribus tribuimus, quam in illorum fructibus, iusto alieggi Dei judidio, videmus, nedum ut, quae recensuimus absurda annia multoque plura adhuc per Pei gratiam proferemus, ad hosce Catonum nostrorum flores proprie pertinere dubitemus. Si vero sub ostimorum florum nomine scripturarum testimonia intelligit, quae nos videlicet illius iudicio depravare ac demum ad causae nostrae commodum detorquere videmur, id sane ab omnibus in universum Catonibus istis immensis iactari clamoribus audimus, sed tam vere mam reliqua fere omnia, hoc est, ut nunquam doceri possint. Faciunt entem hoc artificiose, quemadmodum antea quoque diximus, ut quonım culpa se ipsimet teneri negare haudquaquam possunt, ea in nos ntorquere homines ingeniosi conentur, quominus sua nobis approbare meantur. Equidem in omnibus dogmatibus ordine suo propugnandis. id inprimis observari solet, ut, quae affirmanda suscipimus, ante omnia omprobemus, priusquam ad aliorum obiectiones refutandas veniamus. Cam igitur Catones nostri propugnandam sibi sumant confictam sub mentu corporalem (3 62) in pane coenae naturalis Christi corporis praesentiam et manducationem - nisi quod eam Papa per suam transsubstantiationem, isti vero per novum nescio quod delitescentiae geaus tueri volunt — haec sane illis evidenter probanda esset, priusquam descendant ad nostras (qui illam impugnamus) obiectiones. Cumque ontes eius suae praesentiae in verbis Coenae, quemadmodum et papistae, commonstrare conentur, illa nobis sane ante omnia nude ac simpliciter exponere debebant, postenquam clarissima esse inctant, et quidem iuxta omnium particularum ordinem, ostendereque ad quem modum iuxta usum familiarem atque unanimem scripturae consensum pro ipsis faciant. Nos enim constantissime negamus ullos omnino fontes corporalis ullius praesentiae in verbis illis extare, nedum ut ex illis vel papistica transsubstantiatio vel Catonum istorum delitescentia cum corporali, quam statuunt, manducatione colligi ullo modo possit. Atque proferunt quidem aliquas verborum illorum coenae interpretationes, sed quae neque sunt nudae ac simplices, quales alioqui haberi oportere cla-(36h)mant, et sunt praeterea scripturis insuetae planeque coactae, pugnantes praeterea cum fidei analogia, et quae unanimi scripturae consensu approbari non possunt.

Hic igitur sistant paulisper gradum Catones nostri et hinc se explicent, priusquam alia attingant. Nam etsi per nos nihil obiiceretur, aut etiam nostrae obiectiones omnes refutarentur (quod tamen nusquam videmus), nondum interim doctriua ipsorum subsistet, nisi illius fontes perspicui in verbo Dei commonstrentur. Sed hic sibi probe Catones nostri cavent et coacervatis undecunque farraginibus aliena calumniari, quam sun probare, malunt.

Ita sane ex illis unus nostra quoque execrandas blasphemias esse clamat. Duo autem ex libello meo profert. Alterum quod gloriam corporis Christi, iam illi alioqui inseparabilem, ad impios etiam pertinere oportere dicamus, quatenus equidem vera veri etiam corporis Christi communio, quam Paulus in coena Domini constituit, ad impios debeat ullo plane modo pertinere. Alterum in quaestionem voco. num, sumpta semel ore carnali ipsa corpo-(3 7a)ris Christi naturalis substantia in pane coenae, perpetuo iam deinceps in homine maneat. nice ne. ex Christi Domini institutione. Utrumlibet enim concederetur, utrobique absurda consequi, quae satis testarentur, hanc, quam illi statuunt, delitescentiam, longe esse a mente Christi Domini alicnam, quem alioqui credendum non sit aliquid instituisse, quod ulto modo aut secum pugnans aut inutile aut absurdum esset. En! quanta hie blasphemia? ac non potius quanta hominis furiosi calumniandi impotentia? blasphemia est scilicet, amovisse a Christo Domino pugnas et absurda ex scripturis ipsis collecta? et est pietas, si Catonibus istis credimus, haec omnia illi tribuisse, ne de eo, quod semel tuendum suscepimus, quidquam omnino remittamus? Sed hic similes araneis sumus scilicet, qui ex detortis scripturae locis blasphemias contexamus? fontes igitur utriusque istius nostrac (si Deo placet) blasphemine intueamur. Quodque ad priorem meam de inseparabili iam a Christi corpore gloria objectionem attinet. Produximus locum Pauli, quo ille Christum Dominum, carne proculdubio sua in glo-(3 7b)ria assumptum. Deo iam deinceps in acternum vivere docet, ne e mendaciis rationisve nostrae vanitate obiectio nostra collecta videri posset. Deinde statuimus, Christum Dominum ita iam in gloriam carne sua assumptum esse, ut illam nunquam deponat, nedum ut illa spoliari possit: ita item Deo iam vivere, ut vitae illius conditionibus acternis in acternum etiam sine interruptione ulla fruatur. Quid vero? hicne arancis similes sumus? At vero id nos docet recentus secundum scripturas a catholica Christi Ecclesia symboli articulus. ano illum in coclesti gloria sedere docemur, donec in eadem ipsa gloria Maiestatis suae, ad iudicium veniat. Et sedere in gloria, perpetuum sane neque amplius interrumpendum, ne dicam, separandum quoquomodo gloriae splendorem nobis designat. Hoc si mendacium est Catoni nostro, equidem mihi id cum Paulo et Petro Apostolis commune erit, cum quibus ego alioqui (in Catonum istorum obsequium) mentiri malim, quam inter fartores nostros pro Propheta haberi. Paulus enim, ut iam (3 8a) dixi, filium Dei in carne manifestatum, in eadem ipsa etiam carne assumptum in gloria esse atque in ea ipsa gloria ac magnificentia coelesti perpetuo iam sedere testatur, sine ulla illius deinceps vel descrtione vel interruptione: hoc enim

is se verba illa sie vo dinneyxée complectantur, quibus Apostolum non frustra usum esse videmus. Neque vero bic nunc aut de loca in coelis ullo, aut de Dextrae Divinae circumscriptione loquimur, sed de gloriae duntaxat coelestis magnificentia ac splendore. — quo sane im amplius Christi Domini corpus in sua subsistentia carere non potest, quocunque loco tempore ac modo adesse revera et corporaliter statuatur. Quod si hic Cutones nostri Paulo reclamant. Petrum Apostolum audiant, qui Christo Domino, a mortuis excitato, gloriam 2 Patre suo coelesti datam esse docet, in qua illum coelo contineri. adusque tempus restitutionis omnium oporteat, ut tum demum in edem ipsa gloria ac Maiestate ad judicium, juxta Matthaci testimonium. veniat. An vero hic etiam Paulum, Petrum ac Matthaeum, (38b) mendacii, odio nostri, accusabunt? Sin minus, desinant tandem calumniari, quae impugnare non possunt. Cum igitur certum sit. Christum Dominum iam in coelestem suam gloriam assumptum esse, et gloriae coclestis splendor neque in Papistica transsubstantiatione, neque in ista Catonum nostrorum delitescentia commonstrari queat. perspicuum est, aut spoliari per Catones istos Christum Dominum in suo corpore coclestis glorine suae splendore, aut neque vanum esse commentum istius, quam propugnant, delitescentiae, atque est figmentum Papisticae transsubstantiationis. Quod vero ad alteram nostram obiectionem attinct, illa sanc petitur e Christi ipsiusmet Domini verbis. Is enim cum novum quoddam cibationis suae genus instituere vellet, ut illud longe diversum esse ostenderet ab omni cibationum genere et supra sensus nostri captum omnem positum. - primum omnium cibum ipsum, quo cibandi essemus, deinde modum etiam ipsius cibationis, postremo vim quoque et efficaciam illius, nobis edisscrit et commendat. Cibumque ipsum dicit esse carnem suam (& 1"), seu corpus suum et sanguinem, sive se ipsum. Modum item cius cibationis docet esse metaphoricum, dum initio cibum hunc non tam edendum (ore videlicet), quam operandum esse ait, atque eam ipsam operationem fidei opus esse interpractatur, moxque seipsum explicat, dum omnem mortiferam alioqui omnium famem ac sitim, qui ad ipsum venirent vel in ipsam crederent, explendam esse testatur, ut idem esse videamus in hisce omnibus Christi Domini verbis, sive cibum hunc fide operari, sive ad Christum Dominum credere, sive carnem corpusve ac sanguinem Christi ipsumque adeo Christum totum edere dicamur, nedum ut oris carnalis ministerio aut etiam corporali Christi Domini per manus ministri distributione in hac tali cibatione egeamus. Vim vero atque efficaciam huius suae cibationis cam esse affirmat, ut omnem mortiferam alioqui famem ac sitim repellat, co quod quisquis ad hunc modum cibum hunc vel in corde suo per

fidem spiritu sancto autore operetur, vel adventu ad illum suo per fidem apprehendat, vel in (e 1b) Christum fide non ficta credat, vel carnem corpusve Christi ac sanguinem ipsumque adeo Christum totum edat ac bibat, is sane in Christo et ipse maneat et Christum vicissim in se quoque iam manentem habeat. Hic igitur ego, omissa et de cibo inso et de cibationis modo Christi Domini doctrina, a vi duntaxat atque efficacia illius, per Christum Dominum nobis commendata, colligo meam objectionem. Et ut ostendam, a Christo Domino alienum adeoque et prorsus ipso indignum esse, momentaneum hoc et ad repellendam mortiferam illam famem ac sitim plane inefficax cibationis genus, quod Catones nostri per suam corporalem delitescentiam statuere conantur, in quaestionem voco, num corpus Christi Domini, eo ut illi fingunt modo sumptum, in nobis maneat. aut non maneat. Utrumlibet enim concedant, vitare utrobique absurda, Christo Domino plane indigna, non possunt, quae quidem illic recenseo. Atque baec est scilicet execranda illa blasphemia, quam Aristarchus meus Magistratus sceptro potius, quam stylo, refutandam clamat, (\* 2ª) quasi non haec sit major multo blasphemia in filium Dei, cuius opera non possunt nisi perfectissima esse, facere illum autorem rei, aut non necessariae prorsusque ociosae, aut momentaneae et inefficacis ad salutem, et quidem practer mentem ac consensum totius scripturae, nec nisi uno illius loco producto, qui tamen ad causam illorum approbandam legitime exponi atque induci non possit. Interim Cato noster facit, quod solet, hoc est, ad nostra quidem non respondet, sed nova calumnia omnia eludit atque nos Capernaismi (in quo ipsemet cum suis omnibus immersus haeret) accusat. Ac primum fingit, Christum Dominum, non alium errorem apud Capernaitas reprehendere voluisse, quam, si quis carnem ipsius, membratim dissectam, ad ventris alimoniam edendam esse putaret, cum Christus Dominus omnem omnino imaginationem corporalis illic carnis suae esus manifeste reprehendat, ad quencunque tandem modum statueretur, eo quod cum gloria sui corporis, in ascensione sua declaranda, consistere non posset. Et proinde omni cuilibet imaginationi de corporali car-(£ 2b)nis suae esu gloriam suae ascensionis opponit. sive is per crassam illam corporis in membra dissectionem, sive per papisticam transsubstantiationem, sive per Catonum nunc nostrorum delitescentiam statuatur. Nos igitur tantum abest ut culpa ulla Capernaismi teneamur, ut non crussam modo illam dissecandae in membra carnis Christi in edendo ipsius corpore imaginationem detestemur, sed omnem plane corporalem ore carnali illius esum Capernaismi accusemus, eo quod cum gloria ascensionis Christi Sonsistere non possit, quem Capernaitarum imaginationi per Christum Dominum

opponi videmus. Ant igitur nobis commonstrent fartores isti coelestis gloriae splendorem in delitescente sub pane vel in pane Christi corpore, si Capernaismi suspicione liberari volunt. - aut desinant ita pertinaciter et cum scissione Ecclesiarum docere, quod negare non possunt, repugnare omnino gloriae Dominicae ascensionis, ne inter Capernaitas numerentur, quibus ipsemet Christus Dominus suam ascensionem opponit. At vero Cato ille noster quis-(a 8ª)quis est. rejecta in nos erroris sui culpa, ad scholasticas nos argutias remittit. illasque (prae nobis ebriis) sobrias esse ait. Denique ita eas commendat, ut insius praejudicio facilius esse censeat, illas contemnere et ridere, quam solidis rationibus reprehensas rejicere. Ego vero de scholis bic pihil agam, neque excutiam, qua fide, quae sub scholarum nomine a Catone nostro citantur, contra nos proferentur, hoc enim alias fiet, si Dominus volet: et qui autores ipsos, e quorum monumentis ca potissimum desumpta sunt, legerunt, facile videbunt, quam ista fideliter a Catone nostro eiusque Allantopoeo tractentur. Nobis sase nihil est nunc cum scholis negocii, a quibus non minus alioqui Catonum hane nostrorum delitescentiam improbari scimus, sed, quoniam Censor noster scholas quoque ad causae suae patrocinium pertrabere conatur, et, quae ex illis se proferre dicit, ita praeterea etiam nostri odio commendat, ut ea non ita facile refutari posse asseveret, hoe tantum ab eo scire velim, num in recta illa, ne dicam contorta, fide sua iis, quae sub scholarum profert nomine, ad (a 3h) nostra iam plane responsum per se esse putet. Si enim id putat, cur apud suum nunc Allantopoeum, nibil eorum unquam vel sensisse se vel sibi in mentem etiam venisse scribit, quae sub scholarum nomine responsionis snae loco producit? Profert adversum nos scilicet Propheta iste Syncreticus ad causae suae patrocinium, denique et irrefutabilia esse pronuntiat, quae neque sensit unquam, neque sibi in mentem unquam venisse dicit? Si vero non putat, cur in re tam seria, quamque ipsemet sacrosanctam vult esse, ita interim scurriliter ludit, ut ea nobis obtrudat, quo suis applaudat Corvohacis atque in aliquo apud illos practio esse possit, quibus ipsemet intelligit ad nostra haudquaquam responsum esse? ut interim de illorum ita magnifica prae nobis commendatione taceam. Deligat sibi igitur Cato hic noster, pro scurra ne an vero pro mendaci homine haberi malit, nisi utrumque forte depellere a se non possit, qui interim alios mendacii, si diis placet, accusat. Quod autem sub scholarum nomine adfert, eiusmodi est, ut corporalem intra nos (s 42) corporis Christi naturalem praesentiam, postcaquam illud in pane coenae ore carnali edimus, non magis diuturnam statnat, quam tantisper dum sensum erga illam nostrum corporaliter etiam affici constet. Praeclara profecto tant Prophetae Syncretici

ad nostra responsio, et egregium fulcrum planeque accommodum isti ipsorum delitescentiae, quam pro suae fidei articulo haberi volunt.

Venio iam ad alium, qui me Erronem vocat, atque nescio quam Ecclesiam, quae non sit Christi scilicet, quaerere dicit, et blasphemiae quoque in Christi Domini institutionem pro Syncretismi sui more accusate Atoue sane invitus facio quod cum viro hoc in certamen prodeo (semper enim illum, ut debui, veneratus sum pro ratione actatis et ministerii sui), sed pro mei rursum ministerii fide ac dignitate. facere non possum, quin a me depellam ipsius falsas et minime dissimulandas criminationes. Putabam in homine iam cano totque praeterca annorum ministro, plus esse et mentis et froutis. Sed ita nescio quomodo correntos esse video oestro quodam Patronos propemodam omnes (£ 4b) novae istius delitescentiae, ut neque honesti neque veri etiam, nedum Christianae modestiae dignam se rationem retinere possint, atque, laxatis omnibus maledicentiac frenis, licere sibi putent, omni conviciorum genere cos conspuere, qui modo ab insis hac in parte dissentiunt, quodeunque illis aut in mentem, aut in buccam venire quoquomodo potest, atque ita demum nos quoque cogant velimus nolimus ad maledictorum suorum depulsionem, nisi fidem et ipsi ac dignitatem nostri migisterii silentio nostro prodere velimus. Ita plane ego nune cogor, quanquam invitus, ad depellendas viri huius calumnias, cui equidem omnia observantiae meae officia multo libentissime deferre pro mea virili maluissem, sinon ita practer meritum omne meum et fidem mei ministerii et nominis itcm existimationem impetiisset. Dum igitur me Erronem vocat, nescio quo nomine id mihi exprobret. Si me Erronem vocat, quod, velut ex Patria mea profugus, peregre maneam, me quidem nihil pudet meac peregrinationis, sed me vel profugum ex mea patria abiisse, vel ullo modo proscrip-(e 5a)tum esse nego. Abii enim ex mea patria et sciente et clementer id mihi permittente Divo olim Maiestatis Tuae Patre, id quod tuae 'etiam maiestati incognitum non esso puto, qui me, ubi iam in Frisia considissem, honorifice etiam, pro Regia sua in me clementia, in patriam rursus literis suis revocabat, egoque Illius Maiestati pariturus cram, si id fidei meac professio ministeriique mei in Frisia suscepti ratio passa fuisset. Quod si solo peregrinationis meae nomine, illi Erro esse videor, eadem sane opera ipsemet quoque erro est, perinde atque ego, cum et ipse extra suam patriam, perinde atque ego vivat? Si vero me Erronem vocat, quod non perpetuo uno codemque loco resederim in mea peregrinatione, equidem post relictum Divino beneficio Papismum uno semper eodemque loco in Frisis resedi, praeterquam quod semel tantum, ad visendum in morbo ipsius fratrem natu maiorem meum, ipso id a me petente, in Patriam meam

concesseram. Alioqui nisi a viris Principibus, vel vocatus, vel missus, nusquam omnino e Frisia per totum (s 5b) decennium aut co amplius. pedem meum movi, donec per Serenissimum Angliae Regem Eduardum, sanctue memoriae, vocarer. Cui quidem me addicere nolebam. nisi id et mea tum Ecclesia mihi, cuius curam concreditam habebam. et Divus item Tuae Maiestatis Pater ipsaque adeo Tua iam Maiestas. appe tum plane regni gubernacula susceperat, permisisset, quam ctiam unam fuisse causam non ignorat Maiestas Tua suscepti in Prussiam ante annos aliquot iteneris mei. Postea vero, data mihi ab Ecclesiis meis in Frisia omnibus (sub revertendi, si revocarer, conditione) venia cumone Tua Maiestas etiam nullum mibi tune indiciom faceret, quod meo ministerio uti vellet, in Angliam sum reversus, ut meam illic sequerer vocationem ibique in mea perstiti vocatione ex Regis insius autoritate, donce illum Deus Optimus Maximus e vita hac ad se evocasset. Mortuo vero sanctissimo Rege illo, qualem haud scio an unquam orbis Christianus habuerit pro aetate illius, cum religionem quoque insam una (s 6ª) cum Regni administratione mutatam iri viderem. accenta a Regina venia, non equidem meo ipsius, sed totius Ecclesiae illic meae consilio, neque sane clam, sed palam cum bona utriusque Ecclesiae meae parte, duabus Regiis navibus in Daniam, Regis illius pictate fretus, contendi, si quomodo sedem illic dissipatis meis Ecclesiis impetrare possem. Illic autem, cum Syncretistae cuiusdam aut potius Syncretistarum Parasitomimi perfidia causa nostra in odium ac suspiciones nescio quas rapta ita fuisset, ut nostra omnino expectatione frustraremur, in Frisiam ad meas Ecclesias rursum redii, ut illic dissipatis in Anglia Ecclesiis hospitium procurarem, atque ctiam sciscitarer, num meo deinceps ministerio opus haberent. Ibi vero adeo perstringebam Catonum istorum oculos, ne videlicet cam ipsorum delitescentiam e propinquo impugnarem, ut non prius conquiescerent. quam per se dignos plane Mecaenates suos hoc efficerent, ut sub periculorum nescio quorum praetextu Frisiam relinquere cogerer, periclitaturam scilicet, si tanto huius de-(e 6b)litescentiae suae antagonistae hospitium pracheret. Horum igitur itinerum meorum nomine, si me bonus ille vir Erronem vocat. Dominus illi ignoscat. Ego sane longam uno atque eodem loco illius moram ac residentiam, ut vocant, insectari nolo. Sed non video, cur mea mihi et ipse itinera prae sua residentia debeat exprobrare. Quin potius tam mihi ego de meis itineribus in Christo Domino meo gloriari posse videor, ne quid amplius dicam, quam ipse suam sibi residentiam honorificam esse putat, neque hic plura dicam, ne nullam videar senii ministeriique sui rationem habere voluisse. Quod vero a me Ecclesiam, quae non sit Christi, quaeri dicit, est sane gravius, quam ut dissimulari

debeat? Sed est rursum futilius, quam ut multam refutationem requirat planeque miror, imo vero etiam dolco, non equidem meo, sed ipsius nomine potius, quod, cum sit eo loco, in quo sopiendis alioqui. non autem exagitandis dissidiorum flammis dare operam debebat, haec ita sibi interim in turbulentorum hominum gratia passus sit excidere. Enim-(a 7a) vero si ipse Christi Domini Ecclesiam controversae suae huius delitescentiae finibus ita circumscribit, ut extra illam nullam plane Christi Ecclesiam agnoscere velit, equidem multo verius ego affirmare possum, fingi ab ipso et suis novam quandam Eeclesiam, non tam sane super Prophetarum atque Apostolorum, quam potius super natae vixdum ante annos quadraginta controversae huins delitescentiae fundamento collocatam — de qua alioqui neque Christus Dominus neque eius Apostoli ac ne primaevae quidem post Apostolos Ecclesiae Patres quidquam omnino cogitarunt - quam quod ille a me Ecclesiam, quae non sit Christi, quaeri dicat. Nos enim ut verae Christi Domini Ecclesiae fundamentum, ore Petri Apostoli proditum, reverenter amplectimur (id quod aedita alioqui ante quinquennium fere Ecclesiae nostrae confessio luculentissime testatur), ita nullam praeterea aliam doctrinam atteximus, cuius praesertim finibus Ecclesiam circumscribere velimus, sed temere ab aliis attextam publice accusamus, tum quod legitimi ipsius fontes in scripturis commonstrari non possint, tum quod multo-(s 7b)rum etiam locorum fidem violet in scripturis. In nostra porro delitescentiae istius accusatione, non equidem sequimur ullum rationis nostrae iudicium ullasve humanas argutias, quemadmodum Catones nostri calumniantur, sed ipsam Apostolicam de Christi Domini ascensione, ut alia nunc omittamus, doctrinam unanimem et confessionem, iuxta quam autore spiritu sancto et sine ulla scripturae repugnantia palam profitemur et indubitato credimus. Christum Dominum in sua iam alioqui glorioso corpore, non modo non delitescere in pane hic ullo, qui manibus humanis fiat, sed ne in terris quidem amplius esse, quatenus ipsum quidem verum illum atque aeternum Pontificem nostrum esse non dubitamus, Heb. 8. 9. quin potius illum recessisse, Luc. 24. abiisse, Io. 14. profectum esse, 1 Pet. 3. mundum hunc reliquisse, Io. 16. sublatum. Act. 1. a nobis, Luc. 24, Act. 1. in sancta ἀχειροπόιητα, Heb. 9. assumptum, Marc. 16. Act. 1. in ipsum coelum, Heb. 9. Marc. 16. Luc. 24. Act. 1. supra omnes coelos, Eph. 4. atque ibi consedisse. Heb. 3. esse, Eph. 6. perpetuo et sine interruptione ulla, Heb. 10. in gloria coelesti, (s 8a) 1 Tim. 3. teneri coelo ad tempus usque restitutionis omnium, Act. 8. non equidem ut inconspicuus hic in terris usquam (nedum in pane ullo) lateat, sed ut iam deinceps semper. coram facie Dei illic appareat, Heb. 9. illineque eum adhuc expectari,

non autem hic invisibilem esse, 1 Cor. 11. Phil: 3. Thess. 3. ut. quemadmodum corpore suo glorioso, visibili interim ac palpabili, assumptus est. Act. 1. its eodem inso etiam glorioso suo corpore. Matth. 16, 24, descendat de coelo, 1 Thess. 4, veniat, Act. 1, ac toti mundo conspicuus apparent, Matth. 16, 24, Apoc. 1, iudex vivorum et morthorum. Act. 17. Rom. 2. 2 Timo. 4. Hanc, inquam. confessionem nos per Dei gratiam iuxta unanimem totius scripturae consensum retinemus, dumque illam praeter alia multa nuperae illi Catonum nostrorum delitescentiae Christi ipsius exemplo opponimus, nihil mctuimus, ne corum praciudiciis fores Ecclesiae Christi praccludantur. Nos adversus ipsorum censuram Christi Domini praecatione extrema illa communimus, qua ipse ante mortem suam a Patre suo coclesti precatur, ut cos gratia sua com-(e 8b)plectatur, qui non equidem per delitescentiae huius doctores, sed per Apostolos ipsorumque doctrinam, que delitescentiam alioqui hanc non novit, in ipsum credituri essent. Negent igitur ut volent Catones nostri, nos ad Christi Ecclesiam pertinere. Nos Christum ipsummet Dominum habemus, omnibus Catonibus maiorem, qui se promittit nos agniturum esse, si ipsum iuxta doctrinam atque confessionem Apostolicam coram hominibus Quod equidem cum nos in accusanda hac Catonum ignoscamus. nostrorum delitescentia facere certi simus, tum sane et precationi et promissioni ipsius confisi, primum oramus, ut ne ab Apostolica ipsius confessione usquam nos deflectere patiatur; deinde vero, dum illam sequimur, non dubifamus, illum, qui fidelis et verax est, benedicturum nobis esse adversus omnes Catonum nostrorum omnium criminationes calumnias et execrationes. Videant autem Catones nostri, ne dum nos ad Christi Ecclesiam delitescentiae istius nomine pertinere negant, ipsimet ab illa inopinato excludantur, non equidem per nos, qui ni-(? la)hil hic nobis sumimus, imo vero pro eis etiam, quanquam redamantibus, oramus, sed per eum, quo aperiente nemo claudit et claudente nemo etiam aperire potest. Durat enim etiamnum illa sententia, ut qui se Regni filios iactant, ad extremum tandem abiici possint. Atque de Christi Ecclesia tantum.

Quod porro me blasphemum in Christi Domini institutionem vocat, eiusdem fere generis est, hoc est, grave sane si verum esset, sed iam lere quia vanum est. Scripta porro mea testantur atque hic libellus imprimis testabitur, quam reverenter de Coenae Dominicae institutione et sentiamus et doceamus. Sed ipse, quae de delitescentia hac sua loquimur, ad Christi institutionem detorquere conatur, quae interim nibilo magis pertinet ad Christi institutionem, quam Papistica transsubstantiatio. Ut si nos blasphemiae merito ab ipsis accusamur adversus Christi Domini institutionem propter impugnatam illo-

rum delitescentiam, eadem opera ipsimet eiusdem blasphemiae culpa teneantur propter impuguatam transsubstantiationem.

Habet iam (2 1b) ecce Maiestas Tua, piique istic omnes sub Tune Maiestatis nomine, praecipuas Catonum nostrorum criminationes, quibus illi et fidem mei ministerii et nominis item mei existimationem non elevare modo, sed invisam plane atoue etiam infamem reddere voluerunt. Habet rursus brevem quoque innocentias nostrae approbationem, quam a me necessitas ipsa, ita praesertim abrupto tempore, extersit, quamque ego aliqqui non dubito, eo loco fore apud Tuam Maicstatem et pios istic omnes, ut me eorum omnium culpa liberet, quorum nomine me Catones isti traducere malitiose conantur. Iam vero superest. Rex clementissime! ut meun hoc consilium aediti sub Tuo nomine libelli huius nostri boni consulere velit. Videbar mihi hoc debere Tuae Maiestati et toti patriae ob cas. quas recensui, causas. Et exemplum hoc puri cultus Divini, per Regem sanctissimum in regno suo restituti, dignum esse iudicavi, quod Tune Muiestati in renascentis potissimum et istic iam Euangelii primordiis proponerem et commendarem. Atque scio quidem non omnibus moum hoc officium (7 21) istic gratum fore, neque defuturos, qui ét me aliquid forte venari ét a Tua etiam Maiestate alienum id esse dicant, ut causam restituendae religionis ad Te existimes pertinere. Sed, quod ad me quidem attinet, fatebor ingenue quod verum est, me istic venari aliquid, atque utinam capere possim, quod capto: neque id sane exiguum esse, sed maximi prorsus et pretii et negotii. Imo vero duo sunt quae istic venor. Primum Regni Christi in doctrina sua istic, abolita Antichristiana tyrannide, instaurationem. Deinde ut ego etiam, quantumvis absens, meo interim qualicunque labore Patriae meae pro mea virili commodare possim. Ad eam porro rem cum plurimum adiumenti positum esse videam in Tuae Maiestatis Procerumque atque aliorum Regni Ordinum favore et patrocinio, optarim vobis probari meum hoc studium, ut vestris auspiciis Patria tota ex meo labore fructum aliquem, quoad eius fieri potest, habere possit. Haec, inquam, toto pectore venor vanaque non esse opto. Et si quid huius videam, abunde mihi relatam gratiam et a Tua Maicstate et a Regni (¿ 2b) Ordinibus putabo. Quod vero ad Te potissimum attinet Rex Serenissime! non dubito, To et soire et subinde tecum etiam reputare, quid Domino Deo Tuo eiusque Ecclesiae in praecellenti hac Regia vocatione Tua debeas, quidque ille sit abs Te olim in suo iudicio requisiturus, quatenus Te quidem per illum regnare credis. Sed quoniam me ea de re prolixe satis ad Te alias scripsisse memini, non puto hic mihi multis immorandum esse. Tantum hoc addam. Verba illa ad Principes Sacerdotum: Accipite cum vos et secundum legem

restram indicate, esse verba Pilati, hoc est, Ethnici adeoque et Athei, non antem Christiani magistratus, perinde atque si legis Divinae ac religionis cura nihil ad illum omnino debeat pertinere; - ac rursum verba illa: Nos legem habemus, esse verba Pharisaicorum et Christo adversariorum sacerdotum, neque nisi ad Pilatos aut Herodes dici sosse: ut. qui nunc iisdem verbis apud Christianos Principes utuntur. reissa testentur se illorum, quorum verba renetunt, successores esse. et Principes omnes non alio a se quam Pilatorum aut Herodum loco laberi. Qua sane re sa-(2 8a)tis declarant, quam sint studiosi pronovendae ac tuendae autoritatis et dignitatis Principum, quibus interim prae aliis omnibus proximi semper esse volunt. Sed spero non defuturos. Tibi esse hac in parte proceses tuos, qui tuam autoritatem adversus Pharisaicas istiusmodi praestigias pro fide in Te sua libenter asserant. Et vox ipsa infantium atque sugentium omnes Pharissicos clamores facile obmutescere faciet, ut Christus Dominus istuc quoque veniat in doctrina sui Euangelii templumque suum ab omnibus Papisticis nundinationibus cultusque divini profanationibus repurget.

Cumque eius rei initia iam apparere quaedam videantur, in magna id felicitatis mese parte ponerem, si meus hic libellus piorum istic conatus ac studium adiuvaret. In quo mihi interim ctiam excusanda quaedam erunt. Adumbratus sane erat cum adhuc in Anglia ministerio nostro fungeremur atque adeo etiam a collega nostro, D. Martino Micronio, compendio quodam Flandrice redditus, et proinde tanquam de re praesenti loquitur. Sed in itineribus demum meis, ubi Angliam reliquissemus, multis locis recognitus est atque in concionum praeterea argumentis ad-(2 3b)monitionibusque Ecclesiasticis magna ex parte auctus, quae res paginarum quoque ordinem in ipsa libri aeditione nonnihil interturbavit. Deinde ipsam quoque libelli acditionem perturbavit inexpectata mea e Frisia migratio. Illic enim coeptus excudi, hic nunc primum est absolutus. Unde nemini mirum videri debet, si vel perturbate aliquid scriptum (ut fit in itineribus), vel semel atque iterum repetitum, vel alicubi etiam in observando paginarum ordine aberratum occurrat. Equidem multum interest, in ocio ne, an vero magnis et arduis itineribus impliciti aliquid agamus: et typographicae mutatio facile secum errata trahit. Sed ea hic tamen canta non sunt, ut fructum lectionis intercipere possint, etiamsi non nibil forte molestiae adferant, praesertim cum in doctrina nibil sit, ut spero, quod merito quenquam usque adeo offendere possit.

Haec dissimulare nolui, ne quis nostrum hic etiam candorem in nobis desideret. Quodque solum iam restat, Tuam Maiestatem Regiam summa cum observantia oro, Rex clementissime! ut meam hanc in Te patriamque mean observantiae publicam contestationem benigno atque clementi animo acci-( $\zeta$  4-)pere pro virtute Tua Regia, nomenque istice nostrum a malsvolorum calumniis vindicare Regia Tua autoritate, et. quod omnium summum est, veram istic religionem pro ratione praecellentis Tuae vocationis Regiae serio promovere digneris, — ut, quemadmodum iuxta exemplum Solomonis primus omnium istic cum publico regni totius applausu, vidente et volente sanctissimo olim Patre Tuo, in solio ipsius collocatus, regni Diadema accepisti, ita nostrum nobis etiam Solomonem praestare possis in fabricando istic templo Domini, non equidem ex mortuis sensuque omni carentibus, sed e vivis lapidibus, per Euangelium filii Dei autore spiritu sancto excitatis: id quod Tibi a Domino Deo nostro supplices cum rerum Tuarum omnium Patriaeque totius optimis successibus precamur.

Francoforti sexta die Septembris, Anno 1555.

Tuae Maiestati addictissimus

Ioannes à Lasco. (2 4b)

## INDEX RERUM

### MEMORABILIUM.

Primus numerus paginam, secundus vero lineam indicat.

| 4                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Accustio lapsi alicuius fratris apud ministros ac seni        |                           |
|                                                               | 8. lin. 21.               |
| Admonitio ad ecclesiam in publica matrimonii coniunctione     | e. 576. 2 <b>4.</b>       |
| Admonitio ad ecclesiam super lapso et publice poenitente frat | re. 12. 1.                |
| Admonitio ad lapsum ac poenitentem fratrem post eius          | confessio-                |
| nem.                                                          | 325. 13.                  |
| Admonitio ad lapeum ac poenitentem fratrem.                   | 321. 19.                  |
| Admonitio ad ministros verbi circa ipsorum publicam ir        | auguratio-                |
| nem.                                                          | 39. 9.                    |
| Admonitio ad receptum iam fratrem.                            | 501. <b>13.</b>           |
| Admonitio circa Baptismi administrationem.                    | 121. 13.                  |
| Admonitio de peccati agnitione post Decalogi recitatione      | m in con-                 |
| cionibus dominicalibus.                                       | 67. 14.                   |
| Admonitio extrema ad inauguratos verbi ministros, antec       | uanı Psal-                |
| mus decan-(A la)tetur.                                        | 39. 6.                    |
| Admonitio peculiaris ad sponsum.                              | 60 <b>7</b> . <b>28.</b>  |
| Admonitio peculiaris ad sponsam.                              | 610. 16.                  |
| Aegrotorum visitatio in ecclesia Germanorum.                  | . 620. 16.                |
| Argumentum admonitionis ad ecclesiam de excommunicator        | rum poeni-                |
| tentia ac reconciliatione.                                    | 373. 19.                  |
| Argumentum admonitionis post coenae Dominicae admini          | strationem.               |
|                                                               | 265. 15.                  |
| Argumentum admonitionis publicae de excommunicatione.         | 3 <b>4</b> 1. <b>2</b> 3. |
| Argumentum concionis de officio Diaconorum.                   | 21. 23.                   |
| Argumentum concionis in publica ecclesiae calamitate.         | 549. 25.                  |
| Argumentum concionis de officio ministrorum verbi.            | 7. 13.                    |
| Argumentum concionis de officio Seniorum,                     | 12. 9.                    |
| Argumentum concionis de officio superintendentis.             | 16. 16.                   |

| Argumentum concionis post collatum in (A lb) ecclesiam                   | publi <b>cu</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| aliquod beneficium.                                                      | 559. 1          |
| Argumentum concionis, quae ipso die coenae habetur, ante                 | eius a          |
| ministrationem.                                                          | 203. 1          |
| Argumentum pridianae publicaeque admonitionis ante coen                  | ae Dom          |
| nicae usum.                                                              | 198.            |
| •                                                                        |                 |
| В.                                                                       |                 |
| a Baptismo non arcendos esse infantes.                                   | 127. 1          |
| in Baptismi administratione duo praecipit Chrîstus.                      | 122.            |
| Baptismi definitio.                                                      | 179. 3          |
| Baptismi finis.                                                          | 234. 1          |
| Baptismi signum quod sit.                                                | 205. 2          |
| Beptismi usus quid praestet.                                             | 180.            |
| Tabatata data bacasan                                                    | 200.            |
| С.                                                                       |                 |
|                                                                          |                 |
| Catechismi duo in ecclesia Germanorum.                                   | 90. l           |
| Catechismi usus et forma.                                                | 8 <b>5.</b> 1   |
| Catechisis Romani Antichristi technis in baptismi nescio qu              |                 |
| firmationem versa.                                                       | 88. 8           |
| •                                                                        | 4. (A 2         |
| Coenae Dominicae finis praecipuus.                                       | 281. 2          |
| Coense Dominicae mysterium et ad quem modum multis                       |                 |
| coenae usu commendetur.                                                  | 208. 1          |
| Coense Dominicae ritus in ecclesia peregrinorum Londini.                 | 138. 1          |
| Coenae Dominicae signum quod sit.                                        | 205. 2          |
| Coenae Dominicae usus quid conferat,                                     | 181. 1          |
| Coenae Paschalis finis.                                                  | 234.            |
| Coenae Paschalis signum quod erat.                                       | <b>805.</b> 1   |
| Ceremoniarum varietas laudata.                                           | <b>36.</b>      |
| Christianorum officium.                                                  | 16. 2           |
| Circumcisionis finis.                                                    | 238. 2          |
| Circumcisionis signum quod erat.                                         | 205. 1          |
| Confitendi vox apud Iacobum quid complectatur.                           | 308. 1          |
| Cognitio nostri in quibus posita.                                        | 161. 1          |
| Coningiorum coniunctio in ecclesia Germanorum.                           | 572.            |
| Conjunctio ipsa matrimonii.                                              | 614.            |
| Consessus seu accubitus genuficationi aut stationi in coena              |                 |
| antepositus.  Cum dissolutis ac imperitis adolescentibus quomodo agatur. | 148. 1          |
| . Laure transfilles at infantium addinacillubus dubutudu akatur.         | IVS. I          |

| Decalogi explicatio.                                    | 170.   | 23. (A        | 2ь              |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| Decalogi'in concionibus Dominicalibus excitatio.        |        | 65.           | 12              |
| De iis Germanis, qui non adiuncti nostrae ecclesia      | e fals | am aliq       | ùam             |
| doctrinam spargunt, aut sectas alioqui in ecclesia      | alunt. | 539.          | 15.             |
| Disconorum ministerium esse Apostolicam ordination      | em.    | 21.           | 94              |
| Diaconorum officia in ecclesia.                         |        | 24.           | 4.              |
| Diaconi quales eligendi.                                |        | 25.           | 9               |
| Disconi quomodo in templo elecinosynas colligant.       |        | 82.           | 8.              |
| Disciplinae ecclesiasticae duplex usus.                 |        | 28 <b>2.</b>  |                 |
| Disciplinae ecclesiasticae peculiaris usus inter Germa  | nicae  | potissin      | num             |
| ecclesiae ministros Londini.                            |        | 50 <b>4.</b>  | 1.              |
| Disciplina ecclesiastica quid sit.                      |        | 18 <b>2</b> . | 18.             |
| Disciplinae publicus usus in plebe ecclesiae.           | •      | <b>29</b> 1.  | 18              |
| Divitum in coetu erga Diaconos officium.                |        | 26.           | 16              |
| <b>E.</b>                                               | :      |               | -               |
|                                                         |        |               |                 |
| Ecclesia Christi tribus notis est insignita.            |        | 178.          | 10.             |
| Ecclesiae officium erga verbi ministros.                | 10.    | 26. (A        | 3ª)             |
| Ecclesiastica disciplina et eius usus in ecclesia Per   | rogrin | orum L        | wu <sub>1</sub> |
| dini.                                                   |        | 269.          | 14.             |
| Ecclesiasticae disciplinae definitio.                   |        | 270.          | 1.              |
| Ecclesiasticae disciplinae privatus usus in plebe ipsa. |        | 285.          | -               |
| Ecclesiastica disciplina quid sit.                      |        | 282.          | 18.             |
| Electionis ministrorum maxima apud ministros et         | senior |               |                 |
| autoritas et quidem merito.                             |        | 41.           | 20.             |
| Electionis ministrorum ritus varii.                     |        | <b>33</b> .   | L7.             |
| Euangelium quid sit.                                    |        | 179.          | 3.              |
| in Excommunicatione duo observanda.                     |        | 3 <b>42</b> . | 7.              |
| in Excommunicatorum cum ecclesia reconciliatione        | duo d  |               |                 |
| •                                                       |        | 369.          |                 |
| Excommunicationis legitimae fructus.                    |        | 349.          | 12.             |
| Excommunicationis modus ac ritus,                       |        | 383.          |                 |
| Excommunicatio quid sit.                                |        | 341.          |                 |
| Excommunicationis sententia ipsa.                       |        | 358.          |                 |
| Exhortatio ad ecclesiam, ut de excommunicati resipis    |        |               |                 |
| post agnitam ac deprecatam culpam peccati ipsius.       | 395.   | 22. (A        | . 3h)           |
|                                                         |        |               |                 |

ľ

į. !

| Fines propter quos potissimum est institutum matrimoni<br>Forma absolutionis in concionibus Dominicalibus.                | 70. 1                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Forma ac ritus administrandi Baptismi in ecclesia.Pereg                                                                   |                               |
| dini.                                                                                                                     | •117.                         |
| Forms admittendi adolescentes, pueritiam superegressos,                                                                   | ad coense D                   |
| minicae usum.                                                                                                             | 100. 1                        |
| Forma examinandi eos, qui recens in ecclesiam recipi c                                                                    | -                             |
| mini primum omnium participare volunt.<br>Forma inaugurandi presbyteros ecclesiae, qui in verbo :                         | 167. l                        |
| rorma mangurandi presoyteros eccresiae, qui in veroo                                                                      | 48.                           |
| Forma inaugurationis publicae Diaconorum.                                                                                 | 48. 1                         |
| G.                                                                                                                        |                               |
| Gratiarum actio post habitam catechesim minoris catech                                                                    |                               |
| Gratiarum actio post baptismum administratum.                                                                             | 136. 1                        |
| Gratiarum actio post coenae Dominicae administrationem.<br>Gratiarum actio pro resipiscentia lapsi fratris et reconciliat |                               |
| н.                                                                                                                        |                               |
| Homo sociale animal.                                                                                                      | 596.                          |
| . I,                                                                                                                      |                               |
| Iciunium publicum ante ministrorum electionem.                                                                            | 4.                            |
| Ieiunium. ad quem finem institutum.                                                                                       | 555. 1                        |
| Iciunii abusus in Papismo.                                                                                                | 556.                          |
| Infantes non arcendos esse a Baptismo.  Interrogationes, quae Diaconis proponuntur, circa cor tionem.                     | 127. ]<br>um inaugu:<br>49. 5 |
| Interrogationes, quae ministris verbi aut superintendent publice circa ipsorum inaugurationem.                            |                               |
| Interrogationes, quae presbyteris proponuntur circa publinaugurationem.                                                   | licam ipsort<br>43. :         |
| Interrogationes, quae senioribus subsidiariis proponuntu inaugurationem.                                                  | r circa eor<br>43. ^          |
|                                                                                                                           |                               |
| L.                                                                                                                        |                               |
| u .                                                                                                                       | 178. :                        |

| lacenta temere accusandi ministros damnata.                                                                                                                                 | 40. 20.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| X.                                                                                                                                                                          |                      |
| Magistratus quid sit in ecclesia Christi.                                                                                                                                   | 188. 8.              |
| Matrimonii ornamenta.                                                                                                                                                       | <b>590.</b> 19,      |
| Kinisterium verbi quomodo observetur.                                                                                                                                       | 58. 17.              |
| Kinistrorum verbi officia.                                                                                                                                                  | 8. 26.               |
| kinistri verbi quales eligendi.                                                                                                                                             | 10. 6.               |
| Ministrorum verbi, seniorum et totius ecclesiae erga supe                                                                                                                   |                      |
| oficia.                                                                                                                                                                     | 20. 4.               |
| Modus ac ratio prophetiae in Germanorum ecclesia.                                                                                                                           | 107. 5.              |
| Modus seu ritus prophetiae in ecclesia Gallorum.                                                                                                                            | 118. 19.             |
| N.                                                                                                                                                                          |                      |
| Notae verae resipiscentiae.                                                                                                                                                 | 805. 11.             |
| 0.                                                                                                                                                                          |                      |
| Officia plebis totius in ecclesia circa cultum divinum.  Officia plebis totius, ac singulorum membrorum in ecclesia, taam fratrum invicem omnium societatem per-(A 5°) tine |                      |
| Officium Diaconorum in Ecclesia.                                                                                                                                            | 24. 9.               |
| Officium Ecclesiae erga verbi ministros.                                                                                                                                    | 10. 26.              |
| Officium Ecclesiae erga seniores.                                                                                                                                           | 51. 1 <b>4.</b>      |
| Officium et pauperum et divitum erga Diaconos.                                                                                                                              | 26. 16.              |
| Officium Ministrorum verbi.                                                                                                                                                 | 8. <b>26.</b>        |
| Officium Presbyterorum, qui in verbo non laborant. 2. 2. 4                                                                                                                  | 7. 2. 13. <u>5</u> . |
| Officium seniorum subsidiariorum.                                                                                                                                           | 45. 9.               |
| Orationis Dominicae enarratio.                                                                                                                                              | 184. 15.             |
| Ordinis Ministrorum praecipui in Ecclesia duo.                                                                                                                              | 1. 11.               |
| Р.                                                                                                                                                                          |                      |
| Papae Romani tyrannis in constituendis ministris Ecclesis<br>Partes ministerii totius Ecclesiastici.                                                                        | 58. 1.               |
| Peculiares Ministrorum inter sese coetus in Ecclesia<br>Londini.                                                                                                            | 517. 14.             |
| Peculiaris liber, in quo nomina infantium omnium, qui parentum etiam ipsorum nomina locusque mansionis ips                                                                  | sorum, deinde        |

? ?

| publice toti Ecclesiae minister denunciat. in Poenitentia publica quae imprimis sint observanda. Precatio ante coenae Dominicae administrationem. 247. 1. Precatio ante electionem ministrorum. 31. 1. Precatio circa Baptismi administrationem. Precatio circa Diaconorum inaugurationem. Precatio circa Diaconorum inaugurationem. Precatio circa Diaconorum inaugurationem. Precatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem. Precatio concludens conciones. Precatio concludens conciones. Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem. Precatio initio concionum haberi solita. Precatio post habitam maiorem Catechisin. Precatio post latam excommunicationem. Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem. Precatio pro recens iunctis coniugibus. Precatio pro recens iunctis coniugibus. Precatio in concionibus popularibus, Precatio in concionibus popularibus, Precatio in concionibus popularibus, Presbyteri quales eligendi. Presbyteri quales eligendi. Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem. Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6 <sup>h</sup> )mam in coetu ministrorum ac seuiorum admonitionem. Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. Continere in se omnia ad salutem nostram necessaria. Publicae ecclesiae supplicationes. Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae. Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae. Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peccatorum omnium remissionem seu absolutionem propter        | Chris            | tum   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Precatio ante coenae Dominicae administrationem.  Precatio ante electionem ministrorum.  Precatio circa Baptismi administrationem.  Precatio circa Diaconorum inaugurationem.  Precatio circa Diaconorum inaugurationem.  Precatio circa ministrorum verbi aut Superintendentis inaugurationem publicam.  Precatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio concludens conciones.  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsus confessionem.  318. 8.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constct.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 6 <sup>h</sup> )man in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamentic et continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | publice toti Ecclesiae minister denunciat.                    | 70.              | 14.   |
| Precatio ante electionem ministrorum.  Precatio circa Baptismi administrationem.  Precatio circa Diaconorum inaugurationem.  Precatio circa ministrorum verbi aut Superintendentis inaugurationem publicam.  Precatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio complectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiare observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante cius excommunicationem.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Precatio in concionibus popularibus,  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seuiorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in sc omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Poenitentia publica quae imprimis sint observanda.         | 309.             | 26.   |
| Precatio circa Baptismi administrationem.  Precatio circa Diaconorum inaugurationem.  Precatio circa ministrorum verbi aut Superintendentis inaugurationem publicam.  Precatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio concludens conciones.  Precatio concludens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  Frecatio concludens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  Frecatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Sept. 14.  Precatio post latam excommunicationem.  Sept. 14.  Precatio pro impoenitente fratre ante cius excommunicationem.  Sept. 14.  Precatio pro impoenitente fratre ante cius excommunicationem.  Sept. 14.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Frecatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Sept. 16.  Precatio in concionibus popularibus,  Precatio in concionibus popularibus,  Precatio in concionibus popularibus,  Presbyteri quales eligendi.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 64)mam in coetu ministrorum ac seuiorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in sc omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Precatio ante coenae Dominicae administrationem.              | 247.             | 1.    |
| Precatio circa Diaconorum inaugurationem.  Precatio circa ministrorum verbi aut Superintendentis inaugurationem publicam.  Precatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio concludens conciones.  Precatio concludens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eins excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsus confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Precatio ante electionem ministrorum.                         | 31,              | 1.    |
| Precatio circa ministrorum verbi aut Superintendentis inaugurationem publicam.  Presatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio conplectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eins excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsus coafessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  18. 2.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6)mam in coetu ministrorum ac seuiorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precatie circa Baptismi administrationem.                     | 188.             | 1.    |
| publicam.  Presatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio conplectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  68. 4. (A 6-)  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eins excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae.  Pila 5. 23. 15. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Precatio circa Diaconorum inaugurationem.                     | ·5 <b>3</b> .    | 20.   |
| Precatio circa Presbyterorum inaugurationem.  Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio complectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  68. 4. (A 6°)  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eins excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Presbyteri quales eligendi.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constct.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Precatio circa ministrorum verbi aut Superintendentis inaug   | guratio          | nemi  |
| Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad Ecclesiasticam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Precatio complectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinac inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsus confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praespyteri quales eligendi.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | publicam.                                                     | 36.              | 1.    |
| cam fraternitatem.  Precatio concludens conciones.  Recatio complectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  68. 4. (A 62)  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinac inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsus confessionem.  Praces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praesbyteri quales eligendi.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 64)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Presatio circa Presbyterorum inaugurationem.                  | · 45.            | 23.   |
| Precatio concludens conciones.  Precatio complectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  68. 4. (A 6*)  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eins excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Precatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6*)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Precatio continens in se restitutionem excommunicati ad I     | Eccl <b>esis</b> | esti- |
| Precatio complectens peccatorum confessionem in fine concionum Dominicalium.  68. 4. (A 62)  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  68. 4. (A 62)  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  68. 4. (A 62)  Precatio intio concionum haberi solita.  61. 14.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  61. 102. 7.  Precatio post latam excommunicationem.  64. 14.  Precatio pro impoenitente fratre ante eins excommunicationem.  65. 19.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  617. 19.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  618. 8.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  73. 15.  Praefatio in concionibus popularibus,  61. 5.  Praeparatio ad coenam Domini.  158. 1.  Presbyteri quales eligendi.  14. 23.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  12. 9.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  159. 6.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 64)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes.  547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cam fraternitatem.                                            | 398.             | ı.    |
| minicalium.  Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 6)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Precatio concludens conciones.                                | 64.              | 1.    |
| Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos peculiarem observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio in concionibus popularibus,  Praefatio in concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precatio complectens peccatorum confessionem in fine conc     | ionum i          | Do ·  |
| observationem.  Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipslus confessionem.  Praces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio iu concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | minicalium. 68.                                               | 4. (A            | 6×)   |
| Precatio initio concionum haberi solita.  Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio iu concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Propressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Precatio in coetu ministrorum circa disciplinae inter ipsos p | peculia          | rem   |
| Precatio post habitam maiorem Catechisim.  Precatio post latam excommunicationem.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  Praefatio iu concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seuiorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | observationem.                                                | 5 <b>2</b> 7.    | 11%   |
| Precatio post latam excommunicationem. 364. 14.  Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem. 352. 16.  Precatio pro recens iunctis coniugibus. 617. 19.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem. 318. 8.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae. 73. 15.  Praefatio iu concionibus popularibus, 61. 5.  Praeparatio ad coenam Domini. 158. 1.  Presbyteri quales eligendi. 14. 28.  Presbyterorum duo genera. 1. 18.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem. 12. 9.  Probatio nostri quibus potissimum constet. 159. 6.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem. 297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria. 44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes. 547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae. 291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precatio initio concionum haberi solita.                      | 61.              | 14.   |
| Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem. 352. 19.  Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  318. 8.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio iu concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicae disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Precatio post habitam maiorem Catechisim.                     | 102.             | 7.    |
| Precatio pro recens iunctis coniugibus.  Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  318. 8.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio iu concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precatio post latam excommunicationem.                        | <b>364</b> .     | 14.   |
| Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsius confessionem.  318. 8.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  73. 15.  Praefatio in concionibus popularibus,  61. 5.  Praeparatio ad coenam Domini.  158. 1.  Presbyteri quales eligendi.  14. 23.  Presbyterorum duo genera.  1. 18.  Prosbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  18. 9.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  159. 6.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes.  547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Precatio pro impoenitente fratre ante eius excommunicationem  | . 35 <b>2</b> .  | 10.   |
| sionem.  Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio iu concionibus popularibus, Praeparatio ad coenam Domini. Presbyteri quales eligendi. Presbyterorum duo genera. Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem. Probatio nostri quibus potissimum constet. Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem. Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria. Publicae ecclesiae supplicationes.  318. 8.  73. 15.  61. 5.  62.  63.  73. 15.  74. 25.  75. 16.  75. 16.  75. 16.  75. 16.  75. 16.  76. 16.  77. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precatio pro recens iunctis coniugibus.                       | 617.             | 19.   |
| Preces publicae pro necessitatibus ecclesiae.  Praefatio iu concionibus popularibus, 61. 5.  Praeparatio ad coenam Domini. 158. 1.  Presbyteri quales eligendi. 14. 23.  Presbyterorum duo genera. 1. 18.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem. 18. 9.  Probatio nostri quibus potissimum constet. 159. 6.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem. 297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria. 44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes. 547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Precatio super lapso et poenitente publice fratre ante ipsi-  | as con           | fes-  |
| Praefatio in concionibus popularibus,  Praeparatio ad coenam Domini.  Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  61. 5.  54. 5.  54. 1.  54. 28.  Propheticam coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes.  547. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sionem.                                                       | 318.             | 8.    |
| Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  158. 1.  14. 28.  159. 6.  159. 6.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | , <b>73.</b>     | 15.   |
| Presbyteri quales eligendi.  Presbyterorum duo genera.  Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6 <sup>h</sup> )mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  281. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Praefatio in concionibus popularibus,                         | 61.              | 5.    |
| Presbyterorum duo genera.  1. 18. Presbyterorum munus esse Apostolicam ordinationem.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6 <sup>h</sup> )mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  1. 18.  9.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 18.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 19.  1. 1 | Praeparatio ad coenam Domini.                                 | 158.             | ı.    |
| Probatio nostri quibus potissimum constet.  Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti. etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  29. 21.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  29. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presbyteri quales eligendi.                                   | 14.              | 28.   |
| Probatio nostri quibus potissimum constet.  Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministrorum ac seniorum admonitionem.  297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes.  547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presbyterorum duo genera.                                     | 1.               | 18.   |
| Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu ministro- rum ac seniorum admonitionem. 297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria. 44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes. 547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae. 291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 12.              | 9.    |
| rum ac seniorum admonitionem. 297. 21.  Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria. 44. 9.  Publicae ecclesiae supplicationes. 547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae. 291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                  |       |
| Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, etc. continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  44. 9. Publicae ecclesiae supplicationes.  547. 16. Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progressus disciplinae publicae post pri-(A 6h)mam in coetu   | miniel           | ro-   |
| continere in se omnia ad salutem nostram necessaria.  Publicae ecclesiae supplicationes.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.  44. 9.  547. 16.  Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rum ac seniorum admonitionem.                                 | 297.             | 21.   |
| Publicae ecclesiae supplicationes. 547. 16. Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiae. 291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                             | menti,           | etc.  |
| Publicus disciplinae usus in plebe ecclesiac. 291. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 44.              | 9.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••                                                            | 547.             | 16.   |
| Puerorum examinatio. 94. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                  | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puerorum examinatio.                                          | 94.              | 22.   |

| Que ante ministrorum omnium electionem fiant.                                               | 4.          | <b>3</b> . |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Que ipso coenae Dominicae die fiant.                                                        | 09.         | 8.         |
| Quae ipso die publicae excommunicatorum poenitentiae et rece                                | onei        | lia-       |
| tionis cum ecclesia fiant.                                                                  | 72.         | 25.        |
| Qui sint vere filii Dei.                                                                    | 84.         | . 1.       |
| Quid pridie coenae fiat.                                                                    | 91.         | 31.        |
| Quidnam fiat per Ministros ac Seniores ecclesiae cum excommo                                |             |            |
| postesquam resipiscentiae spem fecit, antequam ad publicam                                  | por         | mi-        |
| tentiam admittatur. 369. 30.                                                                | •           | -          |
| Quomodo quisque in Ecclesia erga excommunicatos affectus e                                  | 386         | de-        |
| best. 8                                                                                     | <b>61.</b>  | 5.         |
| R.                                                                                          |             |            |
|                                                                                             |             |            |
| Ratio ac forma publicae poenitentiae ante excommunicationem.                                |             |            |
| •                                                                                           | 60.         | 5.         |
| Reprehensio prima accusati alicuius fratris per Ministros et s                              |             |            |
| •                                                                                           | 95.         | _          |
| Ritus atque ordo concionum popularium Dominicis et festis                                   |             | -          |
|                                                                                             | 59.         | 7.         |
| 1 0                                                                                         | 38.         |            |
| <b>0 1</b>                                                                                  | 75.         |            |
|                                                                                             | 38.         |            |
| <b>6</b> .                                                                                  | <b>44.</b>  |            |
|                                                                                             | 91.         | 1.         |
|                                                                                             | 98.         | 7.         |
| Ritus inaugurandi Diaconos. Ritus inaugurandi Ministros verbi post (A 7b) eorum electionem. | 48.         |            |
| • • •                                                                                       | 40.<br>42.  |            |
| Ritus recipiendi rursus in Ecclesiam excommunicatos post data                               |             |            |
| •                                                                                           | 68.         |            |
|                                                                                             | 34.         |            |
| mus separenti mortuos.                                                                      | <b>0 2.</b> | ٠.         |
| S.                                                                                          |             |            |
| Sacramenta quid sint eorumque divisio.                                                      | 79.         | 10.        |
| Seniorum munus et autoritatem, vide sub voce Presbyterorum.                                 |             |            |
|                                                                                             | 05.         | 24.        |
|                                                                                             | 04.         |            |
|                                                                                             |             | 13.        |
|                                                                                             | 05.         | 18.        |
| Superintendenti peculiaria. 20. 24. 42. 7.                                                  | <b>4</b> 3. | 16.        |
|                                                                                             |             |            |

| Superintendens qualis eligendus.                         | 3             | L9. | 21. |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
| Superintendens quid, et qua parte aliis senioribus a     | ut mai        | DT  | aut |
| par. 2                                                   | . 18.         | 16. | 16. |
| Superintendens quuomodo eligatur.                        | 4             | 18. | 16. |
| Superintendens Regi praesentandus.                       | <b>8.</b> 10. | A)  | 8=) |
| Superintendentis officia praeter alios ministros.        | ]             | L8. | 15. |
| Supplicatio gratiarum actoria pro publicis beneficiis in | ecclesia      | m ( | ∞l- |
| latis.                                                   | 58            | 59. | 1.  |
| Symboli Apostolici expositio.                            | 17            | 4.  | 21. |
| •                                                        | •             |     |     |
| v,                                                       |               |     |     |
| Varietas ceremoniarum laudata.                           | 8             | 36. | 7.  |
| Verbi ministerium quomodo observetur.                    | 5             | 8.  | 17. |

Indicis finis.

#### FORMA ACRA-

#### TIO TOTA ECCLESIA-

stici ministerii, in Peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesia observati, instituta Londini in Anglia per pientissimum Principem Angliae, etc., Regem Eduardum, eius nominis sextus, Anno 1550.

#### PRAEFATIO.

QUEMADMODUM neque domus ulla sine oeconomia, neque navis item sine navicularia, ac ne civitas quidem resve publica ulla sine legitima gubernatione, aut bene regi, aut diu etiam consistere potest, ita sane certum est, Christi quoque Domini Ecclesiam inter tot praesertim ét hostium agmina ét periculorum genera, neque recte gubernari, neque diu etiam (uno alioqui eodemque loco) retineri posse sine legitimo, ut est a Christo Domino institutum, ministerio illius. Ad legitimam porto Ecclesiastici ministerii observationem duo imprimis necessaria esse videntur. Al-(B la)terum, ut universum ministerium in praecipuas saltem partes quasdam suas recte ac legitime disponatur partesque illae omnes certis ab invicem suis functionibus discernantur. Alterum, ut, qua in parte ministerii est quisque constitutus, cius se muneri atque functioni totum dedat omnino summaque illi fide cura ac diligentia incumbat. Atque posterius quidem hoc a priore illo magna sane ex parte dependet, quandoquidem, dispositis recte ministerii partibus constitutaque legitima partis cuiusque functione, facilius hauddubie suum ministerii quisque officium facere adeoque et contineri in illo potest. Caeterum in disponendis ministerii partibus aliquanto plus est negocii, quod varie nonnihil in scripturis ipsis positae videri possint. Neque vero omnes ita sunt vel perpetuae vel eiusdem momenti etiam, ut eas pariter omnes, aut extare semper, aut uno eodemque gradu censeri ex aequo oporteat. Sunt enim quae, suo iam defunctae officio, plane cessarunt. Sunt rursum, quae nonnunquam, dum ita vult Dominus, vel adimuntur vel restituuntur Ecclesiac. Sunt denique et inter eas ipsas (B 1b) ministerii partes, quac perpetuae in Ecclesia esse deberent, aline sane eiusmodi, ut pro locorum ac temporum conditione vel omitti interdum, pro eo atque ratio insa Ecclesiae id postulare videtur, vel etiam urgeri debeant: aliae vero ita prorsus necessariae, ut sine illis nulla omnino legitima ecclesiae gubernatio, neque institui neque etiam retineri possit. Nimirum ad quem modum in instituendo uno aliquo aedificio varia sunt opera. quae et ministros suos peculiares et vices item suas habeant, ut alii aliis succedant, neque codem alioqui gradu omnes censcantur, ita et mystico Ecclesiae Christi aedificio, quod ad seculi usque consummationem perfici semper absolvique oporteat, aliud sane opus est ponendi fundamentum, quod peculiares suos artifices et primas item vices suas requirit omniumque maxime necessarium esse censetur, eo quod omnem alioqui totius aedificii molem debeat sustinere. Aliud vero est. quod huic succedit, nempe superstruendi posito semel fundamento aedificium reliquum usque ad eius consummationem. Et aliud rursum (B2-) opus est cura gubernandi in ipso opere conservandique aedificii ipsins. Atque iaciendis primum omnium aedificii huius fundamentis peculiares Dominus ministros suos destinavit, Apostolos inquam et Prophetas 1), atque eam ipsorum ministerii partem ita etiam varia donorum Spiritus sancti opulentia exornavit, miraculorum multitudine simul ac magnitudine confirmavit et tot iam seculorum assensu unanimi constabilivit, ut de fide ministerii illorum iactoque per eos Ecclesiae fundamento nullo unquam plane modo cuiquam omnino liceat dubitare, imo vero sine nefario scelere committi haudquaquam possit, ut quis posito iam semel per eos huic fundamento addere se adimereve aliquid posse contendat, nedum ut quisquam omnino arrogare sibi iam deinceps possit ullam prorsus aut mutandi ulla ex parte fundamenti huius aut ponendi ullius alterius potestatem atque autoritatem. Postea vero quam suo isti primi munere iam in ponendo fundamento, defuncti essent, substituit illis et alios Dominus, qui positum semel hoc ipsum fundamentum in suo semper prospec-(B 2b)tu haberent illudque perpetuo observarent, illius dignitatem semper assererent, illi sua omnia superstruerent<sup>2</sup>), sed omnem suam structuram intra fundamenti ipsius terminos componerent et continerent neque parem alioqui sibi cum prioribus illis (Apostolis inquam et Prophetis) autoritatem in ipso superstruendi opere suo arrogarent. Denique eos se esse intelligerent, qui cum in sua structura et ligna interdum et foenum et inanes etiam stipulas auro argentoque ac gemmis suis permiscere possint 3), opus equidem omne ipsumque adeo spiritum illorum probari omnino 4) atque legitimis in Ecclesia ex verbo Dei iudi-

<sup>4)</sup> Ioan. 17. Ephes. 2. 2) 1 Cor. 3. 3) 1 Cor. 3. 4) 1 Cor. 14.

ciis examinari oportere. Et constituit praeterea alios quoquo Domi-225, qui totius sui istius aedificii curam pariter ac custodiam iuxta singulas illius partes haberent, hoc est, susceptum cuiusque opus in saperstruendo observarent, caverent ne termini usquam positi semel fundamenti transcendantur, darent operam ut in concredita custodiae ipsorum parte qualibet huius aedificii ordine omnia ac decenter fiant a curarent ne quid omnino desit ad structuram illius (B 3ª) perpetunique eius progressum quoquomodo impediat aut remoretur. Ad hane, inquam, modum partitus est Dominus Ecclesiae suae ministerium, adiunctis etiam iis qui egenorum inopiae curam in Ecclesia haberent. Quonism vero eiusmodi esse voluit sedificii huius fundamentum, ut ei neque addi neque adimi quidquam possit unquam 1), nedum ut ullam omnino vel mutationem admittat vel instaurationem requirat est enim positum supra petram longe firmissimam neque ullis temporum tempestatumve iniuriis obnoxiam et tali praeterea angulari lapide obfirmatum, ut quisquis ad illum quoquomodo impingat, commipurtur omnino 2) - nullis profecto amplius iaciendi ullius etiam fundamenti ministris in Christi Ecclesia opus habemus. Imo vero docemur, cum dignitate id Prophetici atque Apostolici ministerii, cum positi item per illos fundamenti autoritate, denique et cum Ecclesiae totius unitate pugnare, adhaec et pro anathemate ipso habendum esse, si quis sibi post Apostolos parem cum illis tradendae ullius doctrinae potestatem atque autoritatem arrogare aliisve decernere conetur. Deinde (B 3b) posteaquam Prophetici ism atque Apostoliei ministerii functionem in ponendo omnis sanae doctrinae fundamento completam plane esse neque amplius requiri in Ecclesia posse videmus, frustra sane miraculosa etiam illa spiritus sancti dona, quae ad approbandam potissimum initio Apostolici illius ministerii fidem vim ac dignitatem pertinebant, amplius in Ecclesia expectemus, cuius generis olim fuerant repentina linguarum dona, peculiares in visionibus revelationes, sanationes item repentinae ac daemonum expulsiones et mortuorum suscitationes, quae Paulus uno verbo Sundusic vocat. Quatenus enim non modo non eget amplius Christi Domini Ecclesia Apostolici ministerii functione in ponendo ullius omnino doctrinae fundamento (cum id alioqui in scripturis sanctis absolutissime praestitum habeamus), sed modis etiam omnibus eos aversetur, qui illam denuo revocare ullo modo velint, - hactenus sane etiam non modo non requirit amplius ulla eiusmodi miraculosa dona in suo ministerio, quae au comprobandam potissimum (B 4a) Apostolici illius ministerii functionem pertinuisse novit, sed suspecta habet iam insuper eius-

<sup>;</sup> Matth. 16. 2) Ephes. 2. Matth. 21. Luc. 20. Rom. 9. 1 Cor. 3.

modi aliaque adeo omnia miraculorum genera, eo quod (post absolutum alioqui Ecclesiae fundamentum) haud aliter iam faciant ad convellendam Apostolicae functionis fidem omnem atque autoritatem commendandasque novas omnes daemoniorum doctrinas, a posito semal fundamento Apostolico alienas, quam olim ad approbandam Apostolici ministerii functionem Divino beneficio pertinebant. Nimirum ea sunt tempora, ut. qui Apostolici fundamenti veritati credere inque illo conquiescere nolunt, miraculorum praestigiis dementati, mendacio iam demum credant, quemadmodum Paulus docet '). Non est igitur qued miraculosa amplius dona operave ulla in Ecclesiastico iam deincens ministerio requiramus, sed eas duntaxat ministerii partes observemus. quas ad superstruendum posito iam fundamento aedificium Ecclesiae eiusque custodiam ac conservationem a Domino constitutas esse scimus. Atque eos quidem, qui structuram Ecclesiae prosequi in posito iam fundamento debeant, (B 4h) verbi ministros in genere vocamus, Qua sane in parte ministerii multa a Paulo dona poni videmus \*): Teacheralay, quae in eruendis scripturae mysteriis colligendoque legitimo sensu illius versatur: 3:3zexalízy, quae in tradendae populo omnis sanae doctrinae facilitate perspicuitate gratia ac methodo quadam est posita: ¡λεγχείαν, quae in dexteritate atque pondere repre-animos hominum per exhortationes: xapauvSiav, qua dolor ac molestia afflictionum omnium levatur, animi graviter affecti deliniuntur eriguntur et corroborantur per promissionum divinarum consolationem gratuitaeque bonitatis ac misericordiae divinae commendationem: et donum linguarum, non equidem repentinum illud ac miraculosum. sed quod Dei quidem et ipsum beneficio, non tamen sine nostro studio interim nostraque opera ac diligentia, Deo ita volente, obtingit. Hisce nimirum donis suis exornat etiamnum Dominus in sua Ecclesia verbi sui divini ministerium, pro eo ac illi libitum est, ad eius aedificationem, (B 5=) ministrosque ipsos pastorum ac doctorum nomine dignatur. Quanquam autem apud istos quoque curam ac custodiam gubernandae et conservandae Ecclesiae suae praecipuam esse voluit, duo tamen adhuc custodum praeterea genera illis in sua Ecclesia adiunxit peculiaremque eis ipsorum functionem consignavit. Atque alii quidem in scripturis vocantur Presbyteri sive Seniores, item Episcopi, Praepositi et gubernationes: alii vero Potestates, praecellentes ministri et Altores Ecclesiae Christi, quos nos Magistratum vocamus. Porro ad hunc Presbyterorum ordinem ipsi quoque Pastores ac Doctores omnes pertinent, sed curam sibi gubernandae conservandaeque Ecclesiae non

<sup>1) 2</sup> Thess. 2. 2) Rom. 12. 1 Cor. 12.

mmunt soli, nisi in reliquorum Presbyterorum coetu, quem ut sibi adinnetum habeant, omni studio ac sollicitudine adniti debent. Neque est aliud inter Pastores insos Doctoresque au reliques Presbyteros distrimen, quod ad functionem ipsorum in gubernanda conservandeen Ecclesia attinet, nisi quod illi in Verbi ac Doctrinae ministene praeter alios istos laborant: isti vero citra Verbi ac Doctrinas publicum (B 51) ministerium in cadem ipsa gubernandae et conservadae Roclesiae cura ac custodia velut socii subsidiarii constituti labertur. Ita videmus Presbyterorum nomen tribui Pastoribus ac Doctoribus ipsis, atque adeo ipsis etiam Apostolis, dum Petrus ad fresbyteros loquens, se illorum συμπρεσβύτερου profitetur. Eius vero Presbyterorum simul omnium [coetus] in unaquaque Ecclesia partes gant, ut legitimum disciplinae Ecclesiasticae usum ét ipsimet inter sese isprimis 6t in tota demum sus Ecclesia observarent, atque ad eum nodem ét insimet suum facerent officium ét alios demum omnes etiam ia suis officiis continerent: probarent item doctrinas et spiritus omsium in Roclesia contemptumque disciplinae Ecclesiasticae, iuxta prescriptos Verbo divino admonitionum ac reprehensionum gradus, nomine et assensu totius Ecclesiae punirent. Adque id etiam operam darent, ut, constitutis in Ecclesia Diaconis, egenorum inopiae succurreretur. Atque isti quidem in universa ministerii sui func-(B 6ª)tione ad caram custodiamque suam nihil adhibent aliud quam gladium spiritus, hoe est, Verbi divini autoritatem, per admonitionum et reprebensionum gradus usque ad excommunicationem et anathematismum, quibus solis omnem Ecclesiae ciusque disciplinae contemptum ad extremum puniunt. Caeterum Magistratus iuxta politicam suam a Deo ordinatam praceminentiam politicum quoque gladium suum adiungit in sua functione ad conservandum in Ecclesia legitimum disciplinae usum puniendumque contemptum illius: nempe ut quisque in utriusque tabulae obedientia suaeque vocutionis officiis contineatur, et ne progressus structurae perpetuus in complendo Ecclesiae sibi concreditae nedificio quoquomodo impediatur. Atque publica quidem flagitia omnia publicamque et pietatis et tranquillitatis in Ecclesia violationem coercet gladio suo Magistratus pro functione sui ministerii, sed in dogmatum controversiis non prius sibi quidquam sumit, quam de illis per legitima Ecclesiae iudicia iuxta gradus disciplinae ecclesiasticae ex verbo Dei statuatur. Quorum sane (B 6b) contemptum Magistratus impunem ferre non debet pro functione sui ministerii, pro eo atque id ipsa Ecclesiae aedificatio postulare videtur. At vero, quoniam cura ac custodia haec istius aedificii non tam sane dependet ab humana cura operave aut potentia — in quibus alioqui politica Magistratus cuinsque vis existimatio atque autoritas maxima fere П.

ex parte consistit — quam potius a divina providentia et voluntat servat non raro Deus suam Ecclesiam divina sua virtute ac potenti progressumque structurae illius evidentissime promovet, non tanta sine ullo Magistratus praesidio, sed in summa etiam Magistratuu tyrannide et nersecutione: id quod aliqqui nostro hoc seculo fastu esse divino beneficio atque etiamnum fieri luculentissime videmu Sed tamen utitur saepenumero etiam Magistratuum ministerio ad con servandam tuendamque publicam Ecclesiae pietatem pariter ac trar quillitatem, ut se illorum quoque Dominum esse declaret et coru praeterea officium insis in praecellenti illorum vocatione commonstre Presbyterorum aut-(B 7a)em ministerium vult omnino esse perpetam in quavis recte instituta Ecclesia, ut per illius functionem legitimas verbi sui Divini sceptro regatur et conservetur. Ut enim sine verl Divini doctrina consistere Ecclesia, haud aliter quam corpus sine an ma, non potest, ita doctrinae rursum probetio legitima sine Presby terorum ministerio haberi non potest. Quod equidem si nostro he tempore, initio renascentis Euangelii, restitutum utcunque fuisset, no tot proculdubio nunc doctrinse dissidia inter nos, qui Antichristiana Papae Romani tyrannidem unanimiter accusamus, haberemus, Se momento omnia restitui non potuerunt. Atque utinam nunc demur qui in Ecclesiarum ministerio versantur, huc animum adiiciant u restitutis Ecclesiae cuique suis presbyteris, usum tandem legitimu disciplinae Ecclesiasticae legitimaque ex verbo Dei Ecclesiarum it dicia instaurent.

Nos id quidem in nostris Ecclesiis pro nostra virili consti sumu sumpto exemplo a Genevensi et Argentinensi peregrinorum Ecclesiia. Et, quantum fructum ea res attu-(B 7b)lerit in nostris Ecclesiia, i equidem a me non facile verbis explicari queat, et praestat haec a aliis, quam a nobis ipsis, commemorari. Hoc unum addam. Nullar eiusmodi sive doctrinae sive animorum dissidium in nostris Ecclesii exortum esse, quin protinus, adhibito disciplinae usu, (sit Deo gratia sisteretur adcoque et tolleretur. Iam vero exponemus, quosnam mi nistrorum ordines, quasque singulorum functiones: quos item cultx Divini ac fidei nostrae exercendae ritus, et qualem disciplinae Ecclesiasticae usum in nostris Ecclesiis, potissimum autem in Germane rum Ecclesia, habeamus (B 8a).

## DE MINI-

# STRIS ECCLESIAE PEREGRINORUM LONDINI

PRIMUM omnium agnoscimus. Maiestatem Regiam esse in nostra quene Ecclesia, quemadmodum et in aliis omnibus Regnorum suo-The Ecclesiis, summum omnino in terris ac modis omnibus praccellenten Dei Ministrum, quod ad usum gladii attinet, cui nos omnem nostram in Domino fidem subjectionem atque obedientiam debere omnine profitemur. Deinde vero habemus duos praecipuos in nostra Ecclesia peculiarium Ministrorum ordines, alterum Seniorum, qui et Presbyteri iam olim Graeca voce ita usurpata vocantur, alterum astem Dinconorum, qui egenorum inopiae curam habent. In priore porro Seniorum ordine, elii sunt rursus, qui in verbo et doctrina laborant inque publico verbi et Sacramentorum ministerio versanter - (C 1a) atque hi in acripturis Episcopi Pastores et Doctores vocantar') -, alii vero, etsi ipsi non funguntur publico verbi ac Sacramentorum ministerio, verbi tamen Ministris perpetuo interim adsunt omni opera studio concilio atque auxilio suo, et curam sustinent totius Ecclesiae una cum verbi Ministris, ut in omni pictate sanctimonia pace ordine atque houestate iuxta verbum Dei gubernctur et conservetur, quo etiam nomine a Paulo Gubernationes vocantur 2). Universo autem huic Seniorum ordini praeest unus, ex illorum numero ad id electus, ut eius antoritate unanimis simul omnium consensus in rebus omnibus retineatur, isque per Maiestatem Regiam Superintendens in Diplomate Regio vocatur. Est autem hoc duntaxat nomine aliis superior, quod plus laboris ac curae sustineat aliis omnibus, non tantum in gubernauda Ecclesia tota, sed in defendenda illa etiam adversus conatus omnes omnium adversariorum et unanimi omnium consensu in doctrinue controversiis retinendo. Caeterum in

<sup>1)</sup> Act. 20. Philip. 1. Tit. 1. 1 Tim. 5.

verbi et Sacramentorum ministerio inque disciplinae item Eccle-(C 1) sinsticae usu nihilo, quam reliqui Seniores, maiorem obtinet autoritatem, sed ei perinde atque alii omnes subicctus est. Et, quemadmodum ipse pro ministerii sai ratione aliorum curam gerit, ita se vicinim etiam aliorum curae in verbi Divini obedientia et disciplinae observatione submittit. Practorea vero in eo ipeo priore Seniorum aimal omnium ordine Superintendens inse, ac verbi Ministri ommes, postes quam a reliquis Senioribus totiusque Ecclesiae assensu electi fuerint. Maiestati Regiae — iuxta Privilegii dispositionem — per Ministros Esclesiae offeruntur, ut Regia prius autoritate approbentur, quam publice suo ministerio coram Ecclesia inaugurentur. Reliqui vero Seniores omnes. Diaconi item, et si qui sunt alii Ministri, sola Seniorum et Ecclesiae autoritate — ex Regio indulto — asciscuntur et instituuntur. Quod vero ad Ministrorum in singulis ordinibus functionem atque officium attinet, id totum in concionibus illis expositum habetur, quae ante Ministrorum electionem circa publicas Ecclesiae preces, hos nemine institutas, haberi solent, de qua iam alioqui (C 3º) etiam nobis dicendum erit.

### DE MINISTRORUM ELECTIONE ET QUAE ILLAM PRAECEDANT.

CUM Ecclesia uno aliquo aut pluribus Ministris opus habet, indicitur publicum iciunium toti Ecclesiae, constituiturque dies certas per Seniores publici huius iciunii et precum publicarum in Ecclesia, ac diobus aliquot antea e suggestu toti populo denunciatur, ut, quatenus fleri potest, tota Ecclesia eo ipso die constituto convenist, ac Dominum summo studio atque attentione animi summa pro fidelibas ministris eligendis precetur. Ipso autem iam iciunii ac precum dia, ubi Ecclesia circiter horam nonam convenit, post decantatum Pealmum aliquem, ad hoc institutum pertinentem. habetur publica concie per ministrum, in qua hace potissimum capita tractantur.

Primum ostenditur, cur in Ministrorum electione, quemadmodum in aliis publicis et gravibus Ecclesiae neccesitatibus, publicum iciunium et publicas pre-(C 2<sup>b</sup>)ces institui oporteat. Nimirum, ut ministerium ipsum Ecclesiarum non est humana ulla, sed Divina plane institutio, ita et ministri fideles ac pii nulla humana industria prudentiave sola, sed singulari Dei beneficio, Ecclesiae donantur. Cumque omnis in Ecclesia successus ex Divina ordinatione a Ministrorum fide cura ac pietate maxima fere ex parte propendeat, neque item aliunde plus sit periculi toti Ecclesiae, quam ab hypocrisi negligentia et impietate ministrorum, nosque (ut homines) non possimus non semper falli et fallere — tutissimum esse, ut in ministrorum electione summo studio

stere asimi summa attentione nomen Domini invocetur, oreturque Pater Deus, ut ipse in nostra electione consilia nostra omnia iuxta templacitum sanctae voluntatis suae regere dignetur, — et qui nobis im in unigenito suo filio placatus est curamque nostri propter illum paterno iam affectu gerit, idem se etiam in Ministrorum nostrorum dectione vere esse nostrum Deum, nosque vere suum populum esse testetur, datis nobis eiusmodi Ministris, per quos nomen illius adorandum (C 3º) indies magis ac magis glorificetur in sua Ecclesia, ipseque Ecclesia incrementa semper sumat in vera Dei et nostri cognitione in omni pietate integritate et honestate.

Ita Christus Dominus vult, ut Dominum messis oremus, ut ipse besos; se fideles operarios in messem sunm extrudat '). Ita ipsemet Christus Dominus eirea Apostolorum suorum electionem in monte per sectem sotum precatur 's). Ita et Apostoli circa Matthiae electionem 's).

Horam et similium exemplorum commemoratione adhortatur Ecclesiam Minister, ut non tantum in coetu illo publico, sed et domi quisque suse privatim in vero iciunio ac mente sobria diligentissime precetur, ut Dens Opt. Max. suse Ecclesiae in hac Ministrorum electione per Spiritum sanctum suum adesse electionemque ipsam Divino affatu suo gubernare dignetur, ad gloriam unigeniti filii sui et Regui ipsius in nostra Ecclesia salutarem propagationem. Deinde exponitur functio ipsa atque officium corum, qui sunt eligendi, Ministrorum corum tota Ecclesia, et numerus corum, quot sint eligendi, iuxta (C 8) Ecclesiae necessitatem indicatur.

Quis vero duos esse diximus peculiarium in nostra Ecclesia Ministrorum praecipuos ordines, Seniorum videlicet et Diaconorum, atque is priore Seniorum ordine quaedam rursus discrimina esse ostendimus, iaxta hace functio singulorum exponitur circa illorum electionem ad hane modum:

Si verbi Minister unus pluresve eligi debeant, hacc ita de corum officio dicuntur:

PRIMUM, Verbi Ministerium esse Divinam in sua Ecclesia ordinationem, institutam ad eius aedificationem, id quod universa scriptura passim expresse testatur. Let proinde graviter peccare eos, qui in deligendis verbi Ministris, non tam quaerunt Dei gloriam, quam privatos potius affectus suos, sive ex amore sive ex odio, sequuntur. Vim enim inferunt Divinae ordinationi atque ita in Deum ipsum gravi-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Mat. 9. Luc. 10. <sup>2</sup>) Luc. 6. <sup>3</sup>) Act. 1. <sup>4</sup>) Matt. 10. 18. 28. Marc. ult. Ican. 20. 1 Cor. 12. Ephc. 4. Act. 1, 12, 14.

sime peccant. Peccant et în ipsam Ecclesiam, dum illam în publico (C 4-) eius ministerio privatis suis îpsorum affectibus, tanquadi
ipsius domini, subiectam habere conantur. Sed multo adhue gravius
peccant, qui verbi ministerium în Ecclesia contemnunt rident et
traducunt. Quicquid enim huius faciunt isti, id totum în Dei îpsius
contumeliam redundat, qui în Ecclesiae suae ministerio vel contestnitur vel honoratur, unde etiam Petrus Apostolus în arguendo Anania contemptum sui ministerii în Spiritum sanctum transfert 1), et
Stephanus aperte docet, Pharisnicos illos Sacerdotum Principes în
persequendis Dei Prophetis, non tam Prophetis îpsis, quam potite
Spiritui sancto restitisse 2). Omnium autem gravissime peccare dicumfur,
qui sese îpsimet ad ministerium insinuare atque, Balaami exemplo, noi
quae Dei sunt, sed sua potius quaerentes, illud appetere invidentur 3.

Deinde exponitur officium Ministrorum verbi in ministerio ipserum, nempe bacc illis (quae sequuntur) pro summa ipsorum virili praestanda esse:

- 1. ut, quemadmodum verbi Divini, non autem humanarum traditionum Mi-(C 4<sup>b</sup>)nistri vocantur.<sup>5</sup>), ita puram etiam atque incorruptam doctrinan Verbi divini, reote illud secantes, Ecclesiae snae tradant, non cauponantes neque adulterantes illud ullo modo.<sup>b</sup>). Quid enim paleis cum tritico?
- 2. ut Divinas institutiones Ecclesiasticas, quas Sacramenta vocamus, fideliter ac diligenter, ita ut sunt institutae, administrent, vimque naturam ac dignitatem illorum veram Ecclesiae sedulo commendent et inculcent.
- 8. ut concreditae sibi Ecclesiae curam una cum reliquis Senioribus seu Presbyteris habeant cum omni diligentis ac fide e), per admonitiones consolationes reprehensiones et legitimum disciplinae Ecclesiasticae usum iuxta verbum Dei 7).
- 4. ut ora adversariorum omnium virtute atque autoritate verbi Divini cuius sunt Ministri obstruant ad Ecclesiae aedificationem \*), gregemque suum a feris noxiisque bestiis dissipari ac depasci non sinant \*), sed ab cis illum fideliter ac diligenter praemoneant, siquidem nullam spem resipiscentiae videant, et Ecclesia ab ipsis per privatas admenitiones liberari non (C 5\*) possit.
- 5. ut hace omnia praestent, non tanquam dominium sibi in Ecclesiam ullum usurpantes, sed tanquam Ministri ipsius, ut gregis exemplaria, a Spiritu sancto in hoc constituta 10).

<sup>1)</sup> Act. 5. 2) Act. 7. 3) Num. 22. 2 Pet. 2. Judae. Philip. 2.

<sup>4)</sup> Math. 20. Ephes. 4. 5) 2 Tim. 2. Ierem. 23. 6) 1 Pet. 5. Act. 20.

<sup>7) 2</sup> Ti. 3, 4. 8) Tit. 1. 9) Act. 20. 10) 1 Pet. 5.

Tertio exponitur, qualesnam viros potissimum ad tantum ministerium quaeri atque elegi oportest: nempe qui, in sacris studiis diligenter versati, certis verse pietatis officiis ea se omnia praestare ét velle ét posse uteunque declarant, iis alioqui ornati dotibus, quas Paulus in Ministris verbi commendat '), ac rursum ab iis vitiis longe alieni, quae Paulus in illis reprehendit gravissime vultque ab illis esse quam longissime aliena a). Imprimis vero cavendum esse, ne neophyti ad hoe Ministerium assumantur et qui turpis lucri aut propriae gloriae suae causa sese ipsimet ad ministeria insinuant. Istiusmodi enim omnes, non a ministerio solum una cum Simone Mago arcendi sunt a), sed non ferendi etiam in ipso coetu Ecclesiae, nisi mnifesta indicia ac testimonia resipiscentiae sune acdunt.

Postremo exponitur, quodnam sit totius coctus Ecclesiastici erga verbi Mi-(C 5<sup>b</sup>)nistros officium: nempe ut illis in legitimo ipsorum ministerio, tanquam Christi Domini legatis, imo vero tanquam Christo ipimet Domine, per illos loquenti, percant <sup>4</sup>), admonitiones corum tam publicas quam privatas libenter atque amanter admittant, coctus publicos Ecclesiae reverenter ac diligenter quisque in Ecclesia observet, et ab omnibus murmarationibus contra Ministros corumque ministerium modis plane omnibus caveat. Non fert enim inultum Deus Ministrorum ipsorum contemptum <sup>5</sup>), sed multo minus fert temere excitata adversus illos murmura aut conspirationes, id quod multa alioqui et vehementer horribilia in scripturis exempla testantur <sup>6</sup>). Postremo dicitar esse quoque officium Ecclesiae erga verbi Ministros, ut illis de honesta vivendi ratione pro sua virili prospiciat. Dignum est enim, ut dum seminant spiritualia, corporalia vicissiu metant, nec desit pabulum bovi trituranti, quemadmodum Paulus docet <sup>7</sup>).

Hace ita de verbi Ministrorum erga Ecclesiam et Ecclesiae rursum erga illos officio in concione dicuntur ante ver-(C 6ª)bi ministrorum electionem.

Si vero ex aliis Senioribus, subsidiariis Ecclesiae gubernatoribus, aliqui, unus pluresve, eligi debeant, tum baec de illorum functione pro publica concione dicuntur.

PRIMUM docetur Ecclesia, hoc talium Seniorum seu Presbyterorum ministerium esse Apostolicam ordinationem, et proinde Divinam quoque: idque ex doctrina Pauli Apostoli, qui inter Presbyteros dis-

<sup>4: 1</sup> Timo, 3: 4. 2: Tit. 1. 3) Act. 8. 4) 5 Corin. 5. Luc. 10.

<sup>5 1</sup> Thess. 4.
9 Evo. 16.
2 Para, 36. Here, 26, 29. Zacha, 7.

<sup>7. 1</sup> Cor. 9. Gal. 6.

crimen constituit, dum cos, qui in verbo laborant, duplici honore dignos esse docet, alios vere vocat subsidiarias Gubernationes".).

Deinde exponitur talium Seniorum officium ac dignitas in Ecclesias. Christi. Nempe coetum illorum esse veluti Senatum quandam totius Ecclesias, quod quidem ad custodiam verse religionis ac disciplinae Ecclesiasticae attinet: ut ad Seniorum coetum referri semper in causa reli-(C 6<sup>b</sup>)gionis oporteat omnia, quae per solos verbi ministros carrari commode non possunt, — et proinde base, quae sequuntur, ad ipsorum officium imprimis pertinere:

- 1. ut una cum verbi Ministris curam ac sellicitudinem emacan habeant totius Ecclesiae in cius gubernatione, quod ad verse potissimum religionis curam ac custodiam attinet iuxta verbam Dei, tam in retinenda doctrinae puritate ac consensu, quam in legitimo Sacramentorum et disciplinae Ecclesiasticae usu observando.
- 2. ut, quemadmodum una cum verbi ministris curam sustinent totius Ecclesiae, ita vicissim— cum sint Senatus vice in ipsa Ecclesia— debent etiam verbi ministros et omnes alios, qui publico aliquo munere in Ecclesia funguntur, diligenter observare totius Ecclesiae nomine in doctrina vita ac conversatione ipsorum, et, si quando res postulet, admonere illos etiam adeoque et reprehendere privatim ac publice, denique et ministerio ipsorum illos cum assensu Ecclesiae destituere, si per admonitiones ac reprehensiones Ecclesiasticas, inxta gradus illarum praescriptos habitas, reduci ad resipiscen-(C 7a)tiam nolint.
- 8. ut simultates dissidia et controversias omnes, si quae forte incidant in Reclesia, amice ex verbo Dei (quoad cius fieri potest) component, dentque sedulo omnem operam per amicas istiusmedi compositiones, ut aut nulli sut pauci ex Reclesia ad forensia indicia tribunaliaque recurrant, quod equidem sine magna Reclesiae indignitate, quemadmodum Paulus docet 2), fieri non potest. Breviter, idem est plane istorum Seniorum et verbi Ministrorum officium, nisi quod sibi non sumunt verbi ac Sacramentorum ministerium. Nimirum horum functio penes verbi Ministros ad externam quandam Ecclesiae gubernationem magis quodammodo spectare videtur, suntque veluti custodes quidam una cum verbi Ministris totius Reclesiae, ac rursum veluti os ac manus totius Ecclesiae apud verbi Ministros et alios omnes, qui publico quocunque munere funguntur.

Tertio exponitur, qualcenam potissimum viri ad hoc ministerium quaeri et eligi debeant: nimirum tales, quales et ad ipsum verbi ministerium, aut qui certe quam proxime donis suis a Domi-(C 7°)no collatis ad verbi Ministros accedunt, ut, si illis eruditione peres non

<sup>\*) 1</sup> Timo. 5. 1 Cor. 12.

sint omnino, gravitate interim morum prudentiaque ac vitae integritate, deinde et usu rerum longo ac iudicii dexteritate, super omnia astem pietatis studio eis ne cedant. Ita enim, etiamsi una cum verbi Ministris publice non docent, sint tamen veluti exemplaria quaedam tetius Ecclesiae in hisce donis, quae iam commemoravimus et quae phrimum babent momenti in legitima Ecclesiae gubernatione.

Postremo exponitur, quodnam sit plebis totius in Ecclesia erga istimmodi Presbyteros seu Saniores officium: nempe ut illos codem proress, quo et verbi ministros, loco habeat, illorum admonitionibus ultro ac reverenter pareat, illis non remurmuret neque reclamet: ad illos dubia sua omnia, omnia dissidia omnesque controversias ac simultates ante omnia suo ordine referat, si quomodo amice componi posint: per hos reliquos Ministros omnes, sicubi aliquid in eis desideretur, admonest, et ad hos (C 8a) tandem deferat etiam omnes privatarum in Ecclesia tota admonitionum contemptores.

Atque hace ita de Seniorum istorum subsidiariorum erga Ecclesiaa Ecclesiaeque vicissim erga illos officio dicuntur ante ipsorum chrispaga.

Si vero Superintendens Ecclesiarum Peregrinarum eligi debeat, post indictum per illas simul omnes certo aliquo die iciunium ot factis (ut dictum est) per illas publicis ad preces exhortationibus, hace ita de illius officio pro concione dicuntur.

PRIMUM Superintendentis seu Inspectoris ministerium — Graeci Existrativ vocant — esse Divinam ordinationem in Christi Ecclesia 1), per ipsummet Christum Dominum inter ipsos etiam Apostolos institutam, dum Petro confirmandi reliquos fratres in fide provinciam peculiariter demandaret 2). Non quod Petro aliam ullam super reliquos Apostolos potestatem auto-(C 8b)ritatemve dederit, quemadmodum Papa Romanus somniat, sed quod parem alioqui atque aequalem omnimo aliorum omnium Apostolorum cum Petro potestatem certo aliquo sollicitudinis aliorum pro aliis ordine retineri in Ecclesia oportebat, quemadmodum sanctus Dei martyr Cyprianus vere et praeclare docet. Alioqui manifeste videmus idem ministerium omnibus ex aequo Presbyteris Ecclesiae attribui, omnesque Presbyteros verbis disertis Inspectores, seu (voce Graeca) Episcopos vocari 2), et post constitutam Hierosolymis Ecclesiam parem honorem Petro Ioanni et Iacobo de-

<sup>1)</sup> Act. 1. 1 Timot. 8. 5) Math. 28. Lucae. 22. Ioan. 20. 1 Petri. 5.

<sup>8)</sup> Act. 20.

ferri audimus, — sed ut ordo certus in pari afioqui planeque cadem omnium simul Presbyterorum gubernatione Ecclesiastica retineatur utque omnia ordine ac decenter fiant, ab uno illam ordiri necesse cit. Quia vero plurimum interest, a quonam sumendum sit exordium in tota Ecclesiae gubernatione, etiamsi parem potestatem omnes paritet Seniores habeant, docetur Ecclesia, gravissime peccare eos omnes, qui in quaerendo atque eligendo (D 1ª) Superintendente, quidvis potius aliud, quam solam Dei gloriam regnique sui in Ecclesia propagationem intuentur. Et licet in reliquorum etiam omnium Ecclesiae Ministrorum praepostera electione graviter sane peccatur, quemadmodum alibi iam dictum est, hic tamen tanto gravius peccatur, quanto plus periculi imminet toti Ecclesiae, si parum diligentem aut fidelem, ne dicam ineptum Superintendentem habeat sive Inspectorem.

Deinde exponitur, in quibus functio Superintendentis potissimum consistere videatur:

- 1. ut omnes Ecclesiae Ministros in ipsorum officiis iuxta oniasque ministerium observet, fidem ac diligentiam illorum commendet: contra vero segnitiem ac negligentiam reprehendat sitque custos supremus retinendae ac legitime observandae Ecclesiasticae disciplinae.
- 2. ut Ministros omnes, quoties opus est, convocet, ordinem ac consensum unanimem inter eos retineat, illosque sua et totius Ecclesiae autoritate ex verbo Dei arguat et compescat, sicubi septa sui ministerii transcendere conentur.
- 3. ut operam omnem suam Ecclesiae supra alios Ministros omnes impendat, non in ipsius tantum gubernatione, sed in tuenda illa etiam adversus omnes insultus quorumvis adversariorum, sive doctrinae pusitatem ae consensum a falsis Doctoribus labefactari, sive ordinem ae decorum in Ecclesia violari, sive pacem ac tranquillitatem illius per nonnullorum in Ecclesia insolentiam perturbari quoquomodo contingat (D 12).
- 4. ut, quemadmodum ipse supremus est custos Ecclesiasticae disciplinae in Ministris aliis omnibus et tota Ecclesia, ita ipse quoque cidem disciplinae Ecclesiasticae sese ante alios subiiciat et submittat sitque exemplar quoddam reliquis Ministris omnibus et toti Ecclesiae in omni pietate, studio religionis, sollicitudine pro tota Ecclesia et disciplinae Ecclesiasticae observatione.

Tertio exponitur. qualemnam virum ad tantum munus obeundum quaeri eligique oporteat: nempe eum, qui, ut inter omnes alios Ministros ac Seniores Ecclesiae ordine ac loco primas partes obtinet, ita illis omnibus etiam eruditione pietate gravitate ac prudentia an-

<sup>1) 1</sup> Cor. 14.

tecellat, sitque vel (D 2a)ut dux illorum in propagando Regno Christi in Ecclesia per doctrinae puritatem prudentiam et pietatem.

Postremo dicitur etiam de reliquorum Ministrorum ac Seniorum omnium totiusque adeo Ecclesiae erga Superintendentem officio:

- 1. ut nibil inter Ministros ac Seniores statuatur in publica Ecclesiae gubernatione inscio inconsultoque Superintendente, cuius alioqui partes sunt praecipuae, rationem semper reddere omnium, quae in Ecclesia fiunt.
- 2. ut, quemadmodum Superintendens existimationem omnium Misistrorum tuetur ac defendit, cum apud Ecclesiam ipsam, tum alibi etiam ubique, dum res id quoquo modo postulat, ita rursum Ministri etiam ac Seniores omnes Superintendentis autoritatem atque existimationem, cum apud Ecclesiam ipsam, tum alibi ubique etiam, si ita incidat, tueri ac defendere pro sua virili debeant omnino, ut mursura omnia ab Ecclesia arceantur.
- 3. ut, quoniam Superintendens non uni tantum, sed pluribus simul Ecclesiis praeest, unius Ecclesiae ministri ac Scniores de illo satuere nihil possint circa il-(D 2b)lius reprehensionem publicam vel destitutionem (si id forte commeruisse videretur), nisi convocatis prius omnium simul Ecclesiarum, quibus praeest, Senioribus et Ministris, ut, quemadmodum ab omnibus simul Ecclesiarum Ministris eligitur, ita ab omnibus simul etiam, siquidem id commeruerit, et reprehendatur et destituatur. Si tamen in unam tantum aliquam suam Ecclesiam peccaverit, ab eius Ecclesiae etiam Senioribus ac Ministris admoneri peculiariter poterit et debebit.
- 4. Ecclesiae officium esse, ut intelligat se ea omnia Superintendenti suo debere, quae se Ministris verbi debere ex verbo Dei agnoscit.

  Atque de Superintendentis erga reliquos Ministros totamque Ecclesiam illorumque vicissim erga ipsum officio tantum.

Si vero Diaconi eligendi sint, tum de illorum Ministerio pro concione dicuntur ista.

PRIMUM ostenditur, Diaconorum ministerium esse Apostolicam et proinde Divinam quoque ordinationem'), necessa-(D 3\*)riam alioqui Christi Ecclesiae, quatenus Christus Dominus in egenis atque afflictis membris suis negligi a nobis in Ecclesia haudquaquam vel debeat vel possit. Ac, quemadınodum in vetere Iudaeorum Ecclesia mandato Dei nulli mendico esse licebat, quin aliorum ope sublevaretur²),—ita magis multo in Christi Ecclesia mutua invicem omnium

s, Act. 6. s) Deut. 15.

charitas pro cuiusque vocatione sese exercre debet, in qua alioqui, omnium typicorum Sacrificiorum ac culturum loco, unam nobis charitatem imprimis omnes imperatam bahemus, quae equidem non permittit, ut fratres nostros — pro quibus Christus Dominus aeque ac pro nobis sanguinem suum fudit — egere quoquo modo patiamur. Ut igitur egenis in Ecclesia fratribus succurri commodius posset, ordinatos habemus ab Apostolis, autore Spiritu Sancto, Diaconos, sine quibus pauperum cura in Ecclesia commode haberi non potest. Quia vero membrorum Christi cura in Diaconatus ministerio suscipitur, et quidem potissimum eorum, in quibus se ipsemet Christus Dominus pasci vestiri ac sublevari testatur, serio docetur, advigilandum esse Ec-(D 3b) clesiae in delectu Diaconorum, ut tales deligantur, in quibus fides et diligentia curandi menbra Christi desiderari non possit.

Deinde exponitur. Diaconorum officium in duobus potissimum consistere, nempe in sedula ac diligenti collectione atque item in fideli ac prudenti Eleemosvnarum dispensatione. In colligendia porro Eleemosvnis cam esse praestandam Diaconis sedulitatem et diligentiam. quam se non tam hominibus, quorum curam habent, quam Christo insi Domino in afflictis membris ipsius debere agnoscunt. Quoties autem incidit, ut graviora sint pauperum onera, quam ut illis ex communibus eleemosynis satisfieri possit, Diaconorum officium esse, ut huius in tempore Ministros verbi et Seniores Ecclesiae admoneant. ut per eos Ecclesia ad uberiores eleemosynas commonefiat aut publice aut privatim, pro co ac res id magis postulare videtur. In dispensatione vero eleemosynarum eam fidem ac prudentiam Diaconis praestandam esse, ut (quoad eius fieri potest) neminem egere patiantur, sed egenorum omnium non minorem, quam sui ipsorum, curam habe-(D 4-)ant. Summam tamen corum rationem semper habeant. quos domesticos fidei et membra Ecclesiae esse norunt. Praeterea. ut circa eleemosynarum dispensationem egenorum quoque fidem ac pietatem subinde explorent et eos debiti ipsorum erga Deum ao Ecclesiam diligenter admoneant, sicubi aliquid forte desiderent.

Tertio exponitur, qualesnam potissimum in Diaconos sint eligendi. nempe in quibus hace relucent, quae circa Diaconorum electionem ab Apostolis observata') et a Paulo item de Diaconis prodita habemus: 1) 1. ut sint μαρτυρούμενοι, hoc est, ita spectatae probitatis fidei et integritatis, ut hac dotes in illis omnibus sint conspicuae omniumque piorum testimoniis approbentur. Quo quidem etiam pertinent, quae a Paulo de Diaconis traduntur: nempe, ut sint omni decoro praediti, non lucri cupidi, non bilingues, non multo vino aut

<sup>1)</sup> Act. 6. 2) 1 Tim. 8.

comessationibus dediti, unius uxoris mariti, regendae familiae periti, et quae in cam sententiam dicuntur. 2. Ut sint pleni Spiritu sancto, hoe est, ut dona Spiritus Sancti in illis sint conspicua: nempe cognitio rerum Divi-(D 4<sup>h</sup>)narum, studium pictatis, lenitas mansuetado benignitas gratia atque energia quaedam in admonitionibus consolationibus et exhortationibus, quarum sese multas alioqui occasiones in dispensandis electrosynis offerre plerumque solent. 3. Ut sint pleni sapientia, ne quid temere in dispensatione Electrosynarum agant, sed prudenter ac circumspecte illas dispensant, ne vel praepostere illas erogent, vel alios prae aliis quoquo modo fraudent, et is omnibus perpetuo propositam sibi ob oculos habeant Dei potissinum gloriam et Regni Christi in eius Ecclesia propagationem.

Quarto exponitur, tam divitum, quam pauperum in Ecclesia erga Diaconos officium '). Nempe divitum officium esse, ut ultro ac libester, denique etiam liberaliter in usum atque alimoniam pauperum caferant, memores, ea quae habent non esse sua, sed Dei solius propria seque bonorum suorum omnium, non esse Dominos, ut eis promo utantur libito atque arbitrio, sed oeconomos duntaxat, et quidem al breve temporis momentum, a Domino Deo constitutos, apud quem undem alioqui (D 5°) rationem illos exactissimam reddere oporteat eus suae oeconomise, in qua sane nobis non tam sunt spectanda, que nostra sunt, quem quae Iesu Christi, qui in egenis Ecclesiae suae nembris vel contemnitur vel honoratur °).

Deinde divites monentur, ne perinde esse putent, sive ipsimet per sese pro suo arbitrio, sive per manus Diaconorum egenis in Ecclesia subreniant. Interesse totius Ecclesiae, ut omnia ordine et ad aedificatiomem fiant. Pugnare item cum Ecclesiae aedificatione, si otiosi aut pigri homines in insorum otio ac pigritie alantur, veri autem pauperes deemosynis fraudentur. Ut igitur inutile otium ac pigrities non alatur in Ecclesia utque veris egenis succuratur, ordinati sunt ab Apostolis Diaconi, qui verorum Ecclesine pauperum curam imprimis haberent, eo quod singuli in Ecclesia curam illorum habere commode non possent. Contemni ab iis igitur Apostolicam ordinationem, impediri item Ecclesiae in cura pauperum acdificationem, qui perinde esse putant, sive ipsimet per sese pro suo arbitrio, sive per Diaconos eleemosynas dispensent. Interim tamen doce-(D 5b)tur Ecclesia, non pugnare id cum Diaconorum ministerio, ut frater fratrem privatim sublevet, dum illum egere videt: neque per publicas Ecclesiae in coetu Eleemosynas prohiberi, quominus privatim etiam proximo, dum res ita postulat, succurramus. Sed ordinem retinendum esse publica-

<sup>1</sup> Tim. 6. Luc. 12. Esa, 58. 2 Cor. 9.

rum Elecmosynarum in Ecclesia iuxta Apostolicam ordinationem, ut veris pauperibus Ecclesiae prospiciatur cum Ecclesiae aedificatione.

Pauperum vero officium erga Diaconos et totam Ecclesiam esse dicitur 1):

1. Ita affectos essa debere, ut potius aliis adiumento (si fieri posset) quam oneri esse cupiant, sintque ad dandum ipsi propensiores. quam ad accipiendum ab aliis, ai ullo modo id vel industria sua val manuum suarum labore facere possent. Haee enim est lex Christianae charitatis, ut. quae proximi sunt, majore cura quam nostra insorum curemus. 2. Non debere pauperes pudere suae paupertatis, quetenus quidem sunt Christiani. Statuendum enim esse omnibus Christianis, certa Dei providentia id fleri, ut alii sint divites, alii vero egeant in Ecclesia \*), ut ét (D 6a) per Divitum munificentiam ét per paupernm tolerantiam, dum illi succurritur, nomen Dei in Ecclesia cohonestetur. Statuent igitur pauperes, in sua paupertate illustrari gloriam Dei. illamque tanquam donum Dei cum omni gratitudine et tolerantia amplestentur, atque ad assiduam sui consolationem in prospectu semper bebebunt Christi Domini exemplum, qui pro nobis ultro ac sponte sua, cum Dominus esset omnium, pauper nibilominus esse voluit. at, eius exemplum intuentes, pauperes cum illo esse ne erubescamus. sed in nostra inopia per nostram tolerantiam Deum semper pro nostra virili glorificemus. 3. Pauperes in accipiendis elecmosvais cogitare debere, quod non tanquam ex hominum, sed tanquam ex Dei ipaius manibus eleemosynas accipiant ad sui sustentationem, et proincle ipsorum officii esse, ut eas reverenter et cum omni gratitudine sine, ulla amarulentia aut murmuratione accipiant, utque ipsis. tanquam Dei donis, parce ac frugaliter ad necessitatem duntaxat, non autem ad luxum aut voluptatem utantur, cogitentque, se in Deum ip-(D 6b)sum peccare, quoties datis sibi Elcemosynis, aut abutuntur quoquo modo, aut illas parum reverenter cum murmurationibus e Diaconorum manibus accipiunt: sed multo gravius se peocare adhue. ac veluti Deum ipsum in sus beneficentia ridere, si praeter necessitatem ipsam praetextu simulatae inopiae panem alienum ad alendum otium pigritiemque suam poscant. Tules enim, praeterquam quod sua hypocrysi veris Christi membris ipsorum eleemosynas praeripiunt, ipeam etiam Ecclesiam totam fraudulenter spoliant, et spiritui sancto. in Disconatus ministerio (quantum in ipsis quidem est) illudunt.

Hace its pro concione dicuntur, circa Diaconorum electionem: priusquam electio ipsa instituatur.

POST absolutas autem istiusmodi conciones, pro eo ac ministro-

<sup>1) 2</sup> Thess. 8.. 2) 1 Samu, 2.

rum qui sunt eligendi ratio ipsa postulat, priusquam consuetae aliac preces publicae Ecclesiasticae instituantur, Minister Ecclesiam ad precandum peculiariter invitat pro successu futurae Ministrorum electionis, atque clara voçe ad eum modum precatur (D 72).

DOMINE Dens. Pater noster coelestis! cuius solius gratuito benescio fit, ut bonos ac fideles Ministros in Ecclesia habeamus, et sine cins auxilio humana industria nihil omnino efficere potest, nedum ut legitimos Ecelesiae tuae Ministros ex nobis ipsis eligere ullo modo pesimus, - oramus tuam elementiam, Pater sanctissime! ut Ecclessiae hie postrae, quae te una cum unigenito filio tuo ac Sancto spiritu Unum Verum atque Acternum Deum suum esse credit ac profitetur. d pro qua idem ipse filius tuus sanguinem suum innocentissimum fundere non dubitavit, donare digneris pios fideles ac diligentes. N. (Hie nominandi sunt Ministri, qui eligi debebunt), qui suo Ministerio secundum Divinam voluntatem tuam ad nominis tui gloriam et Ecclesise nostrae aedificationem fungantur. Rege ac guberna corda consilia et suffragia nostrum omnium in hac N. electione, ut solam duntaxat gloriam tuam in prospectu nostro haben-(D 7b)tes, eos in N. nostrae Ecclesiae eligamus, qui, defixis et ipsi suis oculis in solam nominis tui gloriam, ministerio suo recte ac fideliter defungantur. Exaudi nos quaesumus. Pater clementissime! opem hic tuam Divinam suppliciter implorantes per unice tibi dilectum nomen Iesu Christi, filii tui Domini nostri, Amen."

Post hanc precationem habentur demum aliae preces consuctae pro communibus Ecclesiae necessitatibus: quibus absolutis et Psalmo aliquo decantato, monetur Ecclesia, ut omnes domum reversi sobrie ac frugaliter toto eo die vivant ac sine cibo et potu ad vesperam usque (quaterus id valetudo cuiusque permittit) diem illum transigant in precibus et sacra lectione. Aut, si quid necessario propter valetudinem cibi sumendum sit, id ut summa cum moderatione et parcimonia fiat, quo facilius totus dies ille precibus et cultui Divino impendatur. Atque ità demum facta istiusmodi admonitione dimittitur cum pace Ecclesia et ad secundam rursus pomeridianam convocatur. Ibique rursus fit concio publica, in qua plenius (D 82) exponuntur, quae matutina concione satis explicari non potuerunt, populusque denuo ad precandum invitatur, et sic totus dies ille transigitur in icinnio et precatione, ut Deus futuram Ministrorum electionem per Spiritum Sanctum suum gubernare faustamque ac foelicem suae Ecclesine propter dilectum filium suum esse velit.

RITUM praeficiendi Ministros Ecclesiis varie observatum casa: cum apud veteres, tum apud nostrorum etiam temporum Reclesias videmus, pro co ac Ecclesiae cuiusque rationes ipsaque adeo tempora id videbantur postulare. Olim in vetere post Apostolos Reclesia designabantur Ministri totius populi suffragiis, iuxta exemplum Anostelorum circa Diaconorum electionem 1), atque hune morem Cyprianas suis quoque temporibus observatum esse docet. Sed cum pietas refrigescure passim mox postes corpisset ac plebs insa Ecclesian dissidia quaedam inter sese ale-(D 8b)re, resque tota ad turbas potissimum simultatesque in istiusmodi electionibus spectare videretur, atque privatis fere affectibus omnia agerentur. — autoritas demum tota reseficiendi Ministros in Ecclesiis ad Magistratum (publicae aliconi tranquillitatis atque ordinis politici retinendi in Ecclesia custodem) devoluta est, exemplo nimirum veteris sub Mose Ecclesiae, in qua Magistratus summos Ministros templi omnes constituebat. At vero et hic gravius adhuc malum subsequutum est, versa in tyrannidem Magistratus autoritate et. auctis brevi rebus Ecclesiae, tituli Ministerii Ecclesiasticii aulicorum officiorum premia esse coefferunt Ecclesiasque suo fraudabantur Ministerio, dum aulici homines, ad loca ae titulos Ministrorum admoti, neque ipsi suo ministerio vere fungerentar. neque ut alii fungerentur permittere vellent. Accessit ad extremum Papae Romani tyrannis plane antichristiana, per quam sibi ille dominium nescio quod omnium omnino toto terrarum orbe Ecclesiarum quo iure quaque iniuria ita arrogavit, ut ab ipso potissimum iuratisque Regni sui satellitibus duntaxat omnium (E 1ª) ubique Ministrorum Ecclesiasticorum institutio tota penderet. Contracta igitur popularis electionis ad Magistratum autoritate ac demum ad Papam ipsum iuratosque ipsius satellites devoluta, perierat propemodum in omnibus Ecclesiis purum ac legitimum carum ministerium, quod nune singulari plane Dei beneficio multis rursum locis restitutum indiesque magis ac magis adhue restitui videmus. Porro cum perspicuum sit rem plenam semper periculi utrobique fuisse, ét in populari illa videlicet publica Ministrorum Ecclesiae electione, ét in eius iterum ad unum quempiam paucosve alios quosdam astrictione, - eum nos in nostra Ecclesia Ministros eligendi modum nobis potissimum observandum cese putavimus, qui et verbo Dei consentaneus omnino esset. et tumultibus interim ac dissidiis popularibus viam uteunque praecinderet, nihilominus tamen etiam servitutem omnem ab Ecclesia ar-

<sup>1)</sup> Act. 6. 14.

ceret. Nempe ut neque plebis ipsius in Ecclesia autoritas negligeretur omnino et omnia interim ordine ac decenter fierent, quemad-modum Paulus docet 1).

Neque tamen ideo diversum eligendi (18) Ministros in aliis Ecdesiis morem ac ritum ullo modo damnamus, modo ut tollatur abums omnis, quoad eius fieri posset, omnesque turbarum ac dissidiorum occasiones amputentur, sed nos nostrae nobis Ecclesiae commoditatem spectandam inprimis esse putavimus. Alioqui cam ubique in Ecclesiis libertatem extare optaremus, ut, observato duntaxat unanimi sanae detrinae consensu, ritus sane ac ceremoniae aliquo modo variarent, neque ad unum et eundem ubique modum observarentur, sed unaquaeque Ecclesia (sublatis interim praeiudiciis privatisque affectibus onnibus) publicae hac in parte commoditati ac tranquillitati suae staderet. Sic enim Christianne libertatis vera legitimaque ratio retineri in Ecclesiis manifesteque adeo conspici etiam posset. Permissa igitur onnibus Ecclesiis sua libertate, nos infra scriptum nobis eligendi Ministros modum sequendum esse iudicavimus, quod nobis omnium commodissimus nostrae Ecclesiae esse videretur, et quod illum etiam Regia nobis autoritate permissum in Diplomate nostro haberemus.

In ipso ergo publici iciunii die (19) ac precum publicarum, ut iam est dictum, post absolutas preces publicas monetur Ecclesia, ut sequente hebdomade quisque ex Ecclesia, invocato Dei nomine, serio secum dispiciat, quosnam ad illud ministerium, in quo unus aut plures forte desiderantur, maxime utiles atque idoneos esse putet, nominaque corum in scripto Ministris ac Senioribus Ecclesiae per totam ilam hebdomadem (sepositis alioqui privatis affectibus omnibus) tracat. Tota igitur hebdomade illa Ecclesiae totius suffragia per Miniaros ac Seniores privatim colliguntur. Altera vero hebdomade postea Ministri. Seniores ac Diaconi eius Ecclesiae omnes, in qua Ministri eligendi sunt constituto ad id certo aliquo die simul conveniunt sufragiaque totius Ecclesiae collecta una inter sese perspiciunt, et, observatis eorum nominibus, qui, plurimis Ecclesiae suffragiis commendati, maxime alioqui jidonei prae aliis esse videntur, post factam denuo seriam nominis Divini invocationem, singuli, alii post alios ordine suo, suftragia sua de eligendis, qui desiderantur, Ministris ferant, redditis interim rationibus e verbo Dei petitis, cur alios (20) prae aliis magis idoneos esse iudicent, ne quid privatis affectibus ullis illic omnino geratur. Non prius autem coetus ille Ministrorum, Seniorum ac Diaconorum omnium dimittitur, quam unanimi, aut sunul omnium, aut maioris saltem partis assensu, qui desiderantur Ministri,

<sup>5</sup> I Cor. 14.

eligantur ex iis, qui, Ecclesiae suffragiis commendati, excellentioriba donis a Domino ornati esse videntur. Nec sit inter Ministros. Senio res ac Diaconos omnes quisquam, qui aliquid omnino habeat, equi aut electionem ipsam in dubium vocare, aut eos, qui sunt electi, 1 ministerio ipsorum merito arcere ullo modo possit. Facta autem istina modi electione, accersuntur qui sunt electi ad coetum illum Ministre rum, Seniorum ac Diaconorum omnium proponiturque illis eins mi nisterii, ad quod sunt electi, tota ratio atque animi illorum, guonas pacto ad delatum sibi ministerium affecti sint, diligenter explorantet Quodsi nullam legitimam adferant excusationem, quominus delatut ministerium suscipere possint, sed assensu suo comprobent suam ve cationem, tum subsequente proximo Dominico die (21) sub fines antemeridianae concionis, priusquam publicae preces Ecclesiasticae ia stituantur, nomina electorum publice per Ministrum e suggestu coran tota Ecclesia regitantur inbenturque electi illi eo loco coram tot Ecclesia consistere, quo omnium commodissime a tota Ecclesia con spici possint. Ac tum demum Ecclesiastes e suggestu populo exponit viros illos (unum aut plures) post revisa collataque ac diligenter excussa totius Ecclesiae suffragia, seria ac gravi deliberatione et sin privatis affectibus ullis, sed solo promovendae Dei gloriae in ciu Ecclesia studio, ad ipsorum Ministerium electos esse, viderique illo omnium maxime idoneos ad eiusmodi ministerium unanimi consense omnium et verbi Ministrorum et Seniorum et Diaconorum. Ut.au tem nemo ex Ecclesia de istiusmodi electione merito conqueri possit conceditur rursum toti Ecclesiae totius hebdomadis proxime subse quentis deliberatio, ut quisque in Ecclesia secum dispiciat, num in electis viris illis aliquid eiusmodi adhuc deprehendat, propter quod sive id ad doctrinam, sive etiam ad vitae integritatem pertinest (22) a delato illis per electionem ministerio arceri serio possint et, si quid forte aliquis ex Ecclesia se habere eiusmodi credat, it tum intra eam hebdomadem, ante subsequentem Dominicum diem Ministris aut Senioribus privatim indicare iubetur, ut in coetu demun Ministrorum ac Seniorum proximo diligens ac gravis accusationum istiusmodi examinatio fiat. Monentur autem serio omnes in Ecclesia ut sun libertate Christiana in deferendis apud Seniores electis illintantur quidem legitime, sed non abutantur, atque in prospectu semper habeant legem Christianae charitatis et Ecclesiae aedificationem Libertatis enim Christianae conservationem, ut est proculdubio neces saria in Ecclesia Christi, ita gratissimam quoque esse verbi Ministris Senioribus ac Diaconis omnibus; sed nimiam rursus traducendi alio temere licentiam, idque sine fructu ullo aut certa ctiam accusationi comprobatione, eam sane in Christi Ecclesia adeo non esse alendau

ut ne ferri quidem omnino debeat, multo minus autem clancularias obtrectationes, susurros ac murmurationes. Legitimum (23) igitur libertatis Christianae usum in Ecclesia retinendum esse omnibus, ad vitandas rursum omnino, denique et non ferendas esse malevolas et elandestinas obtrectationes susurros ac murmurationes, quas alioqui maifeste semper. a Domino punitas esse videmus.

Quodsi intra praedictam hebdomadem aliquid eiusmodi adversus dectos illos proferatur, quod electionem ipsorum (facta per Ministros se Seniores Ecclesiae diligenti accusationum examinatione) dubiam merito facere posse videatur, qui inter electos ad hunc modum accusati sunt, ad Ministerium non admittuntur, sed in locum corum slii, qui, plurimis Ecclesiae sufiragiis post electos illos commendati, Ministris verbi, Senioribus ac Diaconis Ecclesiae maxime apti atque idonei esse videntur, substituuntur. Acquum id enim prorsusque necessarium esse videtur, ut in designandis Ecclesiae Ministris summa spud eos sit autoritas, quos autore Spiritu sancto ad regendam gabernandamque totam Ecclesiam ordinatos esse constat.

Si vero tota ca hebdomade ante sequentem Dominicum diem nihil profertur ad-(24) versus electos illos, quod quidem aliquid momenti in se habere videntur, tum Ministri verbi et Seniores Ecclesiae procedunt ad publicam electorum Ministrorum coram tota Ecclesia insugurationem.

Hie tamen peculiariter observantur quaedam circa Ministrorum rabi et Superintendentis electionem, quae alioqui necessaria non sunt circa Seniorum subsidiariorum aut Diaconorum electionem. Si quidem in Regio. diplomate praeclare sane ac prudenter constitutum est, ut Ministri verbi omnes ipseque imprimis Superintendens, posteaquam sunt electi, coram Regia Maiestate sistantur, priusquam publice ad Ministerium inaugurentur; ut corum electio, non plebis tantum in Ecclesia assensu, sed Regia quoque autoritate comprobetur. Quae sanc res multum facit ad retinendum sanae doctrinae per omnes Ecclesias consensum, praebetque occasionem magnam instituendi peculiares preces in Ecclesiis pro Maiestate Regia et tuendae vocationis Regiae in Christi Ecclesia adversus deliria corum, qui negant esse locum ullum Magistratui in Ecclesia Christi. Circa ministrorum verbi igitur et Su-(25)perintendentis electionem id peculiariter observatur ante publicam illorum coram Ecclesia inaugurationem, quod, posteaquam electi iam ac publico totius Ecclesine silentio approbati sunt (quemadmodum supra dictum est), sistuntur tandem per Ministros ac Seniores Ecclesiae coram Maiestate Regia, aut si quos ad id alios Maiestas sua loco suo designare velit, atque ita demum ipsorum electio Regia autoritate comprobatur iuxta diplomatis ipsius dispositionem, Seniorum vero subsidiariorum, atque item Diaconorum electionem, Ecclesiae ipsi atque imprimis eius Ministris Regia beneficentia permissam omni ex parte habemus.

Cacterum sunt rursus et alia quaedam soli duntaxat Superintendenti peculiaria circa eius electionem, quae neque circa aliorum verbi ministrorum, neque item circa Seniorum subsidiariorum aut etiam Diacono: um observari solent. Cum enim Superintendens non unius tantum alicuius percegrinae Ecclesiae, sed simul omnium curam habeat, inque omnibus pariter suo Ministerio fungatur, omnium sane etiam Peregrinarum Ecclesiarum assensu opus est ad ipsius electionem. Hacc sunt igitur soli Superintendenti peculiaria circa ipsius electionem: (26)

- 1. quod non tantum per unam aliquam, sed per omnes simul Peregrinas Ecclesias publicum iciunium publicacque preces per illarum Ministros instituantur, ante cius electionem, quemadmodum supra de indicendo iciunio habetur.
- 2. quod non unius tantum etism, sed omnium Peregrinarum Ecclesiarum suffragia per Ministros et Seniores illarum privatim, ut antea quoque dictum est, colliguntur, quatenus plures Peregrinae Ecclesiae cum suis Ministris ac Senioribus constitutae habentur et quisque in illis Ecclesiasticae sese disciplinae subiecit, aedita prius de more fidei suac confessione.
- 3. quod post collecta per Ministros ac Seniores omnium Peregrinarum Ecclesiarum, ut iam dictum est, constitutarum suffragia, non unius tantum etiam, sed omnium pariter Ecclesiarum verbi Ministri, Seniores et Diaconi in unum conveniunt omnesque simul unum aliquem per sua suffragia ex iis cligunt, quos plurimis Ecclesiarum suffragiis commendatos habent maximeque ad id munus idoneum videlicet esse cognoscunt: nimirum quem intelligunt pietate eruditione gravitate prudentia atque autoritate (27) prae aliis omnibus insignem esse.

Quodsi forte inter onnes omnium Peregrinarum Ecclesiarum Ministros, Seniores ac Diaconos de uno aliquo Superintendente unanimiter eligendo prorsus convenire non queat, tum res tota, adiecto a Ministris et Senioribus omnium Peregrinarum Ecclesiarum libello supplici, ad Regiam Maiestatem defertur, ut eius Maiestas, unum ex iis, qui ab omnibus Peregrinarum Ecclesiarum Ministris, Senioribus ac Diaconis proponuntur, in Superintendentem constituat, qui illius Maiestati ad obeundum hoc munus maxime fidelis atque idoneus esse videtur.

Atque hace sunt tantummodo, quae peculiariter observantur circa verbi Ministrorum et Superintendentis electionem. In reliquis vero omnibus cadem est forma fere electionis omnium Ministrorum Ecclesiae, de quibus iam nobis in superioribus satis dixisse videmur. Iam igitur ad publicam corum Ecclesia electorum Ministrorum omnium inaugurationem veniumus.

# DE PUBLICA ELECTORUM IAM MINISTROBUM CORAM TOTA ECCLESIA INAUGURATIONE. (28)

Forma publicae inaugurationis eorum, qui ad publicum aliquod Ecclesiae ministerium deliguntur, una propemodum atque eadem esset, sini illam variatae pro cuiusque ministerii ratione admonitiones interrogationes ac preces magna ex parte inmutarent. Sed, quia maxima fere inaugurationum pars consistit in admonitionibus interrogationibus et precibus, cuique ministerio peculiaribus, quas pro ministerii cuiusque ratione variari oportet, operae precium esse iudicavimu, ut unicuique ministerio propriam sua: u inaugurationem adderemus.

# Forma inaugurandi Ministros verbi et Superintendentem ad Ministerium ipsorum.

Posteaquam Superintendens verbive Ministri alii per Maiestaten Regiam, ut dictum est, approbati sunt, certus aliquis dies Dominicus, aut alioqui solemnis, constituitur ad ipsorum inaugurationem. Ibi vero in ipsa concione (sive matutina, sive pomeridiana, pro (29) co ac commodum est Ecclesiae), absolutis publicis Ecclesiae precibus. prinsquam Psalmus decantetur, Ecclesiastes iubet prodire nominatim dectos illos atque Regia autoritate approbatos (sive Superintendentem. sive alios verbi Ministros) in totius Ecclesiae prospectum, sic ut medii consistant inter reliquos Ecclesiae Ministros et Seniores atque a tota Ecclesia conspiciantur. Constitutisque illis ad hunc modum, comnemorabit paucis de ipsorum electione anteacta, ut sese habuit, deque officio ipsorum, quemadmodum in admonitione circa ipsorum electiozem expositum in superioribus habetur. Deinde non aliud iam restare dicit, quam, ut, qui ita sunt electi totiusque Ecclesiae assensu publico et Regia etiam autoritate approbati, in publico tandem totius Ecclesiae coetu ad hoc ipsum ministerium, ad quod sunt electi, inaugurentur.

Principio autem circa inaugurationem electi Superintadentis et verbi Ministrorum quaerit Ecclesiastes a reliquis Ministris et Senioribus Ecclesiae, num, qui inaugurandi sunt, approbati sint iam Regia autoritate iuxta privilegii dis-(30)positionem? Illique respondent: Etiam.

Postca vertit orationem suam ad electos ipsos, sive unus sit sive plures, eosque alloquitur ad hunc modum:

Publico illius assensu vocati Regiaque autoritate commendati estis neque aliud restet, quam ut publice iam coram toto huius Ecclesiae coctu inauguremini per manuum impositionem iuxta Apostolistam observationem, quaedam mihi prius a vobis sunt quaerenda nomise totius Ecclesiae, ut vos ipsimet ore vestro ministerium hoc vestrum coram tota Ecclesia attestemini atque approbetis. Proinde vestrum erit, ad ea mihi, de quibus vos in conspectu Dei et eius Ecclesiai interrogavero, publice et coram tota Ecclesia nostra respondere."

## Interrogationes, quae electis verbi Ministris aut Superintendenti proponuntur publice ante corum inaugurationem. (81)

1. Sentitisne internum Spiritus sancti in corde vestro afflatum excitantem vos ad suscipiendum in hac Ecclesia delatum vobis hor ministerium, nempe quod in illo non quaeratis privatum ullum vestrum commodum honoremve ullum aut vestrum ipsorum gloriam, sed tantum solam Dei gloriam atque incrementum Regni Christi in eiu Ecclesia per Euangelii ipsius in vestro ministerio praedicationem et propagationem? Id equidem ex vobis nunc in conspectu Dei, qui videt et novit omnia, totiusque huius suae Ecclesiae audire velim ac Ecclesiae aedificationem et vestri in illa ministerii approbationem"?

Respondent electi: "Sentimus, et Deum oramus, ut, quod in nobis orsus est, ad finem usque etiam perficiat propter Christum ad gloriam sancti nominis sui. Amen".

2. Creditisne, Propheticam atque Apostolicam doctrinam veteris et novi testamenti, in Biblicis scripturis comprehensam, esse unicum verum atque absolutissimum fundamentum catholicae Dei Ecclesiae in Christe sic ut in scripturis illis ad plenum contineantur omnia, quaecunque (32) ullo modo sunt necessaria ad salutem 1), cuius basis, medium adeoque et caput ipsum sit solus ille Iesus Christus, homo ex homim iuxta carnem, nempe filius David, semen Abrahae, conceptus et genitus ex Matre Virgine 1), sed idem rursus etiam verus atque meternum Deus, seterni Patris Dei Filius, illi per omnia acqualis et super omnia in triadis Divinae suae monade benedictus in saecula? Amen 1).

Respondent electi: Credimus, et Deum oramus, ut hanc fidem in

<sup>1)</sup> Ephes. 2. 2 Tim. 3. 2) Act. 4. Ephes. 1. 1 Cor. 8. Roma, 9.

<sup>3)</sup> Matth. 8, 28. 1 Ioan. 5.

nobis et in tota Ecclesia perpetuo per Spiritum sanctum suum adaugere velit."

3. Vultisne huic ipsi fundamento Ecclesiae Dei, quod iam professi estis, modis omnibus pro summa virili vestra in vestro Ministerio insistere, septa illius nusquam transcendere, illud solum et doctrina et vita vestra promovere, huic soli superstruere per gratiam Dei aurum gemmas aut argentum, ligna vero ac stipulas illis superstructus pro donorum vestrorum mensura ab auro argento ac gemmis discernere '), et tam in aliis arguere, quam in vobis ipsis, si que deprehendantur, arguendas praebere ex ver-(33)bo Dei"?

Respondent electi: - Volumus, et, quatonus spiritus Prophetarum in Christi Ecclesia Prophetis ipsis subiecti sunt 3), a fratribus hic nostris sublevari semper postulamus."

4. Agnoscitisne id esse debiti atque officii vestri, ut in vestro ministerio inculpate, quoad eius fieri potest, et sine reprehensione iusta ulla versemini nullamque ullius offendiculi occasionem, tam in dourina, quam in vita vestra, cuiquam omnino detis 3). Et, sicubi forte debito officioque vestro hac in parte desitis, aut aliquid ciusmodi (u omnes sumus homines) designetis, unde offendiculum aliquod nasci possit, vultisne vos ipsos fraternae correctioni Ecclesiae iuxta usum disciplinae Ecclesiasticae, perinde atque reliqui omnes in Ecclesia fratres, subiicere, ut secundum verbi Divini praescriptum, si ita res postulet, arguamini ac reprehendamini, denique et ministerio vestro destituamini, si id omnino Ecclesiae iudicio videamini commercuisse 4)"?

Respondent electi: Et debitum officiumque nostrum agnoscimus et disciplinae Ecclesiasticae subesse volumus, ut, qui nos non Dominos, (34) sed Ministros Ecclesiae et quidem homines etiam esse profitemur, qui, peccatis semper obnoxii, semper etiam illorum remediis egeamus."

Absolutis hisce Ecclesiastae interrogationibus et electorum Ministrorum responsionibus, vertit rursus orationem suam Ecclesiastes ad ipsam Ecclesiam, et ait:

Audivistis viri fratres! electorum istorum fratrum de vocatione ipsorum testimonium. Audivistis etiam, ut sint affecti gratia Domini ad sbeundum suum ministerium in nostra hac Ecclesia. Haec vero cum sint nostris omnium viribus maiora, neque sine peculiari dono atque auxilio Dei praestari ullo modo possint, Illum ante omnia invocemus, qui se nobis usque ad saeculi consummationem semper affuturum, neque nos unquam in nostris necessitatibus deserturum esse, vere procul dubio promisit, ad hunc modum: 5),

<sup>1) 1</sup> Cor. 3. 2) 1 Cor. 14. 3) 1 Tim. 3, Tit. 1. 4) 1 Tim. 5. Gal. 2.

<sup>3,</sup> Ioan. 14.

Precatio super electis verbi Ministris circa ipsorum inaugurationem. (35)

Domine Deus, fili Dei vivi, Iesu Christe! qui te Ecclesiae tuae ad finem usque sacculi semper adfuturum esse promisisti '), ut illam regas ac gubernes Spiritu sancto tuo, quique illam ita diligis, ut non solum sanguinem tuum innocentissimum pro ea semel fuderis, sed huius quoque tenti tui beneficii testes ac Doctores in illa perpetua extere velis ad instaurationem sanctorum et consummationem absolvendam in mystico tuo (quod nos sumus) corpore 2). — Te ism supplices deprecamur. Domine Rex. Doctor ac Poutifex noster acterne! ut hosce viros fratres nostros (si plures sint electi ad ministerium), per nos ad verbi ministerium in tuo sancto nomine electos, Spiritu sancto tuc replere digneris, ut verbi tui divini ministerium beneficiorumque tuorum salutare atque efficax testimonium inter nos retineatur et conservetur. Largire illis Domine! prudentiam recte secandi verbum tuum 3). Da ut Satanae et Antichristi dolos ac tyrannidem ab Eccle-(36)sia hac nostra fideliter ac diligenter arccant, eiusque reliquias omnes, si quae adhuc inter nos haerent, prorsus extirpent ac propellant. Dons illis Domine! eiusmodi os et sapientiam, ut ora omnium adverseriorum verbi tui autoritate obturare luposque a grege tuo abigere possint 1) quo ita demum populus hic tuus, per ipsorum ministerium in ven tui cognitione instructus, te laudare, tibi gratias agere inque voluntatis tuae sanctae obedientia et omni pietate indies magis ac magis promovere possit, ad regni tui Patrisque tui coelestis gloriam immortalem, quem etiam per tuum nomen, ut abs te edocti sumus, suppliccs invocamus, dicentes: Pater noster etc."

Finita precatione, accedunt ad electos Ministros alii ministri e Seniores Ecclesiae omnes et capitibus illorum manus una omnes imponunt, quibus etiam assistens Ecclesiastes, et manus una cum illi capitibus electorum imponens, clara voce auscultante tota Ecclesia dicit:

Deus et Pater noster coelestis, qui (37) vos ad verbi sui Ministerium in hac sua Ecclesia vocavit, illuminet vos spiritu sancto suc suaque manu potenti vos corroboret et vestrum ministerium ita regal et gubernet, ut in illo fideliter et cum fructu versari semper possitis ad propagandum Regnum unigeniti sui filii in Ecclesia ipsius per

<sup>1)</sup> Matth. 28. 2) Ephes. 4. 1 Cor. 2. 3) 1 Tim. 1.

<sup>4)</sup> Lucae 22. Tit. 1. 1 Tim. 8.

Eungelii sui institutam ab ipso praedicationem, propter eundem ipsum migenitum suum filium, Iesum Christum, Dominum et servatorem nostrum. Amen."

Post absolutam manuum istiusmodi impositionem vertit sese ruram Ecclesiastes ad totam Ecclesiam, illamque officii sui erga Ministrus verbi paucis admonet, quemadmodum in superioribus in conciene circa corum electionem descriptum habetur 1), hortaturque Ecclesiam ad assiduas preces, ut Dominus Deus non tantum extrudat fideles ac diligentes operarios in messen suam 2), sed extrusos iam deinceps quoque semper corroboret et gubernet, ne a suo officio minis allis tyrannideve Satanae satellitumque ipsius absterreantur, neve in metendo propter afflictiones et molestias (38), quae in messe lac obveniunt, defatigentur animumque despondeant.

His dictis vertit se rursum Ecclesiastes ad electos et iam inauguntos Ministros illos, eosque alloquitur ad hunc modum:

Postrema admonitio ad inauguratos verbi Ministros, antequam Psalmus decantetur.

VIRI fratres! attendite vobis ipsis et videte, ut in vestra vocatione ista digne versemini, ut fidos Christi Domini servos decet. Pracite concreditum vobis gregom Christi, curam illius habete, non velut adacti, sed ultro ac sponte vestra, non turpis lucri studio, sed liberaliter, neque dominium vobis usurpantes in Ecclesiam, sed sitis velut exemplaria gregis 3). Rebus adversis (vobis alioqui semper expectandis) ne frangamini. Contemptum probra et convicia addictonum mundo hominum forti infractoque animo cum omni tolcrantia sustinete, adeoque et illorum nomine (39) vobis gaudete, proposito robis exemplo Prophetarum atque Apostolorum omnium et ipsius denique Christi domini \*). Praestate vos fideles ac diligentes Christi Domini et Spiritus sancti cooperarios in arguendo mundo de peccato, iustitia et iudicio ipsius 3). Ne efferamini animo, si quando vobis ex sententia aliquid succedat prosperenturve aliquo modo res vestrae, multo minus vero opes aut honores mundi huius expetatis, ne, illis inebriati, tandem indormiscatis veniatque ita demum homo ille inimicus et, vobis dormientibus, in agro vestro superseminet zizania 6). Consolemini afflictos, egenos sublevetis pro vestra virili ') atque alios

<sup>1)</sup> Ephcs. 6. Col. 4. 2 Thes. 3. 2) Matth. 9. Lucae 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ioan. 21. Act. 20. 1 Pet. 5. <sup>4</sup>) Ioan. 13, 15. Matth. 5, 10. 2 Tim. 1, 2, 4. Lucse 6. <sup>3</sup>) 1 Cor. 3. Ioan. 16. <sup>6</sup>) Matth. 13. <sup>7</sup>) Matth. 10. Lucse 19.

ad id faciendum omni vestro studio exhortemini. In summa memineritis talentorum vobis in hoc creditorum, ut ea foenori exponstis, non autem ut in terram sudario, quamlibet in speciem mundo, involuta defodiatis '). In hoc toti incumbite, ut studio ac conatu-vestro plura alia talenta communi nostro omnium Domino per cius gratiam lucrifacere possi-(40)tis. Ita fiet enim, ut, superatis tandem vestria laboribus omnibus, reportetis proculdubio, ubi Princeps ille pastorum omnium summus atque aeternus apparuerit, coronam gloriae immarcessibilem '), audiatisque in theatro mundi totius vocem illam longa suavissimam: Euge serve bone et fidelis! intra in gaudium Domini tui. Deus et Pater noster coelestis concedat per immensam susm misericordiam, ut omnes pariter vocem hanc olim audire possimus propter filium suum dilectum, Dominum nostrum. Amen ')".

Finita hac admonitione, decantatur Psalmus aliquis gratulatorius a tota Ecclesia, quo absoluto, Ecclesia, accepta a Ministro benedictione, dimittitur in pace.

### Peculiaria in Superintendentis inauguratione.

EODEM plane modo inauguratur Superintendens, quo reliqui verb Ministri omnes, nisi quod illi in ea tantummodo Ecclesia inaugurantur, in cuius mini-(41)sterio versantur, — Superintendens vero is omnibus Peregrinorum Ecclesiis per intervalla inauguratur, pro es ac tempora ipsa id omnium commodissime permittunt.

Forma inaugurandi Seniores subsidiarios, seu Presbyteros Ecclesias qui in verbo non laborant.

POSTEAQUAM Seniores seu Presbyteri Ecclesiae electi publico que Ecclesiae silentio approbati sunt, ut supradictum est, constituitu certus dies Dominicus ad ipsorum inaugurationem. Atque ibi tun in publica concione sive matutina sive pomeridiana, ut commodiu esse videtur), absolutis publicis Ecclesiae precibus, priusquam Psalmu extremus decantetur, Ecclesiastes iubet nominatum prodire electos il los in totius Ecclesiae prospectum (sive unus sit, sive plures) sic u a tota Ecclesia conspiciantur. Constitutisque eis ad hunc modum dicet paucis de ipsorum electione, quo pacto sese habuerit, deque of ficio ipsorum in Ecclesia, quemadmodum supra in concione circa ipsorum electionem (42) habetur: neque amplius iam restare, quan

<sup>1)</sup> Matth. 25. Lucae 19. 2) 1 Pet. 5. 3) Matth. 25. Lucae 19.

ut, qui ita electi totiusque Ecclesiae assensu publico approbati sunt, in publico tandem etiam totius Ecclesiae coetu ad hoc ipsum Ministerium inaugurentur. Posten electos illos sic alloquitur et ab illis nomine totius Ecclesiae publice sciscitatur de his, quae sequentur.

Interrogationes, quae Senioribus subsidiariis proponuntur circa eorum inaugurationem.

Quandoquidem ad Presbyterium Ecclesiae huius nostrae electi pablicoque illius assensu approbati estis, neque aliud iam superest, quan ut publice in coetu hoc ipsius per observatam ab Apostolis manum impositionem inauguremini, ante omnia a voluis postulo totius Ecclesiae huius nomine, ut mihi de infra scriptis vere et sine fueo, tanquam in conspectu Dei, testificemini.

1. Num vos interno Spiritus sancti afflatu ad suscipiendum hoc ministerium excitatos esse sentiatis, nempe, non ullo ul-(43)lius ustri commodi studio, sed tantum ut promovendae in hac Ecclesia Dei zbriae iuxta doctrinam Euangelii Christi pro vestra virili serviatis?"

Respondent: - Sentimus, et Deum oramus, ut, quod in nobis orsus et, ad finem usque perficiat ad gloriam sui nominis et Ecclesiae buius nedificationem."

2. Creditisne, Propheticam et Apostolicam doctrinam veteris et sovi testamenti, in libris Biblicis comprehensam atque in illi summo lapidi angulari innixam, Christo Iesu, continere in se omnia ad salutem nostram necessaria esseque plenam et absolutam doctrinam ad salutem omni credenti ')"?

Respondent: Credimus, et Deum oramus, ut in hac fide nos Ecclesiamque totam perpetuo corroboret.

3. Vultisne, in tuenda provehendaque ca ipsa doctrina praestandoque modis omnibus Presbyterii vestri Ministerio pro vestra summa virili incumbere, verbi Ministris opera studio consilioque vestro semper assistere, illos in ferendo ipsorum onere sublevare, Ecclesiamque totam vitae atque integritatis vestrae exemplo, tanquam fideles ipsius custodes ac Ministri, acdifica-(44)re? Et, si forte quid vestra hac vocatione indignum designetis, vultisne iuxta usum disciplinae Ecclesiasticae moneri corrigi ac reprehendi ex verbo Dei, sic ut, quemadmodum reliqui omnes in Ecclesia faciunt, Ecclesiasticae disciplinae vos ipsos ultro ac sponte vestra subliciatis"?

Respondent: Etiam, agnoscimusque nostri id potissimum officii esse, ut disciplina Ecclesiastica sine ullo personarum respectu in Ecclesia observetur."

<sup>1)</sup> Ephes. 2. Psal. 19. 2 Tim. 2. Lucae 16.

Post absolutas interrogationes istiusmodi et responsiones Ecclesiastes, versa ad totam Ecclesiam oratione, quod haec videlicet ab electis illis Senioribus sine peculiari gratia et oper Dei praestari non possint, adhortatibur Ecclesiam ad precandum. Et, auscultante tota Ecclesia ac in genua procumbente, precabitur ad hunc modum:

Precatio circa Seniorum subsidiariorum inaugurationem.

Domine Iesu Christe! fili Dei vivi! qui tuam in terris Ecclesiam ordinato per te hominum ad id vocatorum Ministerio vis ad saeculi usque (45) consummationem gubernari '), te nunc supplices invocamus, ut hosce viros fratres nostros, quos, in tuo nomine ad Ministerium gubernandae tuac huius Ecclesiae electos, tibi ecce sistimus, donis sancti tui adorandique Spiritus illustrare ita digneris, ut in illo sancte et fideliter versari illoque ad finem usque legitime defungi possint, ad tuam ipsius et Patris tui coelestis gloriam immortalem, quem proinde, ut abs te edocti sumus, supplices etiam invocamus: Pater noster etc \*)".

Finita precatione accedunt ad electos Seniores reliqui Ministri et Seniores Ecclesiae omnes in prospectu totius Ecclesiae atque una omnes capitibus electorum manus imponunt <sup>3</sup>), quibus etiam assistens Ecclesiastes ac manus et ipse capitibus electorum imponens, clara voce auscultante tota Ecclesia dicit:

Deus et Pater noster coclestis, qui vos ad gubernandam nobiscum suam hanc Ecclesiam iuxta verbi sui Divini doctrinsm vocavit et segregavit 4), idem vos etiam per Spiritum sanctum suum illuminet atque invictae ma-(46)nus suac robore Divino ita corroboret, ut constanter ac fideliter vestro Ministerio fungamini, ad nominis sui gloriam et Ecclesiae acdificationem. Amen".

Postea Ecclesiastes admonet Ecclesiam de eius erga Seniores officio, quemadmodum in postrema conçionis parte circa Seniorum subsidiariorum electionem supra dictum est, et ut pro illis assidue Deum oret.

Ad extremum vero, versa ad electos Seniores oratione, illos exhortabitur, ut contemptum et odium mundi huius ne morentur. Personas ne respiciant, sed omnes ex aequo, qui ullo modo Ecclesiam

<sup>1)</sup> Matth. 16. Ephes. 5. 2) Matth. 6. Lucae 11. 2) Act. 13. 1 Tim. 5.

<sup>4)</sup> Rom. 12. 1 Cor. 12. 1 Pet. 5.

ofendant, moneant corrigant ac iuxta usum Ecclesiasticae disciplinae reprehendant. Nec 'plebis modo in Ecclesia multitudinem, sed Ministrorum etiam omnium, doctrinam mores ac totam denique vitam peculiariter et diligenter observent. Lupos a grege Ecclesiae us cum Ministris verbi arceant. Vitae ipsi suae integritate pietateque atque charitatis Christianae officiis toti Ecclesiae praeluceant, et takenta desique sibi concredita, sive ea multa, sive pauca (47) sint, foenori in suo Ministerio exponant, ut ita demum etiam coronam gloriae seternae in apparitione Christi Domini assequantur '). Utque usa omnes olim vocem illam exoptatissimam audire possimus: Venite besedicti! possidete regnum, quod vobis apparatum est ab origine mudi. Amen.

Tandem vero canitur Paalmus gratulatorius a tota Ecclesia, quo faito dimittitur cum pace Ecclesia, accepta ab Ecclesiaste benedictione consueta.

### Porma inaugurationis publicae Diaconorum coram tota Eoclesia.

POSTEAQUAM Diaconi iam, ut dictum est, electi atque publico Ecclesiae consensu approbati sunt, constituitur certus aliquis Dominicus aut alioqui solemnis dies ad publicam ipsorum inaugurationem. Atque ibi tum in publica concione, sive matutina sive pomeridiana, ut commodum est Ecclesiae, post absolutas preces Ecclesiae publicas. priusquam Psalmus extremus decantetur, Ecclesiastes iubet nominatim prodire electos Diaconos illos, sive unus sit, sive (48) plures, in totius Ecclesiae prospectum, sic ut a tota Ecclesia conspiciantur. Constitutisque illis ad hunc modum, narrat paucis, quo pacto successerit ipsorum electio, et addit quaedam breviter de corum officio in Ecclesia, quemadmodum supra in concione publica, circa ipsorum electionem habetur. Neque amplius restare dicit, quam ut ita electi, totiusque Ecclesiae assensu publico per eius silentium approbati, in publico iam tandem Ecclesiae coetu ad hoc ipsum, ad quod sunt electi, Ministerium inaugurentur. Postea ad electos ipsos conversus Ecclesiastes sciscitatur ab illis totius Ecclesiae nomine de his, quae sequentur, ad hunc modum:

Interrogationes, quae Diaconis proponuntur circa ipsorum inaugurationem.

"Quandoquidem nemo hactenus ex Ecclesia quidquam eiusmodi proferre potuit, fratres dilecti! quod vestram electionem gravare

<sup>1,</sup> Lucse 19. 2 Tim. 4.

merito, aut in dubium vocare ullo modo possit, neque ulla restet dubitatio, quin pu-(49)blico totius Ecclesiae huius nostrae consensu ad vestrum hoc Diaconatus officium electi sitis. Vestrum erit iam, ut coram tota Ecclesia vestris ipsorum responsionibus ad nostras hasce intervogationes vestram hanc vocationem ad eius aedificationem attestemini et approbetis:

1. sentitisne vos interno Spiritus sancti in cordibus vestris afflata ad hoc vestrum Ministerium ita vocari, ut nullo commodi vestri proprii aut ullius omnino alterius personae respectu, sed tantum studio promovendae gloriae Dei iuvandorumque pauperum fratrum et aedificandae hac in parte Ecclesiae Christi, illud suscipere velitis"?

Respondent: Sentimus, et Deum oramus, ut nos in hoc institute confirmet".

2. rereditisne, Propheticam et Apostolicam dostrinam, sacris Bibliis comprehensam, esse veram salutarem ac numeris omnibus absolutissimam doctrinam ') quae plene complectatur omnia, quae ad salutem nostram necessario pertinent quoquomodo, et cuius basis ac fundamentum sit lesus Christus '), verus Deus ') et verus homo, unicus mediator no-(50)ster per corporis sui propitiatoriam oblationem, — omnes vero alias doctrinas aversamini et damnatis, quaecunque huic uni verae ac salutari doctrinae ullo prorsus modo repugnant"?

Respondent: Etiam, et in hac fide corroborari perpetuo postulamus.

3. vultisne ctiam in vestro hoc ministerio iuxta officium illius cleemosynas in usum ac sublevationem pauperum diligenter et accurate colligere collectasque fideliter in timore Domini prudenterque et in omni lenitate mansuetudine ac modestia egenis, imprimis vere domesticis fidei, subministrare ac distribuere, nullo amoris odiive respectu erga quenquam, sed pro cuiusque duntaxat inopia ac necessitate 4)"1

Respondent: Etiam, per gratiam Dei."

4. vultisne vestrum hoc ministerium praeterea vitae vestrae probitate ac sanctimonia pictatisque ac charitatis christianne officiis pro vestra virili ornare ad Ecclesiae aedificationem? Et, si quid forte, ut omnes sumus homines, designetis, dignum admonitione correctione ac reprehensione, sive publica sive privata, — vultisne vos ipsos ultro ac sponte vestra subiicere (51) disciplinae Ecclesiasticae iuxta verbum Dei quemadmodum faciunt reliqui in nostra hac Ecclesia fratres omnes":

Respondent: Volumus, et Deum nobis hie per suam gratiam adfuturum esse, non dubitamus."

Absolutis hisce interrogutionibus et responsionibus, Ecclesiastes

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ephes. 2. 2 Tim. 3. <sup>2</sup>) 1 Cor. 3. Rom. 1, 9. <sup>3</sup>) 1 Ioan. 5. 1 Tim. 2.

<sup>4)</sup> Gal. 6. Act. 4.

commendat hee tale institutum electorum illorum toti Ecclesiae, sed hee interim praestari ab illis non posse sine peculiari ope et gratia.

Dei Ut hoe igitur, quod electi illi sunt professi, praestare etiam cum fractu Ecclesiae possint, invitat Ecclesiastee ad precandum totam Ecclesiam, insenue auscultante tota Ecclesia precatur ad hunc modum:

### · Precatio circa Diaconorum inaugurationem.

Domine Iesu Christe! qui nobis te ipsum in nostris pauperibus, nostrosque pauperes in te ipso singulariter commendasti '), quo magis ad illos propter to sublevandos excitare-(52)mur, quique peculiarem illorum curam in tua Ecclesia, ordinatis per Apostolos tuos Diaconis 3), laberi omnino voluisti. — te supplices oramus, unice servator ac liberater noster! ut e nostris omnium cordibus radices omnes avaritise clementer evellere veraeque liberalitatis et charitatis christianae affectum animis nostris infigere digneris. Viris autem istis, quos per postrum Ministerium in hoc eligere dignatus es, ut populi tui in hac nostra Ecclesia liberalitatem et colligant diligenter et collectam fideliter dispersent, largire quaesumus Spiritum sanctum tuum, quemadmodum Stephanum protomartyrem tuum illo olim in eodem ipso Ministerio replevisti<sup>3</sup>), ut pauperibus tuis inter nos in vera charitate. pie et fideliter, cum fructu Ecclesiae semper serviant sine ullo erga quenquam amoris odiive respectu, sed solo tuac Patrisque tui coelestis glorise in Ecclesia hac promovendae studio, quem per sanctum nomen tuum, ut abs te edocti sumus, supplices invocamus dicentes: (53) Pater noster etc."

Absoluta precatione accedunt ad electos Diaconos Ministri ac Seniores Ecclesiae omnes et una omnes electorum capitibus manus imponunt. Quibus etiam assistens Ecclesiastes ipse ac manus simul cum illis imponens, clara voce auscultante Ecclesia dicit:

Dominus Deus et Pater noster coelestis, qui vos ad Ministerium hoc Diaconatus in sua hac Ecclesia vocavit, idem vos in vestra hac vocatione bonitate sapientia ac potentia sua Divina elementer gubernet, ut in illa digne versemini ad ipsius gloriam et Ecclesiae huius suae aedificationem propter Iesum Christum unigenitum suum filium, Dominum nostrum. Amen."

Post absolutam manuam impositionem Ecclesiastes vertit ad Eccle-

<sup>11</sup> Mattb. 25, 26. Act. 4. 2) Act. 6. 3) Act. 6, 7.

siam suam orationem, ac primum Divites sui officii admonet in dandis liberaliter eleemosynis, quemadmodum supra in postrema concionis parte circa Diaconorum electionem habetur. Additque hic, pro co ac tempus ac res ipsa postulat, praecepta Domini ea de re, magnificis promissionibus commenda-(54)ta atque exornata '), exempla item primitivae Ecclesiae et quae huc praeterea videntur pertinere ').

Deinde pauperes quoque illorum officii admonebit iuxta id, quod supra etiam in postrema dictae concionis parte scriptum habetur <sup>3</sup>) utque sedulo pro divitibus orent, ut eis Dominus ipsorum liberalitatem pensare opulenter dignetur. Item et pro tota Ecclesia, ut indies magis ac magis in illa fidei et charitatis ardor excitetur.

Postremo admonet etiam Ecclesiastes reliquos Ministros et Seniores Ecclesiae, ut modis omnibus advigilent, ne quo modo fiat ipsorum culpa aut negligentia ulla, nt pulcherrimum hoc summeque necessarium in Christi Ecclesia Diaconatus ministerium in larvam quandam et inanem titulum non degeneret, quemadmodum in Papae Ecclesia factum videmus, in qua, abolita plane eleemosynarum legitime colligendarum et dispensandarum cura, inanem tituli Diaconorum umbram ad ornandam blasphemi ipsorum Sacerdotii impietatem detortam esse, nemo negare potest.

Finitis hisce admonitionibus, (55) convertit se Ecclesiastes ad electos et iam inauguratos Diaconos illos, eosque monet, ut Stephani pietatem constantiam ac fidem in sua vocatione, non autem Iudae proditoris fucum atque hypocrisim sibi imitandam esse proponant, diligenter ac fideliter suo ministerio fungantur, neque offendantur probris mendaciis convitiis et calumniis hominum, etiamsi optime officio suo in sua vocatione fungantur. Nullam aliam piis omnibus, nedum ipsis a mundo hoc mercedem expectandam esse. Sed intueantur semper autorem ipsum suae vocationis, qui, ut est fidelis, ita efficiet etiam, ut omnia cum maximo fructu Ecclesiae perferre possint, et qui ad ipsos dicturus sit olim, siquidem perseverent: Venite benedicti Patris mei! possidete regnum 4).

Ad extremum vero post istiusmodi admonitionem canitur Psalmus gratulatorius a tota Ecclesia, atque ita demum dimittitur in pace Ecclesia, accepta a Ministro benedictione.

## Appendix.

Esset hic quidem locus agendi de ludimagistris et scholis, si in nostris Ecclesiis scholas aut ludimagistros publicos ha-(56)bere possemus; sed cum Ecclesiae Peregrinorum per totam urbem sint ita

<sup>4)</sup> Esa. 58. Prov. 28. Matth. 25. Lucae 12. Act. 4. 1 Cor. 6.

<sup>2) 2</sup> Cor. 8, 9. 1 Tim. 6. 3) Ephes. 4, 2 Cor. 8. 4) Matth. 25.

hic dispersac, ut pro eius magnitudine ad unum aliquem certum locum iuventus totius Ecclesise non facile convenire possit, fieri non potest etiam, ut in singulis nostris Ecclesiis, scholae peculiares aut Indimagistri habeantur. Qui tamen ad docendum sunt apti in Ecclesia, hi cos, qui in vicinia illorum morantur, Ecclesiae pueros instituunt, atque ad templa nostra diebus festis, potissimum autem ad Catechismi explicationem et examinationem adducunt, quemadmodum postea circa usum Catechismi dicetur. Absoluta igitur iam tractatione de ordinariis ac publicis Ministris nostrarum Ecclesiarum eorumque electione et inauguratione publica, restat iam ut de partibus, saulque etiam ritibus publici in nostris Ecclesiis Ministerii dicamus.

# DE PARTIBUS PUBLICI MINISTERII IN ECCLESIIS PEREGRINORUM LONDINI. (51).

Quatnor sunt praecipuae partes totius Ministerii publici in nostris Ecclesia, in quibus omne Ecclesiasticum fere Ministerium versatur, nempe: Ministerium verbi, Sacramentorum, Mensarum seu eleemosynarum et Usus Ecclesiasticae Disciplinae, quae omnia suo ordine suisque ritibus ac ceremoniis in nostris Ecclesiis observantur. De quibus singulis nobis iam dicendum erit, et exponendum ad quem modum singula observentur.

#### DE VERBI MINISTERIO IN ECCLESIIS PEREGRINORUM LONDINI.

Verbi Ministerium in nostris Ecclesiis publice observatur in concionibus dierum. Dominicorum aliorumque Festorum, tum matutinis tam pomeridianis, in Catechismi explicatione atque examinatione, et in Prophetiis vulgaribus seu publicis scripturarum collationibus doctrinaeque in concionibus habitae approbatione. De singulis igitur istis (58), ad quem modum observentur, dicemus.

# De ritu atque ordine concionum popularium Dominicis ac festis diebus in Ecclesiis Peregrinorum Londini.

Est hoc sane in Ministrorum verbi et Seniorum Ecclesiae potestate positum, ut Ecclesiam ad coetum publicum convocent, quotics id aliqua Ecclesiae vel necessitas vel alioqui utilitas videtur postulare. Ac tum quidem semper in quolibet coetu aliqua concio, e scripturis desumpta habetur, quae maxime ad institutum videtur fa-II.

cere, nec unquam coetus Ecclesiastici habentur, in quibus Ecclesia non aliquid ex verbo Dei doceatur 1). Sed ordinarii Ecclesias coetași diebus Dominicis ac Festis solemnioribus, bini habentur: nemțet matutini circiter horam nonam ante meridiem et pomeridiani directer horam a meridie secundam. Aliis vero diebus per hebdomadami in Gallorum Ecclesia bis, nempe diebus Martis et Iovia, Germano rum (59) autem Ecclesiae semel duntaxat propter latinas praclestici uni cum suis concionibus habentur.

Neque vero frustulatim explicantur scripturae in concionibes, quantial admodum in Papismo fieri consuevit, ubi detruncatae historiae sub loci scripturae nonnunquam sine capite et cauda ita proponuntur populo, ut neque ea, quae proponuntur, satis exponantur, et, quae non proponuntur, negligantur passim neque unquam fere coram populo attingantur. Multo minus autem formantur conciones ex humanis traditionibus aut historiis Philosophorumve argutiis, sed liber aliquis Biblicus veteris aut novi Testamenti ab initio usque ad calcem enarrandus sumitur, ex quo libro singulis concionibus tantam praelegitur, quantum commode unius horse intervallo populariter explicari potest, sic ut et percipi omnia et retineri etiam facile possint; qua sane in re fructus omnium concionum maxima ex parte consistit.

Dominico igitur quovis die mane ante horam nonam convenit Ec-(60)clesia, ibique Minister circiter horam nonam conscendit saggestum et ante omnia Ecclesiam ad precandum hisce aut similibus verbis invitat.

Posteaquam in hoc ita huc convenistis, dilecti in Domino fratree! ut ex verbo Dei ad salutem vestram instituamini, divina nobis ante omnia gratia imploranda est, ut ét ego aliud nihil doceam, quam puram verbi sui doctrinam, ét vos illam cum fructu etiam eius beneficio audire possitis.

### Precatio ante concionem.

Pater noster coelestis! cuius lex integra est, animas convertens, testimonium verum suppeditans imperitis sapientiam et oculos parvulorum illuminans <sup>2</sup>), suppliciter te oramus pro tua immensa misericordia, ut coecas alioqui mentes nostras Spiritus sancti tui luce illustrare digneris, ut legem sanctam tuam et recte intelligere et intellectam exprimere etiam per omnem vitam nostram possimus. Et

<sup>1) 1</sup> Cor. 14. 2) Psal. 19.

quia tibi complacitum est, Pater sancte! ut parvulis potissimum mysteria divinae (61) tune voluntatis patefacias atque illos imprimis respicias, qui in spiritus humilitate suique ipsorum diffidentia, tuum duntaxat verbum expetunt. in illo conquiescunt ac reverenter ad ilhd fliorum instar contremiscunt '), — da nobis, quaesumus, Spiritum mactam tuum, qui omnem nostri ipsorum fiduciam animis nostris erellat omnemque carnis nostrae sapientiam simul atque arrogantiam, tibi alioqui adversariam, intra nos ipsos supprimat \*), et nos, iampridem erabundos atque ab omni veritatis salutari cognitione per peccatum erclasos, in omnem veritatem rursus clementer reducat. Ut te pariter omes in sanctitate et institia tota vita nostra colamus, teque verum Deam nostrum esse, non lingua tantum, sed ipsis etiam fructibus vite nostrae vere et ex animo in conspectu omnium profiteamur 3). Hace abs te petimus. Pater indulgentissime! per nomen dilecti filii tri Christi Iesu, ca ipsa, quam ille nobis tradidit, precatione, dicentes: Fater noster qui es in coelis, etc." (62)

Post absolutam vero Dominicam precationem iussu Ministri ordiantur Psalmum aliquem, qui ad id peculiariter propter vitandam cautus confusionem destinati sunt, succinente protinus tota Ecclesia cum summa modestia et gravitate; finitoque Psalmo pergit Minister, uhi antea substiterat, prosequi suam in Bibliis lectionem et tantum in textu ipso scripturae praelegit, quantum se ad acdificationem leclesiae explicare posse putat. Dat autem operam Minister pro dorrorum suorum mensura, ne a textus sui explicatione nimium divagetur, sed, summa doctrinae quae in textu habetur exposita, locos inte sibi explicandos sumit, qui maxime facere videntur ad Ecclesiae acdificationem.

Sub finem concionis, quae non ultra horae unius decursum protrahitur, priusquam publicae preces fiant, Minister, si quid eiusmodi labeat, quod Ecclesiae peculiariter exponi debent aut cuius forte peculiariter commonefacienda sit Ecclesia, id paucis proponit, ac denum publicas preces Ecclesiasticas orditur ad hunc modum:

## Precatio post concionem. (68)

Domine Deus, Pater noster coelestis! posteaquam tuus filius Iesus Christus eos demum beatos fore docet, qui verbum tuum non equidem tantum audiunt, sed etiam custodiunt atque observant<sup>4</sup>), — custodire vero illud nemo nostrum potest, nisi per tuum sanctum Spiritum <sup>5</sup>)

Matth. 9. Lucae 10. Esa. 66. 2) Rom. 3. 3) Luc. 12. 4) Luc. 11.

<sup>5</sup> Ierem. 24. Matth. 13. Luc. 12.

nostris cordibus inscribatur, — te supplices oramus, ut Satanam nobis arcere velis, ne verbi tui divini doctrinam, quam audivima nobis eripiat quoquomodo. Cor nostrum item lapideum mollefacia ac imbre Spiritus sancti tui elementer humectes, ne verbi tui divis fruetus, in animis nostris tuo beneficio suppullulascentes, subito a arescant. Curas praeterea ac sollicitudines huius saeculi, quae va bum in nobis tuum natura sua spinarum instar suffocant, animi nostris eximas, faciasque nos terram illam bonam ac feracem, in quae mina tum ecce iam verbum tuum, fructus te dignos, proferre poet ad tui nominis gloriam immortalem. Haec abs te petimus, Pata beneficentissime! per (64) nomen unigeniti tui filii Iesu Christi, Damini nostri. Amen."

Absoluta hac precatione, diebus duntaxat Dominicis in matutia concione, non autem in pomeridiana neque in aliorum dierum eccionibus, legitur a Ministro Decalogus ex cap. Exodi 30, ad qua audiendum populus per Ministrum hisce verbis excitatur:

### Audite legem Domini Dei nostri omnes:

- 1. Ego sum Dominus Deus tuus, qui te eduxi e terra Egypti, e domo servitutis. Ne sint tibi Dii alieni coram facie mea sive pines me.
- 2. Ne feceris tibi statuam, neque ullum simulachrum ex omnibu quae sunt in coelis superne, neque quae sunt in terra sub coelo, me que quae in aquis sunt sub terra. Ne te incurves coram illis neque coles ea, quia ego Dominus ille Deus tuus fortis, impatiens contimeliae, puniens iniquitatem patrum in filiis tertiae et quartae generationis, qui (65) me oderunt, et faciens misericordiam in mille, que diligunt et praecepta mea observant.
- 3. Ne assumas temere aut vane nomen Domini Dei tui. Ham quaquam enim pro insonte habebit Dominus eum, qui nomen ipsi temere aut vane assumpserit.
- 4. Memineris diei Sabbati ut sanctifices illum. Sex diebus oper beris et facies omne opus tuum, septimo autem die Sabbatum est D mini Dei tui. Non facies tum ullum opus, tu, filius tuus et filia tu servus tuus et ancilla tua, iumentum tuum et advena tuus, qui e intra portas tuas. Quoniam sex diebus formabat Dominus coelu terra mare et omnia, quae in eis sunt, septimo autem die quievi et idcirco benedixit Dominus diei Sabbati et sancticavit eum.
- 5. Honora Patrem tuum et matrem tuam, ut prolongentur di tui in terra quam tibi dat Dominus Deus tuus.

- 6. Ne occidas.
- 7. Ne sis mocchus.
- 8. Ne fureris. (66)
  - 9. Ne testificeris falso contra proximum tuum.
- 19. Ne concupiscas domum proximi tui. Ne concupiscas, inquam, scorem proximi tui, aut servum eius, aut ancillam eius, aut bovem eius, aut asinum eius, denique nihil omnino, quod est proximi tui."

Post lectum dacalogum sumit inde Minister occasiones admonendi Reclesiam de peccatis ipsius, eamque ad illorum agnitionem et sui bec nomine accusationem veniaeque divinae implorationem diligenter exhortatur ad hunc modum:

Videmus divina hac lege horribilem nobis naturae nostrae corruptelam, velut speculo quodam nostri nobis proposito, ob oculos nostros poni. Frustra enim nobis prohiberentur, quae natura nostra soa appeteremus. Unde cum nos ea omnia appetere omnibusque hisce molis obnoxii esse convincimur, datae nobis legis huius divinae testimonio, agnoscamus nostra ipsorum peccata coram Domino, illorumque nomine nos unanimiter omnes accusemus et eorum condonationem gratuitam propter Christum sup-(67)plices imploremus."

### Precatio complectens confessionem.

Omnipotens acterne Deus! misericors Pater! prosternimus nos supplices coram tua Maiestate Divina, contra quam nos gravissime peccasse assidueque indies etiam peccare, aperte et sine hypocrisi profitemur, adeo ut aspectu ipso tuae Maiestatis haudquaquam digni simus, nedum ut inter filios tuos censeamur. Etenim, praeterquam quod in peccato concepti ac nati, omnis boni prorsus expertes, pleni omni iniquitate sumus, infinitis etiam modis tua praecepta quotidie violamus, dum neque te, ut debemus, colimus pro tuae Maiestatis Divinae excellentia vereque paterna in nos beneficentia, et proximum nostrum contra mandatum tuum nostris erga illum officiis fraudamus 1). Atque ita convincimur, nos iusto tuo iudicio esse omnino reos aeternac condemnationis planeque de nobis actum esse, nisi adversus iudicii tai iastam alio-(68)qui severitatem immensa misericordiae tuae maguitudo dignum tua elementia triumphum in filio tuo unigenito egisset. In quo nimirum ita nos acceptare dignatus es, ut poenitentibus omnibus, etiamsi procul absint adhuc, summa tamen cum testificatione divinae ac vere paternae benignitatis tuae ultro occurras 2),

<sup>1)</sup> Lucse 15. Psal. 51. Gene. 6, 8.

<sup>2)</sup> Lucae 15.

neque amplius velis mortem peccatoris, sed potius ut convertatur et vivat. Imo vero in amplexus nostros ipse ruas, ipse annulum et stolam proferas nostrae tecum iam in filio tuo desponsionis nostraeque in illo iustitiae symbola '). Hac igitur tua benignitate confisi, ad thronum tuae gratiae prostrati provolvimur, Pater elementis sime! apud hunc nostram deploramus miseriam, et opem tuam Diri nam per meritum filii tui dilecti supplices imploramus, ut nos nos in nobis ipsis amplius, qui aliud nihil quam peccati et mortis mancipia sumus, sed in tuo dilecto filio, qui nostra est iustitia, intuet velis, nobisque dones Spiritum sanctum tuum, qui cor nostrum, pe se alioqui saxeum, (69) divino afflatu suo mollefaciat carneumque it reddat, ut lex tua sancta illi insculpi ac per nos demum, tanquas lucis iam et in vitae novitate versantes filios, tota vita nostra ex primi eius beneficio possit '), ad tuam filiique tui et Spiritus sanct tui gloriam et Ecclesiae tuae aedificationem. Amen."

Finita hac precatione proponit Minister toti Ecclesiae peccatorus ipsius omnium remissionem seu absolutionem propter Christum cam que publice denunciat ad hunc modum:

Habemus certam et indubitatam promissionem de acterna atquimmutabili voluntate Doi 3), quod omnibus vere poenitentibus, qui vide licet agnitis peccatis suis cum sui accusatione gratiam ipsius pe nomen Christi Domini implorant, omnia ipsorum peccata prorsu condonet atque aboleat neque illorum deinceps unquam meminissullo modo velit 4). Ac rursum habemus horribilem Divini iudicii sen tentiam omnibus, qui tenebras magis quam lucem diligunt delatam que in Christo gratiam aspernantur ac (70) contemnunt, omnibu inquam istis constitutam esse aeternam condemnationem.

Quotquot igitur ita affecti estis, ut vos iuxta precationem a noli factam peccatorum vestrorum pudeat ac poeniteat in conspectu Dei sic ut cum vestri accusatione veniam illorum apud Deum patrem no strum coelestem supplices imploretis, neque dubitetis ea vobis omni propter Christum mortisque suae meritum gratuito et plene condo nari s), statuatisque in vestris animis, velle vos deinceps per Dei gratiam mortificare veterem in vobis hominem cum affectibus ipsius, u in vitae novitate pro vestra infirmitate ambuletis, — omnibus inquan vobis, qui ita affecti estis, denuncio fiducia promissionum Christi vestra peccata omnia in coelo a Deo Patre nostro modis plane om

<sup>1)</sup> Ezech. 18. 2) Ezech. 11. Ierem. 31. Ephes. 5. 3) Ezech. 18. Ioan. 8.

<sup>4)</sup> Mar. 16. Ioan. 8. 5) Rom. 6. Eph. 4. Collos. 3. 6) Matth. 16, 18, Ioan. 20

sibes remises esse propter Dominum et liberatorem nostrum Iesum Christum, benedictum in saccula, Amen.

Qui vero in suis peccatis sibi ita placent, ut non tam seipsos in il-(71)lis, quam divinam potius severitatem accusent cum sui ipsorum excusatione, aut qui agnoscunt quidem et ipsi aliquo modo peccata ma, sed, contempto Christi Domini beneficio per mortem ipsius, alia sibi salutis remedia comminiscuntur '), — hisce rursum omnibus ex verbo Dei denuncio, omnia ipsorum peccata ligata esse in coelis, aisi resipiscant.

Ab horum porro numero, ut nos iam precatione nostra alienos prorsas esse manifeste testati sumus, ita hoc ipsum multo magis adlec summaria fidei nostrae confessione testabimur, in hunc modum:

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem: Creatorem coeli et terrae. Et in Iesum Christum filium eius unigenitum, Dominum nostram. Qui conceptus est a Spiritu sancto, natus ex Maria virgine, pessus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, et descendit ad infernum usque. Tertio porro die resurrexit a mortuis. Ascendit in coelos, sedetque ad dexteram Dei Patris sui omnipotentis. Inde demum (72) olim venturus rursum ad iudicandum vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum:

Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem:

Peccatorum remissionem:

Carnis nostrae resurrectionem:

Et vitam acternam. Amen" 2).

Absoluta hac fidei confessione orditur Minister preces publicas pro omnibus totius Ecclesiae necessitatibus, auscultante tota Ecclesia, ad hanc modum:

Preces publicae pro necessitatibus Ecclesiae.

Omnipotens et misericors Pater! qui nos pro immensa tua misericordis e tenebris nostrae ignorantiae Romanensisque idololatriae barathro liberare dignatus es, revelata nobis mirabiliter luce salutari in Euanselio filii tui, — agimus tibi hoc nomine gratias, Pater clementissime!

<sup>4)</sup> Ioan. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gen. 1. Ierem. 32. Ioan. 3. Rom. 8. 1 Cor. 8. Matth. 1. Luc. 1, 2. Matth. 27. Lacas 23. Act. 2. Ioan. 14. 1 Cor. 15. Act. 1. Heb. 8, 10. Matth. 26. Coloss. 3. Daniel. 7. 2 Tim. 2. Gen. 1. Ioan. 14, 6 1 Cor. 12. Ephes. 5. Matth. 28. Ioan. 3. 1 Cor. 15. Matth. 25.

teque supplices precamur, ut nos Spiritu sancto tuo corrobora-(78)re et communire ita digneris propter eundem ipsum dilectum tuum filium, ut fidei nostrae donum ad finem usque retinere eius beneficio et illud vitae etiam nostrae novitate exprimere utcunque possimus.

Oramus te etiam, sanctissime Pater! pro catholica filii tui toto terrarum orbe diffusa Ecclesia, in qua vera ac salutaris filii tui doctrini; reiecta Romani Antichristi abominatione atque idololatria, docetar et observatur. Arceto ab illa quaesumus falsos omnes pastores se doctores, feras inquam illas noxias, quae vineam tuam depascuntur et conculcant '), et extrudito in illam pios fideles ac diligentes operarios tuorum ministeriorum sedulos dispensatores '), qui non suam ipsorum, sed tuam solius quaerant gloriam et Ecclesiae tuae, innoceatissimo filii tui sanguine redemptae, aedificationem.

Imprimis vero te oramus, Pater clementissime! pro Regni huins incliti Ecclesiis earumque Ministris omnibus, potissimum autem pro Serenissimo Rege nostro Eduardo Sexto, quem (74) ut hactenus ab ipsius ac tuis pariter hostibus potenti tua manu tutatus es, ita illum deinceps quoque tueri ac servare et Spiritu item sancto tuo regere ac gubernare digneris, ut augescente indies magis ac magis Divina tua in illo cum aetate sua gratia 3), ita demum regere possit populum suum sub capite nostro omnium Christo, ut placidam ac quietam vitam sub illo cum omni pietate et honestate iuxta verbum tuum degere tuo beneficio possimus.

Oramus te praeterea, sanctissime Pater! pro eiusdem Maiestatis Regiae domo ac familia tota, pro eius item ac Regni totius Procenibus ac Magistratibus omnibus, imprimis vero pro clarissimo Senatu ipsius. Largire illis quaesumus pro tua Divina beneficentia spiritum consilii, spiritum fortitudinis et perseverantiae, ut, quod iampridem orsi sunt in abolenda Antichristi tyrannide et restituenda in Regno hoc inclito vera religione, id ad finem usque constanti infractoque animo prosequantur. Da illis Domi-(75)ne! Spiritum unitatis ac concordiae, ut unanimiter, quod rectum est, sequantur et tranquillitatem ac pacem in republica promoveant et conservent.

Ad hace te etiam pro populo universo huius Regni totius oramus, omnipotens Pater! ut doctrinam filii tui, Propheticis et Apostolicis literis proditam, libenter amplectatur, inque illa indies magis ao magis promoveat, et in legitima Regiae Maiestatis aliorumque Magistratuum obedientia ad salutem totius rei publicae et Ecclesiae aedificationem iugiter persistat.

Oramus insuper tuam Divinam clementiam pro civitate hac Lon-

<sup>1)</sup> Matth, 9. Lucae 10.

<sup>2)</sup> Tit. 1.

discusi, ut ab illa plagas publicas, quas indies promeremur, arcere camque in studio verae pietatis et pace ac tranquillitate publica conservare digneris. Magistratum vero illius ita gubernes Spiritu sancto tas, ut in timore tuo fideliter ac prudenter ministerio suo fungatur.

Peculiariter vero te oramus. Pater indulgentissime! pro nostris hic Pregrinorum Ecclesiis, ut, quemadmodum (76) illas admirabili bonitete tua hic plantari voluisti, ita eas favore tuo Divino prosequi deiscres etiam velis, ut ab omni tyrannide mundi huius falsisque doctrisis omnibus per tuam ineffabilem potentiam simul ac misericorcan vindicentur. Agnoscimus in effabile tuum in illis plantandis beneficium atque immortales tibi hoc nomine gratias agimus. Sed quis excindi scimus, quidquid fructum non profert '), et ea est nostra omnium corruptela, ut ne cogitare quidem boni aliquid, nedum frectus ullos te dignos proferre ex nobis ipsi possimus, supplices te mecamur, omnipotens Pater! ut ipse in nobis omnibus per Spiritum mastum tuum fructus bonos admirabili ista Ecclesiarum hic tuarum mentatione dignos producere digneris. Nempe ut plantatae tuo benescio nostrae istae hic Ecclesiae assidua incrementa sua habeant in ami pietate et vera animorum concordia, ad nominis tui adorandi zloriam profugorumque hic membrorum filii tui consolationem et estholicae tuae Ec-(77)clesiae aedificationem.

Sed et pro omnibus aliis Regibus, Principibus, Magistratibus et populis tuam Divinam Maiestatem supplices precamur, qui vocem filii tai Christi Domini agnoscere adhuc, Antichristiana tyrannide pressi, non potuerunt vivaque membra tui filii, quem non noverunt, per ignorantiam hostiliter etiam persequuntur, — ut eos et omnes ubilibet alios, in ignorantiae tenebris versantes aut per infirmitatem etiam quoquomodo seductos, ad veram filii tui lucem clementer deducere digneris, ut omnes, in unum ovile ipsius collecti 2), per tuam gratuitam misericordiam te verum Deum nostrum laudare unanimiter tibique genua nostra flectere in eodem ipso filio tuo pariter omnes possimus.

Postremo vero te oramus, omnipotens et misericors Pater! pro omnibus nostris fratribus, per catholicam tuam Ecclesiam dispersis, qui
propter veram doctrinae tuae et filii tui confessionem sub cruce ipnius Antichristiana tyrannide ullo modo pre-(78)muntur. Consoleris
illos quaesumus, Domine! per Spiritum sanctum tuum, omnis verae
consolationis autorem 3), in afflictionibus et cruce ipsorum virtuteque
tus divina corda illorum in vera fide ex alto ita confirma, ut omnia,
quae in illos immittis, patienter fortique animo et cum gratiarum
actione perferre possint intrepideque ac constanter tuum et filii tui

<sup>1)</sup> Matth. 8, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ioan. 10.

<sup>3)</sup> Ioan. 16.

nomen, tam per vitam, quam per mortem suam celebre in tua Ecclesia reddere valeant, aut eos e miseriis atque afflictionibus ipsorum pro tua gratia liberare crucemque illorum moderari digneris, siquidem id intelligis ad gloriam tui adorandi nominis et catholicae tuae Ecclesiae aedificationem ullo modo pertinere.

Peculiariter autem te oramus, sanctissime Pater! pro Ecclesiarum hic nostrarum fratribus, sive praesentes adsint sive alibi peregra versentur, quos iusto tuo alioqui iudicio aut morbis aut etiam vinculis inopiave aut exilio aut quibuscunque tandem aliis animae corporisve molestiis visitare atque exercere dignatus es. Ne illos in ip-(79)sorum afflictionibus deseras, sed aut mitiges crucem eorum pro tua paterna benignitate et misericordia, aut illis robur addas et patientiam, ut forti infractoque animo perferant omnia, quae in eos pro beneplacito tuo elementer permittis, — ut se probari abs te intelligant, velut a Patre elementissimo, in suis afflictionibus pro tuo erga se amore '). Nimirum quos diligis, eosdem in vita hac etiam per afflictiones corrigis atque exerces 2), ut deinceps puriores probatioresque appareant 3), conformes alioqui facti filio tuo in afflictionibus ipsius, quem tu aeterno tuo prorsusque admirabili consilio in nostrae omnium salutis principem per afflictiones consecrasti 4).

Hace abs to nos impetraturos esse confidimus, o, Pater noster coelestis! pro tua paterna in nos pietate et misericordia, atque ca spe nomen sanctum tuum per unice tibi dilectum tuum filium, praescripta nobis ab ipso precatione, supplices invocamus: Pater noster qui es in coelis etc."

Hic observandum est, interseri non (80) raro et alias preces, priusquam Dominica precatio dicatur, praesertim si quae peculiares necessitates Ecclesiae se forte offerant atque id quoquomodo postulare videantur.

Absoluta vero Dominica precatione, aut Baptismus habetur si quos ad baptismum offerri contingat, aut Coena Domini peragitur siquidem eo tempore sit peragenda, aut iunguntur matrimonia si qui id petant. Aut si quid omnino eiusmodi incidit, quod publice coram Ecclesia geri oporteat, id totum fit mox post absolutam hanc Dominicam precationem. Quodsi nihil huius se offerat, tum qui ad id sunt peculiariter ordinati, auspicantur magna gravitate Psalmum sliquem lingua vulgari, quibus mox pari gravitate succinit tota Ecclesia, tantaque moderatione canitur quidquid omnino canitur a tota Ecclesia, ut omnia quae canuntur intelligi ab omnibus, qui linguam modo norunt, facile ossint.

<sup>4)</sup> Rom. 5. 1 Cor. 18. Heb. 18. 2) Pro. 8. 3) 1 Pet. 1. 4) Heb. 2.

Porro Psalmo decantato dimittitur ab Ecclesiaste tota Ecclesias cum pace, pauperum commendatione et benedictione hisce verbis: (81)

Memineritis pauperum vestrorum et alii pro aliis invicem precemini '). Deus autem miserentur vestri et benedicat vobis. Illucescat Divini vultus sui luce inter vos ad nominis sancti sui gloriam et custodiat vos in sancta ac salutari pace sua. Amen."

Dum autem haec ab Ecclesiaste ita dicuntur, Diaconi iuxta suas vices in portis templi ordine consistunt, eleemosynas in ipsis templi portis, postquam dimissa est Ecclesia, diligenter colligunt ac protisus demum in templo ipso, quidquid collegerunt, conscribunt. Id quod in omnibus etiam aliis Ecclesiae coetibus semper alioqui observari solet.

Eadem porro est forma omnium aliarum concionum cuiuscunque dei et in omnibus coetibus Ecclesiae, nisi quod Decalogi recitatio, presatio item complectens in se confessionem pariter atque absolutionem et Symboli praeterea recitatio in aliis concionibus omnibus omittuntur. Sed post absolutam mox concionem, simulatque prima presatio finita est, orditur continuo Ecclesiastes preces publicas pro Ecclesiae necessitatibus. Atque ita demum ad-(82)dita precatione Dominica et Psalmo decantato dimittitur Ecclesia cum suprascripta benedictione: Memineritis pauperum etc.

In pomeridianis vero concionibus dierum Dominicorum forma quidem concionum eadem plane est, sed posteaquam textus scripturae populo praelectae explicatus est (quod interim ait unius duntaxat dimidiatae horae spatio), Ecclesiastes orditur Catechismi maioris explicationem, quem pueri, ut in libellis Ecclesiae aeditus habetur, lingua vulgari recitant iuxta suos ordines, ubi priore concione cessatum fuerat. Qua de re plura, ubi de usu Catechismi peculiariter agetur.

Absoluta autem Catechismi explicatione, finitur demum concio suprascriptis precibus et Psalmi decantatione, omissa interim Decalogi precationisque, quae eius confessionem cum absolutione, complectitur et Symboli recitatione, quae matutinis duntaxat dierum Dominicorum concionibus adhibetur.

Caeterum diebus Iovis ordinarie publici etiam Ecclesiae coetus habentur publicaeque conciones, praeterquam si in diem Mercurii aut Veneris proximum festus ali-(83)quis dies incidat, quorum observatio aboleri nondum hic potuit. Tum enim concio in eum ipsum diem festum transfertur non propter dierum ulla discrimina, sed ne populus,

<sup>1)</sup> Iacobi 5. Psa. 66.

qui operas tum suas non exercet, diem islum in otio perdat, non audita ex verbo Dei ulla admonitione. Fit tamen non raro etiam, ut et festis diebus, siquando in hebdomade forte incidant, et diebus etiam Iovis nihilominus concio publica habeatur, pro eo ac id Ecclesiae commodum esse videtur.

Atque eadem sane forma concionum diebus Iovis etiam observatur. quae et aliis per hebdomadem diebus observari solet, nisi quod, concione absoluta et precibus etiam Ecclesiae publicis absolutis, priusquam Psalmus decantetur, instituitur publica scripturarum lingua vulgari collatio, quam Prophetiam vocamus, in qua doctrina praeteritarum tota ea hebdomade concionum excutitur publice et approbatar per locorum in scripturis accuratam collationem unanimisque doctrinae consensus per totam Ecclesiam retinetur. Extrahitur autem haet talis Prophetia seu doctrinae examinatio ad horae unius spatium et Psal-(84)mus deinde canitur. Quo finito dimittitur Ecclesia more suprascripto cum benedictione. Sed quoniam duplicem habemus Prophetiae usum, alterum in Germanica, alterum vero in Gallica Ecclesia, utrunque sane et utilem Ecclesiae et scripturis consentaneum. utriusque ratio nobis explicanda etiam erit. Primum autem de Germanicae, deinde vero de Gallicae Prophetiae usu atque ratione dicemus, ubi prius exposuerimus Catechismi usum et examinationem.

#### De usu et forma Catechismi.

Quemadmodum in vetere Israelis Ecclesia satis non erat infantes circumcidisse, iuxta Divinam ordinationem, sed extabant nibilominus mandata, multis Scripturae locis repetita, de pueris, ubi adolevissent, summa diligentia instituendis in Legis Divinae cognitione et ceremoniarum eius temporis observatione <sup>1</sup>), adeoque et inter causas publicarum Ecclesiae illius calamitatum eam quoque recenseri audimus, quod parentes (85) circa puerorum in religione institutionem negligentiores essent, — ita et in Christi nunc Ecclesia satis proculdubio non est, infantes nostros baptizari, nisi, posteaquam baptizati iam adolescere coeperunt, summa etiam fide ac diligentia in Baptismi mysteriis aliisque verae religionis capitibus instituantur. Enimvero praeterquam quod multa in Euangelicis atque Apostolicis literis de pueris recte instituendis habemus <sup>2</sup>), ipse ctiam Paedobaptismus nostri nos hac in parte officii commonefacere plane videtur. Cum enim membra in uno eodemque corpore omnia non possunt alia pro aliis

<sup>4)</sup> Gen. 18. Exodi 12, 13. Deuter 4, 6, 11. Psal. 78, 5. Ier. 4, 7. Ephes. 6.

<sup>2)</sup> Matth. 18, 19. Marc. 9, 10. Luc. 18.

non semper esse sollicita. sed mutuam inter sese invicem curam alia pro aliis habent, nosque omnes una cum nostris infantibus in unum atque idem Christi Domini corpus Spiritu sancto autore baptizemur. perspicuum est, curam infantium in Ecclesia, posteaquam sunt bapti-22ti, ad totam Ecclesiam, imprimis vero ad parentes ipsorum pertinere. Et res ipsa docet, nibil tam esse utile ac necessarium toti Ecclesiae. quam ut pueri ipsius recte in Domino instituantur. Abit enim in mores fere, quod in pueritia discitur, habetque momenti plurimum per omnem vitam nostram recta educatio. Sed omnium maxime nos excture merito deberet ad fideliter et diligenter instituendos nostros liberos in (86) vera religione dignitas ipsa nostrae omnium simulque et nostrorum infantium cum Christo Domino consociationis in corpore et sanguine ipsius, ad quam, ut dictum est, Paedobaptismus ince nostros etiam infantes omnino pertinere testatur. Profitemur Paedobaptismo nostro infantes nostros esse membra Christi, esse foederatos, adeoque et filios Dei in Christo. Quid praetexemus igitur. quaninus inter Christi Domini et Dei contemptores censeamur '), dum set nullam propemodum, aut nimium certe tenuem curam (quod ad Divinorum institutionem attinet) membrerum Christi foederatorum. adecque et filiorum Dei habemus? Res profecto gravior est, quam plerisque videatur. Et tamen passim negligi videmus teneram aetatem illam in divinorum institutione, multosque videmus, qui, neglecta liberorum suorum (dum adolescunt) in rebus divinis institutione, de coscervandis duntaxat opibus honoribusque illorum solliciti esse malant, suoque se officio praeclare defunctos esse arbitrantur, si omnia sua studia omnesque suas cogitationes ponant in accumulandis liberorum saorum honoribus ac fortunis. Certe qui tales sunt, re ipsa declarant, recepta se tantum vulgo consuctudine, non autem fide ulla Divinarum promissionum de salutari ipsius (87) nobiscum foedere, infantes suos ad Baptismum attulisse, aut suam sibi ipsimet culpam proculdubio congeminant, si in tanta sua circa liberos incuria ac negligentia de sua nihilominus erga Deum fide deque Divinorum mysteriorum cognitione ullo modo gloriantur. Ut interim taceam, quantum hic damnum detur Ecclesiae, dum semen illius in ipsa plane semente, aut suffocatur, aut, male alioqui cultum, in herbas noxias degenerat. Neque est recens hoc malum, sed iam olim nescio quo modo passim inveteratum. Inde enim factum est hauddubie post ipsa etiam mox Apostolorum tempora, ut Catechistae publici in Ecclesiis instituerentur, qui pueros, tam baptizatos, quam etiam baptizandos (quorum praesertim parentes infideles adhuc erant), in religione e-

<sup>1) 1</sup> Sam. 2. 1 Tim. 5.

rudirent. Atque sane ex veterum monumentis facile apparet, summa olim fide ac diligentia observatam fuisse publicam Catechesim, qua parentum negligentiae Ecclesia mederi consbatur. Sed bie tandem non dormiit Satan atque optimum illud purioris Ecclesiae institutum Romani Antichristi technis in novum idolum quoddam vertit, quod nescio quam baptismi confirmatio-(88)nem vocant, in qua publicae illius catecheseos usum magica nescio qua, conceptis verbis, rancidi euiuspiam olei unctione atque alapae impactione commutatum videmus. At vero nunc sane, si unquam alias, maxime est necessaries oublieze catecheseos usus in Christi Ecclesia sub hac corruptela ounis propemodum religionis, sub tanta sectarum multitudine et sub exoriente ubique fere Atheismo quodam, ad quem nuno nescio quo modo maxima fere hominum pars propendere ita videtur, ut. nisi \$ teneris usque unguiculis, quod dicitur, malo huic catur obvism, stadiumque verae religionis summa cura ac diligentia animis hominam ex verbo Dei penitus infigatur atque inculcetur, periculum sit proculdubio, ne totus orbis illius contagione inficiatur. Proinde et nos. post datam nobis hie potestatem instituendi Peregrinorum esolesiam. iuxta doctrinam Christi Domini et Apostolicam observationem. omnem nobis nostram operam in hoc etiam dandam esse existimavimus. ut in usum puerorum publicam in nostra Ecclesia catechesim institneremus, ne nostra negligentia et aetas illa periret et nos toti Eccle-(89)siae Divinam accerseremus ultionem. Scimus autem varies haberi posse ritus ac modos publicae catecheseos, pro eo ac id eniusque Ecclesiae commoditas postulare videtur. Quare et nos eum nobis ritum illius in nostra Ecclesia observandum esse putavimus, qui nostrae Ecclesiae omnium maxime utilis ac commodus esse videbatur, quemque iam ordine suo exponemus.

Duos Catechismos in nostra Ecclesia habemus, Minorem alterum, alterum vero Maiorem. Minor ediscitur a pueris, quintum aut sextum annum superegressis, priusquam ad Coenae Dominicae usum admittantur. Maior autem Dominicis diebus in concione pomeridiana a pueris paulo iam adultioribus atque ad Coenae usum admissis exigitur et per Ecclesiasten explicatur. Continct enim maior hic Catechismus quae et Seniores scire expedit, nedum ut a paulo adultioribus tantum ediscantur. Minoris igitur Catechismi examinatio atque explicatio ad hunc modum in nostra Ecclesia observatur.

# Ritus exigendi atque explicandi Minoris Catechismi. (90)

Posteaquam infantes sexus utriusque quintum annum in nostra Ecclesia attigerunt, nomina illorum per Ministros publice censentur bis in anno quolibet et in libro ad id peculiari conscribuntur:
nempe ultima Dominica mensis Februarii et rursum ultima Dominica mensis Augusti post absolutam prorsus pomeridinnam et concionem et maioris catechismi explicationem, de quo postea dicetur.

Case sane res continet in officio parentes omnes, nisi coram tota

Ecclesia publice ad extremum reprehendi velint. Ministri enim dum
paerorum nomina ad eum modum censent et conscribunt, facile observant eorum parentes, num vel in deducendis illis, vel etiam instituendis, suum, ut debent, officium praestent. Et si quos negligentiores vident, primum illos eius rei admonent: deinde vero, si res ita
postulet, iuxta gradus Disciplinae etiam Ecclesiasticae reprehendunt.

Quia vero nostra Ecclesia per totam arbem ita est dispersa, ut omes simul Ecclesiae totius pueri commode examinari non possint, Ecclesiam totam in tres prae-(91)cipuas partes quasdam partimur. Prima eos complectitur, qui ultra pontem Londinensem in vico, cui nomen est Southwerke, habitant. Altera eos omnes, qui citra ponten, extra moenia et portas urbis circumquaque degunt. Poetrema vero pars eos omnes complectitur, qui intra portas et moenia urbis shilibet domicilia sua habent. Iuxta hanc igitur Ecclesiae partitionem. peeri omnes, quintum superegressi annum, corum, qui in Southwerk babitant, in medio Ecclesiae coetu coram Ministris sistuntur per parentes ipsorum, aut qui parentum loco sunt, ultima Dominica mensis Februarii nominaque illorum in catalogo conscribuntur. Prima vero Dominica Martii publice examinantur. Qui vero citra pontem extra portas et moenia urbis circunquaque habitant, hi pueros suos omnes exus utriusque in praedicta aetate constitutos, ultima Dominica Martii ad eundem modum, ut dictum est, sistuat, qui prima demum Dominica Aprilis publice examinantur. Ac rursum qui intra portas et moenia urbis ubilibet habitant, hi, ut iam dictum est, pueros suos coram Ministris Ecclesiae publice sistunt, ultima Domini-(92)ca Aprilis, ut prima Dominica Maii iuxta praedictum modum examinentur.

Ita vero etiam ultima Dominica Augusti rursus repetitur eiusmodi census ac conscriptio puerorum et prima Dominica Septembris illorum examinatio, iuxta praedictam Ecclesiae partitionem et menstruis intervallis rursum iuxta modum iam supra dictum continuatur, sic ut bis in anno omnes totius Ecclesiae pueri utriusque sexus, quintum annum superegressi, ad euin modum examinentur.

Quodsi quo modo forte fiat, ut constitutus aliquis dies ad censum et conscriptionem puerorum impendi huic rei non possit, tum puerorum illorum qui sisti debebant conscriptio in ultimam Dominicam mensis proxime subsequentis, examinatio vero in primam Dominicam alterius, qui succedit, mensis differtur. Atque ita demum menstruis

postea intervallis iuxta suprascriptos puerorum ordines continuatur. Monentur autem iuxta praedictam Ecclesiae partitionem parentes puerorum quartodecimo die ante examinationem, ut illos octavo dis sistant ante examinatio-(93)nem nominaque illorum tradant. Indicent praeterea, quousque in minore Catechismo sunt progressi, qui illum ediscere iam coeperunt, ut Ecclesiastes sciat, quid ab illis exigere debeat, ne qua confusio in examinatione suboriatur.

Docentur autem ante omnia pueri, ut precationem Dominicaa, Symbolum (quod Apostolicum vocant) et Decalogum recitare possint. Atque haec primum omnium etiam ab iis in eorum examinations exiguntur. Deinde iubentur minorem Catechismum ediscere, atque in eo demum etiam examinantur, pro eo ac quisque in illo est progressus. Et monentur parentes puerorum ac ludimagistri, ut pueros diligenter in minori Catechismo instituant, ut ab illis ediscatur, priusquam ad tredecimum aetatis suae annum perveniant atque ad Coense Dominicae usum admittantur. Ipsa vero examinatio puerorum peragitur ad hunc modum.

Posteaquam dies examinationis venit, disponuntur scamna longa suis ordinibus in medio Ecclesiae coetu e regione suggesti, unde pueri et ab Ecclesiaste et ab Ecclesia audiri commodissime possunt, in quibus suggesto proximis (94) consident pueri illi, qui precationem Dominicam, Symbolum et Decalogum recitare possunt. In aliis vero consident pueri illi, qui in minore iam Catechismo erudiuntur. Id vero totum fit ante ipsam pomeridianam concionem, ne postea Ecclesia perturbetur. Habet autem Ecclesiastes catalogum puerorum utrorumque ét qui recitare tantum debent Precationem Dominicam, Symbolum ac Decalogum ét qui in minore etiam Catechismo instituentur. et, postquam dimidiatam horam concioni publicae impendit, ad puerorum examinationem se convertit, factaque brevi ad Dominum precatiuncula, pueros exhortatur ad alacrem eorum, de quibus sunt interrogandi, responsionem. Primumque a singulis illis, qui proxime suggestum consident, exigit ordine iuxta traditum sibi nominum catalogum Precationia Dominicae, Symboli et Decalogi recitationem, sic ut alii aut precationem Dominicam tantum aut Symbolum aut Decalogum recitent, alii vero simul omnia, pro eo ac Ecclesiastes unumquenque institutum esse novit. Deinde vero ad eos quoque progreditur, qui minorem Catechismum ediscere coeperunt, et a singulis in illo exi-(95)git, pro eo ac quenque progressum esse novit.

Quodsi qui pueri apte atque expedite ad interrogationes responderunt, collaudantur parentes ipsorum, quod tam seduli fuerint in instituendis suis liberis, monenturque, ut in ea ipsa sedulitate instituendi suos liberos porro perseverent. Commendantur illis praeterea pueri ipsi studiumque illorum, dignum videlicet, quod puerilibus aliquibus premiolis pensetur atque alatur. Qui vero suum officium non bene in respondendo praestiterunt, horum parentes corripiuntur verbis gravioribus monenturque, ut liberos suos deinceps diligentius aut ipsimet instituant aut per didascalos institui curent: et, si postea quoque negligentiores fuisso deprehendantur, iuxta gradus disciplinae Ecclesiasticae publice reprehendantur.

Absolutis autem interrogationibus et responsionibus puerorum omnibus factisque ad parentes illorum, ut res postulat, admonitionibus, Ecclesiastes invitat totam Ecclesiam ad gratiarum actionem, ad hunc modum: (96)

Gratiarum actio post habitam eatechesim minoris Catechismi.

Agimus tibi gratias, omnipotens et misericors Pater! per Iesum Christum filium tuum, quod salutis nostrae mysteria hisce nostrae Ecclesiae pueris in tenera hac ipsorum aetate revelaveris, ostenderisque verum esse, quod filius tuus de te testatur: nempe te illa abscondisse a sapientibus et prudentibus huius saeculi et parvulis duntaxat revelare voluisse!). Teque supplices oramus, ut pueros hosce nostros, qui tuam erga nos omnes in filio tuo beneficentiam ore ipsorum puerili contestati sunt!), nosque simul etiam omnes Spiritu sancto tuo ita gubernare digneris, ut Regnum filii tui in nostra Ecclesia indies magis ac magis multiplicetur. Amen."

Finita hac gratiarum actione Ecclesiastes prosequitur publicas preces. Quibus absolutis canitur Psalmus ab Ecclesia, quemadmodum circa conciones pome-(97)ridianas diebus Dominicis aliia fieri solet, et tandem dimittitur Ecclesia in pace cum benedictione et egenorum commendatione.

Ritus exigendi atque explicandi maioris Catechismi.

Quoniam in minore Catechismo praecipua tantum capita quaedam religionis et quidem breviter exponuntur, ut a pueris adhuc tenerioribus commode edisci possent: multa vero attacta non sunt, quae
a paulo adultioribus (ne quid de Senioribus dicam) ignorari in Christi
Ecclesia non debent, habemus etiam in nostra Ecclesia maiorem Catechismum, qui pleniorem continet capitum religionis propemodum

<sup>4)</sup> Matth. 11. Luc. 10. 1 Cor. I.

<sup>9)</sup> Psalm 5.

totius explicationem. Is vero singulis diebus Dominicis ordinari nisi quid aliud interveniat, iuxta capitum ordinem ét exigitur pueris paulo iam adultioribus ét per Ecclesiasten explicatur, ad han modum.

Posteaquam Ecclesiastes in pomeridiana concione explicando scrip turae, quam e-(98)narrat, textui (quo loco mane substiterat) dimidi tam plus minus horam impendit, religium tempus insumit in exicend et explicando majore Catechismo, pergens ubi proxima ante concios desicrat. Consident autem e regione suggesti pueri utriusque sexu qui, postcaquam minorem Catechismum edidicerunt, in maiore etiat Catechismo aut per parentes suos aut per didascalos instituunte Horum nomina Ecclesiastes in catalogo conscripta habet, qui pras sertim iuxta vices quasdam capita Catechismi explicanda recitsu debent. Ab his igitur ordine suo omnibus, ut in catalogo conscript habentur, jubet Ecclesiastes recitari, quae explicaturus est. Catechian capita singula et recitata ordine etiam explicat fontesque illoru in scripturis, unde sunt desumpta, commonstrat, sic ut non ad pue ros tantum, sed ad maiores quoque fructus pertineat eiusmodi expli cationis, et pueri interim ab ipsis fere incunabulis ét domi a pa rentibus et a ludimagistris ét publice item in coetu Ecclesiae i religione instituantur.

Exigitur vero simul et explicatur mai-(99)or hic Catechismus a spatium dimidiatae plus minus horae, pro eo ac tempus fert. E demum Ecclesiastes orditur preces publicas Ecclesiae, quibus absolutis psalmus canitur et demum dimittitur Ecclesia cum benediction et pauperum commendatione, quemadmodum supra dictum est circ ritum concionum, quae diebus Dominicis habentur.

# Forma admittendi adolescentes pueritiam superegressos ad Coenae Dominicae usum.

Pueri, qui annum quartumdecimum iam attigerunt, et in religion ita sunt instituti, ut ad praecipua religionis capita respondere pos sint, ad usum Coenae Dominicae cum reliqua Ecclesia admittuntur Octo diebus tamen, antequam Coena sit peragenda, aedunt public coram tota Ecclesia fidei suae confessionem, ad hunc modum.

Proxima Dominica, antequam Coena peragenda sit, hoc est, octava ante Coenam die, post absolutam concionem pomeridianam cum (100 Catechismi explicatione et publicis Ecclesiae precibus omnibus, priusquam Psalmus canatur, pueri, qui primum omnium ad Coenam sunt admit tendi, in conspectu totius Ecclesiae per parentes suos aut qui parentum loco sunt, iussu Ministri producuntur atque, adstantibus illis ipsorum

parentibus aut qui parentum sunt loco, hace ab illis per Ecclesiasten publice petuntur.

- 1. Ut ad praecipua religionis capita, de quibus inxta minoris Catechismi ordinem interrogantur, compendio singuli respondeant.
- 2. Velintne etiam in ea fidei confessione per gratiam Dei perstare ac iuxta illam vitam suam instituere mundoque ac Satanae cum omnibus pompis ipsius renunciare?
- 3. Velintae praeterea disciplinae sese Ecclesiasticae ex verbo Dei ultro ac sponte sua subiicere? Nempe ut, sicubi peccent, admonitiones, tum privatas, tum publicas, et a Ministris et ab uno quolibet ex Ecclesia amanter et aequo animo accipiant atque alios vicissim fratres peccantes admoneant. Aut, si ferre nolint Ecclesiasticas admonitiones, ut observatis disciplinae gradibus ad extremum excommunicentur (101) et ex Ecclesia eiecti Diabolo in interitum carnis tradantur.

Respondent ad haec omnia: . Etiam."

Postea Ecclesiastes invitat Ecclesiam ad precationem et ea in genua procumbente clara voce precatur, ad hunc modum:

Omnipotens Deus, misericors Pater! qui non vis, ut vel'unus e parvulis tuis pereat, quos ad tui nominis gloriam in tuo unigenito filio Iesu Christo a morte in vitam seternam secundum copiosam tuam misericordiam regenuisti 1), - agimus tibi gratias, quod pueros hosce nostros per Spiritum sanctum tuum salutari cognitione, quae vera demum est sapientia, imbuisti. Teque supplices oramus, sanctissime Pater! qui solus alioqui in nobis efficis, ut, quae tibi sunt placita, et velimus et perficiamus, - ut pueros hosce nostros nosque pariter omnes oculis tuac misericordiae deinceps etiam intueri digneris. Ut omnos pariter indies magis ac magis in vera tui cognitione et observantia (102) per Spiritum sanctum tuum promoveamus inque illa ad finem usque tuo beneficio per assidua pietatis incrementa perseveremus, neve ullis falsis doctrinis a veritate tua abducamur aut ullis item mundi buius carnisque nostrae illecebris praestigiisve a viis tuis ullo modo abducamur, sed, augmenta semper in filio tuo sumentes, te perpetuo in nostra Ecclesia glorificemus. Amen."

Finita precatione Ecclesiastes modeste collaudat puerorum illorum parentes aut qui parentum loco sunt, pro sedulitate ipsorum circa puerorum institutionem amanterque illos monet, ne de sua erga illos cura quidquam remittant, ne quo modo per ipsorum negligentiam,

<sup>1)</sup> Matth. 18. 1 Petri 1.

ab his, quae iam professi sunt, quoquomodo deficiant. Aliorum vese puerorum parentes exhortatur ad istorum imitationem.

Admonet practerea etiam eos ipsos pueros, qui confessionem fidei suae fecerunt, ut Dominum Deum timere perpetuo pergant. Vitual malam societatem, parentibus obediant, cum omnibus charitatem habeant et assiduis precibus sese (103) Domino Deo commendent. Sut tanam enim non dormire, ad quem si relabantur, gravius illos indicium manere, quam si cum aliis rerum divinarum prorsus ignatis peccarent 1).

Postea Psalmus decantatur ab Ecclesia, quae demum dimittitur combenedictione et egenorum commendatione, ut supra scriptum habetur.

# Appendix de adolescentibus dissolutis et imperitis.

Si qui adolescentes, in nostra Ecclesia baptizati, post annum quartumdecimum, aut non satis in religione instituti esse aut vitam nonnihil dissolutam agere deprehendantur, sic ut val non possint ad Coenae usum admitti, vel, semel admissi, arceri rursum propter vitas impuritatem debeant, tum Ministri Ecclesiae illos ad se vocast vocatosque ex verbo Dei reprehendunt, et sciscitantur de causis vel imperitiae vel insolentiae ipsorum. Quodsi aliqua culpae pare in parentibus esse videatur, monentur primum parentes ipsi, deinde, si admonitiones (104) negligant et sint ex Ecclesia, iuxta gradus disciplinae Ecclesiasticae reprehenduntur. Si vero nullam in parentibus culpam esse constet, sed culpa sit in ipsis liberis, qui non raro ita insolescunt in adolescentia, ut non magnopere morentur parentes ipsos, nedum illorum admonitiones aut etiam castigationes, tum consolandi sunt parentes ipsi et cum eis capiendum consilium, si quomodo iuvenili liberorum insolentiae frenum adhiberi possit. Puer vero seu adolescens severiter interim a Ministris obiurgabitur ex verbo Dei, propositis illi videlicet minis divinis, nisi resipiscat, et a Coenae Dominicae usu suspendetur.

Si vero aliquis sit, qui neque istiusmodi obiurgatione neque items suspensione a Coeuae usu moveatur, sed quotidie deterior atque intractabilior fiat, ubi ad annum octavumdecimum aut vigesimum pervenerit et Ecclesiasticas admonitiones contemnere nihilominus pergat, cum publico totius Ecclesiae luctu excompunicabitur. Etenim cam Deus olim parentibus id praeceperit <sup>2</sup>), ut praefractos ac rebelles suos liberos ad Magistratum deferrent, ut, tanquam Dei ipsius in mandato ipsius de parenti-(105)bus honorandis contemptores, morte plecteren-

<sup>1)</sup> Luc. 11. 2 Pet. 2.

<sup>2)</sup> Deut. 21.

tur, quo pacto ferendi ac non potius per excommunicationem resecandi sunt a reliquo Ecclesiae corpore, qui, ut membra Christi in cius Ecclesia baptizati, Christum Dominum ipsummet contumelia destinata afficiunt, dum Ecclesiam ipsius publicumque eius ministerium intra sese rident ac contemnunt? Sed de excommunicatione postea plura. Nunc satis est ostendisse, quonam modo pueri in sua adolescentia, si sint protervi atque insolentes, coerceantur, et, priusquam ad Coenae Dominicae usum admittantur, et, posteaquam sunt admissi iam, propter insolentiam ab illa rursum arceantur.

Quodsi qui parentes per inopiam sumptum in liberos instituendos facere non possint, Diaconorum ministerio illis succurritur, modo illia rea indicetur.

Atque hace est ratio catechizandi continendique in officio pueros et adolescentes in nostra Ecclesia, quam sane fructum non contemnendum et iam videmus attulisse et adhue allaturum esse per Dei gratiam non dubitamus. Restat iam, ut de modo ac ratione tam Germanicae quam Gallicae Pro-(106)phetiae dicamus.

# [De Prophetiis, quae dicuntur.]

# De modo ac ratione Prophetiae in Germanorum Ecclesia diebus Iovis.

Ratio Prophetiae in Germanorum Ecclesia haec est visa fore maxime utilis toti Ecclesiae, ut in illa excuterentur et approbarentur omnia per mutuam locorum e scripturis collationem, quae in totius eius hebdomadis concionibus videri poterant vel non recte vel non ad plenum omnino fuisse explicata, aut qualemcunque tandem in animis auditorum dubitationem forte adhuc reliquissent. Cum enim nusquam aliunde plus imminere posse periculi constet in omnibus Ecclesiis, quam ex doctrinae dissidiis, nihil sane aeque etiam utile esse potest in omnibus Ecclesiis, quam ut unanimis doctrinae consensus in illis ex verbo Dei retineatur. Ad quem equidem retinendum atque etiam alendum vix quidquam haberi excogitarique potest aut melius aut commodius aut etiam efficacius hac tali publica do-(107) ctrinae Ministrorum examinatione atque approbatione.

Die Iovis igitur sub finem concionis, quae hora propemodum nona ante meridiem habetur, Ecclesiastes ipse hortatur Seniores Ecclesias et omnes eos, qui ad proponendas obiectiones designati sunt, ad proferendum in medium aliquid cum omni modestia et gravitate ad Ecclesiae aedificationem, non autem ad vanam ostentationem. Ac tum Ministri rationem reddunt doctrinae suae, in eius hebdomadis concionibus traditae, si quid adversus illam obiiciatur.

Et ut omnia ordine ac decenter citraque ullam confusionem rantur '), ne item fenestram aperire voluisse dicamur per istiusm examinationes inducendis curiosis quibusdam, ut nunc sunt tem ra, et noxiis quaestionibus, quae aliud nihil quam pugnas gigner et Ecclesiam demum etiam perturbarent 2), - designati habentur e nioribus ac Diaconis adeoque et ex reliquo etium Ecclesiae on viri quidam pii graves et modesti, quosque certum est ét in serin ris bene versatos esse ét aliud non quaerere, quam gloriam Dei (1) ct Ecclesiae publicam aedificationem, quibus solis potestas facta proponendi suo ordine in Prophetiis, quidquid omnino proponi del Vitari enim non possent turbae ac confusiones in Ecclesia ullo u do, si quibuslibet proponere omnia liceret, cum nusquam aliqui i sint hisce nostris potissimum temporibus homines contentiosi per fracti curiosi et supra modum arrogantes, a quibus sibi modia a omnibus Feclesia cavere debet: denique non desint etiam fanse plerique homines, per quos hauddubio omnia tentaret Satan ad d sipandam Christi Ecclesiam, si omnia quibuslibet sine delectu ao d crimine ullo publice in medio Ecclesiae coetu proponere liceret.

Interim tamen ut toti Ecclesiae libertas sua constet, et ne q sibi delectorum illorum ad id peculiariter virorum designation fraudi esse queratur, libertas permittitur omnibus, qui sunt ex Ecc sia, ut omnes suas dubitationes aut obiectiones designatis viris i sive verbis sive scripto exponant, adiectis ex verbo Dei dubitat num obiectionumque istiusmodi suarum rationibus. Quae demoni-(109)nia per designatos illos in Prophetia proponuntur, quater sane verbo Dei consentanea esse et ad Ecclesiae aedificationem fac videntur.

Ne tamen et inter illos ipsos designatos viros aliqua ullo me confusio oriatur, aut alii alios in proponendo impediant, conveniu inter sese designati illi paulo ante eius diei concionem atque in sese conferunt, quo quid ordine proponi ab illis debeat. Et, si que sit eiusmodi, quod aliquo modo controversum esse videatur, admentur illius in tempore Ministri ac Seniores omnes, ut praemedit respondeant, aut res differtur in aliam Prophetiam, si sit opus, omnia ordine decenter et cum Ecclesiae aedificatione fiant.

Quantus autem sit huius talis Prophetiae fructus, id res ipsa c rius multo testatur, quam ut ullis verbis explicari possit.

Primum enim confirmantur animi totius Ecclesiae in retinen tuendaque etiam sana doctrina, posteaquam illam ita et excuti et a probari videt, et animantur praeterea atque etiam armantur omn

s) 1 Cor. 14. s) 1 Tim. 4, 6. 2 Tim. 4. Titum 3.

adversus sectas omnes, quibus nune sunt fere plena ubique omnia, atque unanimis in tota Ec-(110) clesia doctrinae consensus retinetur.

Deinde Ministris verbi excutitur torpor atque otium. Coguntur summo studio advigilare, ut in tradenda doctrina fideliter prudenter et magna circumspectione ministerio suo fungantur, ne quid temere videlicet apud Ecclesiam effütiisse novaque ulla dogmata praecinitanter in medium protulisse videri possint. Nimirum vox illa Apostolică in officio illos continet: Caeteri diiudicent, et alioqui intelligant etiam in tali doctrinae examinatione Spiritus Prophetarum aliis Prophetis subiectos esse oportere '). Praeterca multi, per imperitiam alias ad sectas pertracti, facile lucrifiunt. Cum enim rationes ectariorum confutari, idque sine convitiis, et sanam praeterea doctrinam approbari audiunt ex verbo Dei, facile ad agnoscendum errorem suum et veram resipiscentiam inducuntur, id quod iam pluribus exemplis experti sumus. Ad haec Seniores Ecclesiae sese etiam non valgariter exercent in scripturarum explicatione. Si qui enim loci occurant, qui variam admittant expositionem, quisque Seniorum proferre potest suam, quam sibi habet revelatam, ex-(111)positionem, non sine magna Ecclesiae aedificatione. Postremo praefractis atque obstinatis adversariis et sectis omnibus obstruitur os hoc tali Prophetise genere, dum sibi omnem excusationem eripi vident, cum apud Deum, tum apud homines, pertinaciae suae atque obstinationis. Nezere enim non possunt, libertatem esse proponendi publice argumenta ipsorum omnia per designatos illos viros pro eo ac ipsimet volunt, modo ne turbas in Ecclesia moveant, sed ordine et decenter omnia fant, ac deinde refutari omnia, donec toti Ecclesiae modis plane omnibus satisfiat ipsaque id suo silentio publice attestetur. Sed quemadmodum Christus ait, omnes qui male sibi sunt conscii, lucem ferre non posse adeoque et refugere, denique et odisse 2), ita sanc et isti ad talem disputationum et Prophetiae lucem prodire recusant, sed in angulis interim suis traducere non cessant nostram Ecclesiam et, lucis odio excaecati, damnant tandem, quod in sua ipsorum conscientia convincuntur accusari cam haudquaquam posse, atque ita ad extremum zirozzazziros cum sint, in mentem reprobam iusto Dei iudicio tradun-(112)tur 3).

Hisce itaque causis adducti hunc talem Prophetiae modum in Germanorum Ecclesia instituendum hic esse putavimus, quod huic Ecclesiae maxime et utilis et necessarius esse viderctur.

Est autem et alia Prophetiae ratio, in qua liber aliquis Biblicus ordine suo explicandus sumitur, non tantum per verbi Ministros, sed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1 Cor. 14. <sup>2</sup>) Ioan. 8. <sup>3</sup>) 2 Tim. 2. Titum 8.

etiam Seniores ac Diaconos, iuxta ordines ipsorum, aut plures etiam delectos ad id viros quosdam graves et pios ex reliquo Ecclesias coetu. Atque hacc talis Prophetiae ratio in Gallorum Ecclesia observatur lingua vulgari ipsorum, ad hunc modum.

#### De modo seu ritu Prophetiae in Ecclesia Gallorum.

Cum et in Germanorum Ecclesia multi sint, qui Gallice loquanter, et in Gallica item Ecclesia multi, qui Germanicam linguam sic satis norint, utile id fore existimavimus, ut aliis omnino diebus Prophetia apud Gallos in hebdomade, quam (113) apud Germanos observaretar, ut videlicet ét Galli qui vellent Germanicae ét Germani vicissim Gallicae Prophetiae commodius interesse possent. Atque ita, quonism in Germanorum Ecclesia diebus Iovis prophetia, ut dictum est, haberi solet, Gallicae Prophetiae dies Martis destinatus est.

Visum est etiem utile fore utrique Ecclesiae, ut varietas hace Prophetiae ita in illis retineretur. Ut enim doctrinae per hebdomaden traditae examinatio atque approbatio (de qua iam diximus) plurimum fructus habet in Ecclesia, ita fieri etiam non potest, quin maximo cum fructu scripturae tractentur, si ad cuiusque lectionis explicationem multae multorum interpretationes, inter sese nihilominus consentientes. atque inde deductae vel exhortationes vel consolationes adhibeantur. Manifeste enim conspicitur opulentia donorum Spiritus sancti in Ecclesia in concordi multarum interpretationum circa unum quemlibet scripturae locum varietate et exhortationum simul ac consolationum multarum inde petitarum accommodatione. Deinde est non vulgare exercitium hoe in Ecclesia, quo fit, ut multi semper assuescant scripturarum expli-(114)cationi, sic ut nunquam sint verbi Ministri in Ecclesia defuturi. Postremo Ecclesia tota in fide scripturae confirmatur, quam a tot simul viris tam varie tamque interim consentienter explicari audit.

Singulis igitur diebus Martis in hebdomade in templo Gallorum post absolutam publicam concionem et preces Ecclesiae publicas, priusquam Psalmus extremus decantetur, consident ordine in conspectu totius Ecclesiae verbi Ministri et Seniores eius Ecclesiae, simulque etiam illi, qui ex reliquo Ecclesiae coetu ad id designati sunt. Atque unus aliquis ex Ministris Senioribusve aut designatis illis aliis iuxta suas vices sumpto eo libro, qui ad eum modum per Prophetiam explicari coepit, prosequitur eius lectionem suo ordine, ubi in priore Prophetia cessatum fuerat, ac demum explicationem textui addit pro doni sui mensura et admonet Ecclesiam eorum, quae illi in praedecto texta observatione digna esse videntur. Huic vero, ubi dicendi finem fecit, succedit alius proxime assidens et ad eiusdem

ipaius textus explicationem adiicit, si quid a priore omissum esse putat. Ac rursum secun-(115)do succedit tertius et tertio quartus, usque dam neque inter verbi Ministros neque inter Seniores aut designatos illos e coetu Ecclesiae alios quisquam sit, qui aliquid in medium proferre velit. Posteaquam vero nemo amplius habet quod proferat, Minister, qui publicam concionem habuit, iubet decantari Palmum aliquem, quemadmodum in superioribus dictum est, et tuadem cum benedictione dimittet Ecclesiam in pace.

Atque de publico verbi in peregrinis Ecclesiis ministerio tantum. Habentur autem in templo Germanorum praeterea diebus Lunae et Marcurii latinae praelectiones et latinae item Prophetiae seu scriptumum eollationes, in quibus doctrina ipsa praelectionum excutitur atque approbatur, perinde atque in Prophetia Germanica. Sed quoniam latinamodi praelectiones non proprie pertinent ad Peregrinorum Ecclesias, neque certum est, eas ita semper observari posse, non existimavimus illas in parte aliqua publici verbi ministerii in Ecclesiis pomendas esse. Iam igitur nobis de Sacramentorum ministerio rituque se modo illius dicendum erit, primumque de ritu ac forma Baptismi, deinde vero (116) de usu ac ceremonia Coenae Dominicae, quemadmodum in nostris Ecclesiis observatur.

#### [DE SACRAMENTORUM ADMINISTRATIONE.]

## Forms ac ritus administrandi Baptismi, in Ecclesia peregrinorum Londini.

Baptismus in nostra Ecclesia in publico potissimum Ecclesiae coetu sub finem concionis publicae administrari solet. Cum enim Baptismus ad totam omnino Ecclesiam ita pertineat, ut nemo qui sit e corpore Ecclesiae a Baptismo arceri, neque item admitti ad illum quisquam, qui non sit membrum illius, debeat, aequum sane eat, ut, quod ad totam simul pertinet Ecclesiam, in totius etiam Ecclesiae coetu peragatur. Testatur autem Paulus, Ecclesiam ipsam Christo autore Baptismi ministerio mundam censeri sine ullius membri sui exceptione. Unde sane facile est videre, Baptismum neque ad cos, qui omnino sunt extra Ecclesiam, pertinere, neque ullos item Ecclesiae membris negari posse.

Cum autem ita sint hie divino insti-(117)tutae beneficio nostrae leclesiae per Maiestatem Regiam, ut sint veluti una quaedam paroecia dispersorum per totam urbem peregrinorum omnium, seu unum corpus corporatum, quemadmodum in Regio Diplomate habetur, et non omnes interim peregrini nostris sese Ecclesiis adiungant, — imo vero multi sint, qui dum omnes Ecclesias aversantur ac refugiunt,

apud Anglicas Ecclesias nobis, apud nos vero Anglicis se Ecclesias adiunctos esse fingunt, atque ita et Anglicis et nostris pariter Ecclesiis imponunt, — nos, ne Anglicae Ecclesiae earumque Ministri imposturis talium hominum fallantur idque sub fuco nostrarum Ecclesiarum, eorum duntaxat infantes baptizamus, qui sese nostris Ecclesiis per publicam fidei confessionem disciplinaeque Ecclesiasticae observationem adiunxerunt. Sed omnium nostrorum infantes baptizamus interim, ne Anabaptistis occasionem aliquam subducendi a Baptisme infantes suos in Anglicis Ecclesiis, praetextu nostrarum Ecclesiarum praebeamus, aut nos ctiam sub obtentu Anglicarum Ecclesiarum fallamur.

Ut autem nostrae Ecclesiae certae esse pos-(113)sint, infantes, qui sunt baptizandi, esse eorum semen, qui se nostris, ita ut est dictum. Ecclesiis adiunxerunt, pater ipse infantis baptizandi, si quo modo id facere potest, aut aliquot alii spectatae fidei in Ecclesia viri ac mulieres infantem ipsum ad Baptismum efferunt, eumque semen Ecclesiae esse, publice profitentur. Neminem autem peregrinorum patimur infantes suos ad Baptismum offerre in nostris Ecclesiis, qui non fidem apud nos suam publice professus esset disciplinaeque sese Ecclesiasticae ultro subiecisset, ne, qui infantes suos ad nostrum alioqui Baptismum secus obtulissent, causari demum possent, se ad nostras Ecclesias pertinere atque ita fallerent postea Anglicas Ecclesias earumque Ministros. Sed tamen ut aperte testemur, et Anglicas et nostras Eeclesias unam atque eandem Ecclesiam esse, etiamsi ab illis et lingua et ceremoniis nonnihil variemus, non recusamus, quominus Angli infantes nostrorum ad Baptismum, ut publici Ecclesiae testes, offerant in nostris Ecclesiis, si modo habeant et usum linguarum nostrarum et certum pietatis suae testimonium, quemadmodum nostri vicissim in Anglicis Ecclesiis infan-(119)tes Anglicos ad Baptismum offerre solent.

Habetur autem peculiaris liber, in quo nomina infantium omnium, qui baptizantur, parentum etiam ipsorum nomina locusque mansionis ipsorum, deinde annus etiam, mensis ac dies Baptismi adscribuntur, quo facilius demum infantes, ubi adoleverint, ad Catechismum ediscendum inducantur, si parentes aut e vivis interea excedant aut sint etiam hac in parte negligentiores. Qua de re plura sunt dicta, circa catecheseos explicationem.

Quodsi adultus quispiam sit baptizandus, qui nondum alioqui baptizatus sit, vel a Iudaismo, vel ab Ethnicismo, aut etiam ab Anabaptistis ad nostram Ecclesiam venire seque illi adiungere et in illa baptizari velit, tum is in fide primum instrui publicamque illius confessionem coram Ecclesia aedere et Ecclesiasticae sese disciplinae

subilicere debebit, princquam baptizetur. Etenim de adultorum salute Reclesia, ex fidei potissimum confessione et usu disciplinae iudicare potest.

Cam igitur Baptismus in nostris Ecclesiis administrandus est, intet Ecclesiastes sub finem concionis, priusquam Psalmus (120) desmistur, infantes baptizandos proferre in totius Ecclesiae conspostun per publicos illos Ecclesiae testes, qui infantes baptizandos senez nostrae Ecclesiae esse, patribus infantium adstantibus, profiteri
debest. Quibus demum omnibus in conspectu Ecclesiae ita constitutin, Ecclesiastes in hune modum adhortatur Ecclesiam ad diligentun mysteriorum in Baptismo nostro considerationem:

Admonitio circa Baptismi administrationem.

Postraquam nobis Baptismus iam administrandus est, viri fratres! duda est nobis opera, ut illum iuxta Christi Domini institutionem et Apostolorum observationem administramus, ne per nostrum ministrium secrosanets hace Christi institutio profanetur, praesertim cum estum sit, Deam multam non sinere institutionum in Ecclesia susrum profanationem. Ut autem-Baptismum hunc iuxta Christi Domini institutionem re vera administremus, mens ipea ac voluntas illius, (131) verbo suo patefacta, intuenda nobis potisismum atque etiam sequenda erit, nempe ut ita Baptismum hunc administremus, quemadmodum illum ab ipeo imperatum habemus.

Dao vero nobis praecipit Christus Dominus in Baptismi institutione. Primum, ut aqua baptizemus eos, quos ad eius Ecclesiam certo pertiaere seimus. Deinde, ut non quovis modo id, sed in nomen Dei Patris, Filii et Spiritus sancti faciamus 1). In hisce duobus igitur observandis sequenda nobis erit mens ac voluntas Christi Domini circa huius Baptismi nostri administrationem, ne quo modo divinam institutionem profanemus.

Aquam igitur iam paratam videtis, ut infantes istos tanquam membra nostrae Ecclesiae et Christi ipsius iuxta eius mandatum baptizemas. Superest ergo hoc tantum, ut eos non quovis modo, sed in nomem Dei Patris et Filii et Spiritus sancti vere et fideliter baptizemas, hoc est, ut Baptismo hoc testificemur et declaremus, totam Christi Reclesiam cum omnibus membris ipsius pertinere proculdubio ad Deam Patrem, Filium et Spi-(122)ritum sanctum, mundatam videlicet omni ex parte sanguine Christi Domini, ut in ea tota una cum nembris eius omnibus nullo omnino macula aut ruga coram oculis

<sup>1) 1</sup> Cor. 13. Eph. 5. Matth. 28. Mar. 18.

Dei cerni possit. Porro ut ostendamus, nos omnia nostrae Ecclesias membra per nostrum hoc ministerium in nomen Dei Patris et Filli et Spiritus sancti baptizare, haec ita de Baptismo apud vos testificamur:

- 1. quod Baptismus iste non tantum ad infantes hosce, qui ad illum offeruntur, sed ad catholicam etiam Christi Ecclesiam ita pertineat. nt illam totam cum omnibus ubilibet membris suis mundam prorsus apud Patrem Deum censeri testetur propter Christum 1), et proinde esse id debiti officique nostrum omnium, qui hunc Baptismum intuemur, at non minus illum ad nos omnes pertinere cogitemus, quan si una cum hisce infantibus paritér omnes baptizaremur, et ut quisque nostrum magnitudinem bonitatis et miscricordiae gratuitae Dei secum perpendat cum debita gratiarum actione 2), simulone cogitet de approbanda Deo coram eius Ecclesia gratitudine sua per veram resibiscentiam et vi-(123)tae seriam emendationem. Neminem igitur debere esse omnino otiosum Baptismi cuiuslibet spectatorem, nisi qui inter Dominicae institutionis profanatores numerari proque Christi insius Domini contemptore haberi et proinde reus etiam corporis et sanguinis Christi esse velit. Sed unumquemquam, dum Baptismum aliorum intuetur, omnes suas cogitationes intendere debere ad perpendendam gratuitam Dei erga nos omnes bonitatem ac misericordiam in Christo et ad curam ac sollicitudinem approbandae nostrae vicissim erga Deum gratitudinis per veram resipiscentiam nostram et vitae emendationem, perinde atque si omnes pariter baptizaremur.
- 2. quod ea nostra mundities, quam tinctio nostra in Baptismo designat, non sit ex nobis ipsis, quandoquidem unius alterius emundatione mundi sumus, qua sane non egeremus, si ullam omnino ex nobis ipsis munditiem habere possemus <sup>3</sup>). Evinci ergo Baptismi testimonio, omnes nos, quod in nobis quidem est, impuros esse omnino per peccatum ab ipso etiam matrum nostrarum utero coram oculis Dei <sup>4</sup>), neque nos ab ea impuritate eiusque condem-(124)natione repurgari liberarive posse ullo modo, sed per alium oportuisse nos emundari, ut mundi esse possemus.
- 8. quod ea ipsa nostra mundities ex nullius hominis aut creaturae alterius omnino virtute merito aut dignitate, praeterquam ex gratuito solius Christi Domini dono ac beneficio nobis contingat <sup>5</sup>), nempe per donatam nobis ab ipso iustitiae meriti et gloriae suae in carne nostra partae communionem <sup>6</sup>). Ille enim nos solus emundavit

<sup>4) 1</sup> Cor. 12. Eph. 5. 2) Rom. 5, 7. Eph. 2. 1 Cor. 15.

<sup>\*)</sup> Tit. 8. 4) Eph. 2. Psal. 51. 5) Tit. 8.

<sup>6)</sup> Rom. 3, 5, 8, 1 Cor. 1, 1 Ioan. 1, Heb. 1, 10. Eph. 2, Coloss. 2.

per sanguinem suum. Ille expiatum morte sua nostrum peccatum tegit suae iustitise plenisuficientia meritumque suum nobis imputari valt in Patris sui iudicio et suam nobis gloriam gratuito donat. Atque hoc ipsum plane est summum Baptismi mysterium, quod externa aque tinctione illa designatur quodque nobis scriptura pluries commendat, dum Baptismum lavacrum regenerationis ac remissionis pecentorum vocat '), dum baptizatos Christum induisse testatur, et dum nos in mortem Christi baptizari docet. Ut intelligamus mortem Christi meritumque omne illius nobis cum ipso ex dono suo commune esse, at (125)que per eam ipsam nostram cum Christo communionem in morte ipsius, nos etiam deductos esse in aeternam et gisriosam communionem eorum in coelis, quae sunt Patris et Filii et Spiritus sancti, et proinde nos mandato Christi Domini baptizari in nomen Patris et Filii et Spiritus sancti \*).

4 quod collatum hoc in nos a Christo Domino nostrae munditiei domm requirat nostram pro tanto beneficio gratitudinem. Nempe ut doustam nobis munditiem, peccatorum nostrorum sordibus nostris ne remen ultro ac sponte impuremus 3). Et proinde debiti officiique nostri esse, ut nostram illam cum Christo Domino in morte sepultura ac resurrectione sua communionem, per quam servati sumus, vita ctiam nostra pro nostra virili coram eius Ecclesia exprimamus, crucifigentes videlicet in nobis ipsis assidue veterem nostrum hominem affectusque ipsius una cum Christo Domino sepelientes, quoad fieri potest, atque in vitue novitatem virtute Spiritus sancti indies nagis ac magis resurgentes. Si quando vero nos pro nostra infirmitate lapsos esse peccatorumque nostrorum mole premi videmus, non ideo nobis de-(126)sperandum esse neque item quaerenda ulla alia peccatorum nostrorum remedia, sed intuendam nobis esse emundationem nostri in sanguine Christi, quam Baptismus ipse contestatur. Qua fit, ut non huius tantum aut illius temporis peccata nostra, sed que per omnem vitam nostram ex infirmitate nostra patramus, nobis gratuito condonentur, si nobis diffisi cum nostri ipsorum displicentia stone accusatione veniam illorum supplices ad thronum gratiae Dei Detamus.

Hace ita vobis de Baptismo testificamur, ut intelligatis ét infantes istos ad eum modum baptizari ét vos iam olim baptizatos esse in nomen Patris et Filii et Spiritus sancti.

Quamquam autem infantes omnes nihil horum percipere, ne dicam praestare possint, non ideo tamen a Baptismo arceri debent; postre-

<sup>1)</sup> Tit. 3. Act. 9. Gal. 3. Roma. 6. 2) Matth. 28.

<sup>3)</sup> Rom. 6. Ephe. 4. Coloss. 8. Heb. 10.

mum est enim et in Baptismo et in aliis Sacramentis omnibus id quod nos pro debito officioque nostro erga Dominum Deum nostram. praestare debemus '). Sed nobis ante omnia intuendum est Dei opus erga nos in Christo, nempe acceptatio nostri et nostri seminis gratuita in gratiam (127) Dei propter Christum, quae nobis per Baptismum designatur. Ad quam cum infantes nostri quoque indubitato pertineant, testimonio institutae olim a Deo circumgisionia et manifestae alioqui promissionis "Ut sim Deus tuus et Deus seminis tai post te". - 2) non fideliter ministerio nostro fungeremur, si a signo acceptationis nostrae infantes nostros arceremus, quos Deus ipes di promissionis et circumcisionis testimonio luculentissimo sibi gratos acceptosque esse expresse testatur. Quodque ad baptizandorum adnatam infirmitatem attinet, cam sano clementer fort Deus neque illia. imputat propter Christum, sic ut adnata nobis naturae nostrae infirmitate a gratuita illa nostri propter Christum acceptatione et proinde ab usu Baptismi etiam haudquaquam excludamur. Alioqui di propter adnatam naturae nostrae infirmitatem infantes a Baptismo arcendi essent, eo quod credere et poenitere non possunt, simul quoque et adulti omnes arcendi essent. Neque enim inter adultos etiam quisquam est, qui vere ac plene credere aut poenitere possit. Imo magis multo adulti omnes a Baptismo arcendi essent, eo quod patratis iam per se ipsos pluri-(128)mis et gravissimis sceleribus omnibus infantibus multo sese reddiderint impuriores, quemadmodum Cyprianus docet.

Amplectimur ergo infantes omnes ad Baptismum in nostra Ecclesia ad attestandam et nostri simul et illorum gratuitam acceptationem in gratiam Dei propter Christum. Et, quanquam natura sua sint revera filii irae, concepti et nati in peccato 3), quemadmodum et nos omnes, Christi tamen beneficio peccatum ipsorum illis, quemadmodum et nobis nostrum, non imputatur ad condemnationem, propter quem etiam in foedere esse censentur.

Et ut certi simus infantes nostros in foedere Dei censeri, quod in se alioqui complectitur eam communionem cum Deo Patre et Filio et Spiritu sancto, in quam mandato Christi omnes baptizari iubemur, verbi divini ea de re testimonia audiamus. Primum igitur Deus ipsemet ad Abrahamum sic ait, cum illi circumcisionem in gente deinceps sua observandam imperaret (Gen. 17.): "Ego constabiliam, inquit Dominus, pactum meum inter te et me, et inter semen tuum post te in generationibus (129) suis foedere sempiterno, ut sim Deus tuus et Deus seminis tui post te."

<sup>1)</sup> Rom. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gen. 17.

<sup>3)</sup> Eph. 2. Psal. 51.

Hoc porro Dei pactum sacramentalemque illius in Circumcisione obfirmationem atque obsignationem haudquaquam abolevit Christus Dominus in sua Ecclesia, etiamsi typicum Circumcisionis elementum, externam inquam praeputii accisionem, aquae lavacro commutatam ese videamus '), ut, quod olim promissum expectabatur adhuc in Christo venturo, id iam in ipso exhibito praestitum cumulatissime intelligamus. Alioqui Paulus et veterem Ecclesiam, quae circumcidebatar, sub typica rei futurae adumbratione baptizatam, et nos item qui baptizamur, completo iam in nobis per Christum Circumcisionis typicae mysterio, circumcisos esse docet. Multo minus autem arctavit Christus Dominus foederis divini erga nos gratiam in sua Ecclesia me Ecclesia Israelis, cum una sit semper eademque catholica Dei Beelesia et unum item atque idem aeternum Dei foedus in illa. Quo ane nomine Christus Dominus in Abrahae semine consetur et nos per ilam omnes, quemadmodum Paulus (130) docet 2). Sed foedus ipsum, and antea ad solos Iudaeos peculiariter pertinebat Circumcisionis testimonio, protensum est per Christum Dominum in omnes totius orbis terrarum gentes Baptismi institutione, sic ut quemadmodum is Israelis olim Ecclesia Deus aperte testatus est, se, non tuntum adaltorum, sed etiam infantium Deum case 1), - ita et Christus Dominus in sua nunc Ecclesia infantes nostros sibi placere atque ad se pertincre testetur. Id quod et aliis multis locis et imprimis apud Marcum expresse legimus cap. 10, ad hunc modum. "Et attulerunt ad eum infantes, ut illos capesseret. Discipuli vero objurgabant ipsos infantium gestatores. Id porro cum vidisset Iesus indigne tulit et ait ad discipulos: Sinite infantes venire ad me et ne prohibete illos, talium est enim regnum Dei. Amen dico vobis, quicunque non acceperit Regnum Dei, quemadmodum infans, haudquaquam ingredietur illud. Et cum illos in ulvas accepisset, positis super eos manibus benedixit illis".

Ex Christi Domini et verbis hisce et exemplo perspicuum est, infantes ei gratos (131) atque acceptos esse in sua Ecclesia, et proinde illos cum ad foedus ipsum Dei nobiscum, tum etiam ad signa ipsius a Christo instituta proculdubio pertinere. Cum igitur Christus Dominus in sua Ecclesia Baptismum instituerit, ut esset signum atque obsignaculum divini propter se foederis nobiscum, quatenus sane cos onnes, ad quos ius alioqui ac ministerium Euangelii ipsius quoquomodo pertinet, in nomen Patris et Filii et Spiritus sancti baptizari iubet, — equidem perspicuum est, infantes nostros ad Baptismum per Ecclesiam offerri cum publica eius gratulatione et ab illius Ministris

<sup>1)</sup> Colos. 2.

<sup>2)</sup> Gal. 3. Hebrc. 2

<sup>3)</sup> Matth. 28. Ephe. 3.

baptizari etiam oportere. Ut ergo Baptismum istorum infantium ri et cum fructu iuxta Christi Domini institutionem peragamus, nomi Domini supplices invocemus, ut hosce infantes nosque pariter omn in Divino foedere suo constabiliat atque obsignet, ad hunc modum:

## Precatio circa Baptismi administrationem. (182)

Omnipotens acterne Deus, miscricors Pater! qui nos per unigenita filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum docuisti, at te i omnibus nostris actionibus invocemus, esque pollicitus, te nos pr ipsius nomen precantes semper auditurum esse 1). - respice quaesamu super hanc familiae tuae congregationem, quae Baptismi huius mini sterium a filio tuo institutum intuetur, et super hoc semen nostrun quod in medio Ecclesiae nostrae coetu tibi offertur. Cuius alioani 1 Deum esse tu ipsemet testatus es 2), et filius tuus amplexu illud u suaque benedictione dignatus est. Velisque nos una cum nostro a mine per Spiritum sanctum tuum ita gubernare, ut in vera ac sak tari tui et nostri cognitione indies magis ac magis promovere poss mus. ut omnes intelligant, te vere esse nostrum pariter ac semin nostri Deum, nosque vicissim una cum nostro semine esse populu tuum in Christo Iesu dilecto tuo filio, cum quo ac sancto tuo Spirit vivis et regnas Deus (188) trinus et unus, benedictus in saecul Amen "

Finita hac precatione convertit orationem suam Ecclesiastes ad et qui infantes ad Baptismum unum pluresve offerunt, iubetque ut infrascriptas interrogationes una cum infantium patribus, si adsir coram tota Ecclesia respondeant, tanquam publici testes et velumanus quaedam totius Ecclesiae in offerendis illius infantibus i Baptismum, in hunc modum:

Audivistis, fratres! Baptismi lavacrum esse institutum a Christo D mino in sua Ecclesia obsignaculum divini foederis nobiscum, a quarceri neque debeant neque possint infantes nostri, quos in illo con prehensos esse constat, nisi si et Ecclesia tota neglectae Dominic institutionis et Ministri illius non satis fideliter administrati sui m nisterii accusari velint. Cum igitur vos totius Ecclesiae huius mine infantes istos — si plures infantes offerantur — ad Baptismu adferatis, ego pro fide mei ministerii a vobis postulo, ut mihi in con spectu totius Ecclesiae tanquam testes publici ipsius testificemin (134)

<sup>1)</sup> Ioan. 4.

<sup>9)</sup> Gen. 17. Marc. 10.

1. an infantes isti, quos offertis, siut etiam semen nostrae huius Ecclesiae, ut per nostrum ministerium hie legitime baptizentur? Respondent: Etiam.

2. agnoscitisne etiam doctrinam nostram, quam de Baptismo et cus mysteriis audistis, veram esse, et quod nostri infantes natura quidem sua, ut et nos omnes, irae ac mortis filii '), iam tamen diviso nobiscum foederi propter Christum inclusi, instituto a Christo et ipsi acceptationis iustitiaeque suae sigillo, Baptismo inquam, debent omnino obsignari?

Respondent: Etiam.

8. postremo agnoscitisne esse id vestri et totius simul Ecclesiae debiti atque officii, imprimis autem vos Patres — si Patres ipsi prassates adsiat — una cum vestris uxoribus, infantium istorum matribus,
ti oblati infantes isti, ubi adolescere coeperint, in vera Dei notitia
ti religione instituantur?

Respondent: Etiam."

Absolutis hisce interrogationibus et responsionibus, Ecclesiastes de infantium—si plures sint—nominibus inquirit ac demum illos ordine suo proferri ad Baptis-(135)mum iubet, singulosque illorum nomine suo compellans, aqua pura in fronte tingit coram tota Ecclesia, dicens:

\*\*Bgo te baptizo N. in nomen Dei Patris et Filii et Spiritus sancti. Deus Pater Domini nostri Iesu Christi obsignet te et nos pariter omnes in dono nostrae omnium in Christo regenerationis et iustitiae per Spiritum sanctum suum ad vitam aeternam. Amen."

Postea invitat Ecclesiastes ad gratiarum actionem totam Ecclesiam, qua in genua procumbente precatur in hunc modum:

Gratiarum actio post Baptismum administratum.

Agimus tibi gratias omnipotens Pater! per Iesum Christum filium taum, quod nos una cum nostro semine a morte acterna liberatos ad vitam rursus aeternam Baptismi testimonio reduxeris per gratuitam nostri omnium in sanguine Filii tui unigeniti ex-(136) piationem. Teque supplices oramus per eundem ipsum tuum filium, ut hos infantes nostros — si sint plures — qui tui proculdubio sunt Baptismi huius testimonio, Spiritu etiam sancto tuo gubernare deinceps donisque illius salutaribus, ubi adoleverint, ita ornare digneris, ut tuam hanc erga se et nos pariter omnes vere aeternam benignitatem ac misericordiam olim probe agnoscant, inque omni demum sanctitate et iustitia vivant sub Rege ac Pontifice nostro omnium Christo Iesu, qui

<sup>1)</sup> Ephe. 2.

tecum et cum sancto tuo Spiritu est verus unus atque aeternus Den laudandus in saecula. Amen."

Finita hac gratiarum actione admonetur paucis Ecclesia, ut infante suos ad Baptismum offerat, non ex vulgari ulla consustudine aut se perstitione, sed ex fide cius promissionis, quae non tantum adulte sed ipsorum semen etiam in Ecclesia Divino nobistum foederi inale sum esse atque ad plenitudinem mystici corporis Christi pertines testatur. Ita enim summam quisque in Ecclesia consolationem e infantium suorum Baptismo accipiet et ad omnia forti (137) anime toleranda excitabitur, quaecumque vel in se, vel in suos infantes i Domino immitti videbit.

Atque ita demum canitur Psalmus ab Ecclesia et, eo decantate dimittitur Ecclesia cum benedictione et pauperum commendations quemadmodum circa conciones, Dominicis diebus haberi solitas, septi scriptum habetur.

# Ritus Coenae Dominicae in Ecclesia peregrinorum Londini.

Coenae Dominicae usum summo olim studio summaque religion sub Apostolis observatum esse, facile e scripturis apparet. Siquidit Paulinae illae apud Corinthios xarnyesias abunde testantur, quas puram voluerit esse Paulus Coense Dominicae administrationem: quam frequens tum fuerit Coenae Dominicae usus, id sane ex acti Apostolicis non obscure colligi potest. Caeterum post ipsa mox Apq stolorum tempora ita ubique refrixit studium ac cura verae religioni: ut neque ritus ullus observatae per Apostolos Coense Dominicae (188 nobis sit plene proditus, usque quod equidem sciri possit, et usu ipse Coenae abierit non multo post in gravissimam superstitionen Unde demum et varii Coenae ritus invecti sunt, haud ita multur theatricis spectaculis absimiles, et usus illius rarior esse coest Postea adficta est propitiatoriae in Coena oblationis imaginatio, que consistere non potuit, nisi realis etiam iuxta substantiam ipsam con poris et sanguinis Christi naturalis praesentia in Coenae elementi statueretur. Qua constituta cessare bio adbuc neluit Satan, done novum nobis idolum, neque unquam antea (etiam inter omnium maxim barbaras gentes) auditum, in Coenae elementis obtruserit per Papi sticam transubstantiationem. Atque ita sane non modo sublatus es frequens ac legitimus Coenae usus, reservata solis nescio quibus Sa crificis elementorum Coenae et consecratione simul et oblatione, so et contactus illorum convivis Coenae (execrabili plebi scilicet) magn

mpércilio interdictus est, commutatusque ad extremum Coense usus est idololatrica elementorum illius adoratione.

in ea porro Coenae Dominicae profanatione cum utrinque offendicia videremus, (139) sive nimium frequentem, sive etiam paulo ratissus Coenae usum in nostra Ecclesia instituissemus, — mediam nobis tiam hie sequendam esse putavimus, quae nostrae nunc alioqui Ecclesiae commodissima esse videbatur. Nempe ut per singulos menses in nostra Ecclesia (alternis inter Germanos et Gallos vicibus) Coena Dominia administretur, sic ut, si in templo Germanorum Coena Dominia peragatur prima Dominica Ianuarii, prima rursus Dominica Febrarii in templo Gallorum habeatur. Neque vero hae tali ordinations ereptam volumus Ecclesiae suam libertatem, quominus utrobiqua, et in Germanorum et in Gallorum Ecclesia, quoties ex usu sit Iselesiae, aliis quoque temporibus Coena Domini instituatur. Omnia min nostra sunt 1). Sabbatumque ipsum propter hominem institutum est, non homo propter Sabbatum.

Adhaec Coenam Domini publice potissimum in totius Ecclesiae exts administramus, ét quod id Paulus ita observari apud Corinthios voluerit, ét quod privato Coenae usu (ne dicam abusu) publicam illius usum ab Apostolis observatum, non modo obscuratum, sed pase abolitum, adeo-(140)que et profanatum esse videamus.

Praeterea non quoslibet temere ad Coenam Dominicam admittimus, sed eos tantum, qui, aedita publice fidei suae confessione, Disciplinae sese etiam Ecclesiasticae ultro ac sponte subiccerunt, suntque testati, se cum nemine ullam omnino simultatem aut controversiam habere. Can de re plura circa praeparationem ad Coenam Dominicam dicentur.

Postremo id dedimus operam, ut ad puritatem Apostolicam et Christi Domini exemplum in Coense suac administratione quam proxime accederemus, quod equidem nostri esse officii putavimus, cum id nobis presertim Regio diplomate permissum esset. Omisimus igitur omnes Papisticas reliquias omnemque theatricum apparatum et, quantam simplicitatem potuimus, Coense Dominicae adhibuimus in ceremonia ipsius. Mensa in conspectu totius Ecclesiae posita habetur panno lineo tecta. Huic accumbunt et Ministri et convivae Coense per suas nices omnes atque accumbentes mensae e Ministri accumbentis manibus Coenam Domini sumunt, quemadmodum a Christo factum videmus.

Neque vero ideò alias Ecclesias restitu-(141)tas aut contemnimus quoquo modo, aut ullis nostris praciudiciis gravatas volumus, quod ia eis et plures et nonnihil diversae ceremoniae circa Cocnae Domi-

<sup>1) 1</sup> Corin. 3. Marc. 2.

nicae usum habeantur. Imo vero cum Augustino indignum esse statuimus, ut propter ea, quae nos Deo neque digniores, neque indigniores possunt facere, alii alios vel contemnamus vel iudicemus. Sei suam Ecclesiis hac in parte libertatem permittimus, et nostram notate etiam permitti optamus, cum sit nobis praesertim concessa publication de propertatus autoritate, et oramus, ut nos invicem in Christiana discritate et tolerantia perferamus. Ne tamen aliquid temere hie egian videamur, reddemus eorum rationem paucis, quibus nonnulli forte effendi utcunque posse videntur.

Vestes, dubium mysticasne magis an vero magicas, ut in Papirmo quidem habentur, — cereos item ac nolas Coenae Dominiose nes adhibemus, neque hic multis nobis opus esse putamus ad apprebandam consilii nostri rationem. Non dubitamus enim satis constant piis omnibus, haeq nihil facere ad Christi institutionem, facere autom non parum ad alendam in multis adhuc su-(142)perstitionem, quant tolli omnino praestaret, si id ullo modo fieri posset.

Altaria vero mensis non nos primi commutavimus, tametsi nulhu omnino culpam deprecaremur, etiamsi primi hic fuissemus. Sed no repurgatum prorsus omni Papismo templum nostrum a Regia Maie state accepimus, quo sane nomine Domino Deo nostro imprimis deinde vero Regiae etiam Maiestati ingentes gratias habemus. Sublati igitur altaribus mensam substituimus, quod et Coenae peragenda convenientior esset, et quod a Paulo Coenam Domini mensae titul ornari videremus.

Praeteren consessum publicum genuflexioni ac stationi, denique e ambulationi in Coenae usu anteposuimus, eiusque rei nobis mults causas easque non leves habuisse videmur. Longum autem fuer commemorare omnes, neque id nostri nunc instituti esse videtus sed tamen aliquot recensebimus, ne id temere fecisse existimemu hoc interim adiecto, quod nos consessum publicum non ita perpe tuum in Coenae usu habemus, quin dum preces funduntur ad De minum in genua procumbamus, sed in ipsa actione mystica, in it stituta inquam a Christo (143) Domino panis et poculi distribution et participatione mensae accumbimus, quicunque illi participamus, it que cas potissimum ob causas.

Primum in confesso est, omnibus Ecclesiae Ministris id potiss mum in ipsorum ministerio sequendum esse, quod certo constat mi gis facere ad Ecclesiae aedificationem '), neque dubium est, ea s veram Ecclesiae aedificationem magis multo facere, quorum fontes i verbo Dei palam conspiciuntur, quam quae rationis duntaxat nostri

<sup>1)</sup> Ro. 14, 15. 1 Cor. 14. 2 Cor. 10, 12, 13.

indicio extra verbum Dei speciosa esse videntur. Cum igitur negari non possit, consessum seu accubitum in Coenae actione ipsa manifestos fontes suos habere in Christi Domini exemplo et Apostolorum observatione scripturae testimonio '), qui fontes alioqui neque in statione neque in genuficzione neque etiam in ambulatione commonstrari possunt, — sane quatenus Ministri Ecclesiae officium suum in mo ministerio praestare volunt, perspicuum est illos, si id eis ullo mede licest, consessum potius seu accubitum in Coenae Dominicae setione retinere debere, quam aut stationem aut genuficctionem aut ambulationem, — et proinde erat (144) etiam debiti officiique nostri (post permissam nobis praesertim Regia autoritate nostramlibertatem) cossessum potius in nostris Ecclesiis in Coenae usu retinere, quam sut stationem aut genuficctionem aut ambulationem.

Deinde id quoque extra omnem controversiam positum esse contat, magis multo Christianum esse, ut Christum Dominum nihil omnino vane atque otiose vel egisse vel docuisse putemus in Coenae me institutione, et proinde nihil quoque corum, quae ille tum aut git sut docuit, immutandum quoquomodo esse, quam si ipsum vane sque otiose egisse docuisseve aliquid et proinde id nobis pro nostro stitrio mutandum esse dicamus. Cumque satis constet ex historica Eurogelistarum narratione, Christum Dominum exemplo nobis suo consessum seu accubitum in Coenae suse actione commendasse, certe, quaterus nos eum ipsum consessum neque vane neque otiose a Christo Domino in Coena sua observatum esse credimus, hactenus illum pobis, quond eins fieri quent, retinendum potius, quam reiiciendum esse intelligemus, - aut certe re ipsa testabimur, quidquid hic omnino (145) praetendamus, consessum illum vanc atque otiose a Christo Domino observatum fuisse, si illum pro nostro arbitrio sine necessitate ulla tolli aut quoquo modo permutari posse statuamus. vero cum in typica illa agni olim Paschalis coena existimandum non est, ullam omnino actionem observatam fuisse, quae non suum aliquod et quidem minime contemnendum mysterium haberet, equidem sine Christi Domini indignitate facere non possumus, ut ea, quae ipse in sua cum Apostolis suis coena, novi testamenti sui obsignaculo, observavit, aut suis mysteriis, et quidem multo sublimioribus, carere, aut si non careant, abiici a nobis posse arbitremur. Et quemadmodum cogitandum non est, vanum atque otiosum fuisse olim in coenae Paschalis apud Iudaeos observatione, lumbis accinctis baculisque in manus sumptis agnum typicum edere 2); - mimirum baec testabantur et designabant, magnum adhuc populo iter reliquum

<sup>1)</sup> Matth, 26, Marci 16, Luc. 22, Ioan, 13,

<sup>\*)</sup> Exod. 13,

fuisse, priusquam typicam suam promissionis terram oculis suis s specturi essent, admonebantque praeteres illum populum, ut ad e tiendum iter illud accinetus semper expeditusque esset siquidem pervenire vel-(146)let; -- ita et nunc alienum id a nobis maxime ( oportet, ut observatum a Christo Domino eiusque demum etiam A stolis consessum in Coena novi testamenti ipsius, vanum otice omnique mysterio vacuum esse imaginemur. Sed est notius me summs religione observandum longe praestantissimum illud aless que summae consolationis mysterium nostrae iam quietis in Chri insiusmet Christi Domini verbis nobis commendatum. Nampa 1 esse nobis amplius cum Iudaeis quaerendum alibi in terris aliamlam promissionis terram: sed nos iam per Christum Dominum, ver nostrum Iosue, mortis suae merito in vera promissionis terra (es) videlicet nostra aeterna) collocatos, residere iam prorsusque quies debere, intuentes perpetuo meritum mortis et resurrectionis Cha ac donatam nobis gratuito salutarem illius communionem, cuius et dem vim ac dignitatem publicus noster in Coenae Dominicae consessus symbolo nobis suo adumbrat attestatur et commenci quatenus sane Coenam Domini nostrae cum Christo communicais proinde nostrae quoque in illo quietis certum ac (147) salutare signaculum esse iuxta eius institutionem non dubitamus. Id. 1 si qui secum animo Christiano perpendere volent, facile intellis nos in observando circa Coenae usum consessa publico in nes Ecclesiis iustam satis nostri consilii rationem sequutos esse, fi nobis praesertim potestate, ut Christi Domini doctrinam hie at Apostolorum observationem sequeremur.

Praeterea ipsa etiam Coenae ac mensae Dominicae voces. Pr alioqui Apostolo familiares, consessum potius, quam aut station genuflexionem aut ambulationem requirere videntur. Nemo c hac fini coenam aut convivium usquam instituit neque item e vivas ita excipit quisquam, ut, qui convivio sunt adhibendi, stare aut ambulare aut genufiectentes convivari debeant, sed cumbere considereve iubentur convivae omnes, ut compositis quietem et corporibus et animis pariter omnes epulentur. Mi: trorum est, non convivarum, mensis adstare aut circum illas am lare, et genusiexio ad altaris adhuc ministerium potius, quam coenae apparatum videtur pertinere, ubi, dum (148) victimae populo offerebantur, vota quoque flexis genibus fiebant, ut obl acceptaretur. At vero nullum amplius in terris altare novit Chi Ecclesia, estque longe alia mensarum ac conviviorum, ut est tum, et proinde Coenae quoque Dominicae, quam altaris ratio. Qu sane sequutus Paulus epulari nos iubet ut convivas, eo quod ve

iam demum agnus noster ille Paschalis Christus Dominus sit, pro zebis oblatus 1), atque in cibum animarum nostrarum Coenae suae testimonio propositus, ut illo ad vitam aeternam per fidem pascawar, quemadmodum Christus insemet anud Ioannem docet 2). Et vaid practeres etiam videri non debet, quod Christus Dominus mai nobis coclestis sui foelicitatem sub convivii imagine quadam. can alibi. tura vero etiam in Coena sua adumbrare se nobis voluisse instatur. D. Quemadmodum enim in Coena sua Apostolis ad mensam secumbentibus panem ac poculum Coenae administravit, ita illis olim siam, nobisque sub corum nomine omnibus, accumbentibus edentihas ac hibentibus in coelesti sua mensa ministraturum se esse pollister, ut coenam ipsius hic vel-(149)uti typum quendam ab ipso institutum esse intelligamus coelestis nostrae olim gloriae, adumbrate nobis sub convivii cuiusdam imagine, in quo nobis cum Abrahano Isaaco et Iacobo pariter accumbentibus atque epulantibus mimitraturum se esse testatur. Quam sane foeligitatis nostrae acternae ia scalesti olim gloria imaginem, convivialis consessus symbolo nobis ipomet Christo Domino ad indicibilem piorum omnium consolabinem commendatam, obliterare in Ecclesia velle, sublato (dum retiseri potest) illius symbolo, equidem haud scio, an id quisquam, glorise Christi et foelicitatis aeternae illius studiosus, in animum suum inducere possit.

Postremo vero, non tantum nobis commendatur consessus noster in Coenne Dominicae usu exemplo Christi Domini mysteriique sui, quietis inquam nostrae hie in Christo, designatione, aut futurae olim nostrae in regno Dei gloriae typica quadam per convivialem accubitum adumbratione, sed praecipi nobis etiam propemodum mandato illo Dominico videtur: "Hoc facite." Neque enim negari potest, hoc mandato comprehendi id totum, quod Christus Domi-(150)nus tum et docuit et fecit. Cumque extra omnem controversiam sit, Christum secumbentibus suis Apostolis Coenam suam instituisse, negari sane etiam non potest, accubitum illum seu consessum partem fuisse omino actionis in ipsa Coenae institutione, et proinde a mandato illo "hoc facite" excludi hauquaquam posse.

Praetexuntur hic quidem multa ad elevandam mandati huius hac is parte autoritatem, ut est semper valde ingeniosa in divinis mandatis elevandis nostra ratio, sed non suo loco dicuntur illa omnia. Commemorabimus tantum hic praecipua quacdam atque eadem paucis etiam refellemus. Praetexitur primum omnium ciborum Paschalis Coenas olim apparatus, pedum lotio, temporis item vespertini et

<sup>1) 1</sup> Cor. 5.

<sup>2)</sup> Ioan. 6.

<sup>\*)</sup> Luc. 12, 18, 22.

loci (coenaculi inquam Hierosolymitani) observatio et ignorata ali qui accubitus illius forma, qua Christus Dominus cum Apostolis s sit usus in Coenae suae institutione. Haec nobis omnia revocan esse ad Coenae usum contendunt quidam, si mandatum Christi ill whoc facite" ad consessum in Coena retinendum urgere velimus. haec igitur respondemus. Primum quod (151) ad ciborum Paschalia apparatum et pedum lotionem attinet. Paulus ita nobis Coenam D mini certis suis finibus circumscribit, ut neque cibos Paschales n que pedum lotionem ad Coenae institutionem quidquam omnino me tinere videamus. Orditur enim illam a pane per Christum Domine in manus sumpto, et finem illius facit in eius ipsius panis ac pou Coenae a Domino sumpti mystica participatione. Aut igitur Par Coenam finibus suis circumscribenti credimus, et tum sane fateri a gemur, haec non suo loco ab istis urgeri. Aut certe nos Paulo An stolo non credere ostendemus, si contra ipsius narrationem vel cih Paschales vel pedum lotionem in parte Coenae Dominicae ponere v limus. Ne quid bic de Euangelistarum narratione dicamus, ex q sane colligi potest et Coenam Paschalem et pedum lotionem dive sam sane prorsusque separatam actionem fuisse, et utramque etis priorem fuisse ipsa Coenae institutione, etiamsi Cyprianus aliter at sisse videatur.

Deinde multo minus in loco urgetur adhuc temporis vespertini loci observatio. Neque enim recte tempus aut locus (152) consess opponitur in coense usu, cum et tempus et locus non sint actio in ut sub verbis mandati illius . hoc facite" comprehendi possint, que admodum consessum ipsum comprehendi omnino, adeoque et parte ipsam esse observatae a Domino mysticae suae actionis negari n potest: estque in confesso, omnia temporum locorum personare discrimina luce Euangelii dispulsa iam prorsusque abrogata es Quam equidem abrogationem, quod ad tempus potissimum attin diserte nobis commonstrat Paulus in ipsa Coenae institutione, du ait: "Hoo facite quoties biberitis, etc". Neque temporis igitur neo loci item mutatione violatur Coenae institutio, quemadmodum en consessu sublato violari videtur, quem Symbolicam alioqui action esse et Christi imprimis exemplo et Apostolica etiam observatio et mysterii praeterea excellentia insigniter commendatum, denique mandato Christi Domini illo "hoc facite" imperatum nobis esse vic

Postremo omnium sane minime in loco urgetur ignorata consessi seu accubitus Christi cum Apostolis forma in prima illa Coenae instutione. (153) Quis enim nos doccat, ad quem modum peracta sit tu prima illa etiam vel poculi propinatio vel panis ipsa fractio ac dist

batio? An vero, propteren quod bace ignoremus, Coenae usus nobis intermittendus erit? Equidem certo doceri non potest, qua materia aut farma faerit pocultum illud, quod Christus Dominus in Coena sua propinabat, neque item primusne ipse, an vero postremus biberit. Multo mins autem de pane doceri potest, quonam modo fractus sit, cultilose an manibus tantum. Quo item modo in cibum oblatus, collestusne per frusta in discum, ubi iam fractus esset, ut suum quisque sibi frustulum sumeret, an vero cultello aut fuscinulae infixus, est audis manibus in manus sigillatim unicuique porrectus. Hace mes certo doceri omnia non possunt et tamen non ideo tollimus in Coma sive poculi propinationem sive panis fractionem distributionem et participationem: quae sane tolli omnia oporteret, si consessus tollendus propter ignoratam formam ipsius.

At vero Paulus, quemadmodum neque in poculi propinandi, neque is panis frangendi distribuendique forma a Christo Domi-(154)no observata ita anxius erat, ut, propterea quod illam non nosset, a Coesse sibi usu abstinendum esse putaret, sed vulgari istorum omnium forma contentus Coenam nihilominus a Corinthiis observari voluit, — in et de primi illius Christi cum Apostolis accubitus forma nihilomicitus satis habuit, receptum vulgo consessum publicum in Coenae usu retinuisse. Porro neque Tertullianus, neque Chrysostomus, neque Augustinus mutati usquam consessus vulgaris in Coenae usu, sive spud Graecos, sive apud Latinos meminerunt, sed receptum ubique consessus modum in Coenae Dominicae usu ad sua usque tempora observatum esse testantur. Et res ipsa loquitur hace praetexi, non um ut forma illa observati a Christo Domino consessus commendetur se in Coenae usu revocetur, quan potius, ut peccatum sublati a Coena consessus publici utcunque excusetur.

Non obstant igitur praedictae obiectiones omnes, quominus illis postabitis consessus publicus in Coenae Dominicae actione, dum feri potest, observetur. Primum propter Christi et Apostolorum exemplum, quod sane imitari praestat quam abrogare. (155) Deinde propter plenum summae consolationis mysterium partae iam nobis acis et quietis nostrae in Christo per mortem ipsius. Praeterea, propter typum coelestis nostrae olim gluriae, conviviali hic accubitu adumbratae. Postremo propter mandatum illud Christi Domini » hoc facite," a quo consessus alioqui seu accubitus, dum retineri potest, cacludi omnino non debet.

Sed non ideo tamen Ecclesias eas omnes violatae Divinae institutionis accusamus, ut antea quoque diximus, quae in Coense Dominicae usu consessum adhuc publicum non observant. Aliud est enim illum sine ulla necessitate sustulisse, aliud vero, per alios sublatum,

restituere adhuc non posse sine magna Ecclesiarum perturbatica Fatemur filium hominis esse Dominum etiam ipeius sabbati 'A et et Augustino non putamus scindendas esse Ecclesias propter es. qui nos ex se neque digniores neque indigniores coram Deo facere ne sunt. Sed officium fidelium in Ecclesia Ministrorum esse dicimus:4 Divinas omnes institutiones, pro summa virili sua iuxta fidem a ministerii ad puritatem illam primaevam doctrinae et observatios Apostolicae reducere semper per (156) omnem occasionem conenta Quod insum equidem nos etiam nobis in consessu Coense Dominio restituendo sequendum esse existimavimus, praesertim cum illus Christi Domini exemplo Apostolicaque observatione, mysterii ital excellentia et typica coelestis nostrae olim gloriae adumbratione, de nique et mandato ipso Dominico non temere proculdubio commendi tum esse, et proinde etiam ad Ecclesiae aedificationem pluriment. cere videremus: et quidem cum nobis eius rei potestas Regia ante ritate facta esset.

Hace vero ita de restituto hic per nos in nostris Ecclesiis Coma Dominicae consessu suo publico commemorare voluimas, ut comili hac in parte nostri rationem piis omnibus redderemus. Multa autat omisimus, quae ad eam rem adferri adhuc poterant, quod his setto factum piis omnibus fore non dubitemus. Iam ergo ad eam, quati observamus, praeparationem ad Coenam Domini veniamus.

# De Praeparatione ad Coenam Domini. (157)

٠,

Priusquam Coena Domini sit instituenda, quintodecimo antes di id toti Ecclesiae denunciatur et dies designatur, quo administrati debeat, moneturque tota Ecclesia, ne quisquam se a Coenae us subducat, nisi aut per valetudinem, aut per coactam alioqui necessi tatem aliquam impediatur. Ut enim nihil merito ab homine quovi aegroto praetexi potest, quominus morbo suo remedia adhibeat, que ties et medicus et remedia praesto habentur, nisi si suam quis valetudinem studio negligere velit. Ita cum Coenae Dominicae usus praestantiasimum ait diffidentiae nostrae remedium ex Christi Domini in stitutione, nosque sine exceptione omnes sub diffidentiam natura ac stra ita conclusi simus, ut illius nomine aliud esse non possimu quod in nobis est, quam irae et mortis filii<sup>2</sup>), qui equidem est exitial morbus nostrum omnium, — nemo nostrum profecto subducere sesse Coenae Dominicae usu potest, praeterquam si aut per morbum apper coactam similem aliquam necessitatem impediatur, nisi si aua

<sup>1)</sup> Marc. 2.

quisque salutem einsque autorem Christum Dominum negligere (158)

Moneter item Ecclesia, ut quisquam se diligenter juxta Pauli doctinam probet 1); qua sane in re summa fere omnis nostrae ad Coenam Seminicam praeparationis consistit. Probationem porro nostri constare potissimum diligenti nostri ipsorum exploratione, num veram dei et nostri pariter cognitionem nos habere intra nos insos sentiaans. Quodque ad Dei primum cognitionem attinct, explorare nos teos debemus, num in corde nostro eum affectum sentiamus, ut distantus. Deum esse simul et Dominum nostrum, qui mandatorum a pobis suorum obedientism pro dominatus in nos sui jure omnino menirat: esse et iudicem iustissimum, qui nostram rebellionem iusto so indicio puniat, et esse servatorem, qui nostram omnium infirnobis imputare nolit pro gratuita eaque indicibili sua miseterdia, sed eius culpam, in filium suum unigenitum translatam, noin gratuito condonet atque in suam nobis gratiam acceptatis propter miles ipsum saum filium vitam quoque acternam ac coclestem glosim donet 1). Hacc sane simul omnia de Deo nobis observanda sunt area nostri in (159) vera eius cognitione explorationem. Neque ant ab invicem hace separanda quoque mode, nisi nos fallere hac in parte insimet velimus. Sic enim non profuit Sauli regi. Deum ut indicem ac servatorem suum agnovisse, dum illum Dominum suum esse non vere agnovit, hoc est, dum mandati Divini transgressionem pre peccato agnoscere noluit, sed peccasse se in ipea mandati transgressione negavit, perinde atque si mandatum a Deo quidem, sed men ut a Domino, cui omnem deberet obelientiam, accepiaset 3). Sic mone Haevae profuit, Deum ut Dominum ac servatorem agnovisse. dum et in transgressione mandati Divini peccati culpam agnoscit et de venia non desperat, praepostere a serpente insidiatore de Dei besignitate persuasa 4). Posteaquam enim dubitat de punienda iuxta decetam Dei sua inobedientia, simul Deum iustum quoque iudicem esse son agnoscit, experiturque demum non suo tantum, sed nostrum etiam omnium malo, Deum vere iustum iudicem esse, quod initio in corde suo certo statuere nolebat. Sic rursum etiam non profuit Cai-16. Deum ut Dominum ac iudicem agnovisse, posteaquam non simul ctiam illum (160) servatorem suum esse agnovit 3). Dum enim in hozicidio suo et peccati culpam agnoscit et certum exitium expectat, fatetur sane Deum esse vere et Dominum, qui requirat obedientiam, et indicem qui scelera puniat, - sed dum peccatum ita suum exaggerat,

<sup>1; 1</sup> Cor. 11. 2) loan. 3. Ephe. 2. Esa. 25. Coloss. 8. Rom. 8. 1 Ioan. 2.

<sup>1, 1</sup> Sam. 17. •) Gene. 8. 5) Gene. 4.

ut nulla omnino, etiam a Deo ipso ordinata, propitiatrice hostia piari posso credat, simul iam negat Deum, quem Dominum as is cem esse agnovit, esse praeterea etiam et servatorem. Talibus igi exemplis ostendit Minister, hace nobis de Deo simul et coniune observanda semper, neque ab invicem quoquo modo separanda s circa nostri in vera ac salutari ipsius cognitione explorationem.

Quod vero ad nostri ipsorum cognitionem attinet, hace in trib etiam praecipuis capitibus posita esse videtur. Nempe ut sciam quidnam in nobis ipsis iam simus, quid item simus in Christo 1 gratuitam nostri propter illum in gratiam Patris Dei acceptationes. et quid Deus in nobis in vita hac nostra requirat. Nos videli post primi parentis nostri peccatum esse iam, quod in nohis est, i et mortis filios 3), Satanae et peccati mancipia, qui (161) alind ni possimus quam peccare, et proinde aliud nihil etiam tota vita nos promereamur, quam acternam condemnationem. Sed esse nos rurs in Christo filios Dei 3), per translatam in ipsum morteque dame sua expiatam omnem infirmitatis postrae nobis adnatae condemnat nem 4), et donatam nobis gratuito vicissim omnis suae innocentiae stitiae meriti, denique et gloriae suae salutarem communionem 1). I quiri autem in nobis fidem et gratitudinem nostram, ut hoc tant Dei beneficium amplectamur nostramque erga illum gratitudinem 1 nostra infirmitate declaremus. In his inquam posita est praecit vera nostri cognitio, in qua nos ipsos explorare diligenter deben circa nostram ad Coenae Dominicae usum praeparationem. Nems num in corde nostro miseriae et condemnationis nostrae magnitudia propter peccata nostra sentiamus, nobisque ita demum plane dif atque abiecta omni prorsus dignitatis nostrae opinione, opem ao 1 niam apud thronum gratiae Dei supplices cum nostri accusatione i ploremus. Rursus, num gustum aliquem acceptationis nostrae in gr tiam Dei propter Christum in cor-(162)de nostro ita sentiamus. etsi nobis ipsi prorsus diffidere cogamur, in donata nobis tamen i lutari innocentiae iustitiae meriti et gloriae Christi communione, cificatae per fidem conscientiae nostrae testimonio, conquiescamus Postremo, num fides illa, quae nostram conscientiam tranquillam n dit, sit vera ac salutaris fides, non autem intra nos ipsos ratio nostrae iudicio collecta praesumptio. Verae enim ac salutaris nosti fidei autor est non nostra ratio, sed Spiritus sanctus, qui corda n stra excitat, ut Divinis promissionibus acquiescamus, illis nos co solemus, illis nitamur, inque illis nobis propter Christum Domini

<sup>1)</sup> Ephe. 2. 2) Rom. 7. 3) Ioan. 1. 4) Psal. 51. Esa. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Mar. 16. <sup>6</sup>) Rom. 5.

phaceamus. Idem porro etiam Spiritus sanctus accendit corda nostra ad amorem tam benefici Dei, ut illum et sua amemus omnia, condelectemur legi sanctae ipsius inque illius obedientiam toti omni usura cura studio ac sollicitudine incumbamus per veteris in nobis usuri bominis mortificationem et mentis affectuumque nostrorum insuvationem.). Horum ita monetur Ecclesia de nostri probatione ante Comae usum quintodecimo die.

Postremo monentur in Ecclesia omnes (163), ut, si quisquam omnino simultatem ullam iurgiave aut dissidia ulla, ullamve omnino
sutroversiam habeat, omues modos ac vias reconciliandi se quaerat<sup>2</sup>).

Bee enim mandatum ut cum omnibus pacem habeamus, quod in nolis est, quatenus id ullo modo fieri potest<sup>3</sup>). Et Coena Domini est
emmunionis nostrae invicem omnium ac societatis coena<sup>4</sup>), non dissitiorum aut simultatum, omnesque nos unum, non divisum dissidiis
paces, unum item corpus compactorum, non autem dissidentium quoquenodo membrorum esse oportet, quicunque Coenae Dominicae
paticipamus.

Requonism its est corrupta nostra omnium natura 5), ut veram nostri probationem aut non intelligat fere, aut intellectam etiam frigide idnodum ac negligenter curet: praeterea, ut sint, qui illam curent, nepe numero tamen hypocritae sese bonis ita admisceant, ut facile discerni non possint: postremo cum rudes quoque ac prorsus impenti rerum Divinarum homines ad coelestia hace mysteria sine fide aleoque et sine fronte ulla adcurrant, — nos, ne nostra incuria id fiete, ut digni pariter atque indigni sine discrimine ullo ad Coenam (164) Domini sub nostro ministerio irrumperent, aliam quoque nobis curam in admittendis ad Coenae usum in nostris Ecclesiis omnibus adhibendam esse putavimus praeter eas, quas recensuimus, admonitiones.

Primum non alios ad Coenae usum admittimus, id quod antea quoque testati sumus, quam qui publice coram Ecclesia aut Ministris saltem ac Senioribus fidei suae confessionem acdiderunt seque ultro ac sponte disciplinae Ecclesiasticae subiccerunt.

Deinde eorum ipsorum catalogum denuo semper Ministri Ecclesiae coaficiant, quoties Coena est administranda, advocatis per vices ombus, atque confectus denuo catalogus ille cum prioribus confertur, ut Ecclesiae incrementa aut decrementa facile conspici possint, et illi praeterea etiam reprehendantur iuxta gradus admonitionum, qui, non reddita apud Ministros ac Seniores causa ulla suae absentiae, a Coenae usu sese temere subducunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Rom. 6. Ephc. 4. Colos. 3. Heb. 12. 1 Pet. 2. 1 Cor. 6. 2 Tim. 2. <sup>9</sup>) Matth. 5. <sup>8</sup>; Rom. 12, 2 Cor. 13, 1 Pet. 3. Heb. 12. <sup>4</sup>) 1 Cor. 10. <sup>8</sup>) Gen. 6.

Sed quia plerique etiam reperiuntur, qui, ad Coenae usum spe ioris circa religionem studii admissi, segniores nihilominus esses p videntur in ediscendis prae-(165)cipuis verae religionis capitibus, sane reprehensa ipsorum segnitie ac indiligentia a Coenae usu susp mus, donec specimen aliquod studii sui dent circa religionem et piets

Et publice profitemur, nos non aliorum Germanorum Mini esse in nostris Ecclesiis, nisi qui suae fidei confessionem aedide et sese ultro ac sponte Ecclesiasticae disciplinae subiecerunt. He sane omnium nos et seminis ipsorum Ministros esse agnosci Caeterum qui se nostris ad eum modum Ecclesiis adiungere no eos testamur Deum olim iudicem suum habituros esse, qui suae qui Ecclesiae contemptum impunem esse suo tempore non sinet.

Porro quoniam et adolescentes tredecimum annum superegnin nostris Ecclesiis a Coenae usu non arcemus, quos praesertis religione pro actate probe instructos esse constet, et fit etiam dies, ut plures sese nostris adiungant Ecclesiis, qui Coenae de Dominicae nobiscum participare velint, — eorum sane utrorumque culiarem examinationem observamus. Ac de adolescentium qui talium exami-(166) natione, priusquam ad Coenam Domini admitur, dictum est iam antea in Catechismi explicatione. Nune is de eorum exploratione dicemus, qui in Ecclesiam primum omir recipiuntur Coenaeque Dominicae participare debent.

Forma examinandi eos, qui recens in Ecclesiar recipi Coenacque Domini primum omnium participare volunt.

Qui sese recens nostris adiungunt Ecclesiis atque ad Coense minicae usum admitti postulant, inbentur post factam Coenae de ciationem intra quindecim dies illos, priusquam Coena administa venire ad Ministros et Seniores Ecclesiae in templo ipso sub a pomeridianae alicuius concionis. Ubi postquam venerunt, Min verbi aut Seniorum aliquis illos alloquitur in eam sententiam.

Non posse ullis verbis explicari magnitudinem beneficii Dei, semper coetum aliquem extare passim velit, in quo (167) public net vox Dei in Euangelio Christi, per quam mirabili Dei provid vocamur ad veram Dei et nostri cognitionem atque ad vitam a nam in Christo Domino nobis gratuito delatam: modo ne tantum beneficium contemnamus nostraque illud impietate a nobis proj mus. Esse autem hoc non postremum contemptus nostri argumer si institutam alicubi Ecclesiam Christi, in qua eam ipsam Dei v sonare audimus, negligamus nosque illi non protinus, ubi possi

cam alacritate animi et gratiarum sedula actione adiungamus. Fieri sene non posse, quin in Satanae Ecclesia simus, si co loco versemur, shi Christi Reclesiam institutam esse constet, et nos illi interim adiungare recusemus. Fieri non posse item, ut Christum quis ex animo sent, qui coetum in nomine suo collectum negligit contemnit ac traducit.

Qui igitur Christiani et vocari vero et esse etiam volunt, horum san officium esse, ut, dum eo loco versantur, ubi Ecclesiam Christi assine collectam esse sciunt, illi sese protinus adiungant inque ila pro sua virili gloriam Dei et regnum filii sui promoveant iuxta destrinam Euange-(168)lii ipsius.

1. Interrogatio. Undenam certo es persuasus in animo tuo, te rewa esse membrum Ecclesiae Christi?

Responsio. Sentio Spiritus sancti testimonium in spiritu meo ipsus, quod sim filius Patris Dei, adoptatus ab illo gratuito propter lism ipsius, summum sucerdotem nostrum Christum Iesum, qui me acrosancti corporis sui sacrificio et in-(169)nocentissimi sanguinis sui effusione ab omnibus peccatis meis repurgatum Patri suo coelesti reconciliavit. Sentio item, me per sundem ipsum Spiritum sanctum ad legis Divinae obedientiam excitari et commoveri ').

- 2. Interro. Quaenam est lex illa, ad cuius obedientiam omnes temur, ad quam tu etiam te, ut dicis, excitari commoverique sentis? Respon. Lex Dei proposita est nobis summatim in Decalogo, Endi 20° capite, ad hunc modum: «Ego sum Dominus Deus tuus etc." Hie recitantur verba Decalogi, ut supra, pagina 65.
- 8. Interro. Quomodo dividitur hic decalogus?

  Respon. Dividitur Decalogus in duas tabulas. quarum prior Deum,

  posterior proximum intuetur \*).

<sup>1</sup> Ican, 1, Rom. 8, Heb. 7, 1 Ican, 1, Gal. 4.

<sup>1)</sup> Exod. 24, 31, 34. Deut. 9.

4. Interro. Quidnam docemur in prioris tabulae praeceptis?

Respon. Primum, quod, omissis omnibus creaturis omnino 1), in a lum nos Deum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, credere, illi fide illum invocare oporteat 2). Secundo, quod eum ipsum Deum non (13 sub ullis omnino imaginibus, neque item per excogitatum a sed cultum ullum, sed in spiritu duntaxat et veritate colere atque adom debemus 3). Tertio, quod nos adorandum nomen et verbum illius sei ma eum observantia usurpare reverenterque in rebus omnibus noca illud celebrare oporteat. Quarto, quod omnes illius institutiones I clesiasticas diligenter observare inque illis nos summa cura exercidebeamus inxta ipsius ordinationem 4).

- 5. Interro. Quid vero docemur in posterioris tabula praeceptis? Respon. Primo, quod nos parentibus nostris omnem honorem od dientiam et adiumentum praestare omnino oporteat, praeterquam quo modo id cum Dei gloria pugnare constet s). Sub parentum et nomine comprehenduntur Magistratus, domini in quorum fami versamur, praeceptores et qui ullo modo nostri curam parentum star habent, aut quorum ope atque opera plio modo sublevamur! Deinde vero in reliquis praeceptis eius tabulae docemur, ut pres mum nostrum quemlibet vere et ex animo diligamus 7), nullam omni illius quoquo modo laedendi occasionem (171) scientes ac volent praebeamus, sive in fama, sive in fortunis aut aliis quibuscunq tandem rebus ipsius, sed eum iuvare potius illique commodare mod omnibus pro nostra virili conemur.
- 6. Interro. Quid vero nobis praecipitur, ultimo secundae tabal praecepto?

Respon. Ne ullum omnino pravum affectum ullamve concupiest tiam, cum Dei gloria et proximi commodis ullo modo pugnantem, corde nostro haerere patiamur \*).

7. Interro. Astringimurne omnes ad plenam legis huius obedientis sub poena condemnationis?

Respon. Omnino. Siquidem maledictum esse ait scriptura, on non permanet in his omnibus, quae in libro legis huius sunt scriptura taciat es 9).

8. Interro. Potestne quisquam cam ipsam Dei legem, ut est tradi omni ex parte per suam obedientiam praestare?

Respon. Nequaquam. Lex enim ipsa in sese spiritalis est 16), 1

<sup>1)</sup> Matth. 4. 2) Ioan. 4. Esa. 29. 3) Matth. 15. Psal. 115.

<sup>4)</sup> Ezec. 20. Num. 15. Jere. 17. 5) Levit. 19. Ephe. 6. Prov. 28.

<sup>6)</sup> Gal. 3. 1 Pet. 2. Rom. 13. 7) Luc. 6. Rom. 12. 8) Rom. 7.

<sup>9)</sup> Deut. 27. Gala. 3. 10) Rom. 5, 7, 8.

vero omnes, quod in nobis est, carnales sumus, et proinde etiam lex ipsa in nostra carne infirma esse docetur. Est tamen in piis ao fide-(172)libus omnibus initium quoddam studiumque obedientiae erga legem Dei, sed perfectam obedientiam nemo sibi, praeterquam in Christo, arrogare potest, quae praesertim subsistat in iudicio Dei 1).

9. Interro. Quo pacto ergo servari possumus?

Respon. Gratis, per Christum Iesum. Nempe cum in animis nostris, per Spiritum sanctum excitatis, certo atque indubitato statuimus, Deum Patrem nostrum coelestem nobis propter meritum mortis fihi sui placatum prorsus propitiumque esse \*).

10. Interro. Oportet igitur bonis nostris operibus omnibus fidem quoque adiunctam esse?

Respon. Imo vero ante omnia credere nos oportet <sup>3</sup>), ut bona opera omnia ex ipsa fide profluant, etenim sine fide impossibile est placere Deo, ut, quidquid aliunde quam ex ipso fidei fonte profluit, est peccatum omnino, etiamsi iuxta rationis nostrae iudicium speciesissimum esse videatur <sup>4</sup>).

11. Interro. Quid est fides?

Respon. Fides est motus nostri animi per Spiritum sanctum excitati, quo (173) proditis nobis in verbo Dei salutis nostrae ac vitae acternae in Christo promissionibus assentimur illisque confidimus, illis nos consolamur et in illis toti conquiescimus omnino .

12. Interro. Quidnam igitur nobis est credendum, ut servari possimus?

Respon. Id totum et id solum, quod nobis scriptura sancta de bona Dei Patris erga nos in Christo voluntate testatur. Id vero compendio nobis in certa quaedam capita collectum in eo Symbolo habemus, quod Apostolicum vocant.

13. Interro. Recita Symbolum illud?

Respon. Credo in Deum Patrem omnipotentem, etc. Hic recitatur totum Symbolum. Pag. 72.

14 .Interro. Quid credis in prima illa huius Symboli parte, quae de Deo Patre disserit?

Respon. Credo in Deum Patrem. Hoe est, omnem meam fiduciam in aeterno illo et vero Deo Patre meo colloco, certo in corde meo persuasus, illum mihi in omnibus animae et corporis mei periculis ac necessitatibus haudquaquam esse defuturum, cum sit simul et omnipotens et beneficentissi-(174°) mus pater erga nos omnes °).

15. Interro. Quid sub illis verbis credis: Et in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum?"

<sup>1)</sup> Psal. 143, 130. Philip. 8. 9) Rom. 8, 5, 8, Gal. 3. 1. Ioan. 2, 5. 9) Heb. 11.

<sup>4)</sup> Rom. 10. 5) Hebr. 11. 6) Gen. 17. II.

Respon. Hoc est, colloco etiam simul omnem meam fiduciam in filio Dei Iesu Christo, perinde atque in Patre ipso, cum sit propria atque unigenitus filius ipsius, verus nimirum Deus, laudandus in set cula. Amen 1).

16. Interro. Quid credis sub illis verbis: "Qui conceptus est Spiritu sancto, natus ex Maria virgine?"

Respon. Credo, Filium Dei non tantum esse Deum, sed esse simu etiam verum hominem, assumpta videlicet carne nostra et nostra sanguine ex matre virgine autore Spiritu sancto, sic ut iam haben mus verum atque unicum Dei et nostri mediatorem Iesum Christan verum Deum ex Patre. Deo et verum item hominem ex homine nempe matre virgine conceptum et natum Spiritus sancti opificio, u mori posset, et peccata nostra omnia morte sua innocentissima ex piaret.

17. Interro. Quid credis sub illis verbis: «Qui passus est sul Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit-(175°)que i infernum"?

Respon. Credo quod idem ipse filius Dei Christus Iesus mortes ignominiosissimam in sanctissimo suo corpore pro peccatis nostri pertulerit <sup>3</sup>). In anima autem sua simul etiam senserit saeveritates iudicii divini ad extremam usque anxietatem et poenas inferni, u nos ab illis liberaret.

18. Interro. Quid est, quod dicis: "Tertia die resurrexit a mortuis!"
Respon. Credo quod sacrosanctum ipsius corpus nullam prorsu
in sepulchro senserit corruptionem, quodque anima ipsius neque is
anxietate illa extrema ac infernali sit derelicta, neque amplius etian
quam intra triduum a corpore per mortem divulsa fuerit 1: sed di
tertio rursum ipse corpore simul et anima ex mortuis vere surrexeris
gloriosus iam victor in carne nostra peccati, mortis et inferni, ex
piata iam per mortem suam omni nostra, sub quam conclusi omne
fueramus. condemnatione.

19. Interro. Quid sub hisce verbis credis: Ascendit in coelos, sode ad dexteram Dei Patris omnipotentis, unde demum (174b) est venturu indicare vivos et mortuos?"

Respon. Credo quod Iesus Christus non amplius sit in terriuxta humanitatis suae naturam 5), — nam alioqui verus ille Pontife non esset, siquidem adhue in terris esset, quemadmodum Paulus de

<sup>1)</sup> loan. 5, 15. Rom. 8. Ioan. 13. Rom. 9. Ioan. 20. 1 Ioan. 5.

<sup>2)</sup> Ioau. 1. Hebr. 2. Matth. 1. Luc. 1. Heb. 4. Phil. 1, 2. Heb. 1, 2. Rom. 1, 1 Gal. 4. 3) Gal. 1, 2. 1 Pet. 2. Matth. 27. Phil. 2. Luc. 23.

<sup>4)</sup> Act. 2, 18. Psal. 15. 1 Cor. 15. Ioan. 11. Gal. 3. Rom. 4.

<sup>5)</sup> Act. 1, Heb. 8. 7, 8.

cet, — sed quod iam sit in supercoelestibus ad dextram Patris sui in aterna gloria collocatus. Unde etiam nunc Divina sua potentia mam Ecclesiam ad saeculi usque consummationem regit ac defendit. It tum demum in gloria ac Maiestate sua veniet ad iudicandum vivos et mortuos 1).

20. Interro. Quid est, quod dicis: «Credo in Spiritum sanctum?"

Respon. Quemadmodum Deo Patri et unigenito cius filio Christo

Iesa confido, ita meam omnem fiduciam simul etiam colloco in Deo

Spirita sancto, tertia in Divinis persona, sine cuius afflatu Divino

Despo purus sanctusque esse ac ne ullam quidem veram ac salutarem

Dei cognitionem habere ullamve item inde consolationem concipere

cannino potest 2).

21. Interro. Credis igitur et Patrem, et Filium, et Spiritum sanctum esse unum vi-(175<sup>b</sup>)vum atque aeternum Deum?

Respon. Credo omnino, ita tamen, ut in una atque eadem Divinitatia henade distinctum prorsus trium personarum discrimen etiam aguacam, iuxta quod videlicet in nomen et Patris et Filii et Spiritas aneti baptizamur <sup>2</sup>).

23. Interro. Quomodo vero in una eademque Divinitatis existentia trinitas personarum agnosci potest?

Respon. Cum scriptura expressis verbis testetur, unum duntaxat esse Deum, qui hanc gloriam nulli extra se alteri dare velit 4), et hanc i isam unius Dei gloriam eadem scriptura etiam tribuat Deo et Patri et Filio et Spiritui sancto, ego, reducto in captivitatem omni rationis mese iudicio, iuxta scripturas certo et indubitato credo, quod sit retera unus duntaxat iuxta suam divinam existentiam, et trinus nihilomiaus iuxta personarum distinctionem Deus, nempe et Pater et Filias et Spiritus sanctus 5).

23. Interro. Quid credis sub illis verbis: "Sanctam Ecclesiam ca-

Respon. Credo, Filium Dei Christum Dominum habuisse ab ipso mandi initio (176) habereque etiamnum et usque ad sacculi consummationem semper habiturum esse unum quendam coctum fidelium, in suo nomine ubique terrarum collectum, cuius me quoque membrum esse agnosco <sup>6</sup>).

24. Interro. Quidnam interest inter hunc talem coctum et alios omnes hominum in terris coetus?

Respon. Quod hic talis coctus prae aliis omnibus solus habeat promissam sibi verbo Dei, quod mentiri non potest, Sanctorum com-

<sup>1,</sup> Matth. 28, 25. 2) 1 Cor. 2, 12. Ioan. 14, 16. 3) Matth. 3, 28. Marc. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>/ Deut. 6. Marc. 12. Esa. 18. <sup>5</sup>) Matth. 8. <sup>6</sup>) Matth. 16, 28. Ioan. 10.

munionem, remissionem peccatorum, carnis gloriosam resurrectiones et vitam aeternam.

25. Interro. Quid inde consolationis haberi potest?

Respon. Primum quod omnes in hoc tali coetu constituti cer sunt ex verbi divini promissionibus '), omnia Christi Domini benefit ad se perinde atque ad alios sanctos omnes in coelo et in terra pu tinere. Deinde quod certa fiducia semper obtinent indubitatam omnium peccatorum suorum remissionem in omni sua per nomen Christi instituta invocatione 2). Postremo quod, etsi se in mundo hoc certemptos atque invisos modis omnibus esse videant, certi sunt (17) tamen, se gloriose olim in suis corporibus resurrecturos esse 3), et que dem non ad ullam deinceps condemnationem, quemadmodum impii (Christo adversarii homines, sed ad vitam et gloriam aeternam 4).

26. Interro. Suntne ullae externae huius talis coetus Ecclesiasti notae, per quas haec Christi Ecclesia agnosci atque ab aliis hominu coetibus discerni possit?

Respon. Tribus praecipuis notis insignitam vult esse Christi Dominus suam Ecclesiam, ut ab aliis hominum coetibus discernatu nempe ministerio verbi, ministerio Sacramentorum et usu Ecclesis sticae disciplinae, quae quidem ab invicem inter sese its propsi dent, ut aliud sine alio plene observari non possit.

27. Interro. Quibus in rebus potissimum consistit verbi ministerium Respon. In legis divinae et Euangelii pura et fideli praedication 28. Interro. Quid est lex?

Respon. Est aeterna divinae voluntatis, Decalogo nobis patefact constitutio, quae nobis ostendit, quid nos vel facere vel vitare opor teat, simulque etiam condemnat omnes, qui illam ad plenum pressure (178) non possunt <sup>5</sup>).

29. Interro. Quid est Euangelium?

Respon. Est la etum nuncium de certa peccatorum remissione p meritum summi nostri Pontificis Christi Iesu, quatenus per carn nostrae adpatam nobis infirmitatem legi Dei satisfacere non valemus

30. Interro. Quid sunt Sacramenta Ecclesiae Christi?

Respon. Sunt institutae a Christo Domino certae actiones sacra (veluti verbi appendices quaedam) certis ceremoniis praescriptae, que sub signorum visibilium involucro nobis ob oculos quodammodo panunt, nos per meritum duntaxat mortis Christi habere veram et planam omnium peccatorum nostrorum remissionem.

<sup>4)</sup> Gal. 8. Col. 3. 2) Ioan. 1, 2. Heb. 7. 3) 2 Cor. 4. Ioan. 5, 6. 1 Cor. 15

<sup>4)</sup> Phil. 8. Dan. 9. Matth. 25. Act. 24. 5) Deut. 27. Lev. 26. Gal. 3.

<sup>6)</sup> Luc. 2. Rom. 8. Eph. 2. Col. 2. Heb. 7, 10.

\$1. Interro. Quae sunt clusmodi Sacramenta?
Respon. Duo. Baptismus et Coena Domini.

33. Interro. Quid est Baptismus?

Respon. Baptismus est sacra Dei institutio, iuxta quam omnia Relesiae membra sive in infantia sive in adulta aetate aqua baptismi debent in nomen Dei Patris et Filii et Spiritus sancti 1). (179) 33. Interro. Quam consolationem adfert Baptismi usus in Ecclesia Christi?

Respon. Primum obsignatur Ecclesia tota in fide certissima emundationis suae per sanguinem Christi: nempe omnia sua membra tam erto munda atque abluta esse sanguine Christi, quam certo aqua illa aptizari videt. Deinde baptizatus quisque, posteaquam suum et Christi Baptismum unum eundemque esse intelligit, credit verba illa, ad Christum a Patre Deo post eius Baptismum dicta, ad se etiam ia Christo ipso pertinere <sup>2</sup>). Nempe quod sit dilectus Dei Patris filius, qui nihil unquam possit ab illo per nomen Christi petere, quod non este sit impetraturus, potissimum autem peccatorum remissionem et misma aeternam <sup>3</sup>).

34. Interro. Quid praeterea utilitatis adfert Baptismi usus in Ecclesia Christi?

Respon. Admonet nos, quoties illum intuemur, nostri officii nostraeque gratitudinis erga Deum. Ne videlicet emundationem nostri ilam, per sanguinem Christi factam, flagitiis deinceps nostris contamimus, sed per assiduam carnis nostrae et eius concupiscentiae mortificatio-(180)nem in vitae novitate pro summa virili nostra ambulare studeamus 4).

35. Interro. Quid est Coena Domini?

Respon. Coena Domini est Christi Domini institutio, in qua per panis et poculi Coenae participationem salutaris ipsius mors visibiliter suo modo annunciatur 5).

36. Interro. Quomodo?

Respon. Panis fractio testatur, corpus Christi Domini pro nobis factum ac in mortem traditum esse, et poculum testatur, sanguinem Christi in morte ipsius pro nobis effusum esse in remissionem peccatorum nostrorum.

37. Interro. Quid consolationis adfert Coense usus in Ecclesia Christi?
Respon. Quod propter traditum in mortem sacrosauctum corpus Christi et fusum ipsius innocentissimum sanguinem ), certissimam ha-

<sup>1)</sup> Ioan. 3, 4. Matth. 23. Marc. 16. Eph. 5. 2) Matth. 3. Marc. 1. Luc. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>/1 Ioan. 2. Heb. 7. <sup>4</sup>/2) Rom. 6. <sup>5</sup>/3) Matth. 28. Marc. 14. Luc. 22. 1 Cor. 11.

<sup>4</sup> Heb. 7. Ioan. 9.

beamus peccatorum omnium remissionem, et quod Coenae Domini cae testimonio pascamur ad vitam aeternam, donata nobis gratuil eius ipsius corporis et sanguinis Christi communione, dum de pai et poculo Coenae participamus, quemadmodum quotidiano cibo et (18) potu corpora hic nostra iuxta cursum naturae sustentantur.

38. Interro. Quid adfert practerea utilitatis Coenae Dominicae us in Ecclesia Christi?

Respon. Admonet nos nostri officii nostraeque gratitudinis en Deum, ne quomodo dignitatem corporis et sanguinis Christi, c participamus, in nobis profanemus, sed nostram pro tanto benefit gratitudinem vitae nostrae innovatione et charitatis erga omnes of ciis contestari et declarare conemur, ad quam sane utranque rem pl rimum conducit disciplinae Ecclesiasticae usus.

39. Interro. Quid est Ecclesiastica disciplina?

Respon. Est Christi Domini institutio 1), iuxta quam unusquisquin Ecclesia alius alium ex verbo Dei in fraterna charitate admone aliusque ab alio admonitionem accipere debet 2), et qui neutrum h rum animo pertinaci velit facere, ut in Ecclesia, observatis admostionum gradibus, ne feratur.

40. Interro. An vero gladii ministerium in parte disciplinae Eccl siasticae positum (182) sit in Ecclesia Christi?

Respon. Etiam omnino, sed in ca disciplinae parte positum e gladii ministerium, quae non ad verbi Ministros pertinet, sed ad M gistratum, qui et ipse Dei minister est in Ecclesia et non frust gladium gestat 3).

41. Interro. Est igitur Magistratus minister gladii in Eccler Christi, perinde atque Doctores ac Pastores sunt verbi Divini Ministri, quemadmodum isti flagitia omnia verbi Divini autoritate ex Eccler profligare debent iuxta disciplinac Apostolicae usum, ita Magistrat quoque per gladii ministerium illa puniat et publicam tranquillitate cum omni pietate coniunctam tueatur 4)?

Respon. Ita prorsus. Docemur enim Magistratui gladium a D mino tradi ad laudem bonorum et ad metum ac vindictam facinos sorum <sup>5</sup>).

42. Interro. Num vero omnes illi sunt revera filii Dei, qui sesa hunc modum externae Christi Ecclesiae adiunxerunt?

Respon. Haudquaquam. Sunt enim plurimi hypocritae et semp fuerunt (183) in Ecclesia 6), sed illi demum sunt vere filii Dei et vi Ecclesiae membra, qui fide non ficta aut simulata in Ecclesia ve

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Matth. 18. <sup>2</sup>) 1 Cor. 5. <sup>3</sup>) Rom. 13. <sup>4</sup>) 1 Tim. 2. <sup>5</sup>) Rom. 13. 1 Pet, 2. <sup>6</sup>) Matth. 13.

sastur, Deumque assidue precantur pro perpetuis incrementis fidei et pictatis.

43. Interro. Quomodo precari debemus in nostris necessisatibus? Respon. Ad eum potissimum modum, quem Christus Dominus Apostolis suis et proinde nobis quoque omnibus praescripsit Matth. 4, nempe: Pater noster etc. Hie recitatur precatio Dominica.

44. Interro. Quidnam petimus a Deo hac tali precatione?

Respon. Primum, ut quae ad promovendam Dei regnique sui gloriem potissimum videntur pertinere, ea omnia assidua sua incrementa semant, ac rursum extirpentur atque aboleantur, quae illam remorantur aut impediunt quoquo modo Divinaeque eius voluntati adversantur. Deinde auxilium ac subsidium postulamus in omni animae et serporis nostri necessitate, cui perpetuo subiacemus. Postremo adversus dolos ac tyrannidem Satanae malaque omnia nobis impendentia opera supplices imploramus. (184)

45. Interro. Quid sibi vult vox illa ad finem precationis addita:

Respon. Perinde est ac si dicamus: Ita fiat. Docet autem Deum solum esse, qui hace quae petimus omnia nobis largiri et possit, ut cunipotens Dominus, et velit, ut Pater elementissimus. Et simul testatur, nos tam certa fiducia autore Spiritu suncto persuasos esse, quod in nostra tali precatione a Patre Deo propter unigenitum suum simu proculdubio exaudiamur 1).

Hace ita ab omnibus exiguntur, qui se nostris Ecclesiis adiungere Sacramentisque nostris participare nobiscum volunt, etsi qui non satis commode ad ea respondere possunt, non reiiciuntur quidem a setu nostro, sed tempus illis praescribitur, intra quod hace melius ediscant, ac tum demum denuo explorantur, donec ad praedicta utcaque respondere possint.

Si qui vero sic satis apte ad praedicta respondeant, rogantur, num aliqua adhuc in parte doctrinae nostrae haereant, et, si quae profemat, explicantur approbanturque eis omnia, in quibus sibi haerere ridentur. Si vero nihil proferant, tum Minister totius Ecclesiae nomine ab illis quaerit: pri-(185)mum, num statuerint in corde suo adhaerere ex animo doctrinae Euangelii Christi pro summa virili ma, quatenus id per suam infirmitatem praestare possint, vitamque deinceps suam etiam iuxta eandem ipsam doctrinam instituere, neglecto mundo hoc cum omnibus illecebris ac pompis ipsius. Deinde, relintne ultro ac sponte sua Ecclesiasticae sese disciplinae iuxta

<sup>1)</sup> Ioan, 16.

verbum Dei subiicere. Postremo, velintne omnia dissidia, si qua ullo modo cum aliis habeant, ex animo remittere omnesque occasiones Christianas quaerere, ut omnino componantur, si id ullo mede fieri possit.

Respondent singuli: "Etiam."

Tum demum vero nomina illorum libro ad id peculiariter ordinate inscribuntur, adnotato simul loco habitationis ipsorum, ut facile, a quando sit opus, inveniri ac in vita praeterea ac conversations ipsorum a totá Ecclesia observari possint, atque ita recipiantur in societatem Ecclesiasticam et ad Coenae usum tandem etiam admittantur.

Catalogus vero omnium nostrorum in nostris Ecclesiis per parcecias urbis distinctus est. ut Pastores paroeciarum An-(186) clicaras de numero nostrorum, qui in ipsorum paroeciis habitant, admoneri possint. Sunt enim hic plurimi Percerini, neque confluere etiamnum cessant, qui aut Papisticae adhuc superstitioni addicti, aut variis alioqui sectis infecti, aut etiam Epicuraei prorsus homines, et Dei st omnis religionis contemptores nullis sese Ecclesiis adiungunt, atque sub fuco nostrarum Ecclesiarum Ministros Ecclesiarum Anglicaram fallunt, et sectas interim suas passim alunt. Ut igitur talium impestorum dolis occurreremus, et ne Ministri Anglicarum Ecclesiarus praetextu nostrarum Ecclesiarum ullo modo fallerentur, catalogum nostrorum omnium, qui in nostris sunt Ecclesiis, per paroecias urbis digestum habemus, ut singulos paroecos, de nostris omnibus in ipsorum paroeciis habitantibus, quotiescunque id postulant, certiores facere possimus, illique in omnes Peregrinos, qui in nostro Catalogo non habentur, inquirere pro debito officioque suo possint.

Atque hace nostra est ratio admittendi Peregrinos omnes in nostras Ecclesias, qui se istis adiungere volunt, quorum etiam ita iam admissorum curam sedulam habe-(187)mus. Aliorum vero peregrinorum omnium cura pertinet, non ad nos, sed paroeciarum urbis Ministros et Pastores. Nos enim nostrorum, ut dictum est, duntaxat curam habemus.

Quodsi post factam illam primam Coenae Dominicae denunciationem nemo sese recens, aut Ecclesiis nostris adiungere, aut ex adolescentibus Ecclesiae ad Coenam admitti postulet, tum nihilominus intra quindecim dies illos praedictos admonitio somper ad eos, qui sunt in Ecclesia, habetur post pomeridianam quamlibet concionem de nostri ipsorum exploratione, ad hunc modum.

Consident una Ministri et Seniores omnes in totius Ecclesiae conspectu, et, quemadmodum in superioribus recensuimus, Ecclesiam nostram, propterea quod per totam urbem dispersa sit, in tres partes istinctam cese, ita pars quaeque Ecclesiae per suas vices admonitioni sis adesse inbetur, ut. qui in ca Ecclesiae parte censentur, quae lesse inbetur, et admonitionem ipsam audiant et nomina demum a omnes in novum catalogum conscribi sinant. (188)

Admonitionem porro facit Minister aut Seniorum aliquis in hanc mtentiam.

Primum monetur Ecclesia; ut quisque sit diligens circa sui ipsius rebationem, quemadmodum nostri probatio in prima admonitione irea Coenae denunciationem explicata habetur, utque, collocata in aristum omni fiducia, peccata quisque sua agnoscat ac deploret, et a animo suo proponat seriam vitae suae emendationem.

Deinde monentur omnes ad reconciliationem cum proximis suis ive cos ipsi laeserunt, sive etiam ab ipsis sint laesi. Ut videlicet t veniam ab iis quos laeserunt petant, positis privatis affectibus omibas, ét illis etiam condonent culpam ipsorum, a quibus sibi laesi me videntur.

Restremo monentur omnes de observando diligenter inter sese usu Redsiasticae disciplinae. Nempe ut si quis fratrem suum non recto pale incedere videst, sive in verbo, sive in vitae conversatione, illem ex verbo Dei admoneat, et, si admonitiones suas contemni videst, gradus admonitionum a Christo praescriptos observet. Quibus si se nihil adhuc proficere posse videt, ut istiusmodi contempteres admo-(189)nitionum ad Ministros et Seniores Ecclesiae adferat. Hoc enim esse officium omnium in Ecclesia, si ad Coenam Domini indigne accedere nolint. Et, qui hac in parte negligentiores fuerint, ut culpam hic suam agnoscant, deincepsque ita negligentes use non pergant.

Facta istiusmodi admonitione, iubentur qui adsunt ordine suo omses ad Ministros et Seniores Ecclesiae, alii post alios, accedere, ut
somina omnium, qui Coenae Dominicae participare volunt, denuo adsotentur. Ibi vero Seniores singulos observant, et quos aut admositione aliqua, aut consolatione, aut etiam reprehensione opus habere
sorunt, eos modeste ac graviter admonent, consolantur, aut represendunt, neque prius nomen cuiusque adnotatur, quam per Seniores
mnes approbetur. Quodsi quis privata eaque longiore admonitione
opus habere videatur, aut alicubi alioqui in doctrina ita haereat, ut
paucis instrui non possit, tum huic tali tempus constituitur, ut aliquem Ministrorum aut Seniorum ante Coenae administrationem conveniat, aut simul ad omnes Ministros et Seniores in coetibus ipsorum
vocatur, siquidem id (190) res postulare videtur.

Seniores autem Ecclesiae saeduli sunt toto interea tempore in inquirendis et componendis in tota Ecclesia dissidiis et in corripiendis

item atque ad resipiscentiam revocandis contemptoribus omnibus privatarum admonitionum, si qui sint ad illos hoc nomine delati, priusquam ad excommunicationem perveniatur.

Estque hace talis cura Ecclesiae valde utilis et plane necessaria, id quod nos indies magis ac magis experimur. Continet enim in officio et Ministros Ecclesiae omnes et totam vicissim Ecclesiam, facitque ut magna familiaritas inter Ministros et Ecclesiam totam inestur et omnia Ecclesiae incrementa aut decrementa semper ob oscies Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae ponit.

## Quid pridie Coenae fiat.

Pridie Coenae convocatur Ecclesia ad horam pomeridianam secundam illicque concio publica rursus de Coena Domini habetur. Prisequam autem concio incipiat, con-(191) veniunt una Ministri et Senieres jomnes, atque inter se inquirunt, num quis sit in Ecclesia, qui iustam aliquam ob causam a Coena Domini publice arceri debest, sive suppresso adhue, sive etiam addito illius nomine, pro eo ac ebservati antea admonitionum gradus postulare videntur. Fit enim a a Coena arceantur, quorum flagitia Ministris duntaxat ac Senioribes Ecclesiae cognita sint, sic ut flagitia quidem illorum Ecclesiae indicari nonnumquam oporteat, suppresso tamen adhue corum nomise, si quomodo forte, flagitio quidem indicato, nomine autem autoris suppresso, ad resipiscentiam is reduci possit, priusquam nomen cius traducatur.

Quodsi qui tales sint, qui a Coena Domini, ut est dictum, aresti debeant, indicantur Ministro illi, qui est concionem habiturus, si huius admoneatur Ecclesia, sive flagitia sola sine autorum nomine, sive etiam addito nomine debeant indicari.

In ipsa vero pridiana ante Coenae usum concione summatim sa repetuntur, quae quartodecimo antea die dicta fuerant circa primam Coenae administrandae denunciationem, de nostri videlicet vera as sa-(192) lutari exploratione. Et ostenditur, illa omnia nobis ipsa etima Coenae actione συμβολικὸς designari, ad huno modum.

Argumentum pridianae ante Coenae Dominicae usum publicaeque admonitionis.

Primum monetur tota Ecclesia, ut se quisque diligenter ac serk exploret, num in corde suo vere et sine ulla hypocrisi statuat Deum Dominum nostrum esse, qui legis suae plenam atque absolutam obedientiam omnino requirat, et esse pariter iustissimum etiam iudioem

qui omnem nostram puniat inobedientiam iuxta aeternum atque immutabile decretum suae sanctissimae voluntatis. Nempe ut eam nostram inobedientiam, quae a contumaci prorsusque rebelli ac destinato omnino contemptu Dei provenit aeterna nostri condemnatione plectat. Quae vero ab adnata nobis infirmitate proficiscitur, sub quam alioqui omnes primi parentis nostri peccato conclusi sumus, cam sane in Christum Dominum translatam, innocentissimo e (198)ius sanguine etiam expiatam modis omnibus esse velit. Et proinde esse servatorem nostrum beneficentissimum, ut, etsi nos omnes ad gloriam Divini sui nominis sub peccatum concluserit, nolit tamen interes mortem peccatoris, sed potius ut resipiscat et vivat, quemadmodum per Prophetam testatur 1).

Deinde monetur Ecclesia, ut nos ipsos etiam exploremus, posteaquam eiusmodi iam testimonium de Deo Optimo Maximo intra nos ipsi vere sentimus, num in corde nostro etiam vere et ex animo profiteamur, nos plane peccatores et sliud nihil omnino quam peccatores esse: an vero ulla adhuc meritorum nostrorum nostraeque qualiscunque dignitatis opinione in nostro animo intra nos quoquomodo titillemur.

Postremo monetur Ecclesia, ut nos ipsos exploremus, posteaquam nos aliud nihil quam péccatores esse agnovimus, atque hoc nomina nos ipsos morte aeterna dignos esse iudicavimus. Num interim certam aliquam fiduciam nihilominus, non equidem in nobis ullave parte nostri, sed in Dei illa plena consolationis promissione, intra nos ipsi in corde nostro sentiamus. (194) Quod ipse videlicet vere nolit mortem peccatoris pro sua ineffabili misericordia, sed potius ut resipiscat et vivat. Eam porro suam promissionem cum non alibi praestiterit Deus, quam in unigenito suo filio Christo Iesu, non alibi nos etiam fiduciam nostram de hac Dei promissione explorare intra nos possumus, aut facilius, aut etiam certius, quam in accurata ac diligenti beneficiorum a Christo Domino in nos collatorum reputatione. In Christo namque Domino solo omnes salutis nostrae promissiones suum Amen suumque Etiam obtinuerunt atque in aeternum obtinebunt 2). Et hic est unicus ille animarum nostrarum cibus, in quo nobis Pater Deus omnes suas promissiones omnemque adeo nostram salutem ab aeterno obsignavit, translata in ipsum videlicet tota peccati nostri, sanguine suo innocentissimo expiati, condemnatione. Ad hanc talem igitur fiduciae nostrae in Divina illa promissione explorationem excitatur Ecclesia per accuratam seriamque ac diligentem beneficiorum Christi reputationem.

<sup>4)</sup> Ezech. 18.

<sup>2) 2</sup> Cor. 1.

Docetur praeterea Ecclesia, hace nobis omnia designari ipsa Cocase actione, si il-(195)lius mysteria paulo diligentius observemus.

Primum enim quatenus panis in Coena fractio poculique propinations symbolo nobis suo adumbrat corporis Christi passionem, qued propination in morte sua effusionem, hactenus sane panis illa fractio et poculi propinatio adumbrant nobis testas uturque et designant suoque quodam modo visibiliter annunciant Deser Dominum pariter ac Iudicem nostrum omnium esse, qui nostram omnium requirat obedientiam et inobedientiem contra puniat iuxta decretum aeternum suae sanctissimae voluntatis. Quorsum enim mere ita atroci filium suum destinasset Deus, si non iudex esset, qui nostram in filio suo inobedientiam puniret? Aut quorsum nostram in Christo puniret inobedientiam, si non suam in nobis obedientiam, ut Dominus noster, requireret? Perspicuum esse igitur, necessariam esse nostri explorationem circa Coenae usum, num Deum Dominum pariter ac iudicem esse credamus, nisi indigne Coenam ipsam adire velimus.

Deinde, quatenus eadem ipsa panis fractio in Coena et poculi prepinatio symbo-(196)la sunt fracti pro nobis corporis et fusi sanguinis Christi, Christusque Dominus (quantus erat) corpore simul et anima omni ex parte pro nobis passus est, hactenus sane et nos toto nostro corpore et tota nostra anima cum omnibus illius potentiis dotibus atque ornamentis morti aeternae, quod in nobis est, subiecti sumus et proinde aliud nihil quam peccatores. Peccati enim stipendium est mors ipsa, cui equidem ea parte subiccti non essemus, qua non essemus aliquo etiam minimo modo peccatores. Christum porro totum iuxta carnem corpore videlicet et anima mortuum esse docemur Coenae testimonio: docemur ergo simul etiam Coenae ipsius testimonio, nos omnes aliud nihil esse, quod in nobis est, quam deploratos prorsus peccatores, et proinde nostri quoque hac in parte explorationem necessariam esse, ut digne Coenae Dominicae participemus.

Postremo, quatenus panis ille in Coena Dominica fractus, poculum item propinatum nobis Christi nomine exhibetur atque per nos accipitur editur ac bibitur, illaque panis et poculi exhibitio acceptio et participatio symbola sunt nostrae societatis (197) cum Christo Domino in corpore ipsius, pro nobis in mortem tradito, et sanguine ipsius, pro nobis in morte sua effuso, per donatam nobis ab illo gratuito omnis meriti omnisque gloriae suae communionem, — hactenus sane panis illa iam fracti poculique propinati exhibitio perceptio et participatio, nobis adumbrant attestantur designant ac visibiliter suo symbolo annunciant verissimam esse divinam illam promissionem:

folo mortem peccatoris, sed potius ut resipiscat et vivat," ipseque o Spiritus sanctus, perpetuus alioqui glorificator ac testis Christi in ni sua institutione, sub hac tali panis ac poculi participatione ignat nostros animos divino afflatu suo in fide cius ipsius prosionis, ut quod pro nostra infirmitate credimus, id firmiter etiam grassum cordibus nostris teneamus. Unde demum facile est videre. an sit necessaria nostri ipsorum exploratio in fide divinae illius missionis: Nolo mortem peccatoris, circa Coenae Dominicae usum, ne per diligentem beneficiorum Christi reputationem, quae quidem iritum sanctum autorem suum habeat. Circa nostri igitur in fide (198)ra explorationem autorem imprimis nostrae fidei intueri opor-, nempe, num animum nostrum ad fidendum divinae promissioni tore anoto illo adorandoque Spititu, teste perpetuo et glorificatore tristi, an vero impostore illo Spiritu, qui se in lucis Spiritum transperare constur, aut etiam carnis nostrae affectu, per rationis nostrae vicium recitato, commoveri sentiamus. Porro Spiritus sanctus ita w vult affectos esse proculdubio, ut ipsemet perpetuo affectus est, sempe ut extra Christum arguamus atque accusemus mundum uniessum et quidquid in illo est, ac proinde nos ipsos etiam, - Christi ero solius testes ac glorificatores simus, dum doctrinam ipsius et ris nostri confessione et verse pietatis studio et vitae totius innoations profitemur. Quare, si nos intra nos ipsos in vera promissioum divinarum fide explorare volumus, si item certo esse volumus, un Spiritu sancto autore ad reputationem beneficiorum Christi extemar, hunc talem affectum in corde nostro perquirere debemus. sempe ut vere et ex animo nobis mundus hie totus et, quidquid in lo est, ita displiceat, et (199) proinde nos quoque ipsi nobis ita ispliceamus extra Christum, ut et mundum totum et nos ipsos ind nihil quam accusemus atque arguamus, - Christum vero solum : vita et doctrina nostra perpetuo glorificare pro summa virili non studeamus. Sic enim explorata atque reperta etiam in corde ostro fide nostra ét Coenae Dominicae digne participabimus ét netum olim proculdubio nostrae cum Christo communionis, in cuius de Coenae usu obsignamur, in coelesti gloria sentiemus.

Absoluta ad hunc modum concione et recitatis consuetis precibus, riusquam Psalmus extremus canatur, Ecclesiastes, pro eo ac ex requis Ministris et Senioribus Ecclesiae intellexit, denunciat, quinam at a Coenae usu arcendi, si quos arcendos esse constet, sive flagis tantum indicatis, sive nominibus etiam autorum additis, quemadiodum antea paulo expositum habetur.

Addit praeterea hanc talem denunciationem non alio consilio fieri, pam ut facinorosi illi homines publica istiusmodi reprehensione et

pudefactione ad resipiscentiam revocentur, aut, nisi resipiscant, tardem (200) cum publico Ecclesiae luctu excommunicentur.

Si vero nemo sit, qui a Coenae usu Seniorum iudicio arceri debeat, Ecclesiastes, priusquam Psalmus extremus decantetur, aget hos nomine gratias Deo et precabitur, ut id ita perpetuum in Ecclesia esse possit. Admonet tamen de hypocrisi totam Ecclesiam, ut sit quisque ab illa caveat. Nihil enim prodesse hypocritis, quod ad Coevanae usum iudicio Ministrorum Ecclesiae admittantur. Illi namqua non norunt, quid in homine lateat, sed iuxta id duntaxat, quod and diunt et vident, iudicant. At vero Deum non effugient hypocritis, qui omnia, quae sunt in homine, penitus novit et hypocritas a regne suo exclusurum se esse testatur. Oportere quidem tritico semper his in vita hac admixtas esse paleas, sed ad extremum paleas refici omnes, solum autem triticum in horreum reponi.

Atque ita finitis istiusmodi admonitionibus canitur Pselmus aliquis : Ecclesiaque demum demittitur in pace cum benedictione et pauperum commendatione, quemadmodum in superioribus est dictum. (301)

## .Quae ipso Coenae Dominicae die fiant.

Eo ipso die, quo Coena Domini administrari debet, priusquam cosveniat Eeclesia, mensa, quae est in totius Ecclesiae prospectu, penso lineo mundo insternitur tota, in cuius meditullio quatuor vitra cirem tres lances stanneas circumponuntur. In una vero trium illaren lancium cibarius panis albus in usum Coenae reponitur ac mando linteo contegitur. Duae vero lances minores ab utroque maioris lascis, in qua panis repositus est, latere ponuntur vacuae, ut in illas postea in ipso Coenae usu panis fractus per Ministrum reponster et ad mensae demum finem utrinque in cibum his, qui accumbast protrudatur. Mensa porro ad hunc modum instructa, convenit Ecclesia circa horam octavam matutinam, Ministrique ac Seniores & Diaconi omnes iuxta suos ordines consident eo loco, ubi mensa instructa habetur, ut a tota Ecclesia conspici possint. Tum demus vero suggestum conscendit unus ex Ministris et publicam orditat concionem, in qua expo-(202)nit, quidnam potissimum nobis sit considerandum in sacra Coenae Dominicae actione, posteaquam nos iam, ut antea dictum est, exploravimus, tam in Dei nostrique pariter cognitione, quam etiam in fidei nostrae intra nos ipsos investigatione, ad hunc modum.

Argumentum concionia, quae ipse die Coenae habetar, ante eius administrationem.

Monetur Ecclesia. Coenam Domini non esse nudam otiosamve aut theatricam ullam actionem, sed esse divinam in Christi Ecclesia institutionem, salutarem omnibus, qui mentem ac voluntatem Christi Domini in illa iuxta doctrinam ipsius observare volunt. Mentem vero ac voluntatem Christi potissimum observari, si veram rationem A signi in Coena, quod in sensus nostros incurrit, ét mysterii, quod adumbratur signo visibili, ét finem item, propter quem Coena hacc est potissimum instituta, in ipsiusmet Christi Domini verbis intueamer. (203) Signum porro esse in Coena Dominica, non equidem pasun aut vinum ipsum, sed totam illam externam, suis interim partibes constantem. Coense formam ceremoniam atque actionem, nempe institutam a Christo Domino panis et poculi certa ceremonia participationem. Mysterium vero Coenae Dominicae esse id, quod nobis m institutam panis ac poculi istiusmodi participationem adumbratur. sempe veram ac salutarem piis omnibus cum Christo Domino nostam in corpore et sanguine ipsius communionem.

Finem autem Coenae Dominicae esse eum, quem Christus ipsemet verbis suis nobis commendat, nempe sui et mortis suae rememoraticaem. Hacc sane omnia nobis diligenter observanda esse, si vim dignitatem ac fructum Coenae Dominicae recte considerare velimus. Prinum igitur de signo Coenae Ecclesia monetur.

De signo Coenae Dominicae.

**对日明日日日日日** 

Signum Coenae Dominicae esse docetur, non panis aut vinum ipsm, ut iam diximus, quod ad substantiam quidem illorum at-(204) tiaet, sed instituta a Christo Domino peculiari quadam ceremonia panis et vini participatio. De actione enim tota mandatum extat: Hoe facite," in quo omne alioqui pondus Dominicae institutionis consistit, quod ad panis ipsam aut vini substantiam referri non potest. Ad eundem vero modum in aliis etiam Sacramentis omnibus, son res, quae actioni adhibentur, sed institutam a Deo externam actionem, signum Sacramenti esse videmus. Ita in circumcisionis Saeramento signum erat, non cultellus ipse, non praeputium, neque res ulla, quae actioni illi adhibebatur, sed Divini cum Abrahamo et eius familia foederis signum erat actio ipsa a Deo instituta, nempe praeputii cultello adhibito amputatio. Ita et in Paschali olim Coena Divinae erga Israelem benevolentiae signum erat, non agnellina caro ipsa, quod ad substantiam eius attinet, sed imperata a Deo illius mactatio, postium sanguine eius cruentatio et praescriptus corta esremonia esus illius. Ita et in Baptismo nostro nostrae in sanguine
Christi emundationis signum est, non sane aquae substantia ipes,
sive sit fluens, sive in vase quocunque (205) reposita, sed instituta
per Christum in aqua tinctio, quae quidem fiat in nomen Patris, Hlii et Spiritus sancti, quemadmodum id circa Baptismi explicationem
clarius expositum habetur.

Constat autem hoc Coense Dominicae signum certis suis partibas, nempe iis omnibus, quae Christum Dominum cum suis Apostolis tunc egisse nobisque, ut se imitemur, praecepisse Euangelistarum d Pauli testimonio videmus. Sic ut quod Christus Dominus egit. nister Ecclesiae, qui eius locum in ministerio suo obtinet, in Coesse usu faciat. ac convivae rursum id etiam faciant, quod Apostoli, Christi Domini in Coena sua convivae, fecerunt. Partes signi igitur in ipso Ministri opere sunt circa Coenae usum: panis et poculi in manus Ministri sumptio, gratiarum actio, panis fractio, poculi propine tio, horum utrosumque in cibum ac potum convivarum exhibitio sive ... distributio cum testificatione de tradito in mortem pro nobis cores. pore et fuso item sanguine Christi. In ipso vero convivarum operation partes signi sunt: accubitus ad mensam Dominicam, panis et poculie e Ministri manibus sumptio et (206) eorum participatio. Haec tota inquam, actio ac ceremonia tam in Ministri, quam in convivarum opera posita, est signum Coenae Dominicae, ad cuius observationem mandato illo Dominico . hoc facite" commonemur.

Et sane danda est opera piis omnibus, imprimis vero Ministris at gubernatoribus Ecclesiarum, ne ulla signi huius pars in Coenae Dominicae usu praetermittatur, tum propter mandatum hoc atque institutionem Christi, quae sine illius indignitate mutari non potest, tum propter signi ipsius mysterium, quod nobis singulis eius partibus insigniter commendatur. Est tamen nobis interim etiam observandum discrimen quoddam inter ipsas signi partes. Nempe ut sciamus, quasnam necessario omnino urgendas, quas item non usque adeo necessario requirendas esse, statuere debeamus, praesertim si, quae ita sint abolitae, sive temporum iniuria, sive tyrannide Antichristiana, ut subito ac repente cum pace Ecclesiae revocari non possint. Discrimen autem hoc constitui oportet ex mysterii, quod Coenae usu adumbratur, consideratione, quatenus videlicet aliqua partium illud expressius nobis ac significantius designetur, (207) ut intelligamus Coense Dominicae usum ideo nobis prorsus intermittendum non eese, quod omnes ac singulas signi in illa partes observare, ut vellemus, non possimus, modo ne illae omittantur, in quibus praecipuum mysterii pondus consistit. Tametsi cos, qui omnes et singulas signi in Coena Dominica partes observare cum pace Ecclesiae possunt et id facere nolunt, culpa hauddubie obscurati Coenae mysterii liberare non possimus. Iam vero de ipso Coenae Dominicae mysterio videamus.

De Coenae Dominicae mysterio et ad quem modum multis nominibus in Coenae usu commendetur.

Cum unus sit atque idem ab aeterno et in aeternum Deus, unum item atque idem illius nobiscum foedus aeternum, quatenus sane in utraque Ecclesia omnes Abrahae filii esse censemur, unus denique Dei et hominum mediator Deus pariter atque homo Christus Iesus, et una atque cadem omnium in ipso salutis ratio, - unum sane (208) atque idem sit etiam necesse est mysterium omnium Sacramentorum. Sed quemadmodum unum in genere Coenae Dominicae signum, externa, inquam, illius actio seu ceremonia, multis nihilominus partibus constat, quarum unaquaeque suum mysterium adumbrat, ita unum illud atque idem etiam omnium Sacramentorum mysterium suis quibusdam partibus constat. Non quod in partes ullas dividatur, sed quod multis nobis nominibus, veluti partibus quibusdam suis, divino beneficio commendetur. Sic ut in qualibet signi in Coena Dominica parte peculiaris semper aliqua mysterii Coenae commendatio ob oculos nostros symbolica adumbratione ponatur. Ita tamen, ut inter partes ipsas signi Coenae totius aliae aliis expressius significantiusque nobis mysterium ipsum designent ac repraesentent.

Unum porro illud atque idem omnium Sacramentorum mysterium, et proinde Coenae quoque Dominicae, est nostra cum Christo Domino gratuito nobis delata communio in corpore et sanguine ipsius, quae quidem etiam unicum est prorsusque solum medium salutis nostrae omnium, siquidem (209) illud destinato ac rebelli contemptu nostro ipsimet a nobis non propellamus. Neque vero nostra haec cum Christo Domino in corpore et sanguine ipsius communio tum primum coepit institui, cum Christus Dominus in Coena sua Apostolis suis panem ac poculum Coenae exhiberet, sed initium suum habet ante tempora aeterna, quatenus sane ante tempora aeterna in Christo Domino ad vitam acternam electi atque in filios Dei iuxta Pauli doctrinam adoptati sumus 1). Eligi enim aut adoptari in Christo non potuiraus, si non aliquam cum illo iam tum, in divina providentia, communionem habuissemus. Neque alia communio nostra cum Christo Domino habetur, quam ea, quae est in corpore et sanguine ipsius,

<sup>&#</sup>x27;) Eph. 1. 2 Tim. 1.

quaterus videlicet omnes unus atque idem homo in Christo, coram oculis Patris Dei esse censemur, quemadmodum Paulus docet 1). Hacc autem insa communio nostra cum Christo perinde erat olim circumcisionis et coenae Paschalis mysterium, atque nunc est in Christi Ecclesia et Baptismi mysterium et Dominicae Coenae, etiamsi aliis stane aliis signis adumbraretur, nisi quod tum venturi adhuo Christi commu-(210)nio designabatur, nunc autem exhibiti adumbratur. Ita in circumcisione cruenta illa praeputii amputatio nostram cum Christro Domino communionem in corpore et sanguine ipsius adumbrabat, quatenus testabatur condemnationem nostram accisi praeputii symbolo in Christi corpore (quod carnis nostrae corpus futurum erat) amputandam esse cum propitiatoria sanguinis insius effusione. Ita et in agni Paschalis coena, agni mactatio, postium cruentatio ad plagae evitationem, agni ipsius typicus esus adumbrabat suo symbolo nostrae atque illius iam tunc Ecclesiae communionem cum Christo in corpore et sanguine incius, quatenus sane et esus agni ince communionem cum vero nostro agno Christo Domino et postium eruentatio in sanguine agni expiationem nostram per sanguinem Christi suo symbolo designabat. Ita vero et nunc in Bantismo nostro tinctio nostra in mortem Christi, adeoque in Christum ipsum, quemadmodum Paulus ait 2), nostram nobis cum Christo Domino communionem proculdubio adumbrat. Alioqui sane in Christum baptizari non possemus, si non aliquam cum illo communionem in cor-(211)pore et senguine insius haberemus.

'Ad eundem modum igitur etiam eadem ipsa nostra cum Christo Domino communio Coense Dominicae usu adumbratur, quod ad externam illius actionem seu ceremoniam attinet, iuxta singulas partes ipsius, quemadmodum mox ostendemus.

Hoo autem communionis nostrae cum Christo mysterium potens atque efficax est, ut in aliis Sacramentis, ita in Coenae quoque Dominicae usu, exeritque vim suam proculdubio, si vera fide in nostris cordibus apprehendatur. Admonet nos nimirum omnes nostri vicissim erga Deum officii nostraeque gratitudinis erga illum pro tantis illius erga nos in Christo beneficiis, ne inter contemptores eius olim numeremur. Quatenus ergo Coenae Dominicae et aliorum Sacramentorum usu Esciesia per fidem in sua cum Christo Domino communione obsignatur, ac rursum quatenus obsignata ad hunc modum in nostris animis communio hace nostri nos vicissim officii nostraeque erga Deum gratitudinis admonet, hactenus nos duo quaedam mysteria, seu duae mysterii unius partes no-(212)bis designari dicimua, in usu

<sup>4)</sup> Gal. 8.

<sup>2)</sup> Rom. 6. Gal. 8.

et Coenae Dominicae et aliorum Sacramentorum, sic ut partim obsignemur Coenae usu in fide nostrae cum Christo communionis, partim vero nostrae vicissim erga illum gratitudinis nostrique officii admoneamur. Sive igitur duo quodammodo mysteria, obsignatorium videlicet et admonitorium, sive duas unius mysterii partes esse dicamus in Coenae usu, perinde est, modo ut vim ac dignitatem Sacramentorum in ipsorum mysterio recte observemus, intelligamusque usum Sacramentorum non esse vanam otiosamque ac scenicam quandam theatricamve actionem.

Iam ut praestantiora esse censentur, quae aliquam causarum rationem in se habere, quam quae veluti effecta quaedam esse videntur, ita praestantius est etiam in Sacramentorum usu, dum in fide communionis nostrae cum Christo Ecclesia tota obsignatur, quam dum vi eius ipsius obsignationis suae vicissim gratitudinis suique officii admonetur. Etenim sine certo in corde nostro per fidem testimonio nostrae cum Christo Domino communionis nihil prodest omnino ea observasse omnia, quorum Coenae u-(213)su admonemur. Contra vero, si certum in corde nostro testimonium obfirmari Coenae usu sentiamus, nostrae cum Christo Domino communionis, sine maximo fructu id fieri non potest, etiamsi ea, quorum admonemur, in declaranda nostra gratitudine, non ita, ut debemus, omnia praestemus.

Sed et ea, quae ad obsignandam nostram cum Christo communionem in Coenae actione pertinent, alia aliis praestantiora sunt, quatenus aut alia aliis tacite includuntur, etiamsi nullis peculiaribus symbolis adumbrentur, aut alia item aliis fini Coenae Dominicae, ad quem est instituta, luculentius multo significantiusve subserviunt ac respondent, quemadmodum circa finem Coenae Dominicae clarius exponetur. Iam quid singulis signi Coenae Dominicae partibus in eius mysterio iuxta partes illius nobis adumbretur, ordine suo videamus.

Primum igitur in his signi Coenae partibus, quae in Ministri opere sunt positae, ipsa panis ac poculi in manus Ministri sumptio, priusquam aut panis frangatur aut poculum exhibeatur, designat nobis ipsummet Christum Dominum solum esse et neminem praeterea alium, qui nos omnes (214) ad salutarem hanc nostram secum communionem vocare potuerit, atque eundem ipsum esse etiam, qui nos omnes ad illam non vocaverit modo, sed etiam amantissime pro ineffabili sua misericordia factus homo invitarit, ut ab illo solo tanquam unico mediatore, pastore ac capite nostro ét fidem veram in vita hac nostra ét olim demum etiam fructum nostrae huius secum communionis, vitam inquam aeternam, petendam nobis atque expectandam esse intelligamus. Quare, dum in Coenae Dominicae administratione panem ac poculum in Ministri manibus videmus, Christi Domini opus in

Ministri opere oculis fidei intueri debemus, et cogitare, quod a solo duntaxat Christo Domino, velut ex ipsius manibus, et fidei nostrae incrementa per Spiritum sanctum suum, et fructum olim etiam nostrae secum communionis certo atque indubitato expectare debeamus.

Deinde gratiarum actoria mysterii Coenae per Ministrum Euangelicis atque Apostolicis verbis commendatio, ante panis et poculi exhibitionem, refert nobis extremam illam Christi Domini in Coena sua gratiarum actionem, qua nobis ille ineffabilem (215) suam erga nos charitatem attestari dignatus est. Nimirum, etsi atrocissimam mortem mox iam pro nobis oppetere debuerit atque illius faciem velut ob oculos suos positam cerneret, summa tamen alacritate et sibi ipee et suis Apostolis nobisque sub illorum nomine omnibus gratulabatur. ac, mortem suam sui glorificationem esse affirmans. Deo Patri suo gratias agebat de completo iam salutaris suae oblationis pro nobis tempore, ut doceret nostram sibi vitam sua ipsius vita gratiorem multo fuisse, et, quanquam certus esset vitam nostram non potuisse nisi morte sua eaque et crudelissima et ignominioaissima redimi, magis tamen de reddita in se nobis vita nostra gaudebat et gratalabatur, gratiarum actionis suae testimonio, quam ut vel cruciatuum (quos iam mox sustinere nostra causa debebat) vel mortis etiam atrocissimae metu ullo perturbaretur, donec Coenam suam illam mysticam peregisset. Dum igitur Minister, sumpto in manus pane aut poculo Coenae, usum illius nobis verbis Apostolicis atque Euangelicis commendat, nos, audita illa commendatione. Christum insummet in Ministro intueri quodammodo et extre-(216)mae suae illius in Coena sua gratiarum actionis meminisse debemus, atque immensum illum charitatis erga nos suae ardorem ita nobiscum in corde nostro reputare. ut omnem plane dubitationem de optima ipsius voluntate conservandi nos in donata nobis corporis et sanguinis communione ex animis nostris eximamus. Praesertim cum ita sit nobis de illa gratulatus apud Patrem suum, ut ne vitae quidem suae aut oruciatuum etiam, quos iam mox sustinere debebat atque in prospectu suo quodammodo habebat, ullam omnino habuerit rationem.

Praeterea ipsa panis fractio et poculi, priusquam exhibeatur, propinatio multa nobis et in Deó Patre nostro et in Christo item Domino, denique et in nobis ipsis designat contestatur et adumbrat.

Primum enim testificatur (ut alias quoque dictum est), Deum esse Dominum pariter ac iudicem nostrum, qui suam in nobis requirat obedientiam et nostram pariter inobedientiam iusto suo iudicio puniat iuxta acternum atque immutabile decretum suae Divinae voluntatis. Quorsum enim nostram puniret inobedientiam, si non mandatorum in nobis suorum obedientiam, ut Domi-(217)nus noster, rereret? Aut quorsum ita atrociter nostram in filio suo inobedienpuniisset, si non pariter vere etiam iustus iudex esset? Deinde
ificatur etiam de Patre Deo, illum servatorem quoque nostrum
ilominus esse, qui videlicet nostri misertus nostram condemnatioa gratuito transtulerit in unigenitum suum filium illumque tradiit loco nostro in mortem atrocissimam et sanguinem ipsius inzutissimum fundi voluerit ad nostri expiationem. Postremo testistar et de filio ipso Dei Christo Domino, ipsum propter restiadam in se salutem nostram ultro ac sponte sua carni et sanini nostro participasse atque ita demum et corpus suum sacrosetum atrocissimis cruciatibus mortique ad extremum ignominioimae exposuisse et sanguinem suum innocentissimum fudisse ad
stri cum Patre suo reconciliationem.

De nobis vero testificatur papis illa fractio et poculi propinatio, in mae Dominicae usu, nos toto nostro corpore totaque nostra anima, maki omnino sumus, aliud prorsus nihil esse, quam pecudes quasquod in nobis est, morti iam alioqui et condemnationi aeternae mtinetas, nisi (218) nos ab illa Christus Dominus pro gratuita sua benignitate ac misericordia liberasset. Ut enim Christus Doims totus prorsus corpore suo totaque sua anima (ut homo) ad bremam usque desperationem Divini adversus nostrum peccatum iudi severitatem vitare non potuit, quatenus in se quidem omnem stram recepit condemnationem, ita panis illa in Coenae usu fractio poculi propinatio, dum hanc talem Divini iudicii severitatem in mione et morte Christi nobis adumbrat, simul quoque testatur omso, in toto plane nostro corpore totaque nostra anima nihil prorsesse, quantum in nobis est, quod non sit modis omnibus obziam aeternae morti et condemnationi, nedum ut ullis omnino aritis ullive qualicunque tandem dignitati aliquis omnino locus in bis reliquus esse possit.

Postremo panis et poculi in cibum ac potum nostrum exhibitio a distributio designat nobis immensam plane atque ineffabilem Christi omini erga nos benignitatem et dilectionem, qui omne prorsus mortisume meritum, in corpore suo perpessae, omnemque illius vim ac gnitatem gratuito nobis secum communem esse ve-(219)lit, nobis quam, qui non solum huius nihil promeremur unquam, sed, mortem ternam iamdudum promeriti, tota praeterea vita hic nostra etiam ind nihil quam peccare perpetuo ex nobis ipsis et proinde illum seque perpetuo effendere possimus. Hace porro huius tantae dilectonis Christi erga nos religiosa ac diligens reputatio, circa panis et oculi Coenae exhibitionem seu distributionem multo plus adfert onsolationis afflictis omnibus conscientiis et plus multo item pon-

deris habet ad obfirmandos nostros animos in certa salutis nostra in Christo possessione per fidem, quam si nobis ipsam corporis a sanguinis Christi naturalis substantiam per Ministri manus salupso pane ac poculo Coenae porrigi contendamus, cum hace convivas Coenae Dominicae omnes de salute ipsorum, etiamsi illus statuamus, certos reddere non possit. Id quod Iudae alioqui proditoris et omnium illius similium exemplo manifesto docemur.

In ipso autem convivarum opere accubitus seu consessus comit ad mensam Dominicam nobis designat. Primum pacem ac osis tem longe optatissimam nostrae, in hac etiam vita iam, conscient tiae in (220) Christo, etiamsi in nobis ipsi aliud nihil nesue ullo modo possimus nisi peccatores. Quam equidem nostrae emi scientiae pacem ac quietem retineri a nobis vult in corde nota Christus Dominus adversus Satanae ac mundi insultus omnes, qui bus perpetuo obnoxii sumus. In me, inquit, pacem habebitis et Deinde designat nobis etiam gloriam ac dignitatem nostram, que in regno Dei olim habituri sumus. Nempe, quod quemadmodat Christus Dominus conviviali nos ad mensam suam in Coena sua ne cubitu sub persona suorum Apostolorum dignatus est, ita et i regno olim Dei aeterno illi demum beatoque convivio ut coelesta convivae adhibendi simus, ut ad aeternam Divinae gloriae fruitie nem una cum Abrahamo Isaaco et Iacobo tandem accumbamus isque aeterna deinceps regni Dei foelicitate consideamus.

Acceptio item in mants convivarum panis ac poculi Coense s Christo Domino imperata designat, non modo immensam illam Christi Domini erga nos dilectionem, quam nobis sub panis ac posal exhibiti in Coena symbolo declaravit, sed etiam (221) peculiare nostri curam, ne tantum beneficium nobis per nostram diffidentian imprudentes perire sinamus. Neque enim illi satis erat, et panem e poculum utcunque exhibuisse, sed voluit, ut utrunque Apostoli e illius manibus acciperent atque ut id facerent praccepit. Vult nimi rum, ut suum hoc beneficium nostris cordibus ita infigamus atqu de illo intra nos ita certi simus, ut certi alioqui esse solemus, e quae in nostris ipsi manibus linbemus, nostra proculdubio esse atqu ad nos omnino pertinere. Deinde designat in nobis ipsis etiam pan haec et poculi Coenae in manus convivarum acceptio fidei nostra certitudinem, quod adumbratum nobis Coenae usu nostrae cum Chr sto communionis mysterium certo ad nos pertinere credsmus, vei alioqui et non simulata fide, quam ille in nobis mandati huins te stimonio de pane et poculo per nos accipiendo requirit. Non que fides nostra id per se efficiat, ut servemur, sed quod quisquis done hoc nostrae secum communionis aut nolit ullo modo per contemptu illius destinatum apprehendere, aut etiam hypocritica illud fide se, at fallat Ecclesiam, apprehen-(222)disse fingat, is sane culpam omnem sume condemnationis, non certe in denegatum quoquo modo doman illud, sed in suum ipsius contemptum suamque hypocrisim, suo ipsius convictus iudicio, referre cogatur.

Participatio vero panis et poculi in Coenae usu, hoc est, panis esus et poculi potio ipsa, est veluti colophon quidam totius externae in Coena Dominica actionis, designatque nobis suo symbolo, tam ad aos pertinere nostramque adeo prorsus iam esse donatam nobis nostram cum Christo Domino in corpore et sanguine ipsius communiosam, quam vere nostram esse alioqui certi sumus, quod ore ipsi nostro edimus ac bibimus transmissumque iam intra nos omnino habemus; tamque nos vere ac certo pasci ad vitam aeternam donata aobis gratuito nostra cum Christo Domino in corpore et sanguine ipsius communione, siquidem illam ore fidei nostrae appreheudamus, quam certo nos in vita hac panis ac vini usu pasci atque ali ex Dirima ordinatione sentimus.

Hace sane omnia nobis adumbrantur externo Coenae Dominicae simo iuxta singulas partes illius ad fidei nostrae confir-(223)matio-san in nostra cum Christo Domino communione, qua sola alioqui ii, at omne meritum omnemque gloriam ac dignitatem mortis ac resurrectionis Christi nobis cum illo communem ipsius beneficio habemna

Quemadmodum autem diligenti horum omnium reputatione, quae sobis externo Coenac Dominicae signo adumbrantur, obfirmamur proculdubio Spiritu sancto autore in certa et indubitata fide nostrae sum Christo Domino communionis (id quod nobis iam perspicue satis exposuisse videmur), — ita eiusdem ipsius etiam signi in Coenae agnificatione iuxta easdem ipsas illius partes nostri simul officii nostraeque gratitudinis erga Christum Dominum pro tantis in nos illius beneficiis admonenur. Nimirum corda nostra in fide communionis nostrae cum Christo obfirmata simul etiam excitantur per Spiritum sanctum, pro ratione incrementorum fidei, ad gratiarum actionem et declaranda gratitudinis nostrae officia pro nostra qualicumque virili et facultate.

Primum ergo panis ipsa et poculi Coenae in manus Ministri sumptio, quemad-(224)modum nobis designat neminem alium esse, a quo aut per quem salutem nostram omnem et petere et expectare debeamus, nisi Christum solum, unicum alioqui atque aeternum Pontificem nostrum omnium, ita nos simul etiam symbolo suo commonefacit nostrae erga Deum in primo suo prioris tabulae praecepto obedientiae. Nempe, ut ne nobis Deos novos ullos in conspectu Domini Dei

nostro et, quem ille misit, filii sui unigeniti Christi Domini constituamus, per quos aut sublevari quoquo modo, aut etiam vi ipsorma propria laedi nos posse existimemus, sed sola mediatoris nostri Christi Domini fiducia, qui nos in salutarem suorum omnium bouserum communionem vocavit, Dominum duntaxat Deum nostrum invecemus atque ab illo solo et bona precemur omnia et mala omnia deprecemur, illumque solum esse statuamus, qui nos et servare et perdere possit, iuxta beneplacitum suae sanctissimae voluntatis.

Deinde vero gratiarum actoria mysterii in Coena per Ministran Apostolicis Euangelicisve verbis commendatio, qua Minister ipean Christi Domini gratiarum (225) actionem imitatur, quemadmodum incredibile nobis studium designat Christi Domini in restituenda nobis salute nostra vitae etiam suae ipsius inctura, ita nos simul etiam nostri erga Christum Dominum admonet officii, gratitudinis inquam nostrae, nempe ut illi pro tanta erga nos sua propensione maximas gratias agamus, et, quem in illo erga nos in restituenda nobis salute nostra ardorem fuisse scimus, eundem sane erga nostros prezimos omnes propter illum declarare conemur.

Panis autem fractio per Ministrum et poculi propinatio, priusquan convivis in cibum et potum exhibeatur, quemadmodum nobis designat, Christum Dominum ultro ac sponte sua sacrosanctum corpus suum atrocissimis cruciatibus nostra causa exposuisse, morteque demum ignominiosissima, fuso pro nobis sanguine suo, oppetiisse, ita nos simul nostri vicissim erga Christum officii commonefacit, ut et nos pro nominis sui adorandi regnique item sui in sua Ecclesia promovendi gloria non recusemus et facerc et pati omnia, quaecunque in nos ille pro bona voluntate sua, permittere velit, (226) ac rursum, ut fratrum nostrorum pericula nostris ipsorum periculis, si ita resposcat, redimere ne detrectemus, quemadmodum vitam nostram cradelissima Christi Domini passione ac morte redemptam esse videmus quam alioqui nobis ipsa panis in Coena fractio et poculi propinatio ut est dictum, repraesentat.

Postremo panis ipsa in cibum et poculi in potum exhibitio, quem admodum nobis ineffabilem prorsus Christi Domini erga nos amoren et dilectionem attestatur et designat, nempe quod, quidquid omnimin assumpta per ipsum carne nostra suum erat, neque ad quenquem nostrum ullo prorsus modo — quod in nobis quidem est — poterat per tinere, id totum soli sibi proprium esse haudquaquam voluit, sed no in gratuitam illius communionem omnes vocavit, — ita nos simul ad monet etiam, ut nostra omnia, quae Divino beneficio in nos sun collata, non equidem soli, exclusis omnibus aliis, veluti nostra ipso rum propria possideamus, sed illa ad promovendam Christi Domin

ghrism et sublevandam pro nostra virili iptius Ecclesiam, perindo sipas si communia essent, exposita semper habeamus. (SSI)

Marsan Vere'in ipee convivaram opere sconbisus seu consessus ad timesan Dominicam, quenadmodum nobis et nune in vita hac notimesan Dominicam, quenadmodum nobis et nune in vita hac notime paceta se quietem longe optatissimem nostrae in Christo constatis per fident et glorine demum ac dignitatis mostrae etiam in
times Dai linegiacan quandam refert atque adumbrat, — ita nos simul
statis videntim admonet officii, ut certa nostrae huius pacis glorinetime practica admonet officii, ut certa nostrae huius pacis glorinetime videntim admonet officii, ut certa nostrae huius nostrae afmiliates un molestias comnenque Satanno et clus satellitum tyrunnilità forti infractoque semper animo perferanus, se, velut in ipeo
difficii Bosaini siam recumbentes, pro omnibus semper Domino Deo
filiati gittis aguintis, certi, non posse conferri ullo modo nostras
liti illiati filici sub consessus nostri in Costa symbolo intucioner.

Brinds acceptio in manus convivarum panis as potuli Comas, continue designat populiarem Christ Domini pro nobis dita, dem nos illo e suis manibus panem ao poculum socipere inith its nos commonefacit etiam mutuae nostrae invi-(\$28)cem aliewe allie caree so sollicitudinis, ut, qui unius menuse convivae dinas dennis etiem in solidum operam omnes, ut adumbratam nobis Chains signo donum illud ne beneficium Christi vere nos ex ipsiusnet Christi Domini manibus percepisse omnes pariter sentiamus. Pofinimum tamen admonet Ministros ipeos, ut, quam nostri hic curam a Christo Domino habitam esse vident in ministerio ipeius, candem ini quoque in suo sibi ministerio intelligant pro sua virili praetandam omnino esse, ut coram Dei iudicio olim, non equidem ad etentationem aucupandamve hic apud homines ullam omnino sive gatiam sive gloriam, sed ad Ecclesiae potissimum propagationem fustamque illius publicum in cognitione Euangelii Christi ministerio an functi cose videantur.

Barsas quemadmodum acce; tio ipsa panis et poculi Coenae in masses convivarum fidei nostrae certitudinem nobis designat de nostra im pace ac quiete in Christo, quatenus sane, accepto in manus pane as poculo Coenae, nostram nos cum ipso communionem certo iam apprehendisse ac veluti manibus nostris tenere testamur, ita nos si(880) mul etiam commonefacit, ne ineffabile hoc Christi Domini beneficiam — delatae videlicet nobis nostrae secum communionis, et proinde pacis iam etiam ac quietis nostrae in ipso — aut contemptu ipsi nostro nostraque impietate a nobis propellamus, aut hypocritica illud bie nos accepisce fingamus.

Postremo participatio ipsa panis ac poculi in Coena, quemadmodum

nobis designat, tam certo nostra iam esse omnia, quae Christo soli propria erant, per delatam nobis gratuito illorum communionem, qua certo nostra sunt. quae intra nos iam sumpta habemus. - ita nos monet etiam, ut Christum Dominum in nobis iam manentem per fiden vita etiam nostra exprimere studeamus illumque in nostris cordibas habitare testemur per mentis nostrae affectuumque nostrorum innevationem. Et rursus, quemadmodum haec ipas panis et poculi in Coena participatio testificatur, Christum Dominum in deferenda nobis nostra secum communione nostrum imprimis fructum nostrament utilitatem spectasse. — nimirum ut illa et iam in vita nostra per fiden et demum re ipsa etiam in coelesti olim gloria frueremur - ita no simul quoque ad-(230)monet, ut nostra omnia, quae in nos contuli Dominus, proximis etiam ac fratribus nostris utenda, si quando res ita postulet, exhibeamus, ac tum demum sane nostra nos fratribas nostris detulisse gaudeamus, cum illos nostris uti ac frui in insorum necessitate videmus.

Observantur autem et alia mysteria in ipsis Coenae elementis, pase inquam et vino, si naturam illorum diligentius paulo observemas. Neque enim temere Christus Dominus pane potissimum et vino Coenam suam novi testamenti peregit et non frustra alioqui Paulus etiam Coenae Dominicae convivas unum panem esse docet. Sed de his plum in admonitione, quae habetur post ipsam Coenae administrationem. Nunc de fine Coenae videamus.

## De praecipuo Coenae Dominicae fine.

Coenae Dominicae fines alii plures, alii duos faciunt. Nos unus duntaxat esse dicimus, reliquos vero inter unius istius fructus omne numeramus. Eum (231) porro Coense Dominicae finem Christu ipsemet Dominus cundem omnino esse docet, quem et in aliis Sa cramentis omnibus scripturarum testimonio nobis commonistratum habemus, nempe ut Christi Ecclesia obfirmetur atque obsignetu Coenae Dominicae usu in vera eius mysterii fide, quod externo illiu signo adumbratur, nempe in donata nobis cum Christo Domin gratuits in corpore et sanguine suo communione. Hanc enim Coe nam suam instituit ad sui recordationem, quatenus ipse quidem, tra dito pro nobis in mortem suo corpore et fuso item suo sanguine ad vitam nos rursus aeternam a morte aeterna revocavit, donata no bis alioqui omnis sui meriti omnisque suae iustitiae communione Atque recordatio sane haec non tantum est posita in nuda quadar historiae veteris alicuius reminiscentia, quae rei gestae (ad nos alic qui non ita multum pertinentis) memoriam renovet, atque in nudai dastaxat quandam rationis nostrae cogitationem incurrat, sed quae ad ima usque cordis nostri penetralia autore Spiritu sancto pertingat. Nimirum Spiritus sanctus (assiduus alioqui testis Christi, et efficax procaldubio glorificator in omni ipsius institutione) longe (282) aliam Christi recordationem in nostris cordibus operatur circa Coenae usum, quam faciant omnes humanae sive imagines sive statuae seu theatricus qualescunque repraesentationes. Hace ita, inquam, cum se habeant emnia, perspicuum est, Christum Dominum, qui Divinam alioqui Spiritus sancti vim in suae institutionis observatione intuebatur, ad eiusmadi certe sui recordationem Coenam suam instituisse, quae nobis nos historicam tantum rei gestae memoriam in otiosam quandam coginationem revocaret, sed quae ipsas etiam cordis nostri medullas ad sos in fide adumbrati nobis mysterii obfirmandos atque obsignandos spiritu sancto autore penitus commoveret.

Ad eundem porro finem et circumcisionem olim institutam fuisse, ex Dei insius ad Abrahamum verbis videmus, dum ait, ideo illam fuisse in cinfamilia observandam, ut esset Deus ipsius et seminis ipsius 1). Neque sein post circumcisionem aut Abrahami aut cuiuspiam alterius in suo emine Deus tum primum incoepit esse et Abrahami et seminis insius Deus quemadmodum Paulus docet. Sed his verbis docetur Abraham ideo sibi et suae familiae imperatam fuisse (233) circumcisionem, ut et inse per omnem vitam suam et familia eius deinceps post insum certi essent signi huius testimonio. Deum proculdubio suum Deum esse, qui illis, ut electo suo populo, in ipsorum necessitatibus nunquam esset ope sua Divina defuturus, modo ne illum destinata impietate rebellique suo contemptu ad iracundiam provocarent. Ita et in Paschali Coena olim finem videmus eundem prorsus, dum Deus ipsemet illam se ad monumentum aeternum sui erga Israelem benescii instituisse testatur, nimirum ut tota illa Israelis Ecclesia Coesuae illius anniversariae testimonio certa esset. Deum semper fore protectorem et adiutorem suum, quemadmodum id admirabili illa prorsusque stupenda ex Aegypto ipsius eductione luculentiesime declaravit. Ita et Baptismum ad eundem ipsum finem institutum esse clarissime docet Petrus, dum illum executanus bonse nostrae erga Deum conscientiae esse testatur. Nimirum pii omnes in Ecclesia obirmantur Baptismi testimonio in certa fide emundationis et reconciliationis suae cum Patre Deo per sanguinem Christi Domini, cuius demum fiducia non reformi-(234)dant iudicium Dei propter suam cam Christo Domino in corpore et sanguine ipsius, quo sunt abluti, communionem.

<sup>1)</sup> Gen. 17.

Sic igitur et Coense Dominicae eundem plane finem esse ex Christ ipsiusmet Domini verbis docemus, nimirum ut per institutam ab ips non equidem frigidam ullam, sed quae Spiritus sancti virtute fal sui recordationem Ecclesia insins obsignetur in salutari sua cum imcommunione. Et quemadmodum Christus Dominus est caro ex cara nostra iuxta substantiam insam et os ex ossibus nostris per sam incarnationem, ita et nos vicissim Coenae suae testimonio certi a mus, nos esse carnem ex sacrosancta carne insius et ossa ex nui quam alioqui comminuendis ossibus ipsius per donatam nobis gri tuito omnis sui meriti omnisque suae iustitiae in corpore et sanguir ano communionem. Ita sane Paulus convivas Coense Dominicae ou nes unum cum Christo corpus esse docet Coenae ipsius testimoni dum illos, eo quod de uno pane edunt, unum corpus esse testatur! ut intelligamus ea omnia, quae Christo Domino soli in corpore et an guine ipsius - quorum utrunque ipse a nobis iuxta substantiam iper rum in (235) sua incarnatione mutuatus alioqui erat — propria omnis fuerant neque ad nos per sese ullo modo pertinebant, ca iam omni inquam nostra omnino esse per donatam nobis corum omnium su corporis et sanguinis nomine salutarem et gratuitam communiques nempe ut iam sancti iusti innocentes, denique et dilecti Dei fil simus in Christo per nostram hanc secum communionem, qui in m bis alioqui ipsis aliud nihil quam peccati et mortis aeternae mancip sumus.

Porro quum eam ipsam Christi Domini recordationem in Comm usu Spiritus sanctus, ut testis et glorificator illius perpetuus, in nob operetur, quemadmodum supra dictum est, atque hac tali recordation animi nostri in nostra illa cum Christo Domino communione obfi mentur et obsignentur, - fit sane etiam eodem ipso Spiritu sanc autore, ut dum hac tali Christi Domini recordatione in fide beneficie rum ipsius obsignamur, simul etiam corda nostra excitentur ad amai dum tam beneficum nostrum liberatorem et servatorem praestandage nostrae erga ipsum gratitudinis officia omnia, quae modo praesta pro (286) nostra infirmitate possumus, gignunturque novi quida motus in nostris cordibus autore Spiritu sancto per talem obsignatio nem, ut Christum Dominum et sua amemus omnia, aut amare salte cupiamus (utcunque nos carnis nostrae corruptela nobis adnata n moretur ac impediat) et ad declarandam nostram erga illum gratitu dinem pro nostra virili adnitamur. Qui quidem novi motus cert sunt indicia certique fructus nostrae illius in fide beneficiorum Chr sti obsignationis, ut, si illos intra nos ipsi sentiamus, de vera etian

<sup>1) 1</sup> Cor. 10.

nostri obsignatione ad vitam acternam non dubitemus. Sin minus, frastra equidem de nostri obsignatione et proinde de digna quoque Coense Dominicae participatione nobis blaudiamur.

Finis ergo Coenae Dominicae est eiusmodi nostri in fide nostrae can Christo communionis obsignatio, quae novos motus in cordibus sestris gignat autore Spiritu sancto ad amandum vicissim Christum Dominum suaque omnia et ad declaranda nostrae erga illum gratitudinis pro mostra infirmitate officia. Quoniam vero talis hace obsignatio novos motus illos in nobis gig-(287)nit, ut dictum est, et aliud est interim in fide obsignari, aliud vero novos motus ad amorem et gratitudinem excitari, duos alii Coenae Dominicae fines constituere maluerunt: obsignationem nostri videlicet et novi rursum motus ad smandum Christum et declaranda erga ipsum gratitudinis nostrae officia excitationem. Neque magnopere refert, unumne aut plures Coenae Dominicae fines statuamus, modo ut alios fines omnes ad obsignationem illam, tanquam ad radicem aliorum omnium, referamus.

Quanadmodum autem in hoc potissimum Coenam Domini instituten case videmus, ut eius usu in fide nostrae cum Christo Domino communionis obsignemur, ita hae potissimum efiam in signo Coenae partes observandae nobis sunt, quae nobis omnium significantissime Coense ipsius mysterium adumbrant atque repraesentant, quo in fide illius certius obsignemur. Et quia rursus mysterium nostrae cum Caristo communionis multis variisque nominibus ac considerationibus sobis commendatur, quorum aliae aliis sunt evidentiores magisque secessariae ad fidem illius approbandam, in qua animi nostri debeant potissimum obsignari, - (238) sane si tanta est mysterii huius dignitas atque utilitas, ut nullae quantumvis remotae illius consideratioses omitti, nedum inutiles aut nimiae existimari quequo modo debeant, tamen aliae prae aliis magis sunt observandae, praesertim si non omnium semper ex aequo meminisse possimus, nempe quae magia ut diximus, evidentes sunt ac necessariae ad comprobandam mysterii ipsius fidem, in quo iuxta praestitutum Coenae Dominicae finem obsignari debeamus. Quatenus igitur nostrae cum Christo Domino communionis considerationes aliae sunt aliis evidentiores ac magis accessariae ad approbandam nobis fidem illius, et proinde merito diam aliae prae aliis, cum alias semper, tum vero in ipso imprimis Coenae Dominicae usu observari magis debent, propter Coenae ipsius inem, nostri inquam in fide eius ipsius communionis obsignationem, -lactenus sane et in signo Coenae Dominicae inter eas, quas comnemoravimus illius partes, illae aliis praestantiores existimandae et proinde maiore etiam cura observandae sunt, quae ad adumbrandas evidentiores illas ac magis necessarias approbandi nobis mysterii Coe(239) nae considerationes institutae esse videntur. Iam ut in approbanta rei alicuius donatae legitima et bonae, ut vocant, fidei possessione, etsi multa produci in medium possunt, et quo plura producuntur, bee maiorem illius fidem faciunt, imprimis tamem haec sunt necessaria, quibus legitima tradițio ac rursus possessionis apprehensio probani possit, neque negari potest nostrum plane esse, de cuius legitima traditione nobis facta deque legitima item nostra possessione docari possit, etiamsi factae nobis donationis rationes atque occasiones omnes non semper recenseamus. - ita et ad approbandam nostrae cum Christo communionis fidem, quo certius in illa obsignemur, etsi ca omnia, quae Christus Dominus ad eam rem instituit, non poesant non case vehementer utilia dignaque prorsus, quae summa cura as religione observentur (ne quis hinc incuriae indulgentiaeve nescio cuius suae excusationem aut patrocinium venetur), tamen ea imprimis ac necessario observanda sunt neque ullo modo praetermittenda. quae nos omnium evidentissime certos faciunt de legitima illius, cum donatione nobis facta, tum vero legitima etiam nostra (240) possessione. Et proinde in Coenae quoque Dominicae usu hae potissimum mysterii ipsius considerationes urgendae observandaeque sunt, quas nos certos faciant, nostram cum Christo Domino in corpore et sanguine ipsius communionem ét donatam nobis esse legitime, nempe a Christo Domino, qui nibil non legitime agit, ét nos item legitime etiam, nempe ex ipsiusmet Christi Domini manibus, illius possessionem habere atque in illa eius beneficio permanere. Nam si hace ita certo animis nostris infixa habeamus, ut in dubium intra nos ipsos revocari non possint, equidem neque mundus neque mors neque Satan in vera nos ac salutari communionis nostrae istius cum Christo possessione perturbare ullo modo poterit, nedum ut illam nobis eripere quoquo modo possit, etiamsi reliquas communionis nostrae huius rationes non perinde semper in medium producere possimus, quanquam nulla sit illius omnino a Christo Domino nobis relicta consideratio, quae non suum etiam pondus ac robur hac in parte habeat, observarique modis omnibus debeat, si id ullo modo fieri potest. Quare et in signo Coenae Dominicae omnes sane illius partes (241) observandae sunt omnino, si id ullo modo fieri potest, ne ulla relicta nobis a Christo Domino nostrae secum communionis consideratio aut obscuretur aut obliteretur per nostram incuriam aut negligentiam, quod quidem sine Christi Domini indignitate fieri omnino non potest, - sed illae interim signi partes in Coenae Dominicae usu potissimum sunt observandae neque ullo modo praetermittendae, quibus et donatio ipsa nostrae cum Christo communionis et doni item possessio nostra συμβολικώς adumbratur. Porro in ipso Coenae Do-

Hace ita docentur de signo, mysterio ac fine Coenac Dominicae, ante illius administrationem eo ipso die, quo Coena administrari debet. Fitque id quandoque contractius, quandoque vero prolixius, pro co ac id res et tempus ipsum postulare videtur. Atque ita finis imponitur ipsi publicae concioni.

Postea orditur Ecclesiastes publicae Ecclesiae preces, quarum in superioribus circa diei cuiuslibet Dominici ceremoniam forma praescripta habetur. Absolutisque precibus, priusquam Psalmus decantetur, incipit Coenae ceremonia ad hune modum.

Consistunt ante omnia Ministri, Seniores et Diaconi omnes ante mensam instructam, versa ad populum facie, praeter Ecclesiasten ip-

sum qui concionem habuit. Is enim in suggesto manet et, ubi reliqui Ministri, Seniores ac Dinconi ordine, ut (244) dictum est, asteu mensam constiterunt, admonet ante omnia Ecclesiastes Reclesiam deomnibus, qui sint arcendi a Coense usu.

Ac primum, si pridiana concione aliqui a Coenae usu prohibiti proculiariter fuerant, sive addito ipsorum nomine sive omisso, pro and ac culpa ipsorum id poscebat, hi rursum ad cundem modum, quaantea, venire ad Coenam prohibentur.

Deinde publica denunciatione etiam illi omnes a Coenae usu articentur, qui neque fidei suae confessionem aut publice aut corante Ministris saltem et Senioribus Ecclesiae aediderunt, neque item discipplinae sese Ecclesiasticae ultro ac sponte sua subiecerunt. Cum enimalilli inter domesticos fidei in Ecclesia censeri nolint, ut nostrum agnes, scant ministerium, neque nos inter oves nostras illos possumus and merare.

Postremo et illi a Coenae usu arcentur, qui intra quindecim dissillos a prima Coenae denunciatione non sese Ministris ac Senioribea Ecclesiae semel praesentarunt, praeterquam si illos valetudo probibuisset. Hi enimo cum ordinationem Ecclesiasticam in nostro contemnant ministerio, ut de incrementis ac decrementis Ecclesiae certi sem-(245) per esse possimus, ut item fidem cuiusque in Ecclesia certa exploremus et hypocritas e coetu nostro, quod in nobis est, arcemus, indignos se ipsos esse declarant, qui ad Coenam Dominicam admittantur.

In genere autem reprehenduntur omnes, qui, posteaquem se Ecclesiae adiunxerunt, ad Coenae interim Dominicae usum non veniunt, etiamsi neque morbo ullo neque violenta necessitata ulla impediantur, et docetur Ecclesia tales omnes gravissime peccare, primum contra Christum ipsum, Coenae suae autorem, qui in sua contemnitur institutione, deinde vero et contra Ecclesiam totam, quae in publicis suis coetibus publicoque suo ministerio pro Christiani cuiusque hominis officio non honoratur.

Hac veluti praefatiuncula quadam absoluta Ecclesiastes hortatur Ecclesiam, ut se iam quisque ad adeundam digne Cocnam Domini componat atque ad precandum omnes secum invitat, et, procumbente in genua tota Ecclesia, ad hunc modum e suggestu clara voce precatur: (246)

Omnipotens acterne Deus, misericors Pater I conveninus ecce in conspectu tuae Divinae Maiestatis ad Coenam unigeniti tui filii Christi Domini peragendam iuxta ipsius institutionem, ut traditi pro nobis in mortem sacrosancti sui corporis et fusi item ad nostri ex-

viationem innocentissimi sui sanguinis memoriam celebremus nostramque secum ita demum in eodem ipso corpore et sanguine suo communionem publice in coetu hoc nostrae Ecclesiae contestemur. Te iritur supplices oramus, sanctissime Pater! ut tantum eius ipsius filii ta in nos beneficium, excitatis per Spiritum sanctum tuum nostris minis, digne nobiscum reputare fidenque in illum nostram exercere pesimus, atque ita per incrementa nostrae demum fidei cordiumsee nostrorum in salutari nostra secum communione obsignationem mecamur omnes tuo beneficio ad vitam usque aeternam, quam nobis in ipso pro tua ineffabili misericordia ab aeterno praeparatam esse and dubitamus. (247) Id vero abs te petimus. Pater indulgentissime! nomen eiusdem ipsius fiili tui, qui solus est verus atque unicus mimarum nostrarum cibus, ut intra nos insi conscientiae nostrae tesimonio sentiamus, te vere esse Deum ac Patrem nostrum, qui nos radias, nosque vicissim tuum populum tuosque adeo filios, preciosissino filii tui sanguine consecratos, qui vivis et regnas cum eodem ipeo tao filio ac sancto Spiritu aeternus unus et trinus Deus laudendus in saecula, Amen."

Finita hac precatione hortatur Ecclesiastes totam Ecclesiam, ut ipsam Coenae institutionem, ut est a Paulo tradita, diligenter auscultet. Atque mox recitat verbis distinctis ad hunc modum ipsam Coenae institutionem:

"Hace dicit Paulus Apostolus de Coenae Dominicae institutione: "Ego accepi," inquit, "a Domino, quod et tradidi vobis. Nempe quod Dominus noster Iesus Christus ea ipsa nocte, qua prodebatur, accepit panem et actis gratiis fregit ac dixit: Hoc meum est corpus, quod pro vobis frangitur, hoc facite in (248) mei recordationem. Ad eundem modum et poculum, ubi coenasset, dicens: Hoc poculum novum testamentum est in meo sanguine, hoc facite, quoties biberitis, in mei recordationem. Quoties enim comederitis panem hunc, et poculum hoc biberitis, mortem Domini annunciatis, donec veniat. Igitur quisquis ederit panem hunc aut biberit poculum Domini indigne, reus ent corporis et sanguinis Domini. Probet autem homo se ipsum, et sic de pane illo edat deque poculo illo bibat. Nam qui edit et bibit indigne, iudicium sibi edit et bibit, non diiudicans corpus Domini" 1).

Recitata ad hunc modum ex Paulo Coenae Dominicae institutione, admonet paucis denuo Ecclesiastes totam Ecclesiam de extrema in bisce Pauli verbis comminatione, qua iudicium seu condemnationem sbi ipsis edere et bibere dicuntur, qui indigne participant pani ac poculo Dominicae Coenae hisce verbis:

<sup>&#</sup>x27;) 1 Cor. 11. II.

Audivistis, viri fratres! quantum periculi secum trahat indigna par ac poculi Coenae huius participatio. Nem-(249)pe quod nos res faciat corporis et sanguinis Christi, et quod nos ipsimet acterna nobis condemnationem per hanc talem participationem accersame Audivistis item, qua in re posita sit culpa indignae istius perticina tionis, nempe in neglecta corporis Dominici dijudicatione. Et and vistis in iisdem Pauli Apostoli verbis, cam ipsam diiudicationem seria ac diligenti nostri ipsorum probatione maxima ex parte penden Etenim si qui corpus Domini non diiudicant, perinde indigne Come Dominicae participant atque illi, qui se ipsos non probant. Ac ren sum si aeque digne participant, qui dijudicant, atque illi faciunt, qu se ipsos probant, perspicuum est, diiudicationem corporis Dominici i hisce Pauli verbis positam esse potissimum in vera ac seria nost ipsorum probatione. Iam vero etiam audivistis, quibus in rebus si sit potissimum nostri probatio. Nempe in vera Dei et nostri cogni tione, quae nos ad agnoscendam Divinorum erga nos beneficiorum i Christo magnitudinem quodammodo ma-(250) nuducit, et nostrae cai Christo Domino communionis in corpore et sanguine suo dignitate nobis mirifice commendat, facitque ut, agnita ea dignitate nostra cum Christo Domino communionis, mysticum Coenae Dominicae di bum ac potum a reliquis cibis ac poculis omnibus summa cum ob servantia discernamus, et projude corpus Domini etiam in Coense usa reputata nobiscum in illo communione cum Christo, diiudicemas Postremo audivistis, ad quem modum adumbretur ac commendate toti Ecclesiae sub signo Coenae Dominicae in singulis ipsius partibu haec ipsa nostra cum Christo in cornore et sanguine ipsius commanio, idque multis nominibus ac considerationibus, quae nobis per singulas in Coena signi partes velut ob oculos nostros ponuntaz Haec igitur omnia vobiscum ipsi iam reputate atque animo revolvit et corda vestra sursum ope Spiritus sancti implorata erigite ad seatiendam vim efficaciam ac dignitatem nostrae huius cum Christ Domino beatae prorsus neque unquam (251) interrumpendae comms nionis in sacrosancto corpore et sanguine ipsius. Id porro nobi omnibus largiatur Pater noster coclestis per Spiritum sanctum summ cum quo unaque et suo dilecto filio vivit et regnat verus unus atqu acternus Deus laudandus in saecula. Amen."

Post absolutam hanc admonitionem descendit e suggestu Ecclesiaste considente quiete tota Ecclesia, venitque ad reliquos Ministros, Se niores ac Diaconos ante mensam instructam in totius Ecclesiae pru spectum, ut antea dictum est, ibique in medio Ministrorum considens, recitat, versus ad populum, laetum illud ac salutare toti Ecclesia

ium ex Paulo de oblata iam pro nostris peccatis innocentissima otius mundi victima Christo Iesu, hisce verbis:

tece iam, fratres dilecti! Pascha nostrum immolatus est pro nobis tus. Itaque festum celebremus, non in fermento veteri, neque rmento malitiae ac versutine, sed in panibus infermentatis, nemreceritate et veritate, per cundem ipsum Iesum Christum, Do-(252)
m et servatorem nostrum. Amen" 1).

s dictis considet ad meditullium mensae, versa ad populum facie, siastes, a cuius demum utroque latere reliqui Ministri, Seniores biaconi omnes ordine una accumbunt, aliique praeteres ex Ecı viri, donce mensa tota impleatur, relicto interim ante Eccleen spatio vacuo, ut is a tota semper Ecclesia et videri commode udiri possit. Ubi vero mensa tota, relicto ante Ecclesiasten spatio, peta est, Ecclesiastes in conspectu totius Ecclesiae sumit in mapenem e maiore lance, quae pane referta est, videnteque et ausinte tota Ecclesia, clara voce et verbis destinctis ait:

Panis quem frangimus communio est corporis Christi" 2).

mulque dum hace dicit, panem in manus sumptum frangit, donce rem utranque lancem, ab utroque maioris lancis pane refertae e positam, pane ita fracto, quantum pro uno mensue accubitu sit, impleat, ut quisque accumbentium frustum panis inde ace possit. Interea vero quatuor pocula, de quibus iam antea dicest, vino implentur et ab utroque lancium (253) minorum labina disponuntur. Quibus omnibus ita dispositis, Ecclesiastes um iam panem iis, qui proximi illi utrinque assident, e minorilancibus sumptum singillatim distribuit, atque inter distribuenait:

Accipite, edite et memineritis, corpus Domini nostri Iesu Christi nobis in mortem traditum esse in crucis patibulo ad remissioomnium peccatorum nostrorum."

mulque Ecclesiastes sibi etiam ipse sumit atque edit panis frum ac demum lances illas minores cum pane fracto ad fines ae ab utroque latere a se protrudit, ut quisque sibi inde panis culam sumat atque edat in memoriam traditi pro se ad mortem pris Christi, donce lances illae per alios demum, qui sunt proxies, ad fines usque mensae perveniant, et quisque accumbentium inde sibi edendum sumat. Ubi vero Ecclesiastes omnes iam, accumbunt, de pane illo edisse videt, sumit in manus unum pon, et demum clara voce ait:

Poculum laudis, quo laudes celebramus, communio est sanguiais Christi". (254)

Moxque porrigens bina ad utrumque latus pocula, alterum post alterum, ait:

Accipite, bibite et memineritis sanguinem Domini nostri lest Christi pro nobis fusum esse in crucis patibulo ad remissionem cunium peccatorum nostrorum".

Simul vero etiam Ecclesiastes ipse ex uno eorum poculorum inter porrigendum bibit, et ita demum reliqui omnes, qui mensae accumbunt, alter alteri poculum ab Ecclesiaste acceptum porrigit, usque dum omnes biberint. Postquam vero omnes iam in eo consessu biberunt, surgent a mensa omnes, solo Ecclesiaste excepto: is enim ad administrandam reliquae toti Ecclesiae Coenam loco suo ad medital-lium mensae residet.

Quidam autem peculiariter in hoc deputati Ecclesiae Seniores, certo ordine et lances illas minores, quae cum pane fracto ad fines usque mensae protrusae fuerant, et pocula item denuo impleta ad mensae meditullium ad Ecelesiasten referunt illicque reponunt. Alii vere Seniores et Diaconi eos omnes observant, qui ad mensam Domini accedere volunt, ne quis ignotus accedat. Et unus e Ministris suggestum con-(255)scendit, qui lectionem sacram clara voce et distinctis verbis orditur a cap. Ioan. sexto, in quo nobis spiritualis nostra corporis et sanguinis Christi participatio exponitur et commendatur. Dum vero ita praelegitur, accedit Ecclesia ad mensam Dominicam ab utroque templi latere et a finibus mensae ad illius meditullium in utroque mensae latere ascendunt, donec mensa tota compleatur, viri primum suis ordinibus, deinde vero mulieres. Et ubi omnes illi consederunt, intermittit nonnihil lector ille suam e suggestu praelectionem, ut Ecclesiastes ad meditullium mensae considens panem rursus iis, qui denuo accubuerunt, frangat atque una cum poculo demum exhibeat, quantum toti novo illi consessui sufficere posse putat. Postesquam igitur novo rursum accubitu fratrum mensam totam Ecclesiastes completam esse videt lectorque a sua substitit praelectione, tum Ecclesiastes panem ex minoribus lancibus, iam alioqui fractum, is manus sumit eumque, quemadmodum prius fecerat, proxime sibi assidentibus distribuit, additis verbis suprascriptis in prima panis distributione. Atque ita demum etiam, ubi omnes utrinque iam (256) penem sumpsisse atque edisse videt, exhibet denuo etiam poculum utrinque omnibus, qui mensae accumbunt, additis praedictis verbis in prima poculi exhibitione. Absolutis vero verbis illis circa poculi exhibitionem, lector rursum prosequitur suam e suggestu praelectionem, donec, qui mensae iam accubuerunt, rursum surgant atque alii illis denuo. ut dictum est, suo ordine succedant. Post singulos autem consessus Seniores ad id designati lances rursum ac pocula, per Diaconos ad id deputatos denuo impleta, ad meditullium mensae ante Eoclosiastem ordine suo referent ac reponent, et Ecclesiastes denuo etiam panem e lance majore sumptum in minores lances ante se repositas, quemadmodum et antea, frangit, quantum pro unoquoque consessu satis esse videt. Sicque, observantibus semper reliquis Senioribus ac Diaconis totam Ecclesiam, succedunt alii aliis, ut dictum est, ad mensam Dominicam in summo silentio et cum summa modestia, ne lectio sacra quoquomodo interturbetur. Postquam autem viri Coenae iam Dominicae participarunt, tum demum foeminae etiam suis ordinibus, quemadmodum et viri, ad mensam Dominicam (257) accedunt sine ullo alioqui peculiari delectu personarum, sed ut unicuique commodum est, sumpto initio ab iis, quae remotius aliis in coctu sedebant. Lector vero in singulis consessibus interrumpit suam lectionem, ubi videt tempus iam adesse exhibendi per Ecclesiasten panis et poculi Coenae iis, qui accubuerunt, et, absoluto sexto Ioannis capite, prosequitur suam lectionem in eiusdem Euangelistae capitibus 13, 14, 15 et deinceps, donec tota Coenae actie absolvatur. Nonnunquam tamen leguntur alia ex scripturis etiam, pro eo ac Ministri Ecclesiae id iudicant ex majore usu Ecclesiae fore ad eius aedificationem.

Post absolutam porro totam Coenae actionem imponit lector finem suae e suggestu lectioni, et Minister qui Coenam administravit set Ecclesiastes surgit a mensa ac, inter alios Ministros et Seniores ante mensam medius consistens, Ecclesiam totam hisce verbis alloquitur:

Credite et ne dubitate omnes, qui Coenae huic Dominicae in memoriam mortis Christi participastis cum mysterii sui reputatione, habere vos certam et salutarem cum ipso commu-(258)nionem in corpore et sanguine suo ad vitam aeternam. Amen."

Deinds invitat Ecclesiam ad publicam gratiarum actionem istiusmodi praefatione:

Neminem vestrum esse puto, qui intra sese Coenae huius testimonio non sentiat vim ac fructum nostrae cum Christo Domino communionis in corpore et sanguine ipsius, quietem videlicet ac pacem vestrae conscientiae propter innocentiam iustitiam meritum et victoriam Christi Domini, quae iam omnia tam certo nostra esse Coenae huius usu ex Christi ipsius institutione testati sumus, quam nos certo de pane et poculo Coenae nostris ipsi manibus nostroque ore participasse scimus. Spero item vos omnes in vestro ad Coenam hanc accubitu intuitos esse fidei vestrae qculis beatum illum in regno olim

Dei secubitum cum Abrahamo Isaaco et Iacobo, tamque vos de illo sam certos esse fiducis iustitiae meriti et victoriae Christi Domini, in quorum communione nunc obsignati sumus, quam certo nunc ad mensam hanc Domini una omnes accubuimus. (259)

Praeterea non dubito vos vicissim motum quendam in cordibus vestris sentire, Spiritu sancto autore, ad agendum gratias Divinae benignitati pro tantis hisce beneficiis erga nos in Christo Domino collatis, et praestanda pro nostra virili gratitudinis nostrae officia omnia, nempe, ut donatam nobis iam Christi Domini iustitiam meritum ac victoriam exprimere modis omnibus conemur et tanta Dei in nobis dona ne rursum flagitiis nostris contaminemus nostraque ipsimet impietate a nobis propellamus. Haec vos sane omnia in vestris cordibus Spiritus sancti beneficio sentire credo, et proinde aequum esse putto, ut horum donorum omnium nomine, in genua nostra procumbentes, Deo et Patri nostro gratias agamus et supplices oremus, ut in illis indies magis ac magis per omnem vitam nostram confirmemur."

Gratiarum actio post Coenae Dominicae administrationem. (260)

Domine Deus et Pater noster coelestis! agimus gratias tuae Divinae Maiestati per filium tuum Christum Iesum Dominum et redemptorem nostrum, quod nos in codem ipso filio tuo a morte acterna, sub quam conclusi fueramus, revocare dignatus es per peccatorum nostrorum omnium in morte ipsius expiationem et donatam nobis gratuito omnis suae iustitiae meriti ac victoriae communionem, quam alioqui tu solam in acterna tua providentia intuitus, corpori nos eiusdem ipsius tui filii inclusos, ad vitam aeternam ante mundum conditum elegisti, quodque illum nobis propter adnatam nostram infirmitatem, quae assiduis eget remediis, in cibum ac refectionem nostram salutarem donare dignatus es, sub instituto per ipsum verbi tui Divini et Sacramentorum in sua Ecclesia ministerio, quod nunc per tuam gratiam exequuti sumus. Agnoscimus baec omnia dona sane esse gratuita ineffabilis tuae bonitatis Divinae ac misericordiae, praeter omne no-(261)strum meritum in nos collata. Sed et nostram rursus infirmitatem ac miseriam in nobis ipsis agnoscimus, nempe quod ex nobis ipsis neque dona haec tua retinere neque nostram erga te gratitudinem testari, pro eo ac debemus, possimus. Quemadmodum igitur tibi, ad pedes tuos provoluti, pro hisce beneficiis tuis gratias agimus Pater beneficentissime! ita to ctiam per eundem ipsum alium tuum supplices precamur, ut hanc nostri in unum cum Christo

Lomino corpus aggregationem, quam in acterna tua providentia iamdadum clementer orsus es, ad finem usque conservare in nobis nosque in certa illius fide indies magis ac magis per Spiritum sanctum
tum obfirmare digneris, ut, etsi ex nobis ipsi nihil possimus, fructus
tamen nostrae fidei ét intra nos ipsi per mentis nostrae affectuumque
sestrorum renovationem sentire in nostris cordibus ét coram tua
stiam Ecclesia per charitatis officia declarare utcunque possimus, quo
somen tuum adorandum inter nos ita demum vere sanctum esse reputetur et toto (262) orbe terrarum religiose colatur, qui solus
alioqui es in Livina tua triade unus verus atque acternus Deus super omnia laudandus. Amen".

Finita hac gratiarum actione Ecclesiastes subiicit brevem quandam adhuc admonitionem, in qua explicantur mysteria quaedam petita ex dementorum Coenae, panis inquam et vini, consideratione, et admonetar Ecclesia debiti officiique sui erga Christum pro beneficiis ipsius.

Argumentum admonitionis post Coenae Dominicae administrationem.

Admonetur Ecclesia, ut in ipsis ctiam elementis Coenae, pane et vino, sua mysteria observet, quae cogitandum slioqui non est, Christum Dominum temere mensae et Coenae suae adhibuisse. Id quod ex Pauli verbis, dum de pane loquitur, facile deprehendi potest. Eadem vero propemodum in vini consideratione, quae et in pane, observari possunt, si paucula quaedam modo iuxta cuiusque naturam ad-(263) aptentur, ut, quae de uno dicuntur, de utroque dicta videri possint. Cumque Paulus panis mysterium potissimum attingat, nobis etiam satis erit, si Pauli exemplo in panis duntaxat consideratione ea observemus, quae et verbo Dei consentanea esse et ad Ecclesiae aedificationem propius pertinere videntur.

Docctur ergo Ecclesia, nobis per elementum panis in Coenae Dominicae usu designari, non equidem substantiam ipsam naturalis Christi corporis, sublata panis substantia, sed coetum ipsum Ecclesiae potius, qui ad Coenae participationem convenit. Ita enim Paulus diserte nos, qui de uno pane edimus, unum panem esse docet. Refelliturque prorsus hisce Pauli verbis tota doctrina Papisticae transubstantiationis. Cuius enim esu id ipsum esse dicimur, quod edimus, equidem, quod edimus, id esse etiam re vera oportet, quod nos per esum illius esse dicimur, siquidem ratiocinatio ipsa procedere

De hoc lege CYPRIANUM, libro Epistolarum 1. Epistola 6 ad Magnum.

omnino debeat. Alioqui si in Coena Dominica id, quod edimus, finat duntaxat, non autem amplius est panis, quemadmodum Papistes somniant, neque nos sane esu illius, quod non est, sed fue-(264) est duntaxat panis, esse etiamnum panis proculdubio, sed fuisse petint dici possemus. Nobis porro maior est Pauli unius hac in parte autoritas, quam Papisticorum transformatorum omnium, quibuscunque titulis atque infulis ornentur.

Docetur item Ecclesia, non frustra nobis cam doctrinam a Paulo traditam esse, quod unus panis simus omnes, eo quod de uno pans in Coena pariter omnes participemus. Nimirum ut intelligamus, requiri in nobis ea omnia, dum unus panis omnes esse dicimur, quae pani alioqui ipsi iuxta naturam illius propria esse constat. Esse autem multa, quae de panis proprietatibus dici atque ad nostri institutionem accommodari possent, sed esse interim praecipua quaedam, quae maiore cum fructu atque aedificatione observari expedist, quae ita paucis exponuntur:

- 1. Quemadmodum panis esse non potest, nisi multis granis in unum coacervatis, ita cogitemus nos non posse etiam vere esse panesa Dominicum, quem nos interim Coenae testimonio esse profitemur, nisi nos ita in Domino collectos esse sentiamus, ut nos unius atque eiusdem corporis mem-(265)bra esse sub capite nostro Christo Domino aggregata agnoscamus.
- 2. Quemadmodum satis non est, multa grana coacervata esse, ut panis fiat, nisi in mola pariter commolantur, ita et nos cogitemus, satis non esse ut panis Domini simus, si in unum colligamur, nisi nos ipsos pariter omnes etiam cum omnibus carnis nostrae affectibus omnibusque rationis nostrae consiliis, quod ad Divina potissimum attinet, in mola verbi Divini commolendos ultro ad nostri abnegationem et crucis tolerantiam praebeamus.
- 3. Quemadmodum neque hoc satis est ut panis fiat, si grana coacervata commolantur, sed, ubi commolita sunt, repurgari illa demum oportet, ut mundus panis fiat, — ita et nos cogitemus nostri debiti officiique esse, omnes crassos in coetu nostro furfures, qui commolita grana quoquo modo adhuc dedecorant, neque se mutuis ex verbo Dei admonitionibus per usum disciplinae Ecclesiasticae repurgari allo modo patiuntur, inter nos nobis haudquaquam ferendos esse, si purus panis in conspectu Christi Domini esse velimus.
- 4. Quemadmodum panis esse (266) adhuc non potest, posteaquam collecta commolitaque ac repurgata sunt grana omnia, ex quibus panis fieri debeat, nisi addita praeterea etiam aqua in pastam unam ita sane coagulentur, ut dissipari amplius non possint, ita et nos cogitemus satis adhuc non esse, ut Dominicus panis simua, si nobis

collecti iam commolitique ac repurgati omnino esse videamur, sed sos oportere adhuc effusam in nos habere aquam illam vivificam, quam Christus Dominus solus iuxta Patris sui coelestis beneplacitum efundere in nos potest, sanctum inquam atque adorandum Spiritum, cuias vinculo Divino in unam pastam nexu indissolubili ita coadunemum, ut una sit mens, una voluntas et una fides nostrum omnium in Christo, cuius nos panem esse profitemur.

5. Quemadmodum ne tum quidem adhuc absolutus panis est, den grana in unum collecta commolitaque ac repurgata, denique et is unam pastam coadunata iam habentur, sed formari pastam illam sportet in panis formam ac in furnum tandem etiam ignitum, ut terrestur, reponi, — ita et nos cogitemus satis adhue non esse, siquism absolutus iam panis Domi-(267)nicus esse velimus, ut in unum sellecti commolitique ac repurgati, denique et in unam pastam retecti etiam simus, sed nos per omnem vitam nostram ad exemplar Caristi, qui vitae nostrae panis est, formari oportere, sic ut illius forma in nobis conspici possit et ad omnes praeterea vitae huius pressuras afflictiones ac persequutiones expositos esse, ut nos veluti is furao quodam exerceri atque panis instar torreri non recusemus, siquidem in nos Dominus aliquid, pro beneplacito voluntatis suae, permittere velit.

Hace ita de panis consideratione dicuntur in ea, quae post Coesam administratam habetur, admonitione, ut omnes in Ecclesia verum se panem Dominicum esse in exprimendis hisce panis proprietatibus declarent pro suorum quisque donorum mensura. Protrahuntur autem, aut etiam contrahuntur omnes istae admonitiones, pro eo, se res id ac tempus etiam postulare videntur.

Finita vero extrema hac admonitione, canitur Psalmus lingua vulgari a tota Ecclesia, quo absoluto, dimittitur Ecclesia more alias solito cum pauperum commen-(268)datione et totius Ecclesiae benedictione.

Disconi autem ad portas templi, ut alias quoque dictum est, elecmosynas pro pauperibus colligunt, panisque ac vini, quae ex Coenae
un superfuerunt, reliquias pauperibus Ecclesiae, ut quisque opus habet, largiuntur, praesertim si qui sint valetudinarii aut natu alioqui
gandiores. Atque de Coenae ceremonia tantum. Iam de Disciplina
tiusque usu dicendum erit.

# DE ECCLESIASTICA DISCIPLINA ET EIUS USU IN ECCLESIA PEREGRINORUM LONDINI.

Cum fere abolitus sit iam ubique legitimus disciplinae Ecclesiasticae usus et magna hominum pars ignorare propemodum videatur, quidnam ait disciplina Ecclesiastica et qua in re potissimum etiam consistat, non abs re fuerit hace paucis indicare, quo facilius etiam legitimus disciplinae usus in nostra Ecclesia a piis omnibus agnosci possit. Disciplinae igitur diffinitionem ante omnia ponemus cum eius approbatione. (269)

Disciplina Ecclesiastica est certa quaedam e scripturis petita ratio observandi gradatim Christianas admonitiones ex verbo Dei inter fratres invicem omnes in Ecclesia Christi, ut et corpus universum singulaque illius membra in suo officio, quoad eius fieri potest, contineantur, — et, si qui in illa deprehendantur obstinati admonitionum istiusmodi contemptores, ut Satanae ad extremum per excommunicationem tradantur, si quo modo per talem pudefactionem et caro in illis interire, quod ad affectus illius attinet, et spiritus ita demum revocari ad resipiscentiam ac proinde servari etiam possit.

Hanc porro diffinitionem per singulas illius partes approbari oportet, no quid in illa temere positum esse videatur: id quod iam facere aggrediemur.

- 1. Diximus, disciplinam Ecclesiasticam esse certam quandam rationem observandi admonitiones, ut intelligamus, neque dubiam neque item vagam aut exlegem esse, sed niti certis ac solidis scripturae testimoniis, et certum item ordinem certosque fines suos (270) habere, quemadmodum in reliquis diffinitionis partibus comprehensum habetur. Estque hic velut genus quoddam in nostra diffinitione ratio observandi admonitiones, ut iuxta reliquas diffinitionis partes admonitiones, quae disciplinae Ecclesiasticae sunt propriae, a quibuslibet aliis admonitionibus discernantur.
- 2. Ut ostenderemus certam minimeque dubiam esse, diximus, esse petitam e scripturis, ne quis illius negligentiam aut contemptum, tanquam humanae alicuius traditionis, impunem fore arbitretur. Ut igitur constet, esse certam rationem observandi admonitiones, quam

Deus in sua Ecclesia observari velit, fontes illius proferemus. Christus Dominus apud Matthaeum et Lucam iubet, ut offensi quoquo modo per fratrem admonitionibus apud illum utamur 1). Paulus item monet Thessalonicensium Ecclesiam, ut admonitiones adversus inordinatos fratres ne praetermittat ullo modo 2). Idemque Hebraeos diligenter heratur ad observandas admonitiones, ne qui inter illos neglectis admonitionibus per peccati seductionem indurentur 2). Ac rursum graviter stiurgat Corinthios, quod (271) usu disciplinae adversus eum, qui cam noverca consuetudinem habebat, neglexissent 4). In hisce sane scripturse locis extant fontes manifesti observandarum admonitionum ia Ecclesia Christi, ut eas sine gravi culpa intermitti non posse mastet.

- 3. Ut ostenderemus, admonitiones in usu disciplinae non esse vages sat exleges, sed certum suum habere ordinem, iuxta quem observari debeant, diximus illas gradatim observandas esse. Habent sistem admonitiones in usu disciplinae ordinem suum, certis quibustam gradibus constantem, quos alibi non ita oportet observari. Its Christus Dominus vult, ut eos fratres, per quos offensi aliquo modo sumus, primum soli solos, deinde uno atque altero teste adhibito, postremo totius Ecclesiae autoritate redarguamus.
- 4. Diximus eas admonitiones, quae ita gradatim observari debeant, sportere esse Christianas, ut intelligamus tria nobis peculiariter observanda esse in illarum usu. Primum, ut ex mera charitate Christiana candidoque et amanti pectore proficiscantur, non equidem traducendi, sed lucrifaciendi fratris studio, neque item ad nostri (272) ipsorum ostentationem, sed ad Ecclesiae totius aedificationem. Deinde, ut nobis certe constet, id, de quo frater aliquis sit admonendus, pugnare omnino cum verbi Divini doctrina facereque contra fidem nostram aut charitatem. Alioqui hypocriticum est potius, quam Christianum, ea redarguere velle, quae cum doctrina verbi Dei consistere simul possunt. Postremo, ut modestiam ac prudentiam Christianam in nostris istiusmodi admonitionihus adhibeamus. Nempe ut, si res incerta sit, de qua frater aliquis debeat admoneri, amanti aliqua sciscitatione duntaxat temperetur. Si vero res plane sit certa, ut rursum rideamus, multisne iam sit cognita nec ne, multosne secum item aut totam forte etiam Ecclesiam ita involvat, ut in discrimen aliquod induci possit. Si enim res multis iam est cognita multosque secum periculo alicui involvit, plures sane adhiberi possunt in prima etiam amonitione. Si vero ad totam alioqui Ecclesiam ciusve ministerium pertinent, ut ad Seniores Ecclesiae protinus deferatur, quibus sane

<sup>1)</sup> Matth. 18. Luc. 17. 2) 1 Thess. 5. 3) Hebr. 12. 4) 1 Cor. 5.

curam et gubernandae et conservandae Ecclesiae demandatam esse constat. Christi enim doc-(273)trina de solo fratre primum omnium privatim admonendo ad eos duntaxat pertinet, qui unum duntaxat aliquem, non autem simul multos, nedum totam Ecclesiam aut offend derunt aut in discrimen aliquod induxerunt. Et lex ipsa charitatis hoc postulat, ut totius corporis pluriumve adeo membrorum etiam in uno codemque corpore maior sane, quam unius duntaxat membri; ratio habeatur, et, quemadmodum Christus ipsemet docet "), praestat, corpus ipsum, cum reliquorum membrorum compage servari, uno aut altero membro mutilatum, quam ut propter unum membrum corpus totum ciusque compages dissipentur.

- 5. Diximus, Christianas istiusmodi admonitiones, quae in usu dissciplinae observari debeant, ex verbo Dei petendas esse, ut intelligamus, satis non esse, si sciamus id, de quo fratrem volumus admernere, cum doctrina verbi Divini non posse consistere, sed oportere etiam nostras admonitiones formari ex verbo Dei, ut, qui est admonendus, videat se non tam nostra, quam Divina potius autoritate admoneri, convincaturque in corde suo, non tam nos in nostris admonitionibus, si illas reiiciat, quam Di-(274)vini verbi potius Deiqua adeo ipsius autoritatem contenni, id quod equidem, qui vel micum Christianae mentis habent, facile intelligent, a se quam longissime abesse oportere et quae nos offendunt, ex verbo Dei arguenda sunt, ne, si verbum Dei non proferamus, peccata peccatis erroresque erroribus commutare potius, quam corrigere velle videri possimus 2).
- 6. Diximus. Christianas istiusmodi admonitiones inter fratres in Christi Ecclesia observandas esse, ut intelligamus, usum disciplinae. quemadmodum eos non complectitur, qui sunt extra Ecclesiam, ita rursum ad omnes omnino, qui modo pro membris Ecclesiae flaberi volunt, pertinere, neque quenquam omnino in Ecclesia aut posse, aut debere se eximere quoquo modo ab usu disciplinae, quocunque tandem in illa ministerio fungatur, aut quacunque dignitate etiam alios antecellat. Nimirum vinculum societatis Ecclesiasticae adigit omnes in Ecclesia sine ulla cuiusquam exceptione ad mutuam aliorum pro aliis curam ac sollicitudinem, quam nobis omnes invicem tanquam unius corporis membra iuxta Pauli dootrinam debemus, etianisi alia a-(275)liis inter nos longe praestantiora esse non dubitemus. Atque hic sane se prodit Papae Romani et Episcoporum suorum omnium a vera Christi Ecclesia defectio, quod sese ab usu disciplinae Ecclesiasticae contra verbum Dei exemerunt, abolitaque Ecclesiae per Seniores illarum gubernatione atque usu ita demum

<sup>&#</sup>x27;) Matth. 5, 18. Marc. 9.

am disciplinae abolito, dominatum sibi nescio quem in Ecclesias arparunt, et hacresim esse interpretantur, si quis illos ad primacm rursus Ecclesiae ordinem revocare et Ecclesiae cuiusque gubertionem legitimis illius Presbyteris sen Senioribus restitui velit,
ad tamen nisi fiat, neque legitima sane Ecclesiarum, quod ad Dim attinet, gubernatio, neque usus item disciplinae haberi ullo
sen potest. Eos porro, qui sunt extra Ecclesiam, nibil attinet sub
senlinae usum cogere. Dominus enim illos iudicabit, quemadmodum
mas docet. Praetermitti tamen in nobis non debent interim occasaes et istos lucrifaciendi, si ullae se modo offerant, nisifquod gram suprascriptos admonitionum apud eos non oporteat observari.

- 7. Diximus, eas admonitiones inter omnes invicem fratres obsermodes (276) esse, ut intelligamus usum disciplinae Ecclesiasticae
  sa tantum in faciendis, sed etiam in recipiendis admonitionibus potam esse, et, qui admonentur, tam se peccare intelligant in Chritam Dominum et Ecclesiam ipsius, si fraternae admonitiones non
  master, ut debent, ac reverenter recipiant iuxta usum disciplinae,
  pass illi etiam in Christum et eius Ecclesiam peccant, qui fratris
  si curam, pro quo Christus est mortuus et qui pro eiusdem corpois membro habetur, neglectis admonitionibus, habendam sibi non
  me putat.
- 8. Ut fines disciplinae Ecclesiasticae exponeremus, diximus eas nnes admonitiones, quae ad usum disciplinae pertinent, ita obserundas esse, ut corpus universum Ecclesiae et singula illius membra suo officio contineantur, ut intelligamus, usum disciplinae institum esse in Christi Ecclesia, non equidem in condemnationem, sed remedium potius infirmitatis nostrae omnium, ut eam usu disciinse veluti freno quodam cohibeamus, tam in universo in genere edesiae corpore, quam in singulis peculiariter etiam (si quomodo id mi queat) membris illius, sine ulla (277) cuiusquam exceptione. Et s ipsa loquitur, usum disciplinae in Ecclesia non solum esse fresalutare infirmitatis nostrae in corruptela hac naturae nostrum mium, ne illi nimium indulgenmus, sed esse etiam vinculum longe Midissimum adeoque et veluti pabulum quoddam in Ecclesia mutuae wicem omnium charitatis et libertatis Christianae. Nec abs re displina Ecclesiastica idem esse dicitur in Ecclesia ad eius conservaonem, quod sunt nervi in compage ipsa corporis humani.
- 9. Diximus, eas praeterea admonitiones ideo etiam observandas see, ut, qui illas obstinato animo contemnendas esse putant, Satanae 4 extremum tradantur, ut ostenderemus, quousque progrediendum it in usu Ecclesiasticae disciplinae. Nempe cessandum nobis non 1830c, etiamsi apud eos, qui admonentur, praereptum nobis quodam-

modo fructum admonitionum nostrarum esse videamus. Etsi emia singula membra in suo officio retineri non possunt, cura nobis tamea propterea totius Ecclesiae non est intermittenda, sed est admonenda Ecclesia, ut sibi ab istiusmodi contemptoribus disciplinae Ecclesiasti (278)cae deinceps caveat, ne simili indulgentiae in peccatis contagione inficiatur. Et contemptores ipsi resecandi sunt a reliquo Ecclesiae corpore per publicam denunciationem, ut et Ecclesia sciat, quibus sibi cavere debeat, et, qui peccarunt in contempendis admosi tionibus, sentiant se etiam a societate Ecclesiastica et omni deincep usu discriptinae, tanquam deploratos homines, exclusos esse, nega aliud sibi iam ab Ecclesia expectandum esse, quam quod eiectis e so cietate aliqua usu venire solet. Nempe, ut, nisi culpam ipsa suar agnoscant proque illa veniam petant et se rursum Ecclesiae per pa blicam poenitentiam reconcilient, nunquam sint omnino in Ecclesias recipiendi.

10. Diximus, contemptores disciplinae tradendos esse Satanae, s quo modo in illis et caro interire, quod ad eius affectus attinet, s spiritus per resipiscentiam servari demum possit, ut intelligamus quanta poena contemptores istiusmodi maneat, nisi in tempore resipiscant, et rursum excommunicationem in Ecclesia, non ad condennandos sane homines institutam esse, sed ad liberandos potius a commonstrata condemnatione per publi-(279)cam pudefactionem, -- impietate vero nostra atque induratione id fieri, ut, quemadinodum Les ad vitam aliqui data, in mortem nobis nihilominus cessit per carnit nostrae corruptelam 1), ita et excommunicatio, in remedium condemnationis nostrae instituta, cedat nihilominus tandem tandem in ipean condemnationem. Ita sane et qui sunt extra Ecclesiam, palam alioqui blasphemi ac flagitiosi homines, denique et Tyranni et Hacretie publici, non equidem ideo apud Ecclesiam publice denunciantur, per eiusmodi denunciationem orco tradantur, sed ipsorum impietati atque obstinatione fit, ut in istiusmodi denunciationibus suam ips condemnationem agnoscere cogantur, dum illas praescriim niti sen tiunt invicta verbi Divini autoritate. Unde et a Paulo zironaransire vocantur 3). Denunciantur porro apud Ecclosiam tyranni, haeretit palamque blasphemi ac flagitiosi homines, ne quo modo Ecclesia al illis tanquam a furibus ac latronibus lupisve aut aliis noxiis feri impleatur, id quod alioqui et ab ipsomet Christo Domino et ab eis Apostolis factum videmus.

Habemus igitur iam explicatas atque (280) approbatas partes on nes nostrae huius diffinitionis. Nunc restat, ut qua in re potissimus usus disciplinae Ecclesiasticae positus sit, videanus.

<sup>1)</sup> Rom. 7.

Qua in re consistat usus Ecclesiasticae disciplinae.

Padet referre, quibus in rebus disciplinae usum constitutum esse in Papae Ecclesia videamus, ubi soli Monachi usum disciplinae inter sue, in suo quisque et quidem reformato, ut vocant, ordine retississe videri volunt. Nec est nostri instituti in his nunc immorari, sei potins, ut de legitimo Ecclesiasticae disciplinae usu et, qua in repatinsimum consistat, exponamus.

Ex praemissa vero disciplinae Ecclesiasticae diffinitione eiusque explestione facile est videre, qua in re potissimum consistat usus legitimus ipsius, nempe in faciendis ac rursum recipiendis invicem inta gradus suos inter fratres admonitionibus Christianis, et non frendo in Ecclesia contemptu illarum quoquomodo, quemadmo-(2:1) in utrumque id in ipsa diffinitione eiusque explicatione satis iam mete expositum habetur.

Ex praescriptis autem admonitionum gradibus facile etiam apparet, deplicem usum habendum esse disciplinae Ecclesiasticae in Ecclesia Christi, nempe privatum et publicum, privatumque publico semper praemittendum, praeterquam si aut manifesta contemptus indicia in eo, sai admonendus esset, conspiciantur, aut flagitium ipsum ita iam pleisque innotuit, ut caclari iam amplius non possit, ut multos secum lioqui totamque forte Ecclesiam in praesens aliquod discrimen adducat. Publicum vero disciplinae usum adhibendum esse post contemptas rivatas admonitiones, aut si flagitium sit, ut iam dictum est, vel rorsus publicum, vel notius quam ut caelari amplius possit, vel multos secum totamque forte Ecclesiam praesenti periculo involvat.

Ad privatum igitur disciplinae usum pertinere, duos priores illos a bristo Domino praescriptos admonitionum gradus. Nempe ut frater fratre offensus, primum solus solum, deinde adhibito altero plu-(282) busve admonitionis sociis redarguat admonitusque vicissim parcat tempitioni.

Publicum vero disciplinae usum esse, dum, re aliqua ad Ministros e Seniores Ecclesiae delata ac fide dignis testimoniis comprobata, er Ministros primum ac Seniores in coetu ipsorum, deinde vero com tota Ecclesia instituuntur admonitiones ac reprehensiones, donec d excommunicationem perveniatur, — ac rursus dum, qui excommunitus est, per publicam reconciliationem et poenitentiam in coetum declesiae cooptatur.

In legitimo igitur disciplinae Ecclesiasticae usu observari oportet, xo eo ac res incidunt, et privatas et publicas admonitiones, quales a diffinitione praescribuntur, reprehensiones item publicas, donce ad excommunicationem perveniatur, et publicam praeterea excommu-

nicatorum, si resipiscant, in coetum rursus Ecclesiae receptiouem, per publicam poenitentiam et reconciliationem. Et observari han i omnia oportet inter omnes invicem fratres Ecclesiae sine ulla cuine quam exceptione omnino, qui modo se Ecclesiae adiunxit, sive sit in ministerio, sive nou sit in mini-(283)sterio, sive sit summus, sive in a fimus. Subesse enim Christo Domino oportet universum corpus in sius, tanquam summo capiti nostro omnium. in doctrinae suae che servatione, etiamsi membra in corpore alia aliis longe sint praestantiora. Neque sane pugnat cum membrorum praestantiorum dignitate, a sed illam ornat potius, si sceptro regio Christi Domini, verbo in quam ipsius et eius disciplina regantur.

Hace vero ita praesati de disciplina Ecclesiastica, ad exponendum i iam demum illius in nostris hic Ecclesiis usum veniemus. Et, que i niam plura observentur in retinendo inter Ministros disciplinae usu, quam inter reliquam Ecclesiae plebem, eo quod illi et reliquam Ecclesiae veluti exemplaria quaedam esse et curam praeterea ac custodiam retinendae tuendaeque verae in illa religionis habere debent '), primam de usu disciplinae in plebe Ecclesiae, deinde vero de his, quae inter Ministros ipsos observantur, dicemus. Prius autem privatum. deinde vero publicum illius usum exponemus.

[DR USU DISCIPLINAE IN PLEBE.]

De privato disciplinae Ecclesia (284) sticae usu in plebe ipsa.

Primum monentur saepenumero in Ecclesia omnes in publicis concionibus de praecipuis cuiusque singillatim officiis, quae sine offendiculo intermitti non possunt. Etsi enim magna sit officiorum varietas pro aetatis cuiusque vocationumque multarnm ratione, sic ut ad omnia illa praestanda admonitiones iuxta usum disciplinae institui non possint, cum de eorum neglectu non protinus constare queat, — sunt tamen quaedam plebis in Ecclesia officia, quae ab omnibus, qui pro membris Ecclesiae haberi volunt, ita sunt retinenda, ut eorum custodia ad usum disciplinae pertineat omnino, neque ad illorum negligentiam conniveri ullo modo aut debeat aut possit. Ea vero partim intuentur Deum ipsum in cultu atque obedientia ipsius, partim Ministros Ecclesiae publicos illorumque ministerium, partim autem mutuam invicem fratrum in Ecclesia omnium societatem.

Officia plebis totius in Ecclesia et omnium membrorum illius, quae Deum ipsum in cultu atque obedientia ipsius intuentur, (285) sunt in iis potissimum posita:

<sup>1) 1</sup> Pet. 5.

- 1. Ut quisque in Ecclesia suam in Deum fidem ore suo pro doni sui mensura contestetur, prinsquam ad Coenae Dominicae usum admittatur.
- 3. Ut institutum a Christo Domino in sua Reclesia cultum publicum in publico verbi, Sacramentorum et obsecrationum ministerio quisque diligenter observet.
- 3. Ut suam quisque infirmitatem in Reclesia, quod ad legis Divinae obedientiam attinet, ingenue agnoscat, in illa se sibi displicere, illam se accusare proque illa se veniam petere oportere semper testetur.

Plebis item in tota Ecclesia omniumque illius membrorum officia erga Ministros et ipsorum ministerium in hoc potissimum sunt posita:

- 1. Ut quisque in Ecclesia publicum illius a Deo institutum ministerium, non hominum sed Dei ipsius ministerium esse agnoscat illudque ut Dei ordinationem veneretur ac suscipiat.
- 2. Ut Ministris suis legitimis quisque in Ecclesia, tanquam Christi ipsius legatis in ipsorum ministerio, imo vero tanquam Christo ipsimet Domino, per illos Ecclesiam suam (286) gubernanti, pareat: admonitiones illorum, tam privatas, quam publicas reverenter atque amanter admittat, et ab omni adversus illos murmuratione modis plane omnibus sibi caveat.
- 3. Ut non solum sibi quisque a murmurationibus contra Ministros in Ecclesia caveat, sed ut, si quos alios murmuratores novit, illos privatim primum, deinde uno atque altero teste adhibito, redarguat, et, si admonitiones suas contemni videt, ab illorum familiari consuetudine se subducat remque ad Ministros Ecclesiae deferat.
- 4. Ut quisque in Ecclesia consensum doctrinae unanimem una cum Ministris retinere se ac tueri apud omnes debere statuat, et, si quid in doctrina vitave Ministrorum desiderat, illos prius observatis admonitionum gradibus redarguat, quam eos quoquo modo ministeriumve illorum traducat.
- 5. Ut quisque in Ecclesia intelligat atque agnoscat esse debiti officiique sui, ut pro sua virili adiumento sit toti Ecclesiae in alendis ac fovendis Ministris ipsius. Aequum est enim, ut, qui seminant spiritualia, me-(287)tant corporalia apud eos, quibus coelestia seminarunt, neque desit pabulum apud eos bovi trituranti, apud quos ille triturat 1).

Quae autem plebis totius ac singulorum membrorum in Ecclesia officia ad mutuam fratrum invicem omnium societatem pertinent, in hoc imprimis consistere videntur:

u.

<sup>1) 1</sup> Cor. 9.

- 1. Ut quisque in Ecclesia totius simul corporis Ecclesiae imprimis, deinde vero singulorum ipsius membrorum inter sese, quoad eius fieri potest, pacem concordiam atque unitatem sub verbi divini obedientia observet custodiat promoveat ac tueatur pro sua virili neque illam, quod in ipso est, scindi quoquo modo perturbarive sinat.
- 2. Ut quisque in Ecclesia, sicubi aliquis in praestandis hisco iam praedictis officiis cessare videatur, aut praestanda non esse dicat, alius alium fraterne ex verbo Dei admoneat et alius ab alio vicissim admonitiones eiusmodi libenter accipiat neque illis offendatur ullomodo.
- 3. Ut quisque in Ecclesia talium admonitionum contemptores, siquidem e coetu sint Ecclesia, adiuncto sibi uno atque alte-(288)ro fratre redarguat, et, si eiusmodi quoque admonitionem ac reprehensionem contemni videat, ut rem ad Ministros ac Seniores Ecclesiae deferat.

Ad observanda igitur haec in coetu Ecclesiae et inter singula illius membra officia, privatus disciplinae Ecclesiasticae usus urgetur ac retinetur in nostris Ecclesiis per privatas inter fratres invicem omnes in Ecclesia admonitiones. Et docentur fratres Ecclesiae omnes, esse debiti officiique ipsorum, ut ad horum officiorum negligentiam cessationemve aut contemptum inter sese non conniverant quoquo modo, paremque culpam esse eorum, qui ad haec connivent silentioque illa suo alunt, cum iis, qui negligentia cessationeve aut contemptu officiorum istiusmodi peccant; neque minus dignos esse reprehensione ac disciplinae usu eos, qui scientes ac volentes per suum silentium indulgent negligentiae cessationi aut contemptui praedictorum officiorum inter fratres, quam illi reprehensione usuque disciplinae digni sunt, qui negligentiae ipsimet cessationisve aut contemptus istiusmodi culpa tenentur.

Monentur autem subinde in Ecclesia (289) omnes, ut in omnibus suis privatis istiusmodi admonitionibus eorum semper sint memores, quae in illis iuxta suprascriptam disciplinae diffinitionem requiruntur, nempe ut iuxta gradus suos instituantur, ut, qui admonetur, intelligat Christianas esse petique ex verbo Dei, et ut inter omnes invicem fratres in Ecclesia sine ulla cuiusque exceptione observentur. De quibus alioqui iam satis est dictum in ipsa diffinitionis approbatione, in 3, 4, 5, 6 et 7 observatione.

Docetur item Ecclesia admonitiones eas, quae uno atque altero fratre adhibito instituuntur, ad privatum adhuc disciplinae usum pertinere, et proinde non prius esse invulgandum peccatum admoniti cuiusvis fratris per eos, qui illum admonuerunt, quam ad Ministros ac Seniores Ecclesiae referatur lapsusque frater per illos publici ministerii nomine reprehendatur, nisi si crimen ipsum ita per se sit

publicum, ut caelari non possit, aut ita grave, ut illud propter maiora pericula vitanda oporteat publicari.

Ex his vero omnibus facile est iam videre, in quibus potissimum consistat privatae disciplinae usus in nostra Ecclesia. (290) Nempe in observatione mutua inter fratres Ecclesiae omnes earum admonitionum, quae aut ab uno duobusve demum aut tribus fratribus apud lapeum aliquem fratrem fiunt atque ex Christiano pectore iuxta verbi divini praescriptum proficiscuntur. Sic ut non eos solum admoneri ad hunc modum oporteat, qui negligentia cessationeve aut contempta suorum officiorum peccant, sed illos etiam, qui scientes ac prudentes ad haec connivere silentioque illa suo alere sciuntur. Atque de privatae disciplinae usu tantum, quam equidem observari oportet, priusquam ad publicae disciplinae usum perveniatur, de qua iam demum etiam dicemus.

## De publico disciplinae usu in plebe Ecclesiae.

Publicae disciplinae usus in plebe Ecclesiae non alias locum habet, nisi aut post contemptas privatas admonitiones omnes, aut si facinus ita sit publicum, ut caelari non amplius possit, aut ita alioqui grave, ut propter graviora multorum totiusve Ecclesiae pericula publicari omnino oporteat.

Quemadmodum autem privatae disci-(291)plinae initium sumitur a privatis unius apud alterum fratris admonitionibus, siquidem res privatim transigi possit, — ita publicae disciplinae initium sumitur ab iis, quae in Ministrorum duntaxat ac Seniorum Ecclesiae coetu habentur, admonitionibus, posteaquam frater apud illos aliquis accusatus est, qui aut privatas omnes admonitiones contempsisset, aut publicum aliquod flagitium designasset, aut aliquid eiusmodi commisisset molitusve esset, quod sine multorum totiusque forte Ecclesiae periculo premi haudquaquam posset.

Habet vero publica disciplina, quemadmodum et privata, gradus suos, quos observari oportet in legitimo usu ipsius, ut omnia ordine in Ecclesia fiant. Primum enim accusari legitime oportet sub gravi ac fide digno duorum aut trium ut minimum testimonio coram coetu Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae eos, qui publici ministerii Ecclesiastici nomine redargui reprehendique debont. Deinde, qui ita iam accusantur, in ipso etiam Ministrorum ac Seniorum coetu sub fide silentii ipsorum reprehendi redarguique ex verbo Dei ita debent, ut ad resipiscentiam et (292) peccati sui agnitionem veluti manuducantur et invitentur. Postea, qui ad hunc modum sunt reprehensi, agnita peccati sui culpa, illam vel apud coetum ipsum Ministrorum ac Se-

niorum Ecclesiae deprecari, et cum omnibus, quos ullo modo offenderunt, sese reconciliare debent pro eo ac Ministri ac Seniores Ecclesiae id iudicant magis facere ad Ecclesiae acdificationem. Postremo, si ad hunc modum reprehensus quispiam in Ecclesia frater peccati nihilominus sui culpam neque agnoscere neque deprecari ullo modo velit, Ministri et Seniores Ecclesiae progrediuntur in publico disciplinae usu usque ad obstinati fratris istiusmodi excommunicationem. De quibus singillatim omnibus iam nobis dicendum erit.

### De accusatione lapsi alicuius fratris apud Ministros ac Seniores Ecclesiae.

Circa accusationem adversus fratrem pluresve in Ecclesia apud Ministros et Seniores instituendam haec ita observari omnia solent: (293)

- 1. Ut omnis apud Ministros et Seniores accusatio non nisi sub gravi ac fide digno duorum aut trium testimonio instituatur.
- 2. Ut accusatores peccatum admoniti fratris non apud alios traducant post contemptas privatas suas admonitiones, sed illud Ministris ac Senioribus indicent, si quò modo fieri possit, ut offensi fratres in coetu Ministrorum sine ulteriore peccati publicatione per fratrem admonitum reconcilientur, praeterquam si peccatum sit aut ita publicum, ut sit iam in ore multorum, aut ita noxium, ut sine multorum totiusve Ecclesiae periculo caelari neque debeat neque possit.
- 3. Ut nulla per Ministros ac Seniores recipiatur accusatio, nisi de iis, quae vel doctrinae sanae consensum legisque divinae obedientiam violare, aut pacem tranquillitatemve publicam vel ordinem ac gubernationem ministerii in Ecclesia, seu mutuam alioqui fratrum inter se invicem omnium societatem perturbare aut labefactare quoquo modo posse videantur.
- 4. Ut omnes istiusmodi accusationes in charitate et modestia (294) Christiana, non equidem infamandi, sed lucrifaciendi fratris studio instituantur. Qui enim infamandi fratris studio accusationes instituunt, non minus sunt digni publica reprehensione, quam is, qui accusatus est, tametsi peccatum illorum éum, qui accusatur, culpa sua non liberet: debentque accusatores cum accusato in coetu Ministrorum protinus reconciliari, quatenus in sua adversus illum accusatione sunt transgressi fines charitatis ac modestiae Christianae.

De prima accusati alicuius fratris per Ministros et Seniores in coetu ipsorum reprehensione.

Circa primam accusati fratris cuiuspiam in coetu Ministrorum ac

Seniorum Ecclesiae reprehensionem fontes accusationis ante omnia sunt observandi. Num videlicet peccatum accusati fratris eiusmodi sit, ut offensis per illud fratribus in ipso duntaxat Seniorum coetu satisfieri iustaque inter ipsos reconciliatio fie-(295)ri possit, an vero publicam coram tota Ecclesia poenitentiam requirat. Etenim si propter contemptas duntaxat privatas admonitiones in privato etiam peccato frater quispiam accusetur. Ministrorum partes snnt, ut accusato fratri culpam sui peccati ob oculos insius ex verbo Dei ponant, et omnia tentent, si quo modo frater ille accusatus peccati sui culpam in medio insorum coetu agnoscere et cum iis, quos offendit, unaque et cum Ministris ac Senioribus Ecclesiae, apud quos est accusatus, pariter sese reconciliare possit. Id porro si fiat, actis Deo gratiis iunctisque invicem dextris fit reconciliatio inter accusatum fratrem et qui in illo fuerant offensi, unaque inter illum et Ministros ac Seniores Ecclesiae omnes, posteaquam accusatus frater ille peocati sui culpam agnovit. Si vero frater quispiam propter publicum, pluriesve alioqui post publicas admonitiones Seniorum repetitum aliquod flagitium accusetur, aut quod etiam propter Ecclesiae totius aut bonae illius partis periculum, cum in vita, tum pietate fratrum, caelari minime possit, tum sane partes Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae erunt, ut illum (296) ad publicam coram tota Ecclesia poenitentiam in suis admonitionibus ac reprehensionibus adhortentur. Aequum est enim, ut qui publice pluriesve iam alioqui per Seniores publico ministerii ipsorum nomine admonitus, aut cum totius Ecclesiae bonaeve partis ipsius periculo peccat, publice etiam coram tota Ecclesia culpam peccati sui agnoscat illamque deprecetur. Quodsi accusatus frater quispiam de eiusmodi flagitio, quod publicam requirat poenitentiam, sequi velit Ministrorum ac Seniorum admonitionem, constituitur illi per Ministros ac Seniores certus dies, quo id facere debeat, quemadmodum postea circa formam publicae poenitentiae dicetur.

De progressu disciplinae publicae post primam in coetu Ministrorum ac Seniorum admonitionem.

Si post primam in coetu Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae admonitionem accusatus frater aliquis, sive propter contemptas (297) privatas aliorum fratrum in privato peccato admonitiones, sive propter publicum aliquod flagitium, aut quod sine Ecclesiae totius periculo bonaeve illius partis caelari haudquaquam possit, neque culpam peccati sui agnoscere interim, neque illam vel in Ministrorum ac Seniorum omnium coetu, vel coram tota Ecclesia (si ita res postulet)

deprecari velit, sed, contempta Ministrorum ac Seniorum admu ne, in peccato sibi suo indulgere nihilominus pergat, dantur il aliquot, ut intra illos secum cogitet, quidnam facere velit. I vero duobus aut tribus Senioribus negotium datur, ut eum ope aliquo tempore adeant et debiti rursum officiique sui privatim : neant, atque, si ad constitutum diem illum frater accusatus il signa aliqua verae resipiscentiae, ad Ministros rursum ac Se venit. Et, si propter contemptas duntaxat privatas in peccato p admonitiones accusatus est. dant operam Ministri ac Seniores. coetu ipsorum, re non amplius invulgata, reconciliatio fiat. 8 propter publicum aliquod flagitium, vel quod propter totius Ec bonaeve illius partis peri-(298) culum, ut ante dictum est, r caelari possit, accusatus est, et signa poenitentiae publicae ad constitutum aliqua dederit, dies illi rursum praefigitur a Minisi Senioribus publicae poenitentiae peragendae, pro eo ac id Mi ac Senioribus Ecclesiae videtur expedire. Quodsi autem is, qui ter contemptas privatas duntaxat in privato peccato admonition post alteram quidem in coetu Seniorum admonitionem culpam suam agnoscere camque nec apud fratres offensos, nec apud Se Ecclesiae deprecari velit, tum illi tempus adhuc cogitandi de i scentia permittitur ad proximum Dominicum diem. Ante quem nisi et cum fratribus offensis et cum Ministris ac Senioribus I siae reconcilietur, tum eo ipso die Dominico Ecclesiastes in p concione peccatum fratris illius simulque et contemptum adme num ordine omnium coram tota Ecclesia exponit, suppresso adhuc illius nomine, si quo modo per peccati duntaxat sui illan nomine denunciationem frater ille accusatus ad resipiscentiam culpaeque in coetu Seniorum agnitionem ac deprecationem (29' duci possit, instituiturque post talem denunciationem precatio p pro fratre illo, et simul monetur Ecclesia, ut, qui cum accusat tre illo familiarius vivere consueverunt (quatenus illis quide notus), eum conveniant et ad resipiscentiam hortentur. Rursi dies alius designatur per Ecclesiasten e suggestu, ante quem, frater ille et cum fratribus, quos offendit, et cum Ministris ac & ribus Ecclesiae reconciliet in medio ipsorum coetu, publice iam admonetur. Porro si neque post tertio constitutum iam reconci nis diem frater ille, propter contemptum toties repetitarum ad tionum accusatus, culpam suam in coetu Seniorum agnoscere ac deprecari velit, tum demum eodem loco plane habetur de cum iis, qui propter publicum aliquod flugitium accusantur: ut sine publica coram tota Ecclesia poenitentia ad reconciliat non amplius admittatur. Sed, quemadmodum fratres de public

ainatim accusati flagitio ad publicam protinus poenitentiam urgentur. ta et isti deinceps sine publica poenitentia ad nullam omnino reconciliationem admittuntur. Et. si neque ad constitu-(300)tum tertio ism reconciliationis diem et fratribus sese, quos offenderunt, et Mimitris ac Senioribus in coetu ipsorum reconciliaverint, tum, quemadmodum de publicis accusati flagitiis post alteram in coetu Minigrorum admonitionem, nisi resipiscant, addito ipsorum nomine coram teta Ecclesia denunciantur et peccatum insorum cum omnibus suis circametantiis publice accusatur. — ita et isti nominatim iam coram teta accusantur Ecclesia, exposito et peccato ipsorum et toties contemptis omnibus admonitionibus tam publicis quam privatis, unoque in plane atque eodem deinceps loco habentur (quod ad reconciliatienem publice faciendam attinet), posteaguam nominatim coram Eccheia denunciati sunt, ét qui propter publica flagitia accusati sunt, & qui contemptu admonitionum in privatis etiam peccatis eo rem ad externam deduxerunt, ut nomination coram Ecclesia accusarentur.

One die vero nominatim iam coram Ecclesia fratres aliqui accumater, instituitur denuo pro illis per Ecclesiasten publica precatio, st dies rursum constituitur, quo denunciati fratres illi (nisi interea n-(301)sipiscant) sint tandem coram tota Ecclesia cum publico illius Leta excommunicandi. Hortaturque denuo Ecclesiam Minister e sugmetu, ut. si qui se aliquid adhuc apud denunciatos fratres illos ad mipiscentiam revocandos efficere ullo modo posse putant, ne id praetermittant omnino, sed pro sua virili toti in hoc incumbant, ne tota Leclesia in excommunicando fratre suo lugere cogatur. Et, si cui ferte in Ecclesia indignum id adhuc quoquo modo videretur, ut deunciati fratres illi excommunicentur, hi ut interea ante ipsum excommunicationis diem rationem sui in hac parte consilii Senioribus, ast privation aliquibus, aut simul in coetu ipsorum omnibus ex verbo Dei exponant, alioqui Ministros ac Seniores publicum Ecclesiae sileatium pro tacito assensu ipsius accepturos esse, atque ita demum ad excommunicationem cum luctu Ecclesiae progressuros.

Ibi vero si denunciati fratres illi ante destinatum excommunicationi diem culpam peccati adhue sui publice coram Ecclesia agnoscere ac deprecari velint, primum sese cum offensis privatim fratribus Minimisque ac Scnioribus in coetu ipso-(\$03)rum reconcilient, ut de vera ipsorum resipiscentia constare possit. Deinde vero toti Ecclesiae in publico illius coetu eo ipso die, quo excommunicari debebant, per publicam poenitentiam iuxta infrascriptam ipsius formam reconcilientar. Sin autem in animi sua adhue obstinatione perstent, contemptis omnino omnibus admonitionibus, tum demum Ecclesiastes ad constitutum diem illos a coetu ipso Ecclesiae rescindit atque Satanae tra-

dit per excommunicationem, cuius formam alioqui etiam indiem mus post expositum ritum ac ceremoniam publicae poenitentiae, pri quam ad excommunicationem perveniatur.

# Ratio ac forma publicae poenitentiae ante

Nemo ad publicam poenitentiam prius admittitur, quam illius n piscentia per Ministros ac Seniores Ecclesiae in coetu ipsorum d genter exploretur, sic ut, qui ad publicam poenitentiam admitti w claram prius ac perspicuam dare (804) debeat in coetu Seniorum rae Christianaeque resipiscentiae (displicentiae inquam et accusatio sui in suo peccato) significationem per plenam et disertam culsuae agnitionem et deprecationem, sic ut in illa a Ministris ac Sea ribus nihil omnino desideretur. Interest enim Ministrorum, ne qu quam Christi Ecclesiae ipsique adeo Christo Domino per hypocris suam simulatamque poenitentiam, quatenus id quidem caveri pot illudat. Tum demum vero in iudicio Ecclesiae vere resipuisse quia existimandus est, dum sibi ipse prae omnibus aliis magis displi dum peccatum ipse suum plus caeteris accusat, non autem ullas il excusationes quaerit, nedum ut alios pari culpa onerare ad peccatiextenuationem conetur. Alioqui longe abest adhuc a vera Chris naque poenitentia, qui sibi ipse magis quam aliis, ne dicam Minis Ecclesiae, in peccato suo placet, quive excusationes, aliis suspec in peccato suo quaerit, aut qui culpa alios pari aut etiam mai onerare conatur, quo magis peccatum ipse suum extenuare pot

Ubi igitur notae istae verae Christianaeque poenitentiae in fin denunciato non conspi-(305)ciuntur, tum sane Ministri et Senic Ecclesiae post observatos admonitionum gradus, ut dictum procedant ad fratris illius denunciati excommunicationem. notas illas verae Christianaeque poenitentiae videant, agnoscit prim omnium denunciatus frater ille atque etiam deprecatur culpam y cati sui in coetu ipso Seniorum apud offensos peculiariter fra suos, qui illum accusarant, et simul etiam apud Ministros ac Ser res Ecclesiae omnes. Deinde vero dies constituitur peragendae ; nitentiae publicae, quemadmodum supra dictum est, et frater ille nunciatus monetur, ne illum pudeat publice coram tota Ecclesia ; catum suum ultro ac plene agnoscere, quandoquidem et ipsi om sint etiam ex aequo peccatores, qui non tam ipsum, quam se ir potius in ipsius peccato essent apud Deum pariter omnes accusat pariterque cum ipso etiam veniam peccatorum suorum apud De Optimum Maximum imploraturi. Deinde praestare, ut hic in oc Intrum nectrorum pudeficures per peccati nostri agnitionem, quam ut pates corem toto munde in conspectu Dei Angelorumque ac Sancturm (806) suorum omnium illud inviti ad asternam nostram condemnationem agnoscere cogamur, siquidem illud hic agnoscere detustemas. Hises et similibus verbis excitatur frater ille denunciatus al peragondam ultre au libenter publicum posnitentiam ad Dei glo-im et Ecolories aedificationem.

-add constitutum porro publicae poenitentiae diem concio publica entiretiere espiliare de publices poenitenties Italian tractatiunsula anud Roclesiam haberi possit. Post conciona leitur, absolutis publicis Ecolosiae precibus, prinsquam Paelmus master.: Booksinstee orditar tractatiunculam, de publica pocuitentia Malusia Christi stque illius fontes in scripturis sanctis paucis chimpostrat. Oportet enim omnia in Christi Ecclesia institui ad The sedificationem, et non est alia ulla, iuxta Paulum, legitimae ntionis in Christi Ecclesia ratio, quam ut, quidquid omnino exhimselames, id tetam posito ism per Prophetas et Apostolos funnie superstrumme 1). Fontes porro publicae poenitentiae in Budicisti Domini mandato commonstra-(307)bit, quo praecinitur. fried festrem suum quoquo modo offendit, illi se protinus recon-A siguidem ullum opus suum Domino Deo gratum esse velit \*). findine documer, si plures offenderimus, plures quoque nobis dimelliandes case, et proinde, si totam forte Ecclesiam aut bonam dieni illine pertem offenderimus, toti nos etiam Reclesiae reconcihis operatere. Traditur porro nobis ibidem ipee modus etiam eius, Christus imperat, reconciliationis, dum cos, quos offendimus, wire illisque reconciliari iubemur. Et Iacobus vult, ut culpam and cos nostram agnoscamus veniamque apud illos petamus 3). Trangue enim id vox confitendi apud Iacobum complectitur. Quare, tinobis sunt adeundi fratres, quos offendimus, agnoscendaque est sshis apad illos offendiculi nostri culpa et petenda venia, ut eis mancilicarur, - ita, si totam aliquam Ecclesiam bonamve illius peter offendimus ullo modo, ipsem nobis etiam Ecclesiam in coetu adenndam case intelligemus, quatenus sane universus illius coete unas in Christo Domino homo esse censetur. Agnoscendaque whis exit apud totam Ecclesiam offendi-(808) culi nostri culpa et petada venia, qua parte illam per nos offensam esse nobis conscii suwa ut illi reconciliemur.

Hoe vero ipsum, nempe reconciliari ad eum modum offensae per me Beclesiae, nos publicam poenitentiam vocamus, et fontes illius in scripturis hosce commonstramus.

<sup>1)</sup> Eph. 4. 2) Matth. 5, 3) Iaco. 5.

Praeterea idem ipse Christus Dominus vaeh" suum intonat omnibu, per quos offendicula veniunt '), sic ut dubium non sit, sub ea impresstione censeri omnes, per quos unus quispiam frater, nedum tota Esclesia offenditur quoquo modo. A qua equidem imprecatione liberari haudquaquam possumus, nisi offendiculum, quod dedimus, rursum cannino tollamus. Quod sane fieri nullo alio modo potest, nisi per corus, quos offendimus, reconciliationem, quatenus id quidem per nos fieri potest.

Commonstratis autem ad hunc modum publicae coram Ecclasis poenitentiae fontibus, monetur Ecclesia de iis, quae in publica quavis poenitentia imprimis debeant observari, nempe de tribus notis illias. Primo de vera nostri in peccato no-(809)stro, cuius culpam agnosces et deprecari debemus, displicentia et accusatione, nempe ut nos ipsimet in nostro peccato plus caeteris omnibus accusemus, non autem illud aut excusemus quoquo modo, aut alienorum peccatorum commemoratione extenuemus. Haec enim hypocritarum sunt propria, dua vel inviti culpa se peccatorum liberare non posse vident, interim tamen omnes rimas quaerunt excusandi extenuandique suum peccatua praetextu alienorum peccatorum. Deinde de fiducia remissionis peecati, nempe ut in corde nostro sentiamus quietem nostrae conscientise, nosque illam etiam coram Ecclesia, pro eo ac possumus, verbis costestemur, remissum nobis esse iam videlicet peccatum nostrum illud. cuius culpam agnoscimus et deprecamur, imo vero omnia ctiam alia nostra peccata propter filium Dei, Christum' Dominum, et meritum mortis suae. Hic est enim fructus nostrae omnis poenitentiae. consolationem in corde nostro ex remissione peccatorum nostrorum in Christo autore Spiritu sancto sentiamus. Postremo de publica totius Ecclesiae in publica istiusmodi lapsorum fratrum poeniten-(310) tia aedificatione, nempe ut quisque in Ecclesia cogitet peccatum fratris ita poenitentis non tam ipsius solius, quam suum etiam totiusque adeo Ecclesiae esse, ut quisque se et totam Ecclesiam in conspectu Dei aeque ream esse statuat, seque pari apud Deum reconciliatione in Christo opus habere, atque lapsum fratrem oportuisse se cum Ecclesia reconciliare in peccato ipsius videt. Ac rursum tota etiam Ecclesia de certa omnium peccatorum suorum remissione consolationem accipiat per attestatoriam illam remissionis peccatorum cum Ecclesia fratris lapsi reconciliationem.

Commonesacta vero ad hunc modum Ecclesia, sistitur frater ille denunciatus in conspectu totius Ecclesiae Ministrique ac Seniores Ecclesiae illum circumstant obversa ad Ecclesiam facie. Quod ub

<sup>1)</sup> Matth. 18. Luc. 17.

videt Ecclesiastes orditur eam, quae sequitur, ad totam Ecclesiam ad-

Admonitio ad Ecclesiam super lapso et publice poesitente fratre. (311)

Viri fratres! constituimus ecce in medio coetu vestro pro nostri ministerii officio lapsum hunc fratrem nostrum, qui ad attestandam apud vos veram suam Christianamque resipiacentiam non recusat pecesti sui culpam, quo Dominum Deum eiusque Ecclesiam offendit, publice agnoscere, ad suam quidem, ut videtis, erubescentiam, sed ad Domini Dei nostri gloriam et Ecclesiae huius nostrae aedificationem, cupitque vobis rursum omnibus in conspectu Dei reconciliari, et in vestra adeo fraternitate Ecclesiastica deinceps etiam retineri. Quare vos mihi vestri hic debiti atque officii erga illum nonnihil ex veras Dei admonendi estis, ut sciatis, quidnam et de lapsi fratris baiss et de vestris adeo simul omnium peccatis cogitare omnes debatis.

Duo nobis igitur de peccato in scripturis prodita habemus. Alterm, nos omnes sub peccatum conclusos esse. Alterum vero, conclusos quidem esse, sed ut omnes etiam per gratuitam (312) Dei in Christo misericordiam, quod ad Deum quidem attinet, servemur, non satem in peccato nostro pereamus, praeterquam si, contempto Dei ergs nos in Christo beneficio, nobis ipsi in peccato nostro placeamus, stque ita demam in illo etiam, iusto Dei iudicio, obduremur. Hinc porro docemur, quidnam et de nostris ipsorum, et de aliorum item peccatis cogitare, ac rursum ad quem modum alii erga alios, hac potissimum in parte, affecti esse debeamus. Dum enim audimus, nos omnes sine ulla cuiusque exceptione sub peccatum conclusos esse, ficile intelligimus nos pariter omnes natura nostra in omne scelerum genus semper propendere, et proinde non admirabimur aliorum lapsus ullos, multo minus autem lapsos fratres nostros prae nobis ipsis rel accusabimus vel contemnemus, sed nostri id debiti atque officii esse statuemus, ut aliorum lapsus omnes, quantumvis graves ac detestandos, pro nostris ipsorum lapsibus omnino reputemus. Neque tum lapsos fratres nostros, dum resipiscunt, in lapsu ipso-(318)rum, quam nos ipsos in illis potius intuebimur, neque tam illos prae nobis, quam nos simul omnes cum illis coram Domino Deo nostro potius accusabimus. Etenim, si nos una omnes sub peccatum conclusos esse vere et ex animo credimus, facere equidem non possumus, quin eadem quoque opera fateamur, nihil a nobis alienum esse, quod ab aliis quoquo etiam modo patrari videmus, nisi singulari Dei beneficio

praeservemur; atque gratias sane immortales agemus Domino De nostro, si nos in ea ipsa aut etiam graviora vitia prolabi non sint, in quae alios prolapsos esse audimus. Denique et assiduis nostris precibus instabimus, ne nos deinceps labi etiam patiatur. Sed, dan nobiscum reputamus, nos pariter omnes sub peccatum conclusos venundatosque esse, omnia nobis inter nos peccata sane invicem agnos scenda etiam invicemque ferenda ac toleranda esse, dum resipiscimes, per mutuam charitatem intelligemus. Alioqui ipsimet nos culpa per catorum nostrorum graviter oneramus, dum alios prae nobis eorum no-(814)mine vel accusamus vel damnamus, quae nobis cum illis communia esse, quod in nobis quidem est, fatemur.

Rursum vero dum audimus, nos sub peccatum conclusos esse. nos equidem ut percamus (non enim amat interitum nostrum Deus), ad ut sola eaque gratuita Dei in Christo misericordia, non autem alla nostra operumve nostrorum dignitate, ad laudem et gloriam ipaia servemur, cogitare debemus, non esse nobis haerendum in nostris peccatis, in quae nos prolapsos esse videmus, sed protinus agnita culpa nostra recurrendum esse ad Dei misericordiam, qua nos ita est complexus in unigenito suo filio, ut omnium peccatorum nostrorum culpam in ipsum translatam esse velit, ipsique totam imputat, mode et nos nobis ipsi in nostris peccatis vere et ex animo displiceamus. nosque ipsosmet in nostra corruptela, non autem illum in sancta alioqui ac salutari lege sua iustoque suo iudicio accusemus, et, sola demum ipsius vere Divina benignitate confisi, nobis vero prorsus diffisi, gratiam eius saluta-(315)rem unanimiter toto omnes pectore imploremus. Neque hic est severus aut morosus Dominus Deus noster, ut multos aut magnos verborum apparatus in imploranda sua gratia se misericordia requirat. Cor intuetur ille, non verborum splendoren ullum aut apparatum. Et, si nos in corde nostro vere nobis displiceamus gratiamque illius supplices cum vera ac seria nostri accustione ac certa rursum per Christum fiducia imploremus, audit nos proculdubio, priusquam etiam clamare ad ipsum incipiamus, et in amplexus nostros ultro procurrit, priusquam nos nostram adversus nos ipsos accusationem instituamus. Imo vero et hoc ipsum nobis ille largitur, ut vere atque ex animo poeniteamus. Poenitentes porro humeris filii sui imponit, ut nos ad ovile rursus suum referat, et maius insuper gaudium in regno suo instituit super uno peccatore poenitentiam agente, quam super nonaginta novem iustis, quos iam antea alioqui regni sui socios habebat.

"Haec sane cum ita se habeant omnia, fratres dilecti! vosque nunc in con-(816)spectu vestro lapsum hunc fratrem nostrum habeatis, qui in vera, ut speramus, sui ipsius displicentia et accusatione culpam

sati sui publice et apud Deum et spud vos omnes, tanquam Dei issiam, agnoscere ac deprecari constituit, rursumque vobis per seam poenitentiam reconciliari atque in vestra societate Eccletica, ut frater, retineri cupit. Coniungite iam et vos, imo vero imagamus simul omnes cum ipsius peccato nostra peccata omnis, ispeam ipsius nostrum simul omnium ispeum esse cogitemus. Semus exemplum a ispeo hoc fratre nostro, ut, quemadmodum se ille i in peccato suo displicere publica hac sua poenitentia testatur, at nos nobis omnes in nostris peccatis displiceamus nosque ipsos seum fratre hoc nostro coram Domino Deo nostro accusemus, misagamus preces nostras cum ipsius precibus, coniungamus et farymas nostras cum lachrymis ipsius Deumque supplices pariter mes invocemus, ut frater hic noster culpam peccati sui vere et ex i(\$17)mo agnoscat et deprecetur, ad nominis divini gioriam suambiquius salutem et totius nostrae huius Ecclesiae aedificationem".

Secatio super lapso et poenitente publice fratre an-

Omnipotens et misericors Pater noster coelectis | qui per os sanctom Prophetarum et Apostolorum tuorum diserte testatus es, te nolle Dism peccatoris, sed potius ut resipiscat et vivat, quique unigehan flium tuum non pro iustis, sed pro peccatoribus mori voluisti, remi se peccatorum pondere oppressos sentirent, sibique prorsus i, sola filii tui fiducia thronum gratiae tuae supplices adirent, to se abs te audiri ne dubitarent, convenimus ecce in nomine sdem ipsius filii tui Domini nostri Iesu Christi, ut peccata nostra ad te ipeimet accusemus veniamque pro illis per nomen eiusdem ins fi-(318) lii tui, ad pedes tuos provoluti, petamus. Supplices te mas igitur, Pater indulgentissime! primum, ut corda omnium nowas excites per Spiritum sanetum tuum ad veram ac salutarem sentorum nostrorum agnitionem. Imprimis vero cor lapsi inter nos tris nostri N., qui ut peccato nuper suo totam hane nostram Ecwiam offendit, ita culpam illius publice etiam agnoscere ac depreri non recusat, ad sancti nominis tui gloriam et Ecclesiae huius as aedificationem. Deinde ut agnitam per fratrem hunc nostrum scati sui culpam nostraque peccata etiam omnia et illi et nobis menter in visceribus praedilecti filii tui condones, et nos pariter mes Spirita sancto tuo ita deinceps gubernes ac communias, ut, zi runquam sine peccatis omnino esse possimus, in eiusmodi tamen agitia ne prolabamur, per quae nomen tuum adorandum male audiat, Luangelii filii tui infametur, ministerium verbi tui Divini dedecoretur et Ecclesia tua, in sacrosancto tuo nomine collecta, dissipetur. (319) Ab istiusmodi flagitiis libera nos quaesumus, Domine
Deus noster! propter filium tuum inque nostra infirmitate Divinem
virtutem tuam adversus diram in nos Satanae ac peccati nostri tyrannidem exeras atque illustres, ut in sanctitate et iustitia regnum
filii tui in ipsius Ecclesia promoveamus, cui tecum una et cum sancte
Spiritu in triade et monade Divina sit laus honor et gloria in
aeternum. Amen".

Absoluta hac precatione Ecclesiastes vertit suam orationem ad fratrem illum lapsum ac poenitentem eumque audiente tota Ecclesia alloquitur ad hunc modum:

### Admonitio ad lapsum ac poenitentem fratrem.

Audivisti iam, dilecte frater! quodnam sit tuum ergo offensam per te Ecclesiam officium, nempe ut peccati tui culpam ultro ipse apud illam in conspectu Dei agnoscas ac depre-(321)ceris, atque ita domum te reconcilies offensae in te Ecclesiae Christi. Audivisti etiam, quaenam sint eius vicissim partes erga te, lapsum ac poenitentem fratrem suum, nempe ut suum peccatum cum tuis peccatis una coniungal lapsumque tuum suum ipsius lapsum esse cogitet, — coniungat preces suas cum tuis pro tuo peccato precibus, coniungat et suas lachrymme cum tuis lachrymis, se tecum una accuset et tecum una etiam De gratiam imploret. Haec vero òmnia a nostra hac Ecclesia facta iam esse vides in publica illius precatione. Nunc itaque tuum erit praestare etiam, quod tui officii esse audisti, nempe ut peccati tui culpam, non in nostram ulliusve hominis gratiam, sed ad Dei ipsiu gloriam et verae tuae resipiscentiae testimonium ultro ac sponte tuangnoscas ac depreceris.

Jigitur intra teipsum, mi frater! descende tuumque ipsius cor in conspectu Dei, cui nota sunt omnia, intueare et explores. Cogita te coram Deo stare, non coram hominibus tantum. Cogita te cum De ipso in nostro ministerio, non autem nobiscum tantum a-(322)gere ac nos quidem, ut homines, falli abs te posse, sed Deum non poss falli ullo modo, neque abs te neque ab alio quoquam, et nunquan impune permittere, si quis illum in suis Ministris fallere conetur Vide ergo, mi frater! ne Deo ipsi et Spiritui sancto in nostro mini sterio imponas. Nos quidem ea duntaxat, quae extime videmus, con testamur, caeterum Deus ipsa etiam cordis nostri penetralia intuetur et severum se ultorem esse pluries declaravit eorum, qui illi in Ec clesiastico ipsius ministerio imponere voluerunt. Da itaque et tu ian gloriam Domino Deo tuo in vera tua nunc peccati displicentia e

namentiona. Da specimen coram has Dei Reolesia verse tuas Christianseque resipiecentise per ultroneam culpas tuas agnitionem paritur as deprecationem. Hase est enim Dei gloria, ut gratuitam illius missrisordiam cumes cum nostri in pesentis nostris accusatione per uman unigeniti sui supplices imploremus perque cius demum vere livinum benignitatem servemur. Quod equidem et tibi et (833) notis simul cumibus largiatur trinus ille et unus Deus, Pater, Filius et Spiritus sanctus, laudamdus in saccula. Amen."

Hie vere lapsus frater ille sedet publicam peccati sui confessiosen sulparaque suam publice agnoscet ac deprecabitur et se inter numbra Ecclesiae retinesi petet. Et, quoniam fieri potest, ut, qui ad em modum coram tota Ecclesia peccati sui culpam agnoscere ac Aurecari debent, aut imperitia ipea aut etiam pudore ca dicendi fachies destituantar, quae ad rem totam explicandam requiri forte ment, Ecclesiastes yeluti per epilogum repetit publice coram tota ·latuis lapei illius, qui poenitentiam agit, capita praecipua totius andreionia, ac domum a fratre illo poenitente quaerit, num ea omin quas ipse commemorasect, vera esse approacht proque illis omnihe calpara suam publice deprecetur et petat hoc ipeo nomine cum teta Bealesia reconciliari. Quodsi frater ille poenitens se assentiri tentar, tum Ecclesiastes, versa ad Ministros alios ac Seniores oratime, ab illis publice quaerit, num adhuc in pu-(894)blice illa fratris legi pecnitentia aliquid desiderent et requirent. Ac tum, si quid ali-Ministrorum in medium vult adferre, quod in poenitentia illa desiderari adhuc posse videatur, id cuique illorum ordine suo licet. & vero nemo illorum quidquam habet, quod dicat, tum Ecclesiastes isfra scripta admonitione ad fratrem illum poenitentem utetur.

Admonitio ad lapsum ac poenitentem fratrem post

Addivimus tuam confessionem, mi frater! cuius nomine et tibi et sobis simul omnibus maiorem in modum gratulamur. Atque Domino leo nostro de hac tua resipiscentia gratias agimus, qua tu non tam mae te ipsum tuamque infirmitatem, quam potius Satanam ipsum per tam adversus illum tuumque peccatum victoriam in Christo Domino padefecisti in culpae nunc tuae publica ista agnitione et deprecatione. Vincimus e-(325)nim adeoque et pudefacimus revera Satanam ipsum cam universa tyrannide ipsius ac pedibus nostris quodammodo caput ipsius conculcamus, imo vincit pudefacit ac conculcat illum in nobis ipsemet Christus Dominus, quoties illius beneficio peccata nostra au-

toremque illorum Satanam, cum Divinae gratiae imploratione et certa spe veniae, propter eundem ipsum Christum Dominum accusamus.

Agnosce igitur singulare Christi Domini beneficium, mi frater! is: aedita nunc per te peccati tui adeoque et Satanae ipeius accusatione. Neque enim hoc aut tuum aut ullius hominis opus est, qui ex polis ipsi nihil alioqui boni omnino etiam cogitare possumus, sed est curproculdubio ipsiusmet Christi Domini, qui id per suum Spiritum ... lus operatur ad Divini nominis sui gloriam nostramque salutem et Ecclesiae suae aedificationem, Hoc agnosce, inquam, et cave, ne tanto beneficio deinceps per tuam in peccatis tuis indulgentiam ad tuam insius (quod absit) condemnationem (326) abutaris. Cogita aegerrina id laturum esse Satanam, suam istam, inquam, in tua hac poenitenta pudefactionem ac conculcationem, et proinde nihil non esse tentaterum proculdubio, ut te quoquo rursum modo illaqueat. Vide igitar, quod in te est, ne illi per peccatorum tuorum indulgentiam locui in te ullum permittas, ne postrema primis deteriora fiant. Insta precibus assiduis apud Dominum Deum tuum precesque piorum etien. cum tuis precibus coniungito, ut te regat ac communiat Spirita masta suo, utque tibi armaturam illam subministret, quam nobis Paules proscribit 1), quo minus insidiosis Satanae conatibus atque impulsisnibus opprimaris. Fidelis porro est Deus, ut id faciat, modo illum per nomen unigeniti sui filii vere et ex animo invocemus. Illi te igitur totum commenda, mi frater! illum appella, illi te totum praebe, illi toto pectore confide. Ita enim fiet hauddubie, ut. quemadmodum in capite nostro Christo Domino nihil iam habet neque habere ullo modo potest Satan, ita neque in te (327) etiam nobiama simul omnibus quidquam omnino habere amplius possit"

#### Admonitio ad Ecclesiam.

Vos autem, fratres l'omnes exemplum a lapso hoc et poenitente fratre vestro sumite. Primum ut vobis in vestris peccatis vere in corde vestro displiceatis. Deinde ut vos in illis coram oculis Dei una cum poenitente hoc fratre vestro accusetis Divinamque pariter omnes misericordiam supplices imploretis. Postremo, si quempiam vestrum publice, ad quem modum illi contigit, labi aliquando contingat, ut publice etiam peccati vestri culpam agnoscere ac deprecari Ecclesiaeque vos, exemplo fratris huius, reconciliare ne detrectetis. Quod vero iam restat, condonetis iam ex animo in conspectu Domini fratri huic vestro omnem offensionem omnino, quemadmodum et vestra vobis

<sup>1)</sup> Eph. 6.

peccats omnis a Domino Deo vestro condenari optatis. Agacocite illum deincepe pro fratre no-(828)stro omnismi, et, omissis in posterum emnibus omnino exprobrationibus, omnes illum fraterno amore nostro in Domino complectamur. Atque, ut ipse certum iam suae vobiscum reconciliationis indicium ac testimonium habere possit, procumbite in gentae cumes Decque patri nostro mecum una gratias agite pres hae fratris mostri istine resipiscentia et reconciliatione, ad hunc modum:"

Gratiarum actio pro resipiscentia lapsi fratris et re-

Pater noster coclestis i inexhauste fons cannis misericordise et consolutionis! non couldem indigni sumus connes, quos tu respitias, nedum 'nt nos audies, multo minus autem ut nos inter filios tuos numores paternaque benignitate tua complectaria, sed, dum ineffabilem tuam erga nos bonitatem ac misericordians in unigenito filio tuo Christo Domino, ipeius (329) benedicio, intaespur, qua nos mortem alioqui acternam dudum commeritos atque perpetuo etiam magis commercentes perire nihilominus non via sed amanter revocas ad resipiscentiam, condenataque nobis gratuito culpa omni nostrorum peccatorum, in gratiam rursum tuam vere paternam recipis, propter dilectum tibi unice filium tuum et meritum salutare ipsius. Non possumus tantum hoc turm beneficium non supplices agreecere, teque illius nomine non toto etiam nostro pectore colere atque adorare, et pro illo tibi ad pedes tuos provoluti ingentes agere gratias. Nunc te igitur eo ipeo nomine laudamus. Pater sanctissime! una cum alio tuo et sancto Spiritu te adoramus, tibique omnes pariter gratias agimus, praesertim vero cum tuae istius benignitatis testimonium in fratre hoc nostro in publica hac ipsius poenitentia conspiciamus, et te supplices oramus. Pater indulgentissime! ut nobis omnibus in nostris peccatis cor poenitens largiri digneris, nempe ut nobis in illis semper displiceamus, neque (330) erubescamus nos in illis semper accusare, sed per nostri pudefactionem virtutem ac gloriam tuam in nostra infirmitate celebremus ad nominis tui adorandi gloriam, salutem nostrum hic omnium et catholicae tuae Ecclesiae aedificationem, per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum. Amen".

Finita hac gratiarum actione quaerit Minister a poenitente fratre illo, num deinceps quoque disciplinae Ecclesiasticae subesse velit iuxta verbum Dei, illeque respondet: "Etiam".

Tum Minister illi annunciat et contestatur veram ac plenam peccati II. ipsius coram Deo et cius Ecclesia remissionem, non tantum in terris, sed etiam in coelo, idque propter Christum Dominum, qui mortuus est pro omnibus peccatis noetris et ministerium suae Ecclesiae in coelo quoque firmum ac ratum esse affirmavit.

Postremo Ministri ac Seniores ordine omnes fratrem poenitentem illum dextris datis amplexantur in totius Reclesiae conspecta et suam cum illo totiusque Reclesiae reconciliationem datis illi osculis (331) suis attestantur.

Atque ita demum Psalmus gratulatorius canitur a tota Ecclesia, [Psalm.] 103, "Benedic anima mea Domino" aut alius similis, --- dimittiturque Ecclesia more solito cum pauperum commendatione et benedictione.

Hic simplex publicae poenitentiae ritus, priusquam ad excommunicationem perveniatur, sufficere nobis visus est in nostris Ecclesiis. Praesertim cum in se complecti videatur omnia, quae ad salutarem fratris cuiusque lapsi resipiscentiam pertinent ullo modo et faciant proculdubio, cum ad fratris poenitentis consolationem, tam vero etiam ad totius Ecclesiae medificationem, quae quidem potissimum sunt spectanda in toto usu Ecclesiasticae disciplinae. Externas vero illas in vestibus ac gestibus propemodum theatricis notas, quae vulgo publicae poenitentiae adhiberi consueverunt, non magnopere morati sumus, quod neque prorsus a suspicione liberae esse videntur, et fallant non raro sua hypocrisi multorum iudicia. Denique non ita multum videntur ad aedificationem facere, et pertinent potius ad Magistratus politici indicia, quam ad Ecclesiasticae (382) disciplinae observationem. Atque de publica poenitentia tantum. Nunc de excommunicatione dicendum erit, ad quam recurrere oportet, tanquam ad sacram ancoram, si qui in Ecclesia nullis omnino neque privatis neque publicis admonitionibus, iuxta carum gradus, ad resipiscentiam revocari possint.

### De modo ac ritu excommunicationis.

Post observatos omnes omnium, ut dictum est, admonitionum gradus, si frater quispiam illis neglectis ita in peccato suo obdurescat, ut nullam reliquam spem faciat resipiscentiae suae Ministris ac Senforibus Ecclesiae omnibus, tum necessario est veniendum ad talis cuiuslibet fratris excommunicationem. Dictum est autem iam de gradibus et ordine admonitionum, quae privatim et publice habentur apud lapsum fratrem aliquem, deinde in coetu Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae, postremo coram tota Ecclesia, priusquam ad excommunicationem perveniatur, u-(883)bi de progressu disciplinae agitur. Ubi igitur omnibus illis admonitionibus nihil effici potuit, hoc solum restat

tandem, ut contemptor ille omnium istiusmodi admonitionum a coetu Ecolesiae reiiciatur.

Neque vero sola Ministrorum ac Seniorum una omnium (ne dicam unius aut alterius Ministri) autoritate ab Ecclesia quisque eiicitur. sed unanimi totius Ecclesiae consensu atque approbatione. Ita enim Paulus lugere vult totam Ecclesiam circa fratris alicuius excommunitionem, et non temere spiritum suum toti Corinthiorum Ecclesiae conjungit in tradendo Satanae illo, qui cum noverca illic sua consuctudinem habebat '). Papa quidem Romanus et iurati illi Episcopi Ecclesiam hic non morantur, sed, contempto illius iudicio, nescio quam sibi iurisdictionem arrogarunt, ad quam id quoque pertinere putant, ut per illos solos excommunicatio fiat. Hac via scilicet perveniendum erat ad premendam tyrannide Christi Ecclesiam, qui unicus in omnibus ipsorum conciliis scopus fuisse videtur. At vero Paulus, qui non minore aliqui apud Corinthios ministerii sui autoritate, quam Pe-(334) trus apud Romanos valebat (ne quid hic de Papa Romano eiusque cornutis Episcopis dicamus), tantum sibi non sumit interim, ut sua ipse autoritate Corinthium illum, thori paterni violatorem, Satanae tradat, sed, absens cum esset, Ecclesiam hortatur exposita illi sua sententia, ut flagitiosus ille in totius Ecclesiae coetu, tanquam se ipso etiam praesente, Satanae cum publico luctu Ecclesiae tradatur. Hoc nimirum poscebat fides ministerii Apostolici, ut curam quidem seriam ac diligentem suae Ecclesiae, quamlibet absens, haberet, illamque de sua voluntate certiorem in eius gubernatione faceret, adeoque et officii illam sui de rescindendis flagitiosis istiusmodi hominibus graviter admoneret. Sed sibi ipse non sumit, ut in publico etiam facinore quidquam omnino sua solius autoritate agat. Caeterum Ecclesiae insi suam autoritatem permittit, ut ipsa in coetu suo id agat, quod ille agendum esse omnino putabat. Ita vero et in nostris Ecclesiis non solum Superintendens, sed ne Ministri quidem ac Seniores Ecclesiae una omnes excommunicare quenquam possunt in sua Ecclesia, nisi totius simul Ecclesiae assensus publicus (335) atque approbatio accedat.

Diximus autem, quo die frater aliquis publice et nominatim coram tota Ecclesia denunciatur propter contemptas priores omnes admonitiones, simul quoque diem constitui, quo frater ille, ita iam denunciatus, nisi interea resipiscat, excommunicari debeat, et moneri praeterea Ecclesiam totam, ut, si quisquam nimium praecipitari, aut alioqui parum legitime peragi putet excommunicationem ipsam adversus denunciatum fratrem illum, intra octo totos dies ante ipsam excom-

<sup>1) 1</sup> Cor. 5,

municationem Ministros ac Seniores Ecclesiae huius admoneat, sive privatim aliquos, quos velit, sive simul omnes in consueto coetu ipeorum, et sententiae suae rationem ex verbo Dei reddat.

Si igitur ante constitutum illum excommunicationis diem, neque quisquam alius ex verbo Dei ostendere possit, peccari ullo modo in denunciato fratre illo, ita iam (ut est dictum) excommunicando, neque ipsemet denunciatus frater ille ullam det resipiscentiae suae significationem, tum sine longiore mora silentium Beclesiae habetur pro tacito consensu ipsius et approbatione futu-(886)rae excommunicationis. Si vero aut alius quisquam e coetu Ecclesiae ostendat ex verbo Dei causas aliquas legitimas differendae adhuc aliquousque excommunicationis, aut frater ipsemet denunciatus ille ante diem constitutum specimen aliquod certum det suae resipiscentiae, tum res tota rursum differtur spe illius resipiscentiae in proximum alterum Dominicum diem, et causae huiusmodi dilationis publice coram Ecclesiae exponuntur. Proximo vero deinceps Dominico die frater ille denunciatus aut publica poenitentia sese reconciliat Ecclesiae iuxta suprascriptam illius formam, aut tandem tandem necessario excommunicatur.

Ut autem circa excommunicationem graviter et ordine omnia gerantur, pridie excommunicationis habendae conveniunt a meridie Ministri et Seniores utriusque Ecclesiae et diligens a singulis inquisitio fit, num aliquae causae proferri possint, propter quas iuxta verbum Dei excommunicatio ipsa aut differri adhuc aut etiam plane omitti deceat. Quodsi quid eiusmodi profertur, quod pondus aliquod iuxta verbum Dei habere posse videtur (387), sive id Seniorum aliquis ex sese proferat, sive ab aliis auditum exponat, cum de eo inter Ministros et Seniores ita deliberatur, ut unanimis omnium consensus habeatur, qui verbo Dei alioqui nitatur. Si vero nihil eiusmodi profertur, tum postridie proceditur ad excommunicationem denunciati fratris et publicum Ecclesiae silentium pro assensu illius atque approbatione habetur.

Quo die vero est habenda ipsa excommunicatio, nempe constituto ad id, ut dictum est, Dominico die, contrahitur nonnibil consueta publica concio matutina, ut Ecclesiastes tempus aliquod habere possit ad explicandam naturam ac rationem excommunicationis in Ecclesia Christi. In ipsa vero explicatione hace potissimum tractantur.

Argumentum admonitionis publicae de excommunicatione.

<sup>1.</sup> Exponit Ecclesiastes, quid sit et quid in se complectatur, quamque vim obtineat ipsa excommunicatio. Docet esse Christi (338)

Domini institutionem ad retundendum in eius Ecclesia comtemptum legitimerum omnium admonitionum ordinatem, quae nos etiam nostrae invicem omnium aliorum pro aliis curae ac sollicitudinis admomest, qui nos unius in Christo corporis membra esse profitemur. Doest item duo imprimis esse observanda in ipsa excommunicatione. Rino resectionem insam membri a toto reliquo Ecclesiae corpore. eme pracecrtim fiat in nomine et cum virtute atque potentia Domini zestri Iesu Christi, quemadmodum Paulus loquitur 1). - deinde traditionem resecti membri in potestatem Satanae in interitum carnis. Utranque porro id horribile plane esse, nam istiusmodi resectione im fieri, ut. tantisper dum nos rursum Ecclesiae non reconciliamus. miles omnino vitae ac salutis aeternae promissiones ad nos censeanter execus modo pertinere. Cum enim Ecclesia sit mysticum Christi surpus, ut, qui ab illa resecti sunt, ad Christi quoque Domini corpus vatinare non possint, et extra illud ipsum Christi Domini corpus sala sit certa salutis spes Divinis promissionibus proposita — quatenus sme semo ascendit in coe-(889)lum, nisi qui descendit de coelo -- 1) sermicum est, resectos ab Ecclesia ab omni aimul etiam salutis spe arcindi, quatenus sane e corporis Christi compage ciiciuntur, donec Br Beclesiam rursus facta legitima reconciliatione recipiantur. Etsi estem Christus Dominus codem loco a nobis haberi velit resectos istinsmodi admonitionum Ecclesiasticarum contemptores, quo Ethnici & publicani haberi solent, est tamen tanto gravior excommunicatorem conditio, quanto gravius est auditas contempsisse a Christo ipso institutas admonitiones, quam nunquam auditas non observasse. Et dua Dominus noster admonitionum omnium contemptores eodem . plane cum Ethnicis et publicanis loco habendos esse docet, non equidem hoc agit, ut crimen utriusque par faciat, sed ut consuctudinem trinsque, dum nullum dant specimen resipiscentiae, perinde vitan dam in Ecclesia esse doceat. Contemptus igitur admonitionum Ecdesiasticarum graviorem multo reddit causam eorum, qui ab Ecclesia per usum disciplinae resecantur, cuius equidem nomine Ethnici accuuni non possunt, ut intelligamus peccatum eorum, qui sunt excommaicati legitimo (840) Ecclesiae ordine, graviore vinculo ligatum eme in coelo pariter atque in terra, quam peccatum Ethnicorum. Sed mi magnitudinem conduplicat, dum quis ab Ecclesia rescinditur in nomine et virtute ac potestate Domini nostri Iesu Christi. Quemadmodum enim plurimum interest, humana ne an vero Divina vi ac potentia e Diaboli tyrannide liberemur, ita plurimum interest etiam, humana ne autoritate an vero in nomine virtute ac potestate Christi Do-

<sup>1) 1</sup> Cor. 5.

mini ex Ecclesia eileiamur. Nimirum ece, qui ad hune modum communicantur. Setange ipsi tradi audimus. Qui conidem indal non solet, illis pracecrtim, quos sibi ad cum modum traditos ha potissimum autem si ullam in eis spem resipiscenitae videat, au quibus indulget, non alio id proculdubio consilio facit, quam qu dum sibi ab illorum resipiscentia non magnopere metuit, comtemu corum sua istiusmodi indulgentia alere obfirmareque conatur. La que plane deplorata ao modis omnibus desperata causa omnium (e in ipsis est), qui ad eum modum ab Ecclesia eiiciuntur, si non ce finibus nobis Spiritus sanctus eam Satanae in excommunica-(841) potentiam' circumscripsisset. Sed in carnis interitum tradi cos & nae Paulus docet, qui ad eum modum excommunicantur, ut inte gamus, merito quidem eos, qui se per contemptum omnium adme tionum excommunicari patiuntur, Satanae posse tradi sine spe va ulla ad aeternam condemnationem, sed gratuita id Dei erga nos nignitate in Christo fieri, ut in carnis duntaxat interitum tradan si quomodo per immissas a Satana iuxta permissam illi potesta carnis afflictiones caro ipsa spiritui subiici, atque ita demum, qui s resecti, ad resipiscentiam et reconciliationem revocari possint. Inte tamen Hiobi exemplo docemur, ad quem modum a Satana tracten in quos ille potestatem sibi, quod ad carnem attinet, a Deo tradi habet, quamcunque id tandem ob causam nonnunquam Dominus ciat '). Nec leve est, quod de Corinthio illo per Paulum excommunia legimus, nempe non multum abfuisse, quin absorberetur in suis af tionibus, posteaquam rejectus esset. Et certum est in neminem so esse mitiorem Satanam in hac vita, quam in eos, a quorum res scentia sibi nihil metuit, (342) sic ut hoc sane magis sit exitialis dicanda eorum excommunicatio, quo mitius a Satana tractari videa quos ille sibi iam in suam potestatem, potissimum autem in non virtute atque autoritate Christi Domini traditos habet.

2. Docet Ecclesiastes, non tam equidem crimina ipsa atque flag quantumvis gravia, quam comtemptum potius rebellem ac praefract excommunicationis remedio ab Ecclesia Christi arceri. Nullum e tam esse atrox facinus ac flagitium, quod Ecclesia ferre non del cum et ipsa sit omni infirmitatis genere circumdata, praeter ot natum rebellem ac praefractum contemptum admonitionum ex vi Dei. Hoc enim fermentum ferre non potest Christus Dominus in Ecclesia, perinde atque Diabolum ipsum, huius fermenti artifices autorem. Inde vero facile apparere, quidnam sit sentiendum de P sticis excommunicationibus, dum per illas non equidem contemp

<sup>4)</sup> Iob 1.

legitimerem edinonitienem ex verbo Dei arceri ab Ecclosia, sed humenerum traditionum transgrossiones puniri per tyrannidem Antiidaistimem videnza, (348)

ent Reclegiastes, modum et ordinem instituendae excommuis. Names excommunicationem non esse positam in Ministroiter emaiam, nedum in unius, quamlibet magnus habcetur, rio atque autoritate, sed in unanimi totius Ecclesiae consensu luin verbum Dei, et proinde toti Reclesies indicari oportere causes sums instituendes suitalibet in fratrem quempiam excommunicatiosia cineque publicum escensum requiri, princquam instituatur. Ita ne Corinthium illum non aliter Setance tradit, quam conjuncto giaita suo com ipeo costa Corinthiacae Ecclesiae. Ut autem legitiin Bollesine accensus haberi poesit, ét peccatum ipsum excommuniand fratris cam suis circumstantiis 6t obstinationem insius in consdis connibus Ecclesiasticis admonitionibus coram tota Ecclesia it. docateme case id debiti officijam omnjum in Boclesia, ut. si mm ant in observate apud excommunicandum fratrem admonim erdine as medo, sut in ipso disciplinas progressu aliquid reculturet, id tempori Ministrie ac Senioribus Ecclesiae indicaret. Alioqui dinatium totine Reclesiae haben-(344)dum cese pro unanimi conn incina. Inde vero etiam docemur, quid de Papisticis excommusimismibus etatuendum sit, quae sola Pseudoepiscoporum tyrannide meorum tribunalibus instituuntur, et omnium gravissimae esse untur, quae odio verae religionis in studiosos doctrinae ac religioin Ruangelione Pharisaico supercilio decernuntur. Nimirum de illis dest Christus Dominus: Besti critis, cum vobis maledixerint propter m meam '), - et ad illas pertinet Propheticum illud: Maledicam busdictionibus vestris, quibus et iam maledixi, etc 2).

4. Exponit Reclesiastea, excommunicationis usum non solum non pagnare cum lege charitatis Christianae, sed gravissime etiam violari legum charitatis in Reclesia Christi, si legitimus excommunicationis usus non observetur. Quemadmodum enim infidelis chirurgi est putidam as noxium toti corpori membrum in totius corporis perniciem forese velle, quemadmodum item veneficium est, non autem beneficium, famentum lue aliqua infectum toti conspersioni immiscere velle, — ita, um nihil sit nocentius obstinato re-(345) bellique ac praefracto prorus contemptu admonitionum ex verbo Dei in Christi Ecclesia, gravissime proculdubio peccant Ministri illius — nedum ut illam ament — qui infectum lue hac exitiali membrum ipeius aliquod in perniciem totius corporis alere inter sese fovereque pergant, ac non potius to-

<sup>1)</sup> Matth, 5. 2) Malac. 2.

tam admonent Ecclesiam, ut sibi iuxta Christi et Apostolosquit des trinam a tam noxio fermento caveat.

- Exponit fructus legitimae excommunicationis: nempe, puis Dei nomen per illam honoratur, quatenus sane legitimo excomm cationis usu testamur, nos longe ab illis abesse, qui indulgentias & gitiorum Dei et sui Euangelii nomen praetendunt, quae sane resta cit, ut male nunc passim audiat doctrina Euangelii Christi, dum indulgentiae nostrae praetexere conamur. Deinde usu legitimas a communicationis conservatur Ecclesia in suo officio, discit sollisit esse pro salute membrorum suorum, docetur quam res sit iavis Deo planeque intolerabilis admonitionum Ecclesiasticarum contempts coadunatur indies magis ac magis per quotidianas invicem ex verb Dei inter sese (846) admonitiones ac consolationes atque assisti istiusmodi exercitiis in unanimi semper consensu confirmatur. Posta mo remedium etiam adhibetur iis, qui sunt excommunicandi, leg timo usu excommunicationis. Negari enim non potest curam habe eorum, qui sunt excommunicandi ab Ecclesia. Suffunduntur cui pudore, ut per publicam pudefactionem peccati sui magnitudias agnoscant, in illoque sibi displiceant ac tandem resipiscant. Res cantur a reliquo toto Ecclesiae corpore cum luctu publico, ut es publica rursum gratulatione per reconciliationem recipiantur. In duntur Satanae, ut agnita demum sua miseria Dei misericordiam in plorent. Breviter, quemadmodum membra in corpore humano, que gangraena occupavit, secantur uruntur ad hominis revalescentim et quo maiore id cura fiat, hoc est maior spes restituendae valetud nis, — ita ad propellendam a nobis gangraenam omnium maxime e itialem ac pestiferam (contemptum inquam obstinatum ac rebelle Ecclesiasticarum omnium admonitionum) institutum habemus a Chi sto Domino in sua Ecclesia extremum illius remedium, ex-(84 communicationem.
- 6. Ostendit Ecclesiastes, quam sit noxia Ecclesiae intermissio e sciplinae et perinde etiam excommunicationis. Primum ab una me bida pecude facile infici totum gregem, si non illi aliquo remes tempori occurratur. Deinde provocari iram Dei adversus totam I clesiam per disciplinae negligentiam, adeoque et Divina punitio e cersitur, quemadmodum Paulus docet'). Neque desunt exempla Divin severitatis gravissima adversus disciplinae Ecclesiasticae negligentia Nimirum, ut non raro declinamus Divinam ultionem, dum nos di dicamus, ita, dum nobis ipsi neglecto disciplinae usu indulgemus, l in nos vindictam provocamus. Hinc enim et tyrannidis immanitas

<sup>4) 1</sup> Cor. 11.

esti de complete organ. Digni samus videlicot, qui et sociarum et premaidifficatralicina punicanar, dam paterna inxta usum disciplinac infinincilicas vizya corrigi non sustinenus.

Tipe its de excemmenications disenter ad totam Beclesiam, et plites comme accessiur, qui usum dissiplines Ecclesiastices sut library, sut in gratiam hominum (848) negligant son profunent. The Beclesiastes ad exercendam ipsem excommunicationem progeditor in hune modum.

. Sedent in prospectu totius Ecclesiae Ministri, Seniores ac Diaconi esma, ques ad diligenter auscultandum omnia Ecclesiastes adhortum, ut de cumibus, quae ad ipeorum ministerium hac in parte perfinst, in conspectu totius Ecclesiae respondere possent iuxta ipeius interegationes. Tandem, ad Ecclesiam conversus, illam alloquitur in lane modem:

-«Mon ignoratie, fratres! admonitum iam plurice fuisee fratrem nodin M. et privatim et publice iuxta usum disciplinae Beclesiasticae, ten de pecceto suo, quam etiam de contempte omnium apud ipeum betterm admonitionum, tam in coeta Ministrorum ac Seniorum omsim even his ction semel stone iterum in publico totius Reclesiae seta, ne quid de privatis aliorum fratrum admonitionibas dicamus; sters base omnia totics facta case, ne ad lugubrem nobis omnibus has incine excommunicationem perveniretur. Sed cum hace omnia festra apud cum facta esse cum (349) magno animi nostri dolore vilmante, ipoeque nulla adhue det indicia verse resipiscentiae per the culpse mae legitimam agnitionem ac deprecationem, vosque materea silentio vestro consilium Ministrorum, Seniorum ac Diacomen vestrorum omnium de exercenda adversus hanc ipsius obstimionem excommunicatione approbatis, - cogemur iam tandem, quancam inviti nee sine publico luctu nostrum omnium, descendere ad excommunicationem. Et, ut omnibus vobis liquido constet, nos tanes invitos ad illam plane compelli, peccatum ipeius, quo adversus hum Dei fratres suos imprimis, deinde vero universam nostram hanc Islesiam offendit, exponemus".

Atque his Ecclesiastes recenset omnia ordine, quae excommunicantes ille frater designavit, tam ante, quam post admonitiones omnes & privatas ét publicas: quoties item et per quos fuerit admonitus, tam privatim quam publice nomine Ministrorum ac Seniorum omtium, et etiam coram toto Ecclesiae ecetu; hace tamen omnia frutra apad (850) ipsum hactenus acts fuisse.

Tandem vero ad reliquos Ministros, Seniores ac Disconos conversus Ecclesiastes ab eis coram tota Ecclesia sciscitatur, num ita se habeat omnia, quemadmodum ipse narrasset, illique, auscultante tota

Ecclesia respondent: Etiam". Deinde ab iisdem Ministris relique Senioribus et Diaconis quaerit, num quisquam ex Ecclesia tota hebdomade ad ipsos retulerit, quod merito obstare posse vides quominus ad fratris denunciati excommunicationem procedatur, que rursum respondent, aut nihil ad se relatum esse, aut quod ita multum ad rem ipsam facere videstur. Quodei futilia quae ad se relata esse dicant, tum ea omnia per Ecclesiasten ex verbi vini autoritate confutantur et refelluntur.

Postea vertit sese ad Ecclesiam Ecclesiastes, illamque hortatus vicem fratris sui illius impoenitentis vere et ex animo dolest, quadmodum membro in corpore male affecto membra reliqua es condolere maloque ipsius ex animo affici debent. Et posteaquam tremum illi iam remedium suae impoenitentiae adhiberi necess oporte-(851)re vident, ut dolorem suum ac luctum pro impoenit fratra suo publica sua ad Deum precatione in genua procumbe contestentur. Ipse vero Ecclesiastes, procumbente in genua tota clesia, ad hunc modum clara et expedita voce precatur:

Precatio pro impoenitente fratre ante eius excom-

Omninotens, seterne et misericors Pater! qui pro tua gratuita. nos bona in Christo voluntate et misericordia non vis mortem catoris, sed potius ut Spiritus sancti tui afflatu convertatur et v quique cam esse vim testaris Divini verbi tui, ut petras etiam i mallei instar potenter comminuat ac contundat, - te ecce suppl ac coram oculis tuis prostrati per nomen dilecti filii tui oramus fratris nostri impoenitentis, N., cor atque animum, hactenus las instar obduratum, virtute verbi tui autore Spiritu sancto tuo emo ad poeniten-(852)tiam tenebrasque mentis suae luce Divinae gratise dispellere digneris, ut in corde tandem suo sentiat grav se, primum in te, o, Pater indulgentissime! deinde vero in tuam o que hanc Ecclesiam peccasse, peccatumque hoc suum apud te et l Ecclesiam accuset ac nobiscum una deploret, ne ipsum inviti. impoenitentia ipaius compulsi, e mystico tuo corpore cum luctu stro excludere cogamur, sed eum potius ut vivum filii tui memb in hac ipsius Ecclesia cum gaudio et gratulatione retineamus. E: di nos, o, Pater indulgentissime! per nomen dilecti filii tui ad te mantes, nostrumque hunc fratrem impoenitentem atque ad interi iam propendentem in viam rursus clementer verbo virtutis tuae voca, quo nos omnes, qui propter ipsius obstinationem in consp tuo lugemus, per eius resipiscentiam exhilarari illique gratulari

um adamadam in costa bos nostro cum candio calabrare ma sublect quiden indicai cuma ques ta audice. Pater constitagui, the alignete seciduie. (258) nostrie poccetie irritames. Sed lie nos incos in nobie interi. Letnero enten dilectum Slium nt, in court acetrum inque advocatam pontificem mediatos insopisiatorius mostrum pro tun misericardia constituisti. Huns e: quaceumus, mertiaque sues pro nobie meritum nostrique in raine illius acceptationem misericorditar intuere, et ne patieris inscentissimum filii tui sanguinem pro hos fratre nestre impotniinte nobiegno periter cumibus fusum, Satanae dolis as tyrannide mineri. Inclina aures tres misericordise. Peter beneficentimime! ad puni haine 'tai proces, nomen sanctum tuum super fratre hoe imitento cum luctu invocantio, ut too beneficio senctur potius, quam in asternam interitum a corpore tuo abecindatur. Id vero abe te ntime. Aducia capitis as mediatoris nostri Christi Iesu, iuxta prasum nobis ab ipeo modum: Pater noster, etc".

Buita has precations observat Eschodastes, num frater ille imposnine prodest ad dandum aliqued indigium suae resiniscentiae. Qued t fat, Leclosiastes illum ad reliquos Ministros as Seniores et Diaco-\$56\mas accoders jubet in conspectu totius Reclesiae, ut illis menteun tique institutum sunm exponet, illique oum audient et notes verse is ille mesmitenties observent. Ques si viderint, rem mox Ecolesiatte in sugmette stanti indicant, ut excommunicatio differenter. Redisesseque id totum Ecclesiae ipsi exponit, illamque ad gratiarum stimum pro fratris impoenitentis resipiscentis adhortatur. Publica tion fratris illius poenitentis in aliud tempus differtur, ut, quod iam statement, animo bene deliberato reque tota bene excuesa faciat ad mirrem Reclesiae aedificationem, praeterquam si ita manifesta det ins verae resipiscentiae, ut omnem omnino tollant de illa dubitainem. Tum caim publica cius auditur pocaitentia a tota Ecclesia, institutae excommunicationis. Illeque culpam omnem publice moent ac deprecatur apud totam Ecclesiam, et peccati et contempin pariter tam disturni omnium apud se factarum admonitionum, po es ac per Ecclesiasten omnia narrata fuerunt. Omniaque tum wam ad eum modum finnt, ad quem modum de publica lapsorum Punitentia in superioribus exposita habentur, facto initio ab ea admaiti-(855)one, quae ad lapsum ao poenitentem fratrem habetur post es confessionem.

Si autem frater ille impoenitens neque prodit ipse, neque per alios lem dat resipiscentiae significationem, tum Ecclesiastes paucis obsinationem fratris illina impoenitentis apud Ecclesiam deplorat, et productis aliquot scripturas locis ostendit, quanta Divinas sit ulties contra obstinatum istiusmodi contemptum severitas. Horrendum es incidere in manus Dei viventis. Ac multo miserrimum cese, non tire iram Dei in nostris cordibus adversus peccatum, et proinded moneri adhuc semel atque iterum per nomen Christi Domini, peccatis nostris mortui, ut culpam peccati contemptusque sui adha agnoscat seque Ecclesiae reconciliet et sanguinem Christi Domini es, quo ablutus est, ne conculcare pergat.

Quodsi hisce adhuc aut similibus admonitionibus frater impose tens ille lucrifit atque resipiscentiam pollicetur, agendum cum il crit, ut iam supra dictum est. Sin minus, sed animo nihilomini adhue obstinato perstat in contemptu omnium admonitionum, tu Ecclesiastes vertit ad (356) Ecclesiam suam orationem ad hunc modes

Viri fratres! posteaquam impoenitentem fratrem nostrum N. cost Dominum et hanc ipsius Ecclesiam tot modis peccasse, ut audist neque ad resipiscentiam ullo modo induci posse videtis, constatuillum verbi Divini testimonio a regno coelorum beataque Christi D mini societate excidisse, — et nobis sane, quanquam invitis, facienda est cum publico luctu nostro omnium, quod iuxta Christi Domi praeceptum et Apostolicam observationem nostri debiti officiique es scimus. Nempe ut quos ad Christi Domini nostri societatem me pertinere verbi sui testimonio docemur, cos ad nostram etiam in in societatem non pertinere, per institutam ab ipso excommunicationes contestemur et declaremus. Ut autem non nostro ipsorum id da taxat, sed in Christi ipsius Domini nomine una cum virtute et pot state ipsius faciamus, eundem ipsum Christum Dominum nostru cui se omne alioqui genu flectere debet, in genua et ipsi nostra (85 procumbentes invocemus ad hunc modum:

Invocatio nominis Christi Domini ad excommunica dum fratrem impoenitentem una cum ipsa excommun catione.

O, Domine Iesu Christe, unice atque acterne Rex tuae Ecclesia qui oris tui Divini verbo praecepisti, ut, qui de peccato suo admos Ecclesiasticas nihilominus admonitiones omnes abs te institutus et temmerent, e communione tuae Ecclesiae eiiciantur atque uno et e dem loco cum Ethnicis hominibus habeantur. Huic igitur tuae e temperantes institutioni, per Apostolos tuos nobis etiam commendat adsumus ecce in tuo nomine congregati, ut fratrem nostrum N. peccato ipsius et contemptu tuae huius Ecclesiae obstinatum atq impoenitentem, cum virtute et potestate tua e coetus (858) nostri cu

nore excludantus, ad nominis tui sacrosancti gloriam, ad Ecclesiae huius nostrae conservationem atque aedificationem et ad remei extremum pertinaciae atque obstinationis praedicti impoenitentis nostri. Et quonium tu ipee te nobis in tuo nomine congregademper quidem, sed potissimum in ministerio Ecclesiae tuae versatibus adfuturum esse ac Spirita tuo etiam gubernaturum promiisti. — te supplices invocamus, ut nobis virtute tua Divina adesse. softramque hoc ministerium in excludendo impoenitente hoc fratre nostro a coetu nostro, Divini Spiritus tui virtute gubernare atque ef-sex reddere digneris. Tuisque iam verbis confisi et tui adorandi buitus virtute instructi, Domine Rex Doctor et Pontifex noster ac-É teme! impoenitentem hunc fratrem nostrum N., omniumque hactenus 2 ledesiasticarum admonitionum obstinatum contemptorem, in tuo nonine tuaque potestate et autoritate, veluti noxium corpori nostro = nembrum, in tuae Majestatis Divinae Ecclesiaeque huius tuae totius consec-(359)tu publice a coetu deinceps nostro salutarique eius socitate (ipsius interim vicem miserantes) excludimus ae resecamus. L Es peccatum pro functione nostri ministerii ligamus, ligatumque see in coelo pariter ac in terra iuxta doctrinam verbi tui pronun-E ciamas, et piis ubique omnibus pro eiecto foras prorsusque iam • Ethnico homine ac publicano habendum esse censemus. Atque Satame illum ism, Paulum Apostolum tuum sequuti, ingemiscentes tradieses in carnis suae interitum, si quo modo, illi adbuc mortuus per effictiones a Satana infligendas, spiritu interim suo ad extremum ex **R**teo beneficio reviviscere ac servari possit. Venisti enim servare Ξ. quod perierat et ut cessare facias illius in nobis tyrannidem, qui ī i Mopter nostrum peccatum mortis in nos imperium obtinebat, - qui un Deo Patre tuo et sancto Spiritu vivis ac regnas Deus trinus et was in saccula. Amen". ')

Absoluta porro ad hunc modum ipsa excommunicationis declaratione, monet Ecclesiam Minister, ad quem modum quisque (360) in Ecclesia erga excommunicatum illum affectus esse, quatenusve cur.

1. Docet habendum esse illum pro Ethnico et publicano, quemadmodum Christus docet, cuius videlicet peccata ligata sint ministerii

Ecclesiastici testimonio in coelo et in terra, donec se reconciliet Ecclesiae per publicam poenitentiam iuxta verbum Dei, et proinde ad
precum Ecclesiasticarum Sacramentorumque communionem haudquaquam admittendum esse. In publicis tamen concionibus ferendum esse

<sup>1)</sup> Matth. 18. Luc. 19. Heb. 2,

tantisper, dum doctrina Eusngelii traditur, si quo modo illa audit ad resipiscentiam Spiritu sancto autore permoveri possit.

- 2. Cum hoc familiare fore excommunicatis hominibus case visual, ut si quos possint, sua consuctudine in sui mali societatera trahant, et ideo potissimum e costu Ecclesiastico eiiciuntur, ne sua impietate inficiant 1), esse etiam id debiti officiique consistanta Ecclesia, ut familiarem cum excommunicato consuctudiana modis omnibus vitent 2). Corrampunt namque bonce mores prava colleguia. A civi-(361)libus tamen contractibus ac negotiis arcendus in non est, ut cum illo ea non liceat more politico exercere.
- 3. Qui tamen, solidius in fide instructi, intelligunt se fructum sinquem apud excommunicatos colloquiis suis ex verbo Dei posse facere, captare omnes occasiones debent illorum admonendorum et in viant rursus reducendorum, tantisper dum spem aliquam resipiscentiae sur peresse vident, si quo modo fiat per gratiam Dei, ut ad ovile Christi rursus revocari possint.
- 4. Ut nemo in Ecclesia iniquis praeiudiciis excommunicatos gravet ridest despiciat aut traducat, sed vicem illorum ex animo potist dolest, cogitentque in Ecclesia omnes sibi idem evenire etiam posse ut, qui aeque sub peccatum sint conclusi, quod in ipsis est, atqui illi, nisi Divina gratia servarentur, fierique posse, ut et ipsi excindartur, et, qui iam eiecti sunt, rursum inserantur 3). Quare ut se ipsus quisque in Ecclesia observet, dum excommunicatum aliquem intuetar Et id pariter omnes dent operam, ut ab iis peccatis et contempt admonitionum sibi diligentissime ca-(362) veant, propter quem alio excommunicatos vident. Hypocritarum esse hoc, non autem Christia norum, ut iisdem malis obnoxii adeoque et gravioribus nonnunquam etiamsi non usque adeo sint conspicua, prae aliis tamen sibi magi placeant sanctioresque aliis haberi velint et alios prae se despician ac traducant. Nihilo magis autem ferendam esse in Ecclesia super ciliosam talium hypocrisim, si certis documentis convinci possit, quar alia quaevis flagitia. Et, quemadmodum palam flagitiosos ferendo nobis non esse docemur, ita et a fermento Pharisaico, quod est hypo crisis, modis omnibus nobis cavendum esse audimus 4). Neque enis dubium est excommunicatos iri hypocritas omnes, nisi tempori resi piscant, products in lucem coram universi orbis theatro in die De mini hypocrisi ipsorum, sublata demum omni spe veniae ac remis sionis peccatorum, quam alioqui in vita hac ipsis etiam excommy nicatis ademptam non esse scimus.
  - 5. Monetur Ecclesia, ut quo magis excommunicatos propter ipsc

<sup>1) 2</sup> Thess. 3. 1 Cor. 5. 2) 1 Cor. 15. 3) Rom. 11. 4) Matth. 16. Marc.

rum obstinationem de vita ac salute acterna periclitari videt, hoc phigentius quisque pro illis domi suae oret, si quo modo e laqueis phi.(363)aboli liberari queant.

Restremo hortatur populum Ecclesiastes, ut, quemadmodum Divinae presitatis imaginem in electione excommunicatorum intuentur, ita se emass etiam humilient sub potenti manu Dei '), atque in genua prombeutes precentur, ut eos Dominus ab istiusmodi obstinatione in pecato et contemptu Ecclesiae servare, excommunicatum vero illum ab u sua impietate revocare dignetur, ad hunc modum:

## Precatio post latam excommunicationem.

Omnipotens, coelestis Pater! qui in tua manu habes corda omnium at salutem ipsorum. Supplices te oramus propter filium tnum Chriten lesum, ut cor pertinax excommunicati huius N. verbi tui Divini vitate percellere Divinique Spiritus tui afflatu flectere digneria ut inicii tui severitatem adversus peccatum suum in corde suo sentiat. common in illo suam agnoscat, illam apud te accuset, in illa si-(864) li vere et ex animo displicent et eius condonationem apud te nrinum per nomen dilecti tui filii, deinde vero apud tuam hanc, quam efendit, Ecclesiam supplex precetur ac imploret, atque ita demum ad te conversus inque tuam rursus gratiam receptus, e Satanae potestate, qua nunc constrictus detinetur, liberari nobisque per suam respicentiam maius adferre gaudium possit, quam nos nunc per pecati contemptusque sui obstinationem in hac excommunicatione contristavit, et sit practerea exemplo nobis omnibus sua resipiscentia. me et nos pudeat nostrorum quoque peccatorum culpam agnoscere, ten privatim quam publice, si quando id res postulet, illamque deweeri. Ne auferas prorsus Spiritum sanctum tuum. Pater miseriordissime! a resecto iam hoc corporis nostri membro, etiamsi Satanae sit traditum in carnis interitum. Nobis autem, natura perinde nostra ad omne etiam malum propendentibus, gratia tua ita assiste, ut veteis Adae ingenium indies magis ac magis in nobis comprimere atque in novum ho-(365)minem, qui secundum Denm in sanctitate veritatis et iustitia sua semper incrementa habet, renovari possimus 2), et, si quando nos dolis Satanae circumventos in quodcunque flagitium labi contingat — sumus enim omnes quod in nobis est peccati mancipia ne nos in peccato nostro obdurescere quoquo modo atque ita in illo demum etiam perire sinas, sed aliquos semper excites, qui nos per verbi tui Divini admonitionem in officio nostro contineant letalemque

<sup>1) 1</sup> Pet. 5.

in peccatis nostris securitatem ac veluti soporem quendam a neli arceant, ut nobis Christus Dominus in nostris peccatis non elementur ad nostri condemnationem, sed potius in nostris cordibus adiastri correctionem illucescat. Da ut salutares omnium admonstrationem modo non contemnamus illisve offendamur ullo modo, sett expetamus, amemus ex animo, libenterque actis etiam gratiis autis mus semper atque amplectamur. Ita fiet enim, ut in viis tuis que nostra infirmitate ambulautes, filiique tui doctrinae confisi, tanque viva cor-(866)poris ipsius membra ac vivi in ipso palmites, uberes à omnibus pietatis 'officiis fructus proferamus ad gloriam Maiestati tuae Divinae, — in qua cum eodem ipso tuo filio et sancto parita Spiritu vivis ac regnas unus atque acternus Deus laudandus in see cula. Amen".

Absoluta hac precatione canitur Psalmus lingua vulgari a tota Be clesia, ([Psalm.] 101, vel aliquis alius huic argumento accommodus) quo finito dimittitur Ecclesia solito more cum pace, benedictione de pauperum commendatione.

## Appendix.

Qui in Germanorum Ecclesia ad hune modum excommunicatur in antemerodiana, ut dictum est, concione, idem eodem ipso die etiam in Gallica rursus Ecclesia excommunicatus esse declaratur in pomeridiana concione, ut et illic pro Ethnico ac publicano habeatur. As vicissim qui in Gallica Ecclesia ad eundem ipsum modum excommanicantur in antemeridiana concione, iidem rursus in Germanorum quoque Ecclesia eodem ipso die excommunicati esse de-(867)clarantum ad contestandum unanimem utriusque Ecclesiae illius consensum, ques sane in omnibus ubilibet Christi Ecclesiis unanimiter retineri oporteres

Ritus recipiendi rursus in Ecclesiam excommunicatos post data manifesta signa verae resipiscentiae.

Dictum est in superioribus excommunicationem a Domino instittam esse, non in exitium interitumve eorum, qui excommunicantu sed in salutem potius ac remedium obstinationis ipsorum in peccat ut, publico exclusionis suae pudore suffusi ac iudicii Divini adveru peccatum severitate commoti, tandem tandem a peccati veluti veteri quodam expergefiant ac resipiscant. Qui igitur excommunicati r conciliari rursum cum Ecclesia postulant per poenitentiam, aedi

sanifestis signis atque indiciis illius hi in nostra Ecclesia ad hunc sadum in gratiam rursum a toto Ecclesiae coetu recipiuntur. (368)

Dao sunt, quae in excommunicatorum cum Ecclesia reconciliatione

Listimum observanda esse putavimus: alterum, quidnam sit agentum cum excommunicatis, priusquam ad publicam in totius Ecclesiae esetu poenitentiam ac reconciliationem admittantur, ut fucus omnis hypocriseos, quoad eius fieri potest, ab Ecclesia per Ministrorum ipsius sedulitatem ac diligentiam arceatur; alterum, quo ritu aut modo peragi debeat publica istiusmodi poenitentia ac reconciliatio insorum.

Quidnam fiat per Ministros ac Seniores Ecclesiae em excommunicato, posteaquam resipiscentiae spem fecit, antequam ad publicam poenitentiam admittatur.

Postesquam qui excommunicatus est aliquam sive per se sive per dies resipiscentiae suae significationem Ministris ac Senioribus Ecdesire dedit, hoc est praecipuum ipsorum consilium, ut notas verae resipi-(369)scentiae in excommunicato illo summa cura ac diligentia observent, in hocque potissimum incumbant, ut illum ad veram resipiscentiam modis plane omnibus reducant. De notis autem verse respiscentiae habetur in superioribus, ubi de publica nondum excommunicatorum poenitentia tractatur, pag. 305 (kuins ed. p. 184.) Seniores autem Ecclesiae in hoc potissimum studium ac sollicitudinem mem erga excommunicatum declarant, quod eum aliqui illorum subinde conveniunt, nonnunquam singillatim aliqui, nonnunquam vero bini sut terni, pro eo ac res postulare videtur, eumque consolantur officiique sui admonent et, productis ex verbo Dei testimoniis in proposito suo resipiscendi confirmant, atque hortantur ad peccati sui displicentiam et accusationem coram oculis Dei cum veniae imploratione. Subornant praeterea alios ex Ecclesia, quos ci familiares et gratos prae aliis esse norunt, qui hoc ipsum etiam sedulo apud illum agant, donec eo perducatur, ut ipsemet cupiat ad coetum Seniorum admitti, cumque illis ipsemet agat de facienda cum Ecclesia publica reconciliatione per publicam poenitentiam et culpae deprecationem. Quod si (370) fiat, constituitur certus dies per Ministros et Seniores, quo excommunicatus ille ad coetum ipsorum vocatur.

Admisso autem excommunicato, ut dictum est, ad Ministrorum et Seniorum coetum observatisque diligenter notis verae in illo resipiscentiae, si Ministri ac Seniores in illis aliquid requirant, id amanter excommunicato exponunt, et tum hortantur ex verbo Dei, ut, quod in ipsius resipiscentia adhue requiritur, id ne gravetur corrigere ad glo-II.

riam Divini nominis suamque ipsius salutem et Ecclesiae aedificationem, et alius illi rursum dies constituitur, ut denno ad coetum & niorum veniat, siquidem ei protinus non omnia persuaderi par donec omnis suspicio hypocriscos per suprascriptas iam aliad? resiniscentiae notas animis Ministrorum ac Senioram omnium exi tur. Si vero in primo statim cum Ministris ac Senioribus collegal excommunicatus ciusmodi signa dederit suae resipiscentiae, ut m in illa per omnes Ministros ac Seniores omnino requiratur, tam m illius institutum landatur a Ministris et Senioribus omnibus addonturque illi peculiares e scrip-(371)turis petitae consolationes et adhertationes, diesque demum aliquis Dominicus constituitur publicas insins poenitentiae et cum Ecclesia reconciliationi, qui interim toti etiam Ecclesiae octo antea diebus publice denunciatur, ut quisque il Ecclesia, peccatorum etiam suorum memor, sese componat ad cationem pro suis et etiam excommunicati illius peccatis, et ad resid piendum rursus in gratiam ac societatem Ecclesiasticam poenitering illum cum omni alacritate et gratulatione, quem cum luctu publico coetus sui fraternitate omnes unanimiter propter eius obstinatioses ciecissent, publicumque gaudium suum omnes super rejierta, qual perierat, ovicula unanimiter contestentur.

Quae ipso die publicae excommunicatorum poenitertine et reconciliationis cum Ecclesia fiant.

Non constituitur dies ullus ad publicam excommunicatorum possitentiam et reconciliationem, nisi dies Dominicus, (372) et quidem in maxime celebri Ecclesiae coetu, nempe in fine solemnioris antemeridianae concionis. Quo die vero peragi debet, contrahitur nonnili ordinaria concio, ut sit locus admonitionibus de poenitentia publica et reconciliatione excommunicati, cum ad Ecclesiam, tum etiam ad ipsum excommunicatum. Finita igitur ordinaria concione Ecclesiastes orditur admonitionem ad Ecclesiam de poenitentia et reconciliatione excommunicati deque officio hac in parte Ecclesiae totius, ad huse aut similem modum.

Argumentum admonitionis ad Ecclesiam de excommunicatorum poenitentia et reconciliatione.

Duo praecipua capita tractantur, ut diximus, in ea admonitione. Alterum, de excommunicati ac proinde omnium etiam peccatorus poenitentia ac reconciliatione cum iis, quos offenderunt. Alterum vero de Ecclesiae totius hac in parte (878) officio iuxta verbum Dei.

Primum caput bimembre rursum esse. Excommunicatos perinde atque alios peccatores omnes gratuita bonitatis ac misericordiae Divinae consideratione invitari merito debere ad poenitentiam et reconciliationem omnium, quos ullo modo offenderunt, — et reconciliationem excommunicatorum fieri non posse, nisi per publicam coram Ecclesiae totius coetu poenitentiam, ut in illius sociatatem rursus cum publico cius gaudio ac gratulatione recipiantur.

Ad probandum igitur primum huius capitis membrum inducuntur testimonia ex scripturis, quibus baec suo ordine probantur.

- 1. Nos omnes sine ulla cuiusque exceptione esse peccatores, conclusos plane sub peccati et mortis servitutem, quod in nobis est, et proinde nihil mirum esse, si in tanta nostra corruptela in gravissima quaevis etiam flagitia prolabamur. Quin potius nostrum esse, ut nos, quantum in nobis est, uno plane eodemque loco omnes cum flagitiosissimis quibusque ac deploratisaimis hominibus statuamus. Tantum abest, ut excommunicatum illum post data resipi-(374)scentiae suae signa prae nobis quoquo modo aut contemnamus aut iudicemus. In eam sententiam proferuntur loca, quae nos omnes ex aequo sub peccatum conclusos esse docent, Rom. 8, 11, Gal. 3, et quae similia multa in scripturis habentur.
- 2. Esse nos quidem omnes sub peccatum ac mortem in nobis ipsis, ut dictum est, conclusos, sed nobis ideo de salute nostra ac vita aeterna non esse desperandum ullo modo. Neque enim nos ideo ita esse conclusos, ut in peccatis nostris pereamus, sed in sublevanda nostra istiusmodi servitute ac miseria peccati et mortis, opulentia bonitatis ac misericordiae Dei elucescere ac celebrari in Dei Ecclesia possit. Deum enim conclusisse nos omnes sub peccatum, non ut nos ita demum perdat, sed ut omnium rarsus misereatur, Rom. 11. Nolo mortem peccatoris". Ezech. 18, et eius generis plura.
- 3. Deum ita nostri in nostris peccatis misereri, ut neminem omnino, quod in se est, a sua misericordia excludat, sed omnibus plane illam in Christo deferat, quatenus sane ille universo mortalium in terris generi per suam se incarnationem adiunxit, ac totius mun-(375)di peccatum innocentissima morte sua expiavit. Quominus autem omnes homines serventur, id equidem non fieri ulla Dei vel culpa, vel negligentia, sed nostrae ipsorum impietatis obduratione atque impoenitenti obstinatione. Deum sane esse, qui solem suum super omnes sine ulla cuiusquam exceptione oriri faciat, ut aeque omnibus luceat '), qui item super omnes sine discrimine pluat et qui salutare verbi sui Divini semen super terram omnis generis spargat 2). Neque

<sup>9</sup> Matth. 5.

<sup>2)</sup> Matth. 13. Luc. 8.

culpa illius fieri, ut sparsum hoe ubique vitae acternae semen alibi praefocetur, alibi item conculcetur, alibi vero arescat, Nimirum, Deum placatum esse iam universae nostrae carni et nostro sanguini in filii sui incarnatione, et Christum item Dominum pro omnibus mortaum esse, quatenus omnes in Adae primi parentis nostri transgressione ad vitam aeternam mortui samus 1), ut, quemadmodum unius hominis transgressio universo hominum generi exitialis fuit, ita unius etiam bominis iustitia, in carne praesertim nostra praestita, universo rursum humano generi, quod in ipso quidem est, salutaris esset 1), et, quemadmodum unius hominis morte (376) omnes sine ulla exceptione mortui sumus, ita unius etiam hominis resurrectione, omnes rursum, quantum in ipso est, ad vitam excitemur. Modo ne tantum hoc beneficium nostra ingratitudine a nobis ipsi propellamus partamque nobis in Christo ad vitam aeternam resurrectionem nostra insi impietate, dum hic vivimus, nobis vertamus in aeternam condemnationem, ad quem modum et lex Dei, ad vitam data, ad mortem nobis demum cessit per carnis nostrae corruptelam seu infirmitatem 3).

- 4. Deum pro ineffabili hoc suo erga nos in Christo Domino bene-Acio nihil aliud a nobis requirere, quam ut erga ipsum vicissim ingrati ne simus. Neque tamen eam a nobis exigit gratitudinem, quam ipea alioqui tanti beneficii suaeve item Maiestatis magnitudo merito postularet, cuique nos haudquaquam pares esse omnino novit - ut, si quid in nobis hac in parte desideretur, nos iam propterea condemnare velit - sed debitum hoc nostrae erga se gratitudinis a nobis vult agnosci, etiamsi illi pares esse haudquaquam possimus, ut qualicunque illius significatione pro nostra infirmitate obstinatum nobis illum ac rebellem ipsius contem-(377)ptum improbari prorsus nosque ab co fidei nostrae testimonio alienos plane esse testemur, et gratuitam omnis nostrae infirmitatis condonationem soli ipsius benignitati ac misericordine acceptam feramus. Condonat enim nobis gratuito propter Christum omnes omnino nostras infirmitates, quas alioqui filii sui sanguine iam expiatas eiusque contectas iustitia, non amplius in suo iudicio intueri dignetar, modo ne in illis nobis placeamus, eisque nimium alioqui securi indulgeamus atque illas ita demum etiam in oculis Dei extenuare et excusare conemur. Neque enim pro infirmis haberi possunt, qui in ipso morbo malum interim suum adeo non agnoscunt, ut in illo sibi etiam placeant, nedum ut eius remedia expetant aut de sua revalescentia cogitent quoquo modo.
- 5. Deum in condonandis propter Christum omnibus nostris infirmitatibus non intueri externam peccatorum nostrorum faciem, ut pro

<sup>1) 1</sup> Cor. 15.

<sup>2)</sup> Rom. 5.

<sup>3)</sup> Rom. 7.

infirmitatis nostrae magnitudine ac veluti gradibus illius quibusdam alios prae aliis, aut facilius, aut aegrius in gratiam recipiat. Cor enim intuetur ipse (fontem videlicet peccati), non fa-(378)ciem, ut. quantumvis grave ac capitale flagitium in oculis hominum patremus. illud nobis gratuito nihilominus condonet, si a nostra infirmitate profectum esse videat, quam nos interim cum opis suae Divinae imploratione accusemus. Contra vero levem quamlibet humano iudicio transgressionem aeterna plane reprobatione condemnationeque puniat, si destinato rebellique verbi sui Divini lucisque in Christo delatae contempto designetur, id quod facile alioqui in Saulis et Davidis regum exemplis observari potest. Tametsi in sua Ecclesia aliud longe de peccatis nostris iudicium extare velit propter illius sustentationem et aedificationem, nempe ut, quae plus secum adferunt offendiculi plusve alioqui damni dant Ecclesiae, eo etiam graviora magisque capitalia esse censeantur operosioreque reconciliatione condonentur. Sic gravius multo videri potuit Ecclesiae iudicio Davidis quam Saulis peccatum, donec Dominus ipsi magnitudinem peccati Saulis, tam Prophetico testimonio, quam poenae etiam subsequutione patefecisset. Reprobasti", inquit Propheta, verbum Domini, et Dominus te reprobavit, etc. Quibus sane verbis Saul, (379) non tam infirmitate quam contemptu ac rebellione erga Deum potius peccasse declaratur, praesertim cum eius transgressio magicae impietati et idololatriae comparetur. Poena porro peccati sui in eo patefacta est, quod eum deseruerit Spiritus Dei ac Satan mox invaserit quodque desperatione ad extremum adactus semetipsum occiderit 1). Hac tuli et testimonii Prophetici et poenae exitialis revelatione, facile iam Davidis peccatum a Saulis peccato discernimus. Tametsi alias quoque notas quasdam et infirmitatis nostrae et etiam contemptus ipsius in scripturis nobis proditas habemus, quibus ab invicem discerni iuxta scripturas possint. Nimirum infirmitatis est, non posse quod velis: displicere item sibi in ea corruptela illamque coram oculis Dei accusare, non autem extenuare quoquo modo, ne dicam accusare: praeterea in ipsa nostri displicentia remedium mali nostri expetere, illudque oblatum non reiicere, sed de eo sibi potius gratulari: postremo autorem ac ministrum illius exosculari atque amare seseque illi permittere. Hae sunt. inquam, notae infirmitatis nostrae, in scripturis nobis proditae, quas dum in corde nostro conscien-(380)tiae nostrae testimonio sentimus. certi esse possumus de nostra infirmitate eiusque condonatione propter Christum, quantumvis gravibus iuxta humanum iudicium flagitiis obnoxii simus. Sic Paulus conqueritur, se non posse id sequi, quod

<sup>4) 1</sup> Sam. 16.

vult bonum, et facere id quod non vult malum, adactum videlicet per membrorum legem, quam 'in corpore suo agnoscit'). Displicet sibi item in morbo hoc, illumque non accusat modo, sed etiam gravissime deplorat, dum ait: Infoelix ego, - corpusque suum mortis corpus appellat. Interim vero non aversatur, sed expetit toto pectore mali huius remedium, dum ait: Quis me liberabit? Amplectitur oblatum, dum ait: Gratias ago Deo per Iesum Christum. Nec diffidit oblato in Christo remedio, dum se lege saltem mentis suae legi Dei servire sentit — quam bonam alioqui et sanctam esse agnoscit — etiamsi lege membrorum ita se oppressum esse videat, ut peccato velit nolit servire invitus cogatur. Gratulatur praeterea, non sibi tantum, sed sui similibus omnibus, de oblato gratuito tanto beneficio, dum nullam amplius condemnationem reliquam esse docet iis, qui Christo Domino insiti essent 2). Postre-(381)mo amorem suum ac debitum erga remedii huius autorem contestatur, dum ait: Propter te morti tradimur tota die, etc., - et, Quis nos separabit a dilectione Dei? Hanc ecce infirmitatis nostrae imaginem sub Pauli exemplo nobis propositam habemus, cum quo etsi paria facere omnes non possimus. eodem tamen loco cum Paulo propter Christum habendi sumus, si modo similem affectum in corde nostro esse conscientiae intra nos nostrae testimonio sentiamus, nempe ut illi hac in parte similes esse cupiamus, etiamsi nos longissime ab ipso adhuc abesse videamus'. Contra vero contemptorum est, non velle id quod possis, nedum ut non possis, inque eiusmodi instituto nullam interim peccati culpam agnoscere, quin potius in illo blandiri sibi ac placere et aliorum lapsus exaggerare, ad sui peccati extenuationem atque excusationem: aversari omnia peccati remedia adeoque et irritari illis et ad ea obdurescere: stultam videri nudam ac simplicem verbi Divini obedientiam, prorsusque indignam, cui rationis nostrae consilia cedere debeant ullo modo: odisse, non tam nos ipsos in nostro peccato, quam Deum potius ipsum in legis et iu-(882)dicii sui severitate, atque ita demum contempta omnia peccati remedia iusto Dei iudicio opprimi, ut ad extremum peccati sui vim simul cum desperatione sentiant, in quo sibi initio blandiebantur et placebant. Sic Saul rex obedire noluit, cum posset, mandato Dei de exscindendo usque ad internecionem universo prorsus Amalec sine ulla cuiusquam exceptione, adeoque sibi in transgressione sua illa placuit, ut eius nomine laudem etiam a Propheta coram universo suo populo expectaret: nedum ut in illa culpam peccati ullam quoquo modo sentiret. "Implevi "inquit," verbum Domini". Stultam item nudam ac simplicem

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rom. 7. <sup>2</sup>) Rom. 8.

andati Divini obedientiam, neque ullo modo conferendam cum raonis suae consilio de servando in triumphum suum rege Ageg adervandisque in cultum Dei pinguissimis quibusque Amalec, non am quod illi cordi alioqui esset Dei gloria, quam quod honorem and populum ex triumphi oblationisque suse illius splendore atque speratu venaretur. Facile enim apparet non tam illi curae fuisse. t Deum sibi propitium haberet, cum a Propheta peccati iam sui servictus esset, quam potius, ut in populi conspectu publice a Prometa honora-(388) retur. Offensum autem adeoque et irritatum fuisoblato per Prophetam peccati sui remedio (nempe admonitione ex who Dei), palam est ex eo, quod Prophetae adversatus dixerit: Imo, iquit, obedivi verbo Domini 1), ut innueret se eum non esse, qui a Propheta ad hune modum reprehendi aut mereretur aut etiam vellet. Oppressum vero ad extremum justo Dei judicio, testatur vox illa: Panevi, qua tandem tandem peccati sui dissimulati magnitudinem ma cam desperatione agnovisse videtur. Enimyero de placanda Dei in adversus suum peccatum ne verbo quidem meminit, sed tantummede Prophetam rogat, ut peccatum ipsius sufferat, ipsumque apud populum publice in suo illo, quod instituerat, sacrificio honoret, mazie videlicet sollicitus de populi sui, quam de Dei ipsius gratia ac avere, a quo se iam reprobatum esse audiebat. Odium porro plane mplacabile adversus Deum ipsum et eius in Davidis vocatione orlinationem facile relucet in ipsius adversus Davidem conatibus, a raibus nullis omnino neque admonitionibus, neque item Davidis ipius officiis abduci quoquo modo potuit. Sic ut non tam Davidem (384) une, Divinae ordinationis organum, quam potius Deum ipsum in Daride persequi rebelli obstinatoque animo adeoque et opprimere vomisse videatur. Hanc equidem voluntarii obstinatique contemptus imaginem in unico hoc Saulis exemplo adumbratam ita habemus, ut, tiamsi alia nunc omittamus, diversas sane contemptus ipsius notas a nostrae infirmitatis iam suprascripta imagine conspicere in illo fathe possimus. Iam quemadmodum non est par nostra omnium infrmitas, sed interim est eiusmodi, ut per illam omnes in eum ipsum contemptum, quod in nobis est, toti propendeamus, si non ab eo singulari plane Dei gratia servaremur, ita et contemptus hic, quanquam maxime invisus Deo, suos tamen etiam gradus habet, qui nois magis ac magis omnem veniae spem praecludunt, nosque magis ac magis praecipites agunt ad neternum interitum seu condemnatiosem. Primus illius gradus est, placere sibi in peccato per eius excusationem ac proinde nullam illius reprehensionem ex verbo Dei

<sup>1) 1</sup> Sam. 15.

velle admittere. Secundus gradus est securitas quaedam in necesa post contemptas illius omnes ex verbo Dei ad-(885)monitiones, que tandem tandem evadit in Azakovećav peccati ipsius, quemadmodan Paulus docet 1). Hoc est, ut in peccato nostro dolere plane desinama. donec aliquando severitate Divini iudicii oppressi agnoscere illud velimus nolimus cum ipsa desperatione cogamur. Postremus auten illius gradus est, odium Dei ipsius et Ministrorum illius omnium. Nimirum postenquam semel in peccato nostro dedoluimus, sic ut sebis in illo securi iam plane videamur ac demum rursus evitare nos haudquaquam posse videmus formidabilem illam Divini iudicii severitatem flammaeque illius vehementiam, quae nos devorare ad extremum debeat, accendimur odio quodam in Deum ipsum severitatis suae illius nomine, ut non modo illius recordationem omnem excessa plane habeamus, sed ne Ministrorum quoque ipsius aut vocem sat aspectum etiam ferre ullo modo possimus, quemadmodum id in Pharaonis exemplo clarissime nobis delineatum videmus 1). Inter bos igitur contemptus istius gradus hoc etiam discrimen observandum est, quod, quemadmodum in nostra infirmitate non prius de illius gratuits propter Christum condonatione intelli-(386)gere quidquam possums, quam illius promissionem ad nos pertinere fidei nostrae testimonio in corde nostro sentismus, ita et in hoc contemptu non prius nos ab omni veniae spe exclusos esse statuamus, quam nos in peccata nostro dedoluisse prorsus, omnique illius sensu caruisse, adhaec odk nos etiam plane implacabili in Deum ipsum et Ministros illius accensos esse in corde nostro sentiamus. Duobus ergo extremis hiso contemptus istius gradibus illum ἀσύγνωστον esse statuemus. Et, sicub neque analynoise manifesta extare indicia ulla neque item Seconveis palam sese exeruisse videmus, ibi sane gratiae ac misericordiae De locum adhuc reliquum esse minime dubitemus, sed in prioribus etian contemptus nostri gradibus opem adhuc ad gratiam Domini Dei no stri et privatim et publice imploremus. Id sane nos doceri ipso etian excommunicationis usu in Ecclesia Christi, Nimirum ferendum qui dem non esse in Ecclesia contemptum ipsum in prioribus etiam illiu gradibus, nempe in peccati excusatione et admonitionum pertinat aversatione, sed non ideo tamen cessandum esse a precibus pro ex communicatis ipsis, etiamsi primi iam gra-(387)dus contemptus in il lis conspicui esse videantur, cum et ipsam alioqui excommunicatio nem in remedium contemptus ipsius institutam esse constet.

Haec ita tractantur per Ecclesiasten in ea admonitione ad Eccle siam super excommunicatorum poenitentia et reconciliatione. Ac

<sup>1)</sup> Ephes. 4.

<sup>2)</sup> Exo. 5, 7, et sequentibus cap.

extremum autem hortatur Ecclesiam Minister, ut procumbens in gemm aget gratias Domino Deo, quod excommunicatos illos passus
non sit prolabi in graviores illos prorsusque iam immedicabiles gradus contemptus ipsorum, simulque etiam oret, tam pro se ipsa,
quam pro excommunicatis illis, ne, si quando nos in priores etiam
contemptus gradus prolabi forte contingat, in illis perstare, sed praesentium excommunicatorum exemplo tempori adhuc peccatum nostrum
sgnoscere illiusque veniam implorare possimus. Monebit praeterea
Minister Ecclesiam, ut pro excommunicatis illis peculiariter oret, ut
in sancto illo resipiscentiae ac reconciliationis ipsorum cum Ecclesia
instituto per Spiritum sanctum confirmari et gubernari possint, ac
denum Ecclesiam alloquitur hisce verbis: (388)

Admonitio ad Ecclesiam super excommunicatorum poenitentia et reconciliatione.

Viri Fratres! posteaquam in conspectu ecce vestro habetis N. excommunicatum istum, qui in vera, ut speramus, sui peccatique mi displicentia et accusatione culpam suam apud vos ad Dei glorim et Satanae pudefactionem agnoscere veniamque illius primum pud Dominum, deinde vero etiam apud vos omnes, tanquam Dei Ecclesiam, petere instituit, ut ita demum vobis per suam poenitentiam reconciliari atque in vestram rursus fraternitatem Ecclesiasticam recipi possit. Iam et vobis id est praestandum, quod vestri hac in parte officii esse non ignoratis, nempe ut, quoniam summa facilitate ac dementia perditum illum filium in parabola Euangelica a patre seo receptum esse, fratrisque vero sui alterius morositatem patri ipsi displicuisse scitis '), - patris illius beneficentissimi clementiam vobis (889) potius, quam fratris morosi invidentiam imitandam, gaudiumque cum illo vestrum super excommunicato hoc, qui perierat et rursum in vam reductus est, contestandum esse statuatis. Audiit ille perditum sum filium, priusquam ipse vel verbum unum protulisset. Ostendite et vos propensionem vestram ad audiendum hunc N., qui, e fraternitate vestra eiectus, in gratiam rursus vestram recipi cupit. Procurrit Mer ille indulgentissimus obviam eminus adhuc redeunti filio, ut, priusquam ipse sui accusationem institueret, eum amantissime excipent. Procurrite et vos animis ac votis vestris in occursum huius N., ut illum publica vestra omnium gratulatione in coetum rursus fraternitatis vestrae reducem assumatis. Proruit in amplexus filii sui illius pater. Contestemini et vos eundem affectum vestrum erga poeniten-

<sup>1)</sup> Luc. 15.

tem hunc N, ut, quod facere instituit, tauto alacrius faciat, quad vos melius erga se affectos esse viderit. Coniungite igitur, frata dilecti! imo vero coniungamus simul omnes cum ipsius pecesto m stra pec-(390)cata omnia, etc.". (Finem huine admonitionis habet pa 317, linea 12, [huins ed. p. 189. linea 5] in admonitione ad E clesiam super publica lapsi fratris nondum excommunicati posmitenti qui hic adhiberi debet.)

Finita admonitione instituit Minister cum tota Ecclesia in gen procumbente precationem pro excommunicato poenitente, quae habet pag? 318. [Auins ed. p. 189.] super lapso necdum tamen excommun cato fratre ante ipsius confessionem et reconciliationem: Omnip tens et misericors Pater noster coelestis, etc.," nisi quod in hac precatione, qui excommunicatus est, nondum appellatur frater, priu quam culpam peccati sui publice ipsemet agnoscat ac depreceta sicque demum in fratrum numerum recipiatur, quemadmodum mudicetur.

Finita precatione hac vertet se Minister ad excommunicatum i lum et ea admonitione apud cum utetur, quae habetur pag. 13 [huius ed. p. 190.], nisi quod illum adhuc etiam non vocabit fratra donec post factam reconciliationem: - Audivisti iam, mi N., quodna sit tuum erga offensam per te Ecclesiam officium, etc".

Post hanc admonitionen: excommu-(391)nicatus ille claris ac d stinctis verbis peccati totius sui contemptarumque ordine suo adminitionum omnium a Ministris Ecclesiae factarum, contemptae ite totius Ecclesiae in illius pro se precibus, culpam agnoscit palan que illam confitetur ac deprecatur, primum apud Deum ipsum, deinvero apud totam Ecclesiam. Postremo pollicetur emendationem p summa virili sua et ita demum petit, ut in fraternitatem rursus E clesiasticam recipiatur.

Quodsi ita ad dicendum instructus non est, ut vel propter pud rem, vel propter infantiam commode omnia et cum Ecclesiae aedi: catione recensere non possit, Senioresque Ecclesiae iudicent meli esse, ut Minister ipse et peccatum ipsius et contemptum item in or nibus admonitionibus ordine summatim exponat, atque a poeniten demum illo sciscitetur, num in iis omnibus culpam suam agnoscat deprecetur, tum Minister, stans in suggestu adhuc, hace ita cu poenitente, auscultante tota Ecclesia, agit.

1. Revocat poenitenti in mentem peccatum illius cum praecipi circumstantiis eius, cuius culpam interim in primis suis ad-(392)m nitionibus agnoscere nolebat, sciscitaturque ab excommunicato il num se ita rem habere coram tota Ecclesia agnoscat. Respondetq excommunicatus ille: «Etiam".

- 2. Commemorat Minister, quoties de peccato suo fuerit admonitus, cum privatim, tum publice, non tantum in Ministrorum ac Seniorum omnium coetu, sed etiam coram tota Ecclesia, et quoties ipse omnes illas admonitiones atque ad extremum ipsam etiam excommunicationem contempsisset, atque hic etiam sciscitatur, num excommunicatus ille ea omnia vera esse agnoscat. Illeque rursum respondet: Etiam".
- 8. Quaerit Minister ab excommunicato illo, an non in omnibus is, quae commemorata essent, sibi ipse coram oculis Dei displicant pessatumque suum ex animo accuset et culpam illius, imprimis apud Dem, deinde vero apud hanc ipsius Ecclesiam agnoscat supplex attes etiam deprecetur. Respondet: «Etiam".
- 4. Quaerit Minister, an non in hac oulpae suae agnitione ac deprecations publica certam quoque consolationem in corde suo sentim de peccati sui remissione propter Christum iuxta Euangelicas punissi-(893)ones, nempe quod peccatum ipsius expiatum sit morte Christi et pretio sanguinis ipsius. Respondet: « Etiam".
- 5. Quaerit ab illo Minister, an non ille vicissim ad declarandam sum erga Christum Dominum gratitudinem pro tanto ipsius beneficio cupiat ex toto corde suo vitam deinceps suam corrigere, fiducia-que eius ipsius remissionis peccatorum suorum in Ecclesiasticam se rusum societatem recipi petat, ac denuo sese Ecclesiasticae disciplime altro ac sponte sua subiicere velit. Respondet: « Etiam".

Absolutis hisce interrogationibus rogat Ecclesiastes ex suggesto resquos Ministros ac Seniores omnes, excommunicato illi circumstantes, num quid praeterea in ea ipsius poenitentia ac reconciliations quoquo modo vel ipsi requirant, vel ab aliquibus in Ecclesia requiri sciant. Quodsi quid sit eiusmodi, quod peculiarem satisfectionem poscere videatur, monetur excommunicatus ille per Ministrum, ut id praestet, quod in ipso requiri adhuc videtur. Si vero rihil omnino in ipso requiritur Seniorum iudicio, tum Minister excommunicatum illum paucis alloquitur in hunc modum: (394).

\*Agimus gratias Divinae bonitati et misericordiae pro tua resipiscentia, qua tu non tam sane teipsum, quam Satanam potius pudefecisti et vicisti, qui sane tum demum vere pudefit ac vincitur, dum regnum peccati in nobis agnoscimus nostramque miseriam cum opis Divinae imploratione, Christi Domini merito ac promissionibus freti, accusamus."

Postea vertit se ad Ecclesiam Minister et eam hisce verbis adhortetur ad publicam de excommunicati illius resipiscentia gratulationem: Exhortatio ad Ecclesiam, ut de excommunicatires piscentia gratuletur post agnitam ac deprecatam es pam peccati ipsius.

· Viri · Fratres! posteaquam praestitum iam esse videtis ab hoc quod tanto tempore omnes ét a Domino Deo nostro illina nomi precati sumus (395) ét ab ipso N. summo desiderio expectabem certo iam documento videtis. Deum, quemadmodum impoenitenti impiorum hominum aversatur ac punit, ita modis rursum omnil expositum esse ad recipiendum in gratiam omnes condonanda peccata corum omnia, quicunque culpam illorum agnoscunt et den cantur gratiamque ipsius supplices implorant. Quare ves omnes a omnia exemplo hoc huius N. consolare debetis et certo status quod, quemadmodum ipsum a Domino Dee in gratism receptum detis testimonio huius poenitentiae ipsius - non enim hoc propri insins, sed Dei potius in ipso opus est — ita et vos in omnium pes torum vestrorum agnitione opisque suae imploratione, tanquam lectos in Christo Domino ipsius filios, clementer ad salutem vestr audiri inque gratiam recipi ne dubitetis. Deinde etiam huie insi ex toto corde vestro gratulari debetis, quod illum iam audieritis ( pam peccati sui ad gloriam Dei ac pudefactionem Satanae in me coetu vestro agnoscentem, po-(396)stulantem a vobis, ut in vesti rursus fraternitatem recipiatur, et contestantem fidem suam de Chr Domini in se beneficiis indubitataque peccati sui per ipsum ren sione. Haec enim sunt indicia, quibus Deus suam nobis erga ill misericordiam ecce its patefacit, ut de illa neque ipsemet, neque etiam dubitare amplius quoquo modo debeamus. Ut igitur vos omnes ex animo facere in ipsius et N. consolationem declaretis. genua omnes procumbite, ut quemadmodum ipsum cum publico lu nostro inviti, iuxta verbi Divini praescriptum, excommunicavit propter eius impoenitentiam, ita illum nunc rursus publica etiam ( nium nostrum gratulatione in coetus nostri Ecelesiastici fratern societatem in conspectu Christi nostri, invocato eius ad id nom recipiamus, quem sic unanimiter omnes precemur:

Precatio, continens in se restitutionem excommus cati ad Ecclesiasticam fraternitatem. (897)

Domine Iesu Christe, Rex Doctor ac Pontifex noster acterne! ad attestandam iudicii tui severitatem adversus obstinatum ac rel lem tui et verbi tui atque admonitionum inde petitarum contempti potestatem dedisti Ecclesiae tuae, ut eos tuo nomine tuaque autorit

Divina, ligatis ipeorum peccatis, Setanae in interitum carnis tradat, si quo modo spiritu adhuc servari possint, qui institutas abs te in tus Ecclesia admonitiones ipsumque adeo totius Ecclesiae ministerism et totam denique tuam Ecclesiam in precibus ipsius contemptim mernerent; sed rursus voluisti, ut cadem ipsa tua Ecclesia plenam mtestatem atque autoritatem haberet solvendi peccata omnium tuo ciam insina nomine, qui illorum culpam agnoscerent illamque depreerentur ac per nomen tuum Patris tui coclestis opem ac veniam imborarent. - agnoscimus. Servator elementissime! admirabile utrobisee hie Divinae tune providentine consilium, nimirum qui et propo-(198) sitis severitatis tuae iudiciis et patefactis item beneficentiae ac niscricordiae tuae testimoniis ad utrunque modum salutem nostram macrere volucris, agimusque tuae bonitati pro tanta nostri cura matias immortales. Et. ut nostram hac in parte ergs te, tum obesertiam, tum etiam gratitudinem nostram contestemur, convenimus see in conspectu tuo teque per Spiritum tuum in medio nostri esse ma dubitamus. Convenimus autem, ut ovem, quae perierat, per pu-Man eius poenitentiam ac reconciliationem in tuum rursus ovile (nostram inquam societatem Ecclesiasticam) publica omnium gratulatione recipiamus, quem ob eius impoenitentiam coetu nostro excluseramus. Te itaque supplices oramus, ut reductam, quae perierat, ovem has tuam, nosque cum illa omnes oculis tuae misericordiae intueri, et nostrum hoe ministerium in excommunicato hoc N. ad societatem rursus Ecclesiasticam recipiendo, ratum in oculis tuis habere digneris. Nos enim abs te edocti, te talem pasto-(399)rem esse, qui erraticas ores tuas humeris tuis superimpositas ad ovile tuum cum gaudio reportes, modo ne salutarem verbi tui vocem aversentur ac refugiant, mostri officii esse putamus, ut tuum hic exemplum sequuti ovem hanc wam erraticam atque extra septa ovilis tui interea vagantem, sed interim vocem tuam in nobis non amplius aversantem, quin potius te invocantem et reditum in ovile tuum per publicam hanc ipsius poenitentiam quaerentem, in Ecclesiasticam rursum corporis tui societatem nostram recipiamus. Hoc ipsum igitur iam facinus, Servator noster clementissime! atque erraticam ovem hanc tuo ipsius nomine tuque potestate in Ecclesiasticam rursum corporis tui sacrosancti societatem pro ratione nostri ministerii recipimus, atque ad ipsius et nostram pariter omnium consolationem testamur, omnia illi iam peccata sua haud aliter in coelis remissa esse, quam hic nunc per nos in conspectu tuae Ecclesiae remittuntur, neque minus in regni tai coelestis societatem tuo beneficio rece-(500)ptum rursus esse, quam hic nunc per nos in Ecclesiasticam rursus nostram hanc societatem recipiatur, idque propter meritum vivificae mortis tuae, qui cum Patre tuo et sancto Spiritu vivis et regnas trinus et unus Deus, lau in saecula. Amen."

Postea convertit Minister orationem suam ad receptum in a fratrem. illumque alloquitur ad hunc modum:

Admonitio ad receptum iam fratrem.

Ecce iam denuo per nostrum in hac Ecclesia ministerium ris rursum in coetus nostri societatem, qua quidem receptic tibi in nomine et virtute Domini nostri Iesu Christi testificar qui Satanae membrum esse coeperas, iam rursum esse membr crosancti corporis Christi, denuo cooptatum in filium Dei v iam praeceps ad interitum tuum aeter-(501)namque condemna Satanze traditus, ferebaris. Denique te iam rursum esse fratre mini nostri Iesu Christi et perinde nostrum quoque in ille o atque ita demum hacredem Dei et cohacredem Christi, recepti nobiscum per gratiam illius in sortem sanctorum, ut opulent tiae ac misericordiae illius, per tuam istam resipiscentiam et ciliationem in Ecclesia ipsius celebretur. Agnosce igitar Divin in te beneficii magnitudinem, mi frater! hanc agnosce inquana ne tanto beneficio, etc.". (Ultima kaec verba requirantur pag. 327 ed. p. 1921, paulo ante finem ipsius, atque persequatur Minist deinceps admonitionem ad finem usque, quemadmodum illic hab

Finita vero hac admonitione ad receptum fratrem, adiungit admonitio ad Ecclesiam, quae etiam habetur pag. 328 [kuini 192] et incipit: Vos autem, fratres omnes! etc. Qua demun luta invitatur Ecclesia ad eam gratiarum actionem, quae habet 329 [kuine ed. p. 193.] et incipit: Pater noster coelestis, ince fons etc. Finita vero gratiarum acti-(502) one admonet Ecclesiquos Ministros ac Seniores omnes, ut receptum fratrem omnes dextris datis coram tota Ecclesia amplexentur, suamque tius Ecclesiae cum illo reconciliationem osculis suis attestentur ubi factum est, canitur Psalmus gratulatorius a tota Ecclesia: dic anima mea Domino, — eoque decantato dimittitur Ecclesi solito cum benedictione et pauperum commendatione.

In pomeridiana autem concione denunciatur apud alias per rum Ecclesias fratris recepti reconciliatio, ne amplius ab illipro ethnico, sed iam rursus pro fratre communi omnium habe

Atque hactenus de usu disciplinae ad totam in genere Ec pertinente dictum est. Iam vero de peculiari illius usu interatros duntaxat Ecclesiae omnes dicendum erit.

of the Property of Ministration of the Property of the Propert

make the first of the parameter than the first of the control of the second

E 32.

deritieres disciplines Retleviablicae unto ita sit accessorius in Bosissia, at quemidinolani corporit compager sine nerviu, ita both sine ille comsistere comine non possit; sique is non simile dependent, quam a Ministrie freis, nempe ut filtur fosilas cive estie as diligenter observent et a relique tota etiam 1 casimple sue observari surent, facile est videre, praestanb cook si usquant afibi. Ministris omnibus ipeorum officium. Bust vetra stone exemple relique tota Buclesia nedificari no-Withchest colum teller ad dissipationem propendest propter Mis will filler time the primis usum Bodetiesticae disciplinate. "Hiro toon tantitis onse hie findulatioent primum negligentist, stro tyramidi ettem, qui primerii Redesiae Ministri aliquot mults haberi volusrunt! Nimiram nullus procultubio locus plateres erat autichristianne Papas Romani tyrannict, que nune Maritiment. Beclevice gebernationem omnemque ades religio-SEL coursesum adulteratamente fainte videnas. At vero hic non bellatira, qui facile uliversi tatelligobat; abolito secuel inter Miippes Beckeringiese disciplinge usu, irrecuperabilem plane Befrantusionem ruinamque adeo totius religionis subsequeturum setism si quando Papso Romani tyrannis exenteretur, non fahan ab illius praestigiis liberari adhue possimus. Id quod replus catio nune experimur, si rem ipsam propins paulo interi ( Canquavorsus enim nos vertamus, nibil adhue videmus fere hibis ctism locis, in quibus Papae Romani tyrannie omnium s-accession, in quo non planimum adhuo desiderare cogamur. momnia cum puritate Apostolica paulum modo conferamus. vero omnia debemus neglectae potiesimam inter Ministros Leulesiasticae disciplinae circa Ecclesiarum restitutionem. Et cio, an sperari unquam possit legitima Ecclesiarum as relithetitatio, quas quidem diuturna esse possit, tantisper dum and rursus disciplinae usum inter Ministres po-(505)tissimum restitutum non habeamus. Equidem non te-Miristus Dominus Ministros Ecclesiae sub Apostolorum nomine mandi case docet et finem ac modum tenebrarum nullum mait, si lux ipsa, amisso splendore suo, ullo modo obtene-Cam vero lux ipsa Ministrorum non aliter lucere possit erum ministerio, quam si suo officio legitime ac diligenter tur. et fieri haudquaquam possit omnino propter exlegem

prorsus naturae nostrae omnium corruptelam, nisi per legitimam a seriam disciplinae inter Ministros potissimum ipsos observationes quae in hoc est aliqui inprimis instituta, ut in suo quemque effici continest. - sane, quemadmodum tenebrae depelli non possunt revers nisi luce prolata quae lucest, ita, cum lux Ministrorum lucere hand quaquem vere possit in Ecclesia, nisi legitimus disciplinae peus inte ipsos observetur, minime obscurum est, qualisnam sit nobis expectan da religionis atque Ecclesiae restitutio, si nulla legitimae inter Misi stros ipsos disciplinae ratio inestur. Quid enim aliud efficiant. (506 qui non restituta lumini sua luce, sed obscuri cuiusdam elveta splendore, veluti lucis umbra quadam, tenebras plusquam Cimmeris dispellere tentent, quam ut res in tenebris incentes majore esiam I larum periculo commoveant duntaxat, relapsuras aliqui dengo me ad easdem aut etiam graviores tenebras, posteaquam elychnium illa sua qualicunque umbra lucis, quae sane diuturna esse non neter destituetur? Ita videlicet aliud nobis expectandum non erit, niai k gitimus disciplinae usus inter Ministros ipsos observetur, quem a ut ad Papismum relabamur rursum, ubi direptis bonis Ecologiastis causa ipsa religionis in odium atque invidiam propter doctrinae di sidia vocabitur, aut non tam equidem sublatam, quam mutatam potia ne dicam conduplicatam, Papae tyrannidem habituri sumus. Atm sane postremi huius mali initia quaedam haudquaquam obsenza anim advertere iam licet. Nam et doctrinae professio ad unius alterius hominis autoritatem, perinde atque ad Papam ipsum, revocari ist ita coepit, neglectis legitimis omnibus catholicae Ecclesiae (507) in diciis, ut haereseos damnentur, quicunque magnis (si Deo place) Prophetis illis, a quibus solis dissentire non liceat, subscribere nolis Et universam praeterea Ecclesiae totiusque adeo cultua Divini gu bernationem pertrahi ad eos videmus, qui, ad gladii duntaxat minist rium in Ecclesia divina ordinatione vocati, Apostolicam quoque funt tionem sibi in praescribendis cultus divini ritibus arrogare videntu Est sane Mugistratus in Christi Ecclesia custos ex divina ordin tione, non modo tranquillitatis publicae, sed et pietatis etiam, et pe inde cultus quoque divini, in quo magna pietatis pars consistit. Ca terum custos est duntaxat, non dominus, et praescriptam habet cust diae huius suae functionem, nimirum non ut ipse pro suo suorum arbitrio leges rituum in cultu Dei praescribat, sed ut legem Dei, qu ad divina potissimum attinet, a sacerdotibus et, qui sacerdotum lo in Christi Ecclesia habentur, requirat ac sequatur, et, quae illi iun legem Dei (hoc est verbi Divini praescriptum) observanda esse d cent, ea ut iuxta traditum sibi gladii, non dominatum, sed ministerii pro custodiae suae officio observari curet. In omnibus interim, qu ab istis docentur, non equi-(508)dem humanae rationis ae prudentiae consilia, sed legis Divinae in scripturae testimoniis praescriptum atque autoritatem requirat, ne non tam legis Divinae, quam humanae prudentiae Minister potius fuisse in Dei olim iudicio inveniatur. Nune vero, non tam sane legem Dei, quam humanae prudentiae conalla requiri videmus passim in causa restituendae religionis, et, nezlectis legitimis Ecclesiae iudiciis, neglectis item eorum sententiis, ques per Spiritum sanctum in rectores ac gubernatores Ecclesiae, saed ad divina attinet, constitutos esse docet Paulus, auspiciis conalisque aulicorum restituitur religio ex Principum arbitrio, cum nibilo plus autoritatis potestatisve sibi a Deo traditae habeant Princi-Satrapaeque illorum omnes in statuendis de religione cultuque Divino in eius Ecclesia legibus, quam verbi Ministri habent in fomaibus ac politicis legibus in re publica praescribendis, nisi quod. gemedmodum verbi Ministri sunt quidem et ipsi custodes politicae liagistratus in Christi Ecclesia gubernationis, ut ne quid in illa conta væbi Divini praescriptum geratur statuatur alatur ac (509) deindian, sed legitimis hac in parte ex verbo Dei admonitionibus med Magistratum quemlibet utantur, qui pro Christiano haberi ine corpore Ecclesiae numerari velit, in aliis vero omnibus commeniest ac promoveant politicam Magistratus autoritatem apud totam Icclesiam, - ita et politicus quisque Magistratus vicissim est quidem # ipse custos pietatis publicae omnium in Ecclesia Christi, ut intelligat, curam religionis non minus ad se, quam ad ipsos etiam Ecclepastores ac rectores in verbi ministerio pertinere, sed esse praescriptam sibi interim eius suae custodiae rationem. Nempe ut, observatis legitimis Ecclesiae ex verbo Dei judiciis, illis gubernandae Reclesiae autoritatem permittat, quod ad Divina conscientiarumque pscificationem attinet, quos ad id peculiariter ab ipsomet Deo per Spiritum sanctum suum constitutos esse scriptura ipsa testatur. --- ex ore tamen illorum legem verbi Divini in omnibus summa cura ac dilgentia requirat, pro ratione suae custodiae, quaecunque illi obsermada esse docent, ne quid et ipsi (510) humanum pro divino Ecdaiae obtrudant. Sunt enim et illi homines, qui et falli possunt et filere, ut omnia sane illorum probari examinarique oporteat. Sed i sua illi omnia, observatis legitimis Ecclesiae iudiciis, verbo Dei masentanea esse et ad Ecclesiae aedificationem pertinere doceant, cium Magistratus est, ea omnia amplecti et efficere iuxta gladii ibi concrediti ministerium, ut per omnes suos reverenter, ut aequum a, ae religiose observentur. Hoc sane est officium cuiusque Magitratus in Christi Ecclesia circa causam religionis. Sed quantum ab illo nunc discessum sit, facile passim videmus. Quod tamen totum

Tar. 9 57. 6 . 44.

neglectae potissimum inter Ministros incos Ecclesiasticae disciplinae proculdubio debemus, quae si extaret legitimamque suum usum in Ecclesia haberet, neque sane verbi Ministris liceret negligentes esse in suis apud Magistratum admonitionibus, neque Magistratus ipee item pro Dei Ministro in eius Ecclesia haberetur, si adversus Ministrorum legitimas, ex verbo Dei admonitiones pertinaciter aliquid atque obstinate age-(511)re in Ecclesia vellet, quemadmodum de Theodosio Imperatore legimus. Imo vero omnia suo loco suoque gradu consisterent in Ecclesia omniaque suum hauddubie progressum legitimum haberent, si legitimus Ecclesiasticae disciplinae usus, inter Ministros potissimum ipsos haberetur. Proinde et nos, post permissam nobis Divino beneficio et Regia benignitate Ecclesiae hic nunc institutionem, ne nostro hac in parte officio defuisse ullo modo videremur, in hoc protinus omnes omni cura ac studio nostro incubuimus, qui ad illius ministerium admoti sumus, ut, constitutis Ecclesiae Senioribus seu Presbyteris, legitimum inter nos ante omnia disciplinae usum institueremus, etiamsi nos id sine magnis multorum clamoribus magnaque praeterea multorum invidia facere non posse intelligeremus. Atque a nobis ipsis auspicandum esse usum disciplinae existimavimus, ut reliquae nostrae toti Ecclesiae, ut de aliis taceam, exemplo qualicunque nostro hac in parte praeluceremus. Qualem igitur instaurandae inter nos disciplinae usum gubernandaeque adeo in (512) nostro ministerio totius Ecclesiae rationem instituerimus, id vero iam totum ordine ponemus.

Primum tota Ecclesiae nostrae gubernatio non est posita in unius aut alterius cuiuspiam, quisquis tandem ille sit, arbitrio atque autoritate, sed in unanimi coetus universi omnium Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae assensu et comprobatione. In quo tamen coetu interim, non tam equidem numerantur, quam ponderantur potius singulorum sententise, ut omnis ex verbo Dei statuantur, esque reiiciantur, etiamsi numero suffragiorum superiora esse videntur, quae verbi Divini autoritate comprobari non queant: certe nihil omnino fiat, quod ullo modo a verbi Divini doctrina dissentaneum videri possit. Etsi autem Superintendenti proximisque post illum Ministris allis suus honor semper habetur, in gubernatione tamen ipsa Ecclesiae dicendaque in coetu Ministrorum ac Seniorum sua sententia nihilo plus habet Superintendens, vel potestatis, vel (518) autoritatis, quam unus quilibet e Seniorum numero, nisi quod omnium sententias colligit et observat, idque inprimis operam dat, ut in ferendis singulorum suffragiis omnia ordine ac dicenter fiant. Maximo enim Ecclesiarum malo videmus, collatam in unum aut alterum omnem gubernandae Ecclesiae autoritatem in Antichristianam tandem tyrannidem erupisse, et pugnat praeterea hace talis gubernandae Ecclesise inter Ministros ratio cum Christi ipsius eiusque Apostolorum doctrina atque observatione.

Deinde Ministri, Seniores et Diaconi omnes, alii pro aliis sedulo saat solliciti aliique aliorum inter sese curam in eo peculiarem habent, ut, si aliquem inter se videant in praestandis suis officiis negligentiorem — sive quod ad ministerii suscepti functionem, sive quod ad vitae alioqui conversationem attinet — gradibus admonitionum protinus apud illum utantur. Caveturque modis omnibus, ne quisquam e Ministrorum omnium coetu a reliqua Ecclesia, aut quibusvis adversariis omnino, ullius rei merito (514) notari accusarive possit, cui aon iam antes alioqui remedium inter Ministros ipsos adhibitum faisse constet, sive per privatas unius apud alterum, sive per publicas ia coetu ipsorum admonitiones.

Postremo iidem etiam Ministri et Seniores potissimum Ecclesiae canes in hoc toti assiduique sunt, ut nihil omnino praetermittatur and totam Ecclesiam, quod ad promovendum urgendumque modis canibus disciplinae usum pertinere quoquo modo vident, dantque conem operam, ne quid in fratrum omnium in Ecclesia lapsibus, ant odio cuiusquam exasperetur, aut rursum amore ullo dissimuletur, in faciendis recipiendisve admonitionibus, sed ut omnes omnium in Reclesia fratrum admonitiones instituantur in charitate et lenitate Christiana sine ullis omnino privatis affectibus ullove etiam peculiari respectu personarum, quemadmodum id iam antea quoque in quarta adnotatione super disciplinae diffinitione explicatum habetur, pag. 272 (huius ed. p. 171). Nempe ut, qui ullius lapsus nomine admomentur, intelligant, nihil apud se (515) aliud quaeri omnibus admonitionibus omnino, quam suam resipiscentiam suique lucrifactionem ad vitam aeternam, reque ipsa videant, illas non aliunde, quam ex mero amore ac studio se lucrifaciendi et ex peccati condolescentia ac commiseratione provenire. Denique ut in corde ipsi suo convincantur, alio non spectare totum disciplinae usum, quam ut gloria Dei in fratrum lapsibus per ipsorum resipiscentiam Ecclesiaeque totius aedificatio promoveatur.

Ut vero Ministri ac Seniores pariter omnes suum in praestandis hisce omnibus officium, quoad eius fieri potest, attestentur et declarent, utque hic certo suo ordine ac decenter omnia fiant, primum publice coram tota Ecclesia omnes pariter testantur, se non minus velle subesse disciplinae Ecclesiasticae, quam minimus quisque in tota Ecclesia, et petunt a tota Ecclesia, ut, si quisquam in illis aliquid videat, in quo admonendos esse putet, eos in charitate et libertate Christiana admoneat, neque id ullo modo praetermittat. Id faciunt

Ministri et Seniores quater in anno, quem-(516) admodum postes dicetur. Deinde constitutos habent inter sese coetus suos peculiares etiam, ut tanto commodius ét de promovendo disciplinae usu, tam inter se ipsos, quam apud totam Ecclesiam, ét de recte gubernanda tota Ecclesia deliberare semper possint, de quibus ipsorum coetibus singulia nobis iam dicendum erit.

## De peculiaribus Ministrorum inter sese coetibus in Ecclesia Germanorum Londini.

Primum habetur coetus Ministrorum ac Seniorum Ecclesias omnium semel, ut minimum, singulis hebdomadibus, nempe diebes Iovis, hora secunda pomeridiana. In quo coetu, postesquam omnes iam Ministri et Seniores convenerunt, invocatur ante omnia per unum e Ministris verbi nomen Domini. Fitque precatio, ut Dominus corda atque ora Ministrorum ac Seniorum congregatorum ia deliberationibus et consiliis ip-(517)sorum omnibus per Spiritum sanctum suum regere et gubernare dignetur ad laudem et glorian sui adorandi nominis et Ecclesiae sub insorum ministerio aedificationem, pro qua filius suus unigenitus semet ipsum victimam provitiatoriam offerre non dubitavit. Finita precatione rogantur per 84perintendentem singuli ordine suo, num aliquid proponendum habeant, quod vel de disciplinae observatione, vel de gubernatione inst Ecclesiae, vel si quid alioqui incidat, quod seria deliberatione egest, tractandum esse putent, redigunturque in scriptum omnia, quae quisque in coetu tractanda proponit, atque ex iis demum ea tractanda desumuntur, quae plus habere ponderis magisque urgentia esse videntur. Postes vero monentur per Ministrum aut Superintendentem omnes, ut quisque illorum de re in consultationem vocata ordine suo id proferat, quod suae conscientiae testimonio intelligit maxime facere ad Ecclesiae aedificationem iuxta verbum Dei et eius conservationem. Atque ita demum quisque ordine suo dicit suam sententiam de cau-(518)sa proposita iuxta conscientiae suae testimonium. Et, ubi omnes sententias suas dixerunt, id demum unanimi omnium consensu statuitur, quod omnium maxime verbo Dei consentaneum Ecclesiaeque ipsi utile esse videtur. Quod ipsum alioqui in scriptum protinus redigitur, ut certum omnium consiliorum, per coetum illum approbatorum, documentum haberi deinceps possit. Sicque demum ad aliarum, si quae sunt propositae, causarum tractationem proceditur eodem ipso, qui est praedictus, ordine, donec de rebus propositis omnibus certi etiam aliquid statuatur. Quodsi omnia simul tractari non possint, tum, quae uno conventu absolvi non possunt, in alium proximum differentur, at ante omnia demum etiam pertractentur. Porro in hisce coctibus, qui per singulas hebdomades diebus Iovis, ut dictum est, habentur, dissidia inter fratres omnia, si quae ullo modo exorta sint, componuntur, et ad coetus illos vocantur fratres illi in Ecclesia, qui aut privatas aliorum fratrum in lapsibus suis admonitiones contempserunt, aut (519) eiusmodi aliquid designarunt, quod vel pluribus iam sit notum, quam ut coelari possit, vel totam praeterea Ecclesiam in discrimen aliquod adducere omnino videatur. Si quando autem incidat, ut praeter ordinarium illum diebus Iovis conventum opus sit alio etiam praeterea Ministrorum ac Sesiorum coetu, tum, non expectato alio rursum die Iovis, Superintendens aut proximi post illum verbi Ministri convocant reliquos Ministros ac Seniores omnes, ut de eo consilia sua communicent, propter quod illos convocari oportebat.

Deinde singulis mensibus semel, nempe primo quoque die Iovis cinque mensis, habetur etiam peculiaris coetus Ministrorum. Seniom et Disconorum omnium. Non quod cura gubernandae Ecclesiae d Diaconos, perinde atque ad Seniores ipsos ac verbi Ministros pertacat, sed quod Disconorum quoque ministerium, tam in colligendis quem in dispensandis eleemosynis, inculpatum atque irreprehensibile laberi in Ecclesia oporteat, cuius alioqui Diaconorum ministerii ratio in menatruis hisce coetibus (520) potissimum habetur. Solet min fere hoc genus ministerii multis suspicionibus atque obtrectationibus passim esse obnoxium. Ut igitur fidelitas Diaconorum persceta sit, non tantum verbi Ministris ac Senioribus, sed toti etiam Reclesiae, ad hoc potissimum coetus hic menstruus observatur, ut Disconi pariter omnes, propositis coram Ministris ac Senioribus acseptarum et expensarum eleemosynarum mensis totius tabulis, ratiomem illarum omnium in coetu illo alius post alium suo ordine mbducant. Denunciatur autem id toti Ecclesiae proximo ante die Solis in concione publica, ut, si quis ex Ecclesia calculis illis Diaconcrum adeese velit ad comprobandam Diaconorum fidelitatem in iperram ministerio, is coetui ipsi calculisque Disconorum adesse posut ita demum omnis omnium suspicionum atque obtrectationum occasio amputetur. Quia vero Diaconatus ministerium plurimum labonis ac diligentiae requirit, sic ut per cosdem semper illi satisfieri non facile possit, ita inter illos etiam constitutum est, ut alternis mensibus curam colligen-(521)darum ac dispensandarum eleemosynarum inter sese partiantur, et, qui uno mense iam totum onus alioqui ministerii sustinuerunt, altero mense per eiusdem ministerii collegas eo onere liberentur post subductam eorum, quae ipsi perceperunt et expenderunt, rationem, donec rursum alius mensis recurrat Post absolutos vero eleemosynarum calculos omnes, si quid Disconi inter se habent, in quo aliquo modo haereant, id, dimissis aliis fratribus, per Ministros verbi et Seniores discutiendum proponent, stque in Disconorum praesentia per Ministros ac Seniores more illerum solito deliberatur de re ad hunc modum proposita. Imo vere in gravioribus etiam totius Ecclesiae causis, vel quoties in disciplisse usu ad publicas in coetu ipso Ministrorum admonitiones progrediendum est, admittuntur sane ad Ministrorum ac Seniorum coetum et Diaconi ipsi sententiaeque illorum ordine suo rogantur, ut et ipsi in suo ministerio pro collegis quodammodo Seniorum ac verti Ministrorum a tota Ecclesia habeantur, et Ministri ipsi verbi se Seniores tanto (522) diligentius muneri suo incumbant, atque co maiorem praeterea etiam autoritatem consilia illorum obtineant, qui plurium suffragiis comprobantur.

· Praeterea, quoniam plures sunt peregrinorum sub uno Supprintendente Ecolesiae, sic ut una sine altera periclitari non possit, habetur ctiam singulia mensibus, primo die Lunae cuiusque mensis, conventus Ministrorum: Seniorum sc Diaconorum omnium simul percerinarum Ecclesiarum. In quo coetu post nominis Divini, ut dictum est, imvocationem regantur per Superintendentem Ministri singularum Reclesiarum suo ordine, num quid habeant, quod in eo coetu tractane dum esse putent, quod praesertim in commune ad omnes illas Ecolesias pertineat, aut si quid unius Ecclesiae Ministri in aliis requirant. Et tum de omnibus, quae sunt proposita, instituitur deliberatio, quemadmodum et in aliis coetibus, roganturque ordine suo ae deman etiam colligantur per Superintendentem omnium illorum Ministrerum ex omnibus peregrinis Ecclesiis sententiae, atque ad extremum (523) 'id statuitur, quod verbo Dei consentaneum esse, quemadmodum et in aliis coetibus, et ad unanimem omnium illarum Esclesiarum consensum se pacem facere videtur. Quodsi quando aliquid eiusmodi incidat, quod commune illarum Ecclesiarum consilium, non expectato menstruo conventu illo, postulet omnesve simul Reclesias illas concernat, tum protinus convocantur per Superintendentem Ministri ac Seniores omnium illarum Ecclesiarum, et de causa illa tractatur modo praedicto, propter quam coetus est convocatus; ut, quod ad omnes simul Ecclesias illas pertinere videtur, communi etiam omnium consilio unanimiter tractetur et transigatur.

Postremo habetur etiam peculiaris conventus Ministrorum, Seniorum ac Diaconorum omnium Germanicae Ecclesiae, nempe secundo die Iovis quarti cuiusque mensis, ad observandum inter ipsos peculiariter Ecclesiasticae disciplinae usum, rejectis omnibus, quae eo alioqui die agenda erant, in proximum deinceps Iovis diem aut ali-

imoxín cose viden-(594)tur. In que coctu chapelanis seitur, ut doctrines puritus consensusque unanimis, et seritori-probites atque integritas inter Ministres, Souicres ac Distes utimal cuines observetur et custodistur. Primus autem istinsill vestes hebeter mence Martio, secundo dia Iovia illina, alter 150 accundo die Levis in menes Iunio, tertine item die Iovia sesile in mones Septembre, et quartre die Iovie secundo in Demiss. Programe sustem die Solie ante praedictes honce disciplinate the Ministros observandas dies monetur cias rei in publica conten tota Basicale et regentur fratres in Bacicaia omnes, ut, si quis nalisa, vel-in dectrine, vel in vite Ministrorum. Seniorum ac Disderin. allevid ullo medo requirat, aut quenquam illeram ullius sementies administration reprehendendantes cose putet, id ut ante Missistum diem lovis illum alicui e Senioribus indicet in chari-Ment Abertate Christiana, ut hoc incum per fraternas in coetu intellimentiones corrigi in tempore possit. Hos sans core officiam Milita siembrorum Becle-(525)vine, ut omnium-claudestinarum oblisticuum ue murmurationum adverses Ministres in Besiesia occamassics tellentur. Quisquis enim, non admouitis ulla de re minibus; Ministrorum deincope Seniorumque ao Disconerum yel Milnest vel vitem nibilominus in Reclerie traduceret: ie cano non Moltante surfurbatorio os murmuratorio loco a fretribus camilius Sindia Coloci. Interim tamen, no quisquam allem accusationem Medi "deversus" quenquam Ministrorum verbi Schiorumvo aut im Diaconorum omnino, nisi illam duorum aut trium testimonio suprobari posse sciat, qui praesertim aut e fratrum numero es-M itt efficari its inculpate viverent, at de fide filorum debitari w seest. Prohiberi enim a Paulo, no ullee adverses Ministros mississe necessationes admittantur, niel sub certo duorum aut trium Miserio 1). De hoc ita monetur publice tota Reclesia die Solis pro-William diem Iovis, observandae inter Ministros Beclesiainsulisciplinae destinatum. Postes vero quam ad constitutum diem Mi Lovis Ministri, (526) Seniores ac Diaconi omnes convenerunt, where e verbi Ministrie hortatur omnes ad divini nominis scriam Milionem, ipseque allis suscultantibus precatur ad hunc aut siilm modusk:

Presstio in coetu Ministrorum circa disciplinac intripses peculiarem observationem.

Domine Deus, fili Dei vivi unigenite, Iesu Christe! qui nos miseros

<sup>9 1</sup> Tim. &

planeque indignos homines in regni hic adeoque et corporis tui mystici, quod est Ecclesia, ministerio constitui voluisti, agnoscimus, Servator clementissime! ministerii huius sublimitatem multo meierem, quam ut illi pares ullo modo esse possimus. Agnoscimus item nostram in illo tenuitatem et insufficientiam, etiamei omnes vine nostras ad illud recte obeundum conferamus. Sed agnoscimus proterea etiam no-(527)stram in illo negligentiam, cuius culpam and te supplices deprecamur, et te oramus. Rex ac Pontifex noster aterne! ut nostrae huic negligentiae propitius esse verumque illim sensum atque agnitionem in nostris animis augere ad nostri correctionem per Spiritum tuum digneris, in mutuis potissimum nostris, quas inter nos instituimus, admonitionibus fraternis. In her enim convenimus ut nostram invicem alii pro aliis sollicitadinen fraternam in communi nobis omnibus corruptela nostra per mutua. abs te institutas, admonitiones declaremus, fidemque nostri ministerii tibi primum, tanquam vero summo atque aeterno Regi. Doctori ac Pontifici nostro, deinde vero tuae huic etiam, cuius Ministri semus, Ecclesiae pro nostra infirmitate approbemus. Te igitar esplices precamur. Domine Iesu Christe! ut nostro huic instituto per Spiritum sanctum tuum adesse, cordaque ac linguas nostrum omnian ita gubernare digneris, ut omnes nostrae invicem (528) admonitioses Divino afflatu tuo instituantur atque in nobis fructificent ad glorisa tui adorandi nominis, ad nostram item omnium correctionem orasmentumque tui in nobis ministerii et ad Ecclesiae tuae aedificationem. Amen".

Finita hac aut simili precatione, hortatur Superintendens aut verbi Minister aliquis reliquos Ministros, Seniores ac Diaconos omnes, ad habendam rationem, in omnibus admonitionibus vel faciendis vel accipiendis invicem, charitatis potissimum et libertatis Christians. Charitatem enim esse condimentum eiusmodi, ut omni fere offensione careat | admonitio], quae a charitate Christiana profecta esse constat, -- es libertatem rursus, cum omni modestia ac lenitate coniunctam, certissimum esse argumentum in istiusmodi admonitionibus, cas Spiritu sancto autore institui, qui hypocriticam alioqui in dissimulandis fratram vitiis servitutem ferre non potest. Ubi Spiritus, inquit Paulus, ibi libertas. (529) Super omnia autem monet Superintendens, ut omnes sibi ab eo caveant, ne fratris illius quodcunque peccatum aut exaggeretur odio ullo ullave fratris admonendi invidia in instituendis apud illum admonitionibus, aut etiam ullo cuiusquam favore atque amore extenuetur excuseturve vel dissimuletur, sed in omnibus admonitionibus quaeratur gloria Dei, correctio admonendi fratris et Ecclesiae aedificatio.

Initium porro admonitionum fit ab ipeo Superintendente, si adeit, it proximo alioqui post ipsum verbi Ministro, sic ut vel Superinadeas, si adsit, vel proximus alioqui post ipsum verbi Minister, unkulum coetu aliorum omnium excedat, ut. ipso absente, a reliquis stribus deliberetur, cuiusnam rei nomine in coetu illo ipeum reliqui stree omnes aut admonendum reprehendendumve aut etiam consoadum animandumque esse putent. Prinsquam tamen coctu excedat inuidem adest) Superintendens - quem tamen adesse oportet, si allo alioqui legitimo impedimento distringatur - recensentur paucis tins officis in eius ministerio, (580) de quibus dictum est in supearibus in ca concione, quae habetur circa Superintendentis electioca. pag. 18 [D 1b] (keine ed. p. 58). Quibus commemoratis, Sugrintendens sese subiicit fratrum reliquorum in coetu illo admonitioibne et censurae, quacunque in re suo officio, sive in doctrina sive n vita, defuisse videatur, atque ita coetu illo paulisper excedit, donec remem per aliquem fratrum ad coetum revocetur. Interea vero, ipso shante, singuli fratres ordine suo per unum e Ministris interroganbe, num qua in re illum admonendum esse putent, sive in doctrina, in vita ipsius, adnotanturque ca omnia, in quibus vel admonenim, vel etiam reprehendendus, aut alioqui consolandus esse videtur. As tam rursus ad coetum revocatur exponunturque illi ea omnia libue et amanter totius coetus nomine, quae fratres in ipso admonitione digna esse iudicarant. Illeque cum omni subjectione recipit tenes, quae ad ipsum flunt, admonitiones.

Ad enndem porro modum agitur cum reliquis verbi Ministris, Sessiribus et Diaconis, iuxta ipsorum ordines, prius tamen recitatis trum officiis, quam (581) coetu ipso excedere iubeantur, nempe ut, niusquam aliquis e verbi Ministris exire iubeatur, legantur verbi Ministrorum officia, quae habentur in concione circa Ministrorum verbi lectionem, pag. 9 ac deinceps [C 4<sup>b</sup>] (huins ed. p. 54). Rursus, priuspum aliquis Seniorum exire iubeatur, recitantur etiam ipsorum officia, pas habentur in concione circa ipsorum electionem, pag. 18 [C 7<sup>a</sup>] huins ed. p. 56). Ac priusquam rursus Diaconorum aliquis exire sheatur, recitantur quoque Diaconorum officia, quae habentur in concione circa ipsorum electionem, pag. 24 [D 4<sup>a</sup>] (huins ed. p. 60) 1). Ita vero singillatim alii post alios et verbi Ministri et Seniores et Diaconi e coetu sese paulisper subducunt, ut de singulis reliqui fratres panes sub ipsorum absentia suas sententias rogentur ac ferant, quem-

<sup>1)</sup> Incisio pagellarum per tutum hoc opusculum mirum in modum perturbata et complexa est, quare potius duxi, obliquis sigillis numerum paginarum editionis originalis, in nostra editione obvium, uncibus vero inclusas ipslus nostrae editionis pagellarum notae apponere.

ED.

admodum de Superintendente dictum est, et singulis rursum totius coetus nomine, dum ad coetum revocantur, exponitur, qua in re unumquemque fratrum admonendum reprehendendumve aut etiam consolandum esse judicarunt.

Quodsi quis Ministrorum in genere omnium admonitionem costat illius ullo (532) modo contemnat aut illi reluctari quoquo modo velit. tum sane, quisquis ille omnino sit quavecunque autoritate ant eruditione praeditus, a ministerii protinus sui sanctione coetus totias autoritate suspenditur, donec aut culpam contemptus sui illius comm codem ipso coetu agnoscat ac deprecetur, aut ex verbo Dei cetendat se non recte atque merito admonitum reprehensumve fuisse. Saspenditur item et a coenae Dominicae usu, donec alterum horum, quas iam sunt dicta, in coetu ipso faciat. Si vero in contemptu suo ille perstet, neque ullum resipiscentiae indicium faciat in subsequentis hebdomadis coctu Ministrorum ac Seniorum, tum, si poet unam adhuc aut alteram admonitionem in suo nihilominus contemptu perse veret cum maiore indies ministerii sui dedecore maioreque indias Ecclesiae offendiculo ac perturbatione, in concione publica coram teta Reclesia exponitur contemptus ipsius cum obstinatione coniunctus, rursusque coram tota Ecclesia ad resipiscentiam invitatur. Et, ai ne sic quidem admonitus resipiscere adhuc velit, tum se-(583)quenti dis Dominico publice coram tota Ecclesia cum assensu illius, quie cius . ad octavum ante diem admonetur, ministerio suo destituitur in publica antemeridiana concione. Ad extremum vero, si adhuc obstinatus esse pergat, proceditur ad eius excommunicationem. Ad ministerium vero suum non facile recipitur, si semel destituatur, etiansi postea cum coetu Ministrorum ac tota Ecclesia per poenitentiam poblicam reconcilietur, praeterquam si insigne aliquod poenitentias specimen aedat, quale in Petro Apostolo et Davide legimus, inque illius seria perseveratione per iustum aliquod tempus exploretur, sis ut Ecclesia ipsa, cognita ipsius vera iustoque tempore declarata resipiscentia, restitui illum rursus postulet, ne in sua illa pudefactions absorbeatur.

Casterum si ita incidat (quod absit!), ut Superintendens ipse costas illius admonitionibus parere nolit, tum sane de illo a ministerio suo vel suspendendo, vel magis multo destituendo, unius Ecclesiae Ministri, Seniores ac Diaconi nihil sibi statuendum sumunt, nisi coniunctis (534) sibi aliarum etiam peregrinarum Ecclesiarum Ministris omnibus. Coniuncti autem simul omnium peregrinarum Ecclesiarum Ministri ac Seniores adversus contemptum Superintendentis ita procedunt in singulis ipsorum Ecclesiis ad eius suspensionem stque etiam destitutionem et ad extremum ad eius quoque excommunica-

tionem, si obstinatus esse pergat, quemadmodum de uno quolibet alio Ministro, contemptore admonitionum, dictum habetur. Neone enim in usu disciplinae ulli homini parcitur, qui modo ad Ecclesiam pertinet, nedum ut ullius peculiaris aliqua ratio habeatur, nisi quatenus id ipsa ministerii vocatio postulare videtur. Quin potius tanto majore severitate agitur adversus praecipuos quesque Ministres in Ecclesia, si disciplinae Reclesiasticae parere quoquo modo recusent. quanto magis sunt exposita oculis omnium exemple illorum, plusque et offendiculi et periculi etiam adferre videntur. Equidem palam est nibil esse, quod majorem secum ruinam totius Ecclesiae vel traxerit hactenus vel trubere etiam possit, quam si (535) Ministri Ecclesiae, in quacunque tandem functione versentur, ab usu disciplinae Reclesiasticae scipsos eximant, quam aliis praescribunt, cum ipacrum in primis partes sint, illam suo exemplo aliis commendare. Ita in vetera Israelis Ecclesia profanstam fuisso legimus omnem fere religionem. quod Principes secendotum ao Pharissei ne summis quidem digitis ea attingere dignabantur, quae vel insimet in populo statuebant, vel divinitus instituta habebant. Ita vero nune idem etiam oculis insi nostris in Papae Ecclesia videmus, ubi, abiecto prorsus per Ministros omni legitimo Ecclesiasticae disciplinae asu, adulteratam nefandissime omnem religionem ao verum Dei cultum invectamque prodigiosam plane, ac no Ethnicis quidem unquam auditam, Acrohurseins et tyrannidem ad extremum prorsus Antichristianam inductam usurpatamque tanto iam tempore intuemur. Imo ne nunc quidem, post revelatara passim divino iam beneficio Romani Antichristi elusque cornuum tyrannidem et restitutam magna ex parte Euangelio lucem suam, veram adbuc religionem interim legitimamque Dei cultum propter solam disciplinae (536) inter Ministros negligentiam contemptumque admonitionum repurgari ullo modo posse videmus. perionlum est, siquidem disciplinae hic Ecclesiasticae remedium tempori non adhibeatur, ne, quam magnis clamoribus accusamus, Papae tyrannidem, non tam sane sublatam, quam mutatam potius in orbe Christiano habeamus. Qua sane de re, multa dicenda essent, sed nunc vel leviter attigisse satis erit, ut omnes intelligant, nullam veram ac legitimam verae religionis verique cultus Dei instaurationem aut repurgationem expectandam nobis esse, donec usum legitimum disciplinae Ecclesiasticae inter Ministros potissimum ipsos plene restitutum videamus. Quemadmodum sane negari non potest, neglectum initio, deinde vero prorsus abolitum illius usum, causam fuisse atque etiamnum esse omnis profanationis omniumque abusuum et omnis tyrannidis in orbe Christiano, — proinde nos Ecclesiae nostrae institutionem inde potissimum auspicandam esse existimavimus, ut

ante omnia Ministri ipsi disciplinae Ecclesiasticae sese subilicerent, illamque summo studio ac cura inter sese observarent sine alla cu(537)iusque omnino exceptione, ut omnis dissidiorum indulgentiseque in peccatis, denique et tyrannidis inter illos oceasio amputaretur.

Et re ipsa experti sumus indiesque magis experimur, nulla alia ratione in Ecclesia ét bona retineri ét mala omnia vitari posse per
gratiam Dei, quam seria ac diligenti legitimae ex verbo Dei disciplinae Ecclesiasticae observatione.

Atque hactenus quidem de usu disciplinae in nostra Ecclesia, tam in plebe universa totius Reclesiae, quam inter Ministros in genere omnes. Sub Ecclesiae vero nomine eos duntaxat intelligimus, qui ex natione Germanica, aedita publice fidei suae confessione, vel coram tota Ecclesia, vel in coetu saltem ipso Ministrorum, disciplinae ipsi sose praeteres etiam Keclesiasticae ultro ae sponte sua subiecerunt. Ecrum porro, qui sunt extra nostram Ecclesiam, curam indicium ae sollicitudinem ministris ae pastoribus ipsorum permittimus, quibus interim nostra omnia deferimus officia, si ulla in re operam consiliumve nostrum vel ipsimet vel pastores corum requirant. Caeterum si quis peregrinorum, po-(538)tissimum autem Germanus, nostrae Ecclesiae non adiunctus, praetextu nostrae Ecclesiae falsam aliquam doctrinam serere sectasve ullas alere velit nobisque id ullo modo innotescat, nos pro nostri ministerii fide in nestra Ecclesia hunc merem, qui sequitur, retinemus.

De iis Germanis, qui non adiuncti nostrae Ecclesiae falsam aliquam doctrinam spargunt aut sectas alioqui in Ecclesia

Si Superintendens cum reliquis Ministris ac Senioribus intelligat aliquem Germanum aut alioqui peregrinum esse, qui in fraudem nostrae Ecclesiae aut falsas doctrinas ullas spargat aut sectas nllas alat, primum omnium designantur duo aut tres e Senioribus Ecclesiae, qui illum adeunt, ut fontes doctrinae ipsius suspectae ab ipso resciscant, et videant cum omni modestia ac mansuetudine, si quo modo col-(539)loquium ex verbo Dei admittere velit super suspecta illa doctrina sua. Et, si admittat, agunt cum illo privatim et amanter ac fontes doctrinae ipsius cum ipso excutiunt, ut videant, num accuratiorem doctrinae suae examinationem non refugiat. Quodsi illam non refugit, invitatur per designatos illos ad coetum Ministrorum ac Seniorum Ecclesiae et dies constituitur, quo venire debeat. Atque tum in coetu primum fontes doctrinae ipsius omnes nemine interturbante audiuntur atque adnotantur, vel ab ipsomet autore in

scripto petuntur, quibus demum legendis atque excutiéndis, si sint prolixiores, aliud tempus constituitur. Qui vero vocatus venit, actis illi gratiis dimittitur, donec rursus, ut alias redeat, ei indicetur. Et, si quid post dimissum e coetu eum, qui vocatus fuerat, de doctrina illus excuti potest, id fit rogatis ordine singulorum sententiis de unoquoque fundamento doctrinae suspectae, ut vel adnotata sunt, vel ab ipsomet autore tradita habentur, et, quae tune absolvi non possunt, in alium diem coetus reiiciuntur. Excussis vero omnibus doctrinae illius (540) suspectae fontibus, testimoniis ac rationibus, in scriptum rediguntur omnia, quae a singulis Ministris ad singula testimonia ac rationes producta fuerunt, praeterquam si cadem a pluribus sint repetita, ac demum responsio, reductis in ordinem omnibus quae sunt dicta, formatur quam brevissima haberi potest, atque demum autor ille suspectae doctrinae ad coctum invitatur, respondeturque illi ad traditos, vel per nos ipsos adnotatos, fontes doctrinae ipsius. Et, si quid ille vel in responsione desideret vel denuo forte ad doctrinae suae confirmationem adferat, id obiter aut explicatur, si quid obscurius dictum videtur, aut etiam exentitur, si quid praeter priora sit productum, ac demum autori illi suspectae doctrinae in alium usque coetum tempus deliberandi permittitur, ut ostendat, qua parte illi satisfactum non sit in tradita ei Ministrorum ac Seniorum omnium responsione. Al constitutum porro diem auditur rursum ille, et, ubi finem dicendi fecit, quaeritur ab illo, num alia ulla adhuc documenta doctrinae suae habeat, ut omnia producat, ut illi simul etism ad omnia respondeatur. Po-(541)stea vero, illo rursum dimisso, excutitur, si quid denuo ab ipso est productum, et, si quis priori adhuc responso aliquid praeterea addendum esse putat, id in medium adfert, ut adnotetur et suo demum loco in responsione addatur. Excussis porro omnibus doctrinae illius suspectae fontibus ac testimoniis, ubi denuo autor ille suspectae doctrinae ad coetum Ministrorum et Seniorum vocatur, repetitur illi rursum obiter data illi antea responsio et supplentur, si quae antea forte praetermissa erant. Reselluntur item ea, quae in ultimo colloquio prolata fuerunt, neque quidquam praetermittitur intactum eorum, quae autor ille ad suspectae doctrinae suae confirmationem adferebat. Ibi vero si autor ille doctrinae suspectae neque responsiones coetus diluere ex verbo Dei, neque interim a serenda suspecta doctrina sua cessare velit. tum coetus universi nomine monetur, ne in fraudem ac permiciem nostrae Ecclesiae doctrinam suam illam deineeps serat, quam verbi Divini autoritate desendere non possit. Etenim, si ipse non cessaret falsa sua doctrina perturbare nostras Ecclesias, fidem nostri (842) ministerii id non permittere, ut nostram Ecclesiam per ipsum ita perturbari se falsa ipsius doctrinae falli sinamus. Quodsi nee sie quidem a suo instituto dimoveri potest doctrinamque suam nihilominus adhue spargere ac tueri pergit, tum in publica concione coram tota Ecclesia nomen cius denunciatur per Ministrum summaque doctrinae suae exponitur cum cius in coctu Ministrorum habita refutatione, moneturque Ecclesia, ut, si cui in Ecclesia doctrina illius nondum satis refutata esse videatur, is ut, qua parte in illa forte adhue haeret, dubitationes suas per aliquem e Senioribus, sive verbis sive scripto, in Prophetia publica proponi sinat, ut ad illas publice per Ministros ac Seniores respondeatur, omnesque praetextus defendendse adeoque et excusandae doctrinae illius, quoad cius fieri potest, amputentur.

Neque hic moramur cavillos quorundam, qui hac tali hominum haereticorum denunciatione publica peccari clamant adversus legem charitatis Christianae. Non est sane huius loci velle persequi, quae ab istis adferuntur, (548) et fortassis hoc alias commodius fiet. Nunc satis crit ostendisse, nos huius nostri consilii Christum Dominum ipsummet, qui summa est alioqui charitas, ducem atque autorem habere, unaque et Apostolos et antes multo Prophetas quoque ipsius. Quos dum sequimur, nihil equidem hic moramur, aut humanae rationis argutias, aut periculorum metum, quem a nonnullis praetendi videmus. Christum Dominumaducem hic atque autorem nostri consilii habemus, dum productis nominatim Pharisaeis, ét cavendum ab illorum doctrina discipulis suis omnibus esse docet, ét vult, ut, ab els segregati, illos omittant prorsusque valere sinant 1). Sic et Ieremias publice accusat Hananiam apud totam Ecclesiam ex Dei ipsius mandato interitumque illi denunciat 2). Sic et Paulus nominatim accusat Hymenseum, Alexandrum et Philetum falsae doctrinne nomine. Timotheumque una cum ipsius Ecclesia admonet, ut ab corum doctrina sibi cavest 3). Quid? quod Christus Dominus in eo potissimum fidem boni Pastoris in eius ministerio commendat, si sedulam ac diligentem cu-(544)ram ovium suarum adversus luporum morsus habeat 4)? An vero hoc est curam habere ovium, ut ad lupi adventum connivermus, canesque, ovium custodes, non ab invadendis modo lupis, gregi nostro insidiantibus, sed ab ipso etiam latratu, dum eos ovili imminere vident, aresamus? Charitatis est scilicet, lupis parcere totius ovilis periculo, ac non potius oves ab illorum arcere insidiis, etiamsi illi a canibus dilacerari debeant, si sui similes esse pergant. Nos hic pluris sane nobis faciendum esse putamus exemplum ac doctrinam Christi, Prophetarum item atque Apostolorum

<sup>\*)</sup> Matth. 16. \*) Ierem. 28. \*) 1 Tim. 1, 2 Tim. 2. \*) Ioan, 10.

ipeius, quam leges novas quasdam praepoeteras nescio cuius charitatis. Et, cum ovium nobis Christi in nostra Ecclesia, non autem luporum, gregi nostro insidiantium, curam a Domino commendatam habeamus, nostri proculdubio fideliumque praeteres pastorum omnium debiti atque officii esse putamus, ut. dum oves suas a luporum insidiis tutas alioqui esse non posse vident, canes ipsos potius adversus dolos insorum arment, nedum ut illos a latratu arceant; tametsi lunis non modo peri-(545) culum, sed certum etiam interitum imminere videant, quam ut vel unius oviculae periculo luporum sibi curam ullam habendam esse, putent. Quare, etsi lupos etiam ipsos. ai id ullo modo fieri posset, lucrifieri omnes cupiamus, neque, quod ad cam rem attinet, practermittendum hic quidquam esse libenter fateamur, tamen, si oviculas nostras ab ipsis periclitari, neque cos alia ratione a nostris ovilibus arceri posse videmus, malumus, iuxta Christi Domini Prophetarumque et Apostolorum doctrinam pariter stere exemplum, oviculas postras de luporum illis imminentium insilis submonere, ut ab illis sibi caveant, adeoque et lupos ipsos componetrare, quam ut per nostrum silentium oves nostras fraudemes ac fraudulentis luporum morsibus exponamus. Quemadmodum caim maius gaudium esse legimus super unius peccatoris resipiscentia, quam super noneginta novem justis, ita rursum majorem luctam fore non dubitamus super interitu unius oviculae, quam nonseinta novem luporum, nedum ut unius lupi salutem infinitis ovibus anteponere debeamus, praesertim cum nihil esse (546) sciamus vel fraudulentius vel nocentius lupina hypocrisi in Ecclesia Christi. Atque utinam pauciora illius exempla nostro hoc tempore videremus! -

Hace vero de observatae in nostra Ecclesia disciplinae usu ita iam recensuisse satis erit, tam in universo coetu illius, quam inter Ministros ipsos. Ad alias iam igitur etiam nostrae Ecclesiae ceremonias veniamus, ac primum de publicis illius, si quando id res postulat, supplicationibus dicemus.

#### DE PUBLICIS ECCLESIAR SUPPLICATIONIBUS.

Vetus est consuetudo catholicae Dei Ecclesiae, ut, quoties aut insigne aliquod beneficium a Domino Deo accepit, aut publica aliqua necessitate premitur, aut gravem sibi ullam alioqui calamitatem impendere etiam videt, ad Deum sese precibus ac iciuniis tota convertat, proque collatis beneficiis gratias agat, in praesenti vero necessitate opem il-(547)lius imploret et mala item impendentia omnia supplex deprecetur. Sic igitur et nostra observat Ecclesia, ut, quoties aut illi, aut urbi alioqui nostrae, in qua versamur, totive in primis

regno, sive boni aliquid sive etiam mali obvenisse impendereve videmus, publicae mox in illa ac peculiares supplicationes instituanter ad hune modum.

Ante omnia convocatis Ministris ac Senioribus Ecclesiae, propositur illis causa instituendae publicae supplicationis, ut dispiciant, num sit necesse atque utile illam institui. Quod si annuant, tum dissertus in sequenti hebdomade huic tali supplicationi deputatur, qui omnium maxime commodus convocandae Ecclesiae esse videtur. Disvero Dominico ante constitutum diem illum Ecclesiastes pro concione publica denunciat toti Ecclesiae diem illum publicae supplicationi destinatum causasque illius omnes recenset et Ecclesiam tetam ad totius eius diei ieiunium, quatenus id cuiusque valetudo pamittat, adhortatur, monetque omnes, ut sese per veram peccatorum suorum agnitionem ad publicas (548) preces toto illo die constitue componant atque in templo tempori omnes adsint.

Ad constitutum porro diem, ubi Ecclesia ante horam nonam convenit, orditur Ecclesiastes suam concionem, in qua sibi locum aliquem e scripturis desumit, quem ei causae, propter quam est instituta publica supplicatio, subservire novit. Ut enim variae sunt, tam beneficiorum divinorum, quam etiam calamitatum, quae incidunt, occasiones ac rationes, ita conciones quoque in hoc argumento ad unam formam reduci non possunt, et proinde satis erit adnotasse communes quosdam locos, circa quos potissimum minister in sua concione versatur.

Quodsi propter publicam aliquem calamitatem instituta est sepplicatio, tum de his potissimum monetur Ecclesia in publica concione.

# Argumentum concionis in publica Ecclesiae calamitate.

- 1. Docetur Ecclesia, non sine causa fie-(549)ri, ut Deus, non solum impiis hominibus, sed suae etiam Ecclesiae publicas calamitates immittat, neque posse nobis quidquam omnino ullo etiam modo obvenire, nisi quatenus immittitur a Domino Deo nostro. Atque hus citantur testimonia, Esa. 42: Dominus est, qui tradit Iacob, ut conculectur", et c. 45. Ipse est, qui facit pacem et creat malum", Amos 3: Nullum est malum in civitate, quod non sit a Domino", et quae multa eiusmodi habentur, quibus manifeste impietatis convincuntur, qui et bona et mala omnia fortuito obvenire putant.
- 2. Monetur Ecclesia de causa, propter quam omnes alioqui calamitates a Domino nobis immittantur, nempe de peccato. Omnes enim

alamitates non propter aliud, quam propter peccatum obvenire, infiitis scripturae locis ostenditur, Esa. 50, 59, 65, Hierem. 5, 9, 18, 19, Cor. 10.

- S. Docetar, etsi una sit causa calamitatum omnium, fines tamen larum diversos esse. Impiis enim immitti calamitates, veluti primias quasdam acterni ipso-(550)rum cruciatus et acternae condemnaionis, quemadmodum in Sodomae et Gomorrhae exemplo videmus. his vero immitti, veluti remedia quaedam infirmitatis corum ad sastem ipeorum, nempe incitamenta nobis necessaria ad nostri in pecntis nostris agnitionem, ad fidei nostrae explorationem et aliorum per nostram tolerantism confirmationem. Ad nostri in peccatis nostris agnitionem calamitates nobis immitti a Domino, docetur manifeste Ionae quinto, in exemplo Ninivitarum. Rursum Hierem. 18: sti redierit, inquit, ea gens, contra quam loquebar, a malitia sua, iam et me quoque poenitebit mali, quod ei facere constitueram etc". Immilli vero nobis calamitates a Domino ad fidei nostrae exploratioman, insigni illo tempestatis excitatae exemplo docemur, dum, Christo Denino dormitante, Apostoli metu periculi animum propemodum deponderent atque Christum Dominum e somno excitarent '). Et ad shrum per nostram tolerantiam confirmationem calamitates nobis innitti quandoque docemur a Paulo, dum se ille pro Corinthiorum worum (551) consolatione affligi docet, quatenus videlicet Corinthii an Pauli in afflictionibus tolerantiam sine magna consolatione semen poterant reputare 2). Et est insigne exemplum illud caecinati, L. 9, in quo Christus Dominus diserte fatetur, caecitatem hominis lius non fuisse illi immissam propter ullum, aut ipsius, aut parenun eius flagitium, sed propter solam divinae in illa gloriae illustratonem, ut intelligramus, piorum afflictiones omnes non tam equidem provenire a severitate divini iudicii, peccata nostra punientis --- neque enim, qui credunt, in iudicium veniunt amplius (Io. 5) — quam a peterna potius benignitate illius ac misericordia, qui nostram in pecestis nostris indulgentiam, ad quam per naturae nostrae corruptelam propendemus, immissa cruce aliqua frenat, ut nos in officio nostro continent, periclitaturos alioqui, nisi sic contineremur.
- 4. Monetur Ecclesia, ut fines eos, propter quos calamitates omnes a Domino in suos immittuntur, secum diligenter expendat atque ad se eogitet pertinere, posteaquam se praesenti calamitate a Domino exerceri ac probari videt. Hicque minister ex-(552)ponit calamitatis immissae aut impendentis magnitudinem, atque inde sumit occasionem reprehendendi exaggerandique peccata, quibus omnium maxime

<sup>1</sup> Matt. 8.

<sup>2) 2</sup> Cor. 1.

Ecclesiam laborare obnoxiamque esse novit, adhortandique omnes Ecclesia, ut quisque intra sese descendat suamque conscientiam : peccatis suis exploret, ut illa agnoscat, in illis sibi displicent, illora se nomine accuset, illa deploret, proque illis veniam supplex pets Deinde hortatur Ecclesiam, ut in ca calamitate a Domino immin aut impendente fidem quoque suam de Dei bonitate ac misericord gratuita. exploret, hoc est, num quisquam in Ecclesia post agaits accusatumque peccatum suum ac petitam pro illo veniam, intra 1 etiam in conscientia sua habeat sensum aliquem benignitatis erga i ac misericordise divinae. num pro illo oret, num illum expetat, na ulla illius suavitate in corde suo tangatur, hucque inducit testimon ex scripturis, quae nobis expositam opulenter esse testantur gratu tam Dei erga nos misericordiam in Christo, etiam priusquam illa imploremus, modo ne illa in contemptu ipsi (553) nostro a net propellamus, imo vero implorasse Dei misericordiam adeoque et illa in corde nostro expetiisse, esse peculiare in nobis opus Divinae en nos miserloordise, qua fit ut excitemur per spiritum ipsius ad ci implorationem. - et proinde praesentem etiam aut impendentem ali qui calamitatem debere omnibus in Ecclesia esse incitamentum oud dam ad fidei nostrae in nobis explorationem, num videlicet nos ea calamitate aut deserendos aut iuvandos esse in corde nostro si tuamus, aut nos alioqui excitari sentiamus, ad petenda a Domino dei nostrae incrementa, quatenus vim illius in nobis refrixisse plan que elanguisse videmus. Postremo docet Ecclesiastes, intuendam es omnibus Dei gloriam in ea calamitate, quam nobis, aut immissi esse iam, aut aliqui impendere cernimus, nempe ut, fidei nostrae t stimonio persuasi, non posse nobis nisi optime cedere, quidauid or nino in nos Dominus permittat, curaque nostri tota illi concredi id potissimum oremus, ut per eam calamitatem Dei gloria in nol nostraque tolerantia illustretur, hoc est, ut, qui nobis in fidei (55 nostrae confessione nondum assentiuntur, lucrifiant Domino, co specta nostra tolerantia, si ullo modo fieri potest, infirmiores conf mentur in sua fide, et, qui sunt firmiores et sibi et nobis pariter Domino de fidei patientiaeque nostrae dono gratulentur.

Postea exponit Ecclesiastes, ideo institutam esse in Ecclesia pub cam illam supplicationem et publicum ieiunium, ut eos ipsos imm sae aut impendentis calamitatis fines Ecclesia universa et sing illius membra tanto maiore cura studio atque attentione secum putent tantoque diligentius sese componant ad praestanda ea, qu fines praedicti requirunt, pro doni quisque sui mensura, quanto ca mitatem ipsam, sive iam sit immissa, sive adhuc impendeat, grav rem esse constat.

Iciunium porro tale, hac fine institutum, esse proculdubio cultum Deo gratissimum, si legitime observetur, hoc est, si afflictis inedia ultronea nostris corporibus, quae nos merito a Domino affligi testetur, iciunio istiusmodi nostro studium atque ardorem iu nostris cordibus invocandi super nos divini nominis resipiscendique a nostris peccatis coniunctum esse sentiamus, (555) quale iciunium nobis alioqui in Ninivitis et propositum et commendatum haberemus. Ac proinde uniuscuiusque in Ecclesia officium esse, ut institutum illud in Ecclesia publicum iciunium Domino Deo ad eum, ut dictum est, modum, approbare possit. Alioqui iciunium nostrum fore abominationem in oculis Dei, atque adeo placatum non iri Dominum nostro iciunio, ut etiam conduplicandus sit furor illius contra nos propter nostram hypocrisim, quam Deus gravissime odit et punit, Hierem. 18, lacca 13.

Hie vero taxatur abusus iciunii in papismo, ubi neque propter alam publicam Ecclesiae necessitatem, sed propter cultum divorum idololatricum pharisaicamque superstitionem instituitur, et non tam inediae, quam ciborum delectui, meriti opinio adfingitur contra dignitatem unius meriti Christi. Hoc porro tali abusu papistici iciunii abolitum esse usum legitimum iciunii veri in Ecclesia Christi.

Hace ita pro concione attinguntur in die iciunio publica publicacque supplicationi destinato propter praesentem ali-(556)quam aut impendentem etiam publicam Ecclesiae calamitatem aut necessitatem, quibus absolutis hortatur Ecclesiastes totam Ecclesiam ad seriam atque ardentem nominis Divini pro omnibus Ecclesiae necessitatibus invocationem procumbenteque in genua tota Ecclesia orditur consue
Ecclesiae preces publicas atque iis interserit precationem pro depellenda calamitate illa, cuius nomine instituta publica supplicatio ad cius imitationem, quae habetur l'aniclis nono cap. cum peccatorum confessione.

Ut autem tanto ardentioribus animis Ecclesia tota ad precandum see componat, administratur eodem ipso die etiam Coena Dominica, ad cuius usum Minister Ecclesiam totam absoluta hac precatione adhortatur, desumptis ex ea admonitione seu concione, quae ipso die Coenae ordinarie haberi solet pa. 203 (huius ed. p. 143), praecipuis quibusdam capitibus, quae ad Coenae Dominicae commendationem, pro eo ac tempus id permittit, videntur pertinere. Ac ita demum Coena ipsa solito ritu suo administratur, qua peracta ac (557) Psalmo de more decantato, monetur Ecclesia, ut quisque, domum suam reversus, precatione lectioneque sacrorum ac iciunio totum diem illum transigat, quatenus id cuiusque valetudo ferre queat, atque sic demum dimittiur Ecclesia cum benedictione et egenorum commendatione. Quod-

si Ministris ac Senioribus utile videatur, iubetur rursum Ecclesi convenire hora secunda pomeridiana habeturque rursumi admonitio quae ad institutum faciat, ac demum instituitur Prophetia, qua iciunio illi ac supplicationi publicae subserviat, ut totus ille dies cul tui Divino et sacrorum tractationi impendatur publicamque iciunius in omni abstinentia ciborum toto eo die ad vesperam usque observe tur sine ullo interim ciborum discrimine, praeterquam si cuius vak tudo id ferre sine incommodo non posset. Sabbatum enim propte hominem, non homo propter Sabbatum.

#### Supplicatio gratiarum actoria pro publicis beneficiis in Ecclesiam collatis. (558)

Ad eundem porro modum per Ministros ac Seniores designata dies aliquis publico iciunio et publicae supplicationi, si quando Di beneficio insigne aliquod beneficium, aut nostrae Ecclesiae, aut to civitati, aut universo alioqui Regno obtigisse constet, — omniaque s eum ipsum modum instituuntur, ad quem modum diximus instituublicum iciunium et publicam supplicationem propter publicam Ecclesiae calamitatem, aut iam immissam, aut impendentem, nisi que argumentum concionis ac precationum pro rei diversitate mutatu ad hunc modum.

Argumentum concionis post collatum in Ecclesiss publicum aliquod beneficium.

Sumitur locus aliquis e scripturis, quo bona Dei erga nos volunta ac misericordia in sustentanda tuenda ornandaque praeterea atquextollenda sua Ecclesia commendatur. Nimirum, quemadmodum Des ad nos in nostro continendos officio nostram erga se fidem exercer vult quandoque immissa (559) cruce aliqua pro admirabili sua pro videntia, ita immensam vicissim etiam bonas suas erga nos propts Christum voluntatis opulentiam collato publico beneficio Ecclesis suas declarat, ut suam nobis beneficam alioqui beneficentiam adversomnes nostros adversarios approbet et attestetur. In commendatios porro eiusmodi beneficiorum Dei, horum imprimis Ecclesia admenetur.

1. Omnia quidem beneficia, non aliunde, quam a fonte ipso b norum omnium provenire, nempe Deo, et proinde velut ex ipsius I manibus cum gratiarum actione semper accipienda esse. Sed du non eadem sit semper omnium beneficiorum ratio, etiamsi ab u Deo omnia proficiscantur, observandam esse diligenter eius benefi rationem, cuius nomine publica supplicatio instituta esset.

- 2. Monetur Ecclesia in collati huius beneficii ratione observanda bet ease, ut illo recte utamur: primum, quanam occasione, deinde, per quos, postremo, gratuito he an vero sub conditione ulla sit (560) colletum. Plurimum enim interest, qua occasione, per quos, et qua conditione beneficia conferantur. Aut enim beneficia collata respondent corum vocationi, in quos sunt collata, atque ita demum in totam etiam Ecclesiam redundant. — aut non respondent, etiamsi in totam Ecclesiam redundare possint. Aut enim ea occasione collatum est beneficium, ut ét qui illud contulit ét in quos collatum est, utrique pariter id imprimis quaesierint, ut legitima earum in Ecclesia vocationum functio promoveretur, sine quibus illa neque recte gubermri, neque consistere facile posset. - aut sane, qui beneficium contalit, aliam habuisse videri potest conferendi illius occasionem. Rursen de pietate eius, qui beneficium contulit, aut constat plane, est adeo non constat, ut diversum multis argumentis colligi possit. Potremo, aut gratuitum esse vult beneficium, qui illud contulit, est certis illud legibus adstringit. Haec igitur omnia observanda ene docentur in Ecclesia in iis beneficiis, quorum nomine instituuntar publicae supplicationes. Latere (561) enim hic solet, ut dicitur. sub unoquoque lapide scorpius.
- 8. Monetur Ecclesia de occasione collati beneficii, pro quo est instituta supplicatio, eaque omni Ecclesiae exponitur. Et, si constet, has occasione collatum esse beneficium, ut quaesita sit ab eo, qui illud contulit. via ac ratio promovendi legitimam in Ecclesia earum vecationum functionem, sine quibus illa neque gubernari recte neque facile consistere possit, commendatur occasio ipsa toti Ecclesiae collati illius beneficii, ut ad ardentiorem pro illo gratiarum actionem excitetur. Sunt enim, ut Deo gratiora, ita etiam magis diuturna, tue e bonis fontibus promanant, et proinde maioribus etiam praeoniis, denique et gratiis maioribus digna, quam quae aliunde alioqui provenerunt. Si vero de eiusmodi occasione collati beneficii non constet, atque adeo videri etiam possit, non usque adeo bona occasone collatum esse beneficium, pro quo est instituta supplicatio, commendanda nihilominus est Domini Dei potentia benignitas et providentia, qui (562) malorum etiam hominum, denique et tyrannorun autoritatem ad Ecclesiae suae bonum publicum deflectere potest, rult et optime novit. Agendae sunt enim gratiae Deo pro omnibus beneficiis, per quae modo gloriam Dei promoveri constet, sive ea per retitatem, ut Paulus ait, sive per qualemcunque occasionem conferantur. Sed monenda est Ecclesia, maiorem adhibendam esse diligentiam ac sollicitudinem, ne, istiusmodi beneficiis illecti, transverse tan dem, intermissa officiorum nostrorum in Ecclesia cura, agamur.

4. Monetur Ecclesia, non tantum de occasione, sed etiam de ministro ipso collati beneficii, per quem illud alioqui Deus confern voluit. Ut enim optima quaque occasione vir malus abuti potest ad imponendum piis, ita satis non est, beneficiorum occasiones observasse, sed illi quoque nobis diligenter sunt observandi, per quos beneficia conferuntur. Nimirum hic artificem agit Satan et videri vult ipse quoque in tyrannis suis nocentissimis altor (si Deo placet!) as propugnator Christi Ecclesiae, ac proinde hypocritam animi sui espa illam propensionem (563) praeclaris in speciem suis officiis spad pios non raro attestari et comprobare conatur, quo illis demum fraudulentius imponat, quarc magna diligentia semper est observandum, per quos nobis conferantur beneficia, quae praesertim publica sunt et ad totum alicuius Ecclesiae corpus pertinere videntur. Atque si constet beneficium insigne aliquod in Ecclesiam collatum esse per hominem verae religionis amantem, qui sibi Dei gloriam cordi semper esse declararit, commendatur toti Ecclesiae collatum beneficium eius etiam personae nomine, qui illud contulit, et excitatur Ecclesia ad tanto ardentiorem pro collato beneficio gratiarum actionem. ad spem item tanto melioris successus post collatum a tali homine beneficium, quanto eum, qui illud contulit, verae pietati ac promovendae Dei gloriae magis addictum esse constat, ad quem modum nos habere nobis videmur iustissimam rationem commendandi piis ubique omnibus omnia etiam beneficia in nostram collata Ecclesiam Regiae ipsius Maiestatis nomine, Eduardi in-(564)quam Sexti, Angliae etc. Regis, qui sane non alia occasione, quam sola peregrinerum hominum commiseratione, qui, relictis patriis sedibus, ad Regnum illius se conferre verae religionis nomine, quam domi suae tyrannide Antichristiana premi maluerunt, neque alio item consilio nostram his instituit Ecclesiam, quam ut ca occasione veram religionem in doctrinae et cultus Divini puritate per universum regnum suum promoveret. Si vero suspicio sit, hypocritam esse, per quem est colletam beneficium, commendatur quidem Ecclesiae beneficium ipsum, velut a Domino profectum, qui non frenare modo tyrannorum impietatem as truculentiam potest vult et novit, sed eos ipsosmet etiam, aut imprudentes, aut invitos quoque, publicis Ecclesiae commodis facit nea raro subservire, qua sane in parte commendatur insigniter potentia benignitas et providentia Dei. Sed interim monetur etiam Ecclesia. ut summam cautionem adhibeat precibusque assiduis apud Dominum instet, ne quo modo sub praetextu beneficii, fuco ac dolis corum (565) hypocritarum fallatur, aut, quo non oportet, inducatur, per quos collatum illud beneficium accepit. Nibil enim fraudulentius ea hypocrisi. quae specioso aliquo pietatis fuco ornari posse videtur.

Monetur: Resissie, non tantum cose observandem occasionem. strumes inque, beneficii, per quem est colletum, sed etiem, grane en vero certis quibusdam legibus conferatur. Fieri enim nosse. ; autima: sesseione et per pios alioqui homines etiem conferantur Bein, interim tamen einemodi legibus astringantur, eive per iminficenciaive per nimiem quendoque prudentiam, ut sine Ecoloseguitain avadem insineone adeo religionie periculo non facile 5 sessints: Quemobrem id avoque diligenter esse observandum, buncficiam: cuine nomine est institute appplicatio, collatum sit illa sino adstrictionibus ullis, an vero certis aliquibus legibus histoibuara conferatur. Gratuitam porro beneficii collationem nine, dum is, qui confort beneficinie, aliud nihil ab iis requirit. ace illud contulit, quam ut in (566) omni sua doctrina omnibusmis-ritibus solam duntaxet Apostolicam doctrinam atque obserman requester. Nam hos semper est praestendum quoed fieri etitmei mulla commino in nos beneficia conferentur. Si igitur est colletum benedicium, cuius nomine est instituta publica tio, magnitudo ipen beneficii commondatur Ecolesiae per am-Moneth, et ob coules toti Keclesiae ponitar débiti rursum nogenetrae inquam gratitudinia, ratio pro beneficii magnitudina, th quanto mains cet beneficium, tento maius esse ctiam grati-Ms. mostras debitum, quae nobis aliequi declaranda est praestanaestrae erga Doum observantiae atque obedientiae officiis pro mireigili mostra, nici ingratitudinis accueari atque illine momine Matiam alioqui velimas. Si vero solletis aliquibus in Ecclesiam ficia conditiones certes extra verbum Dei adnexas este videmanpendetur sene nihilomique toti Roclesies colletum in illem ina docaturque amplestendum beec, tanquam ex incius Domini hua, signidem: adnexae illi leges aut conditiones ad nullam nos fintem impietatem (567) necessario adstringent impellantve. monetur etiam diligentissime Ecologie, potiesimum autem Miniadv Seriores illine, no se ullis omnino extra verbum Dei condiimplicant, ullius ctiem beneficii, womine, nici quatonus dunimportineent ad ferendem utomaque (ours fraterna interim repolone), non antem alendam comprobandamve ulle mode ullam Minter : nes, infirmitatem mutuam, quae praesersim aut supersti-Whaliquem hebeat, aut progressum puritatie Apostolicae, tem in The quantin cultus Divini ritibus impediat as remoretur. Felengamina, see pobis invicem in charitate Christiana nostram instatem, seu ita ferendam, ut ad perfectione interim semper prodiange, observatie videlicet Christianie admonitionum gradibus ex he Brit Casterum nostram invicem infirmitatem alere quequemodo sine ullis omnino reprehensionibus, progressumque veras religioner nostrae inter nos infirmitatis istiusmodi indulgentiam remes haudquaquam plane debemus.

- 6. Monetur Ecclesia, nostram erga De-(568)um gratitudinem e sistere non tantum in publica oris in coetu Ecclesiae gratiarum tione externove illo totius Ecclesiae iciunio, sed potissimum in terno nostri cordis motu ad resipiscentiam, quatenus videlicet nost cor ad praestanda pro nostra virili omnia gratitudinis atque ot vantiae nostrae erga Deum officia affectum esse sentimus. Ut e cor est affectum, ita et loquimur et agimus omnia, et, si nultan affectibus verbis atque operibus nostris resipiscentiam declarai frustra equidem nobis gratitudinis ullius nostrae erga Deum ciu beneficia nomine blandiemur.
- 7. Monetur Ecclesia, Deum ita requirere nostram erga se su beneficia gratitudinem, ut, nisi illam pro virili nostra declarare deamus, post collatum praesertim in nos aliquod ipsius benefis conversurus sit et ipse rursum sua beneficia in publicas casque vissimas calamitates ad puniendam nostram ingratitudinem, non terna modo nostri condemnatione, sed plagis etiam publicis in hac, ut ira ipsius adversus nostram ingratitudinem mundo e-(569) toti conspicua fiat. Huc vero inducuntur loca ex scripturis aliqui ipsum contestantia, ut est Hier. cap. 18 et Threni eiusdem. I Ezech. 5, 7, 28, et quae huius generis alibi habentur.
- 8. Monetur Ecclesia, duo nobis maxime esse vitanda, quoties blica in nos a Domino beneficia ulla conferuntur, nempe indultiam animi cum nimia quadam securitate coniunctam, et fastum quadam, qui felicem fere rerum successum comitari semper solet, quer hace duo, veluti per gradus quosdam, deducamur plerunque Dei ipsius Divinorumque omnium contemptum, quem Deus nunqualioqui inultum sinit, adeoque et tanto gravius punit, quanto ma illius in nos beneficia extiterunt.

De his its monetur Ecclesia, ut ex hac tali beneficiorum Divino consideratione sui erga Deum officii memor esse discat. Pria propter debitum nostrae gratitudinis, quae tanto maior requir quanto sunt maiora beneficia, quae in nos collata videmus. Dei propter periculorum magnitudinem in conferendis (570) beneficia observatione occasionum, autorum et conditionum, ut est die Postremo, propter gravissimas Dei comminationes, quibus se ille beneficia in horribiles calamitates conversurum esse minatur, a per nostram indulgentiam abutamur.

Quibus ita omnibus absolutis, hortatur Minister Ecclesiam ad tiarum actionem pro accepto beneficio, cuius nomine est inst

supplicatio. Moxque orditur publicas Ecclesiae preces, quibus adinagitur publica pro accepto beneficio gratiarum actio, et precatio item adversus securam illam post accepta beneficia indulgentiam nostram ac fastum, ne per hace Ecclesia collato in se Dei beneficio abutatur.

Postes monetur Ecclesia de Coense Dominicae usu legitimo, quae mox administratur, et omnia deinceps administratur, quemadmodum astes psulo in supplicatione calamitatis publicae tradita habentur, pa. 557 (Amino ed. 243). (571)

## DE CONTUGIORUM CONTUNCTIONE IN ECCLERIA GERMANORUM.

Nemo in Ecclesiae nostrae ministerio coniungitur matrimonii vineda, nisi in publico Ecclesiae coetu, tum ut publica matrimoniorum beestas plene observetur, tum ut admonitiones hue pertinentes a teta semper Ecclesia audiantur ad illius aedificationem. Deinde, nulla clim matrimonia pro legitimis habentur in nostrae Ecclesiae ministerio, priusquam in publico Ecclesiae coetu per eius Ministros coniungantur. Postremo, nemo coniungitur in nostra Ecclesia, misi qui sese ultro ae sponte disciplinae Ecclesiasticae prius subiecit in coetu Ecclesiae post aeditam illiu fidei suae confessionem.

Monetur autem subinde Ecclesia, ut in ineundis desponsionum sustractibus graves semper aliquot viri et, si commode fieri potest, sunulli etiam ex Senioribus Ecclesiae adhibeantur, qui deinde omis rite ae decenter peracta esse in Ministrorum ac Seniorum omisma coetu testificari possint. (572)

Monetur praeterea subinde Ecclesia, ne in ineundis desponsionum contractibus ulla eiusmodi verba intercedant, quae ita alioqui iam sponsum cum sponsa invicem obstringant, ut non amplius coniugium ister ipsos, si quae impedimenta intercedant, rescindi possit, donec coram coetu Ecclesiae ritu publico approbetur et coniungatur.

Postea vero quam contractus desponsionis aliquis inter certa Ecclesiae nostrae membra, ut iam est dictum, rite ac decenter transactus est, defertur res tota, ut acta est, ante omnia ad coetum Ministrorum et Seniorum omnium, ibique inquiritur, num quis aliquid obstare posse putet, quominus desponsio illa in coetu Ecclesiae approbetur atque desponsi invicem illi publice etiam de more contungantur. Et, si nibil eiusmodi profertur, instituuntur protinus terme coniungendi cius matrimonii denunciationes publicae et nomina contrabentium catalogo corum, qui in nostra coniunguntur Ecclesia,

adscribuntur. Denunciationes porro illae ternae fiunt in publica concionibus singil-(578)latim sub finem illarum, in hanc fere sententiam.

Primum nomina contrahentium toti Ecclesiae indicantur dicunturque sibi invicem matrimonii fidem, in gravium virorum et seniorum quorundam etiam praesentia, spopondisse, quod equidem in coeta Ecclesiae cuperent approbari atque ita demum sanciri etiam, praeterquam ai legitimum aliquod impedimentum sub ternia illia denunciationibus, ante destinatum puptiis diem, proferretur. Proinde si quisquam in Ecclesia aliquid ciusmodi sciret, quod merito progressum matrimonii impedire posset, id ut intra tempus trium illarum denun- 3 ciationum ante nuntias ipsas ad Seniores Ecclesiae deferret aliqui matrimonium ipsum comprobatum, denique et sancitum iri in totius Ecclesine coetu. Interen vero omnes in Ecclesia debere diligenter = precari, ut denunciatum matrimonium illud, si nullum proferatur impedimentum, in Christi Domini nomine coram tota Ecclesia sanciatur contrahentesque ipsi illud in timore Domini, cum eius benedictione, ad illius gloriam (574) et suam ipsorum salutem auspicentur, et in illo demum etiam per omnem ipsorum vitam in pace as concordia Christiana mutuoque invicem amore perpetuo atque unanimiter perseverent.

In hanc sententiam denunciantur ter in tribus publicis concionibus coniungenda in coetu Ecclesiae matrimonia, priusquam nuptise fiant. Quodsi interea ante destinatum nuptiis tempus legitimum aliquod impedimentum profertur, tum et tempus nuptiarum differtur, donec de producto impedimento illo legitime statuatur. Si vero in tertia denunciatione nihil proferatur, tum coniugium illud, ter iam (ut dictum est) denunciatum, in coetu Ecclesiae per ministrum illius approbatur et sancitur ad eum qui sequitur modum.

### Ritus coniungendi publice matrimonia in Ecclesiae coetu.

Post factas suis temporibus publicas coniungendi coram Ecclesia matrimonii denunciationes et non productum (575) a quoquam legitimum ullum illius impedimentum, ubi tempus nuptiarum venit, iubentur adesse contrabentes illi in templo ante publicam concionem, ut illam audire possint. Veniunt autem sine ullo aut strepitu aut fastu pompave theatrica ulla, nisi quod sponsum unus aut alter vir honestus, sponsam item aliquae honestae matronae in silentio et moderatione Christiana deducunt.

Absoluta autem concione et publicis Ecclesiae precibus, priusquam

Psalmus extremus decantetur, prodire inbentur contrahentes in locum paulo aeditiorem coram Ministris et Senioribus, ut a tota Ecclesia conspici possint, atque illic in totius Ecclesiae prospectu constitutis, Minister ante omnia Ecclesiam ipsam alloquitur claris et disertis verbis in hunc qui sequitur modum.

Admonitio ad Ecclesiam in publica Matrimonii coniunctione.

Viri fratres ac sorores in Domino et quicunque practerea (576) hic adestis! Iampridem audistis, hos, qui nunc ecce in vestro omnium conspectu adstant, N. et N., unanimiter id postulare, ut coram coetu hoc vestro, posteaquam nullum hactenus legitimum matrimonii ipsorum impedimentum est a quoquam productum, in nomine iam tandem Dei patris et Filii et Spiritus sancti coniungantur. Proinde horum vos iam omnium testes esse, et adorandum practerea nomen Dei super contrahentes istos in vestris cordibus suppliciter invocare debetis, ut hoc ipsorum matrimonium per nostrum ministerium, cum virtute et potestate Domini nostri Icsu Christi adversus omnes Satanae conatus sanciatur et coniungatur ad gloriam divini nominis, ad salutem ipsorummet contrahentium et ad Ecclesiae Christi aedificationem. Amen."

Absoluta hac admonitiuncula, accedit Minister ad ipsos contra-(577) hentes, ut una cum eis a tota Ecclesia conspici et commode audiri etiam possit, impositoque silentio et conversa ad contrahentes ipsos oratione, orditur suam ad illos admonitionem, in qua hacc potissimum tractantur pro eo ac tempus id permittit.

Argumentum admonitionis ad contrahentes in publica ipsorum coniunctione.

Ante omnia gratulatur minister ipsis contrahentibus, adeoque et coniugatis in Ecclesia omnibus, de ipsorum felicitate, quod ipsos Dominus ad hoc vitae genus pro sua misericordia vocarit. Esse enim hoc vitae genus eiusmodi, ut illo in terris iuxta ipsam creati a Deo hominis naturam, neque gratius ullum Deo, neque homine ipso dignius, neque item felicius ullo modo esse quent. Id vero explicat ad hunc modum.

1. Matrimonium esse omnium gratissimum in terris vitae genus Deo, id clarum esse ex illis Dei verbis: Non est bonum homini, ut sit solus". Quod enim hic Deus homini convenientius, utilius, denique

et commedius esse indient, islem sibi quoque cadem (578) opera gratius cose testatur, non commendaturus alicqui societatem illum coningolem prae omni solitudinis genere, si non illi gratior etiam acceptiorque fuisset. Deinde idem probari etiam lege illa, non humano tantum generi sub primorum parentum nostrorum persona, sed omnibus etiam animantibus data: «progignite, multiplicemini, replete terram". Nimirum, quanto gratiores tum Deo ante peccatum in lumhis parentum postrorum eramus, qui nunc nihil alioqui sumus aliud in nobis ipsis, quam irae et mortis filii, tanto sane Deo gratius esse oportuit, illad vitae nostrae genus prae aliis omnibus, quod tum ipse, non humano tantum in primis nostris parentibus, sed universo etiam animantium omnium generi praecepit, et ita praecepit, ut vim ipaam progignendi veluti divinae suae virtutis partem quandam, denique et affectum ad progignendum peculiarem - rectum interim, non autem vagum aut exlegem - naturae nostrae inseverit atque impresserit, qui alioqui tune imaginis similitudinisque suae nostra ipsorum natura (in primis nostris parentibus) participes adhuc eramus. (579) Neque vero huie mandato quidquam est derogatum per naturae nostrae corruptelam post peccatum, quemadmodum plerique sompiant. Con-Armatur enim denuo hoc ipsum, et universo rursum humano generi in Noah et filiis eius praescribitur post diluvium, cum ism natura nostra in illis etiam plane corrupta esset. Esse igitur matrimonium, ctiam in corrupta iam natura nostra, vitae nostrae genus omnium gratissimum Dec. perinde atque initio nostrae creationis erat - quod in se quidem est — ctiamsi plurimum incommodorum in matrimonio secum attulerit naturae nostrae corruptela. Quod enim matrimonio per naturae nostrae corruptelam decessit, id equidem, ut nulla matrimonii culpa per se obvenit, ita etium matrimonio ipsi adscribi nullo modo potest. (Quae hic de virginitatis laudibus adduci solent, postea suo loco excutientur.)

Praetera docetur alia quoque ratione matrimonium esse genus vitae nostrae Deo, quod in se est, omnium longe gratissimum eo, quod in illo magis reluceat, quam in ullo alio vitae hic nostrae genere, imago quaedam, non (580) modo benignitatis erga nos divinae, sed etiam inconspicuae prorsusque ineffabilis existentiae ipsius. Quemadmodum enim non potest non esse gratissimum Deo, ita hominibus innotuisse, ut se nobis ipsemet patefecit (id quod alioqui et incarnatio ipsa filii Dei et institutum praeterea ab ipso publicum Ecclesiae ministerium locupletissime testantur), ita non potest etiam matrimonium ipsum non esse omnium gratissimum Deo vitae hic nostrae genus, quatenus in illo prae aliis omnibus vitae nostrae generibus imago, ut dictum est, quaedam et existentiae et benignitatis divinae erga nos magis exprimitur ac refertur. Imaginem porro nobis divinae,

tum existentiae, tum benignitatis, matrimonii vinculo prae allis omnibus vitae hic nostrae generibus adumbrari, id vero certissimis documentis ostendi posse. Primum vinculo matrimonii monemur pluralitatis personarum in monade divina. Ut enim individuae ium alioqui societatis in matrimonio nomine plures in unum corpus quodammodo concrevisse. Deo ipso autore, videmus, sic ut alter alterius caro (581) una iam, et quidem caro ex eadem carne et ossa ex iisdem ossibus esse censcantur, ita nobis imaginem quandam pluralitatis personarum in una interim atque cadem divinae existentiae monade umbra hac nexus conjugalia exprimi suo quodam modo atque repraesentari, denique et commendari intelligamus, id quod nullo alioqui coelibatus cuinscunque genere adumbrari ullo modo potest. Deinde vis ipea et affectus ille progignendi in matrimonio, naturae postrae Deo ipso autore inditus atque penitus impressus. Dei quoque Patris inscrutabile consilium illud nobis velut ob oculos ponit, quo nimirum pater deus aeterna sua illa nobisque prorsus ineffabili generatione filium suum unigenitum ex semetipso genuit, ut, cum genus humanum per generationem multiplicari in matrimonio insito naturae eo affectu cernimus, ex Dei ipsius providentia atque ordinatione, tum sane Patrem Deum etiam, ut nostrum Archetypum, unam atque individuam divinee suae existentiae monadem in plures personas per acternam suam nobisque minime inquirendam generationem divinam multiplicare voluisse credamus,

Quod vero ad divinae erga nos benigni-(582)tatis adumbrationem attinet, cam sane nobis a Paulo Apostolo in matrimonii vinculo ita commendatam habemus, ut vel solius illius nomine matrimonium ipsum omnibus aliis vitae hic nostrae generibus merito anteponi possit. Dum enim Apostolus matrimonium nostrum typum quendam desponsionis esse docet inter Christum Dominum et Ecclesiam ipsius, simul equidem testatur, adumbrari nobis adeoque et suo modo exprimi admirabile illud mysterium desponsionis filii Dei cum sua Ecclesia ad salutem illius, in qua sane desponsione omnium evidentissime nobis innotuit divina erga genus humanum benevolentia ac propensio. Quemadmodum enim quivis sponsus sponsae suse adglutinatur individuo iam deinceps per omnem vitam matrimonii vinculo, ita quoque filius Dei universo se mortalium generi adglutinare dignatus est per carnis nostrae assumptionem in sua incarnatione. Ac rursus, quemadmodum sponsus, sponsae suae adglutinatus ét sibi cum illa ét illi secum communia vult esse omnia, praeterquam si ipsa coniugii fidem adulterii perfidia violet atque infringat, ita et filius Dei, universo iam mortalium generi (583) per suam incarnationem adglutinatus, omnem illius calamitatem sibi cum illo iam et omnem suam item plenisufficientiam illi secum vicissim vult omnino communem esse, praeterquam si qui tantum ipsius beneficium destinata ac rebelli prorsus impietate sua scientes ac volentes a se reiciant ac propellant, ruentes alioqui in omne scelerum genus èv slovveçia, et abiecto plane omni metu ac sensu iudicii divini adversu talem defectionem, quemadmodum Paulus docet. Quatenus igitur son potest non esse Deo gratissimum, ita hominibus innotescere, ut se nobis ipse in verbo suo patefecit, hactenus certe negari etiam son potest, tanto illi esse gratius matrimonium prae aliis omnibus vitus hic nostrae generibus, quanto nobis per illut significantius summe illa, quae recensuimus, divinae cognitionis mysteria adumbrantur exprimuntur et commendantur.

2. Non ease ullum in terris vitae genus homine ipso dignise matrimonio iisdem ipsis rationibus docetur, quibus illud Deo ini omnium gratissimum esse dicebamus. Quibus enim rationibus alieni Deo gratissimum esse in vita hominis constat, iisdem (584) atique etiam et homine ipso dignissimum esse negare non potest, quismis nostram dignitatem e divinae dignitatis reputatione aestimare vakt. Ut enim Deo nihil esse potest gratum, nisi idem sit ipso digmen etiam, ita quo illi gratius aliquid esse cognovimus, idem sane digniss quoque ipso ac proinde nobis etiam omnibus esse, statuere profeto debemus. Est nimirum ea summa imaginis cuiusque laus ac dignita, ut ad suum archetypum quam proxime accedet insumque significastissime exprimat ac repraesentet. Sed tamen si vel originem praeterea ipsam finemve aut ornamenta matrimonii iuxta verbum Pei consideremus, nullum omnino vitae hic genus homine ipso digniss esse comperiemus. Quodone ad originem primum matrimonii attiat. cum non sit dubium, naturam nostram ante peccatum in sua adbac integritate magis placuisse Deo, quam nunc placeat in peccati notti corruptela, quantum in nobis quidem est, - certe, quemadmodum nobis locum tune omnium honorificentissimum omnique deliciarum genet affluentem in terris designarat, cum quo nullus alius conferri in terris potest, (585) ita et vitae genus, quod tum Deus homini praescripsit, tale fuisse oportet (nempe matrimonium ipsum), ut cum illo nallum aliud omnino comparari ullo modo possit.

At vero est etiam et virginitatis et omnis eiusmodi coelibatus autor Deus, qui propter regnum Dei sine ustione observatur, et habet talis sive virginitas sive coelibatus laudem suam ac dignitatem non vulgarem in scripturis expressam, sed quae cum laude ac dignitate matrimonii conferri haudquaquam possit. Quidquid enim laudis ac dignitatis habet quaecunque tandem continentiae observatio, eam sane non aliunde quam ex peccato propter naturae nostrae corruptelam habet. Alioqui neque virginitas ipsa, neque ullum omnino castrationis Euangelicae genu:

m laudem mode aut dignitatem ullam, sed ne locum quidem ullum. ne gravi alioqui contemptae benedictionis divinae culpa, in Christi iam Roclesia obtinuisset, si natura nostra in prima illa creationis se intervitate permansisset. Quae vero haec est ratio, ut, quorum adom ac dignitatem nobis commendat, non tam equidem aut ipsa i excellentia per se, aut acterna (536) alioqui Dei censura ulla, nam notine pecceti ac corruptelse nostree calamitas. — ut bacc. insam, cum eius vitae generis dignitate conferantur, nedum ut ei anzonantur - quod tamen a plerisque factum videmus - quod et aeterna tei censura in naturae adhuc nostrae integritate collaudatum ac meum in corrupta demum etiam natura nostra praescriptum et tot racterea tantisque divinis mysteriis cohonestatum commendatumque me constat? Quatenus igitur omnem nobis omnino omnis etiam selibatus observandi laudem ac dignitatem peperit ipsa peccati noin nostraeque corruptelas calamitas, — quatenus item omnia corrupwhee nostrae incommodorumque ab illa profectorum remedia non spectant, quam ad amissae primae illius nostrae integritatis ac diritatis reparationem, in qua matrimonium alioqui ipsum olim sestantissimum in terris vitae genus futurum erat, etiamsi illam me in Christo Domino locupletissime restitutam, atque amplissimo meteres fosnore auctam habeamus: -- hactenus certe neque virginitatis inius neque ullius omnino quamlibet laudati coelibatus dignitas can lande ac dignitate (587) matrimonii conferri ullo modo potest. Et proinde, si originem ipsam matrimonii cum laudatissimo quoque tiam coelibatus genere conferamus, facile videbinius, nullum omnino vine hic nostrae genus, quod in se est, matrimonio dignius esse recquemedo ex ipsa Dei institutione, etiamsi nobis virginitatem tinque laudati coelibatus genera, vel Ecclesiae collapsae necessitas in ipsius ministeriis obeundis, vel etiam commoditas quaedam sub les corruptelas nostras miseria, insigniter Deo ipeo autore commenbt. Deinde, si finem quoque ipsum matrimonii spectemus, inde quothe facile apparebit, non esse ullum omnino iu terris dignius vitae genes matrimonio. Cum enim Deus ita ab aeterna statuisset, ut gebumanum per generationem multiplicaretur, atque non vim medo ipsam, divinum plane alioqui donum, sed affectum etiam pecaliarem naturae nostrae divina sua benedictione insevisset, - equidem, ut nihil est convenientius, ita nihil etiam est dignius homine, quam ut mentem ac consilium aeternum Dei de multiplicando per generationem humano genere sequatur, cum ad id praesertim et vim ipeam et (588) affectum naturae sune Dei ipsius benedictione insitem ita habeat, ut negare non possit, se in hoc ita a Deo ipso conditum omnino esse. Alioqui cum Deus ipsemet solitudinem homini non bonam, hoc est, naturae ipsius plane inconvenientem esse pronunciarit, eo quod Divino suo illi consilio de multiplicando per esnerationem humano genere non responderet, codem sane decrete omne solitudinis genus homine ipso indignum esse (in illa potissimum naturae suse integritate) judicavit. Quin et in corrupta isse etiam post peccatum nostrum natura hoc ipsum adversus omnen solitudinem decretum denuo Dominus ipse comprobevit, dato ism post diluvium codem inso mandato de progignendo insi Nosh & omnibus sine ulla cuiusquam exceptione, quod antea Adae et Haeras dederat ante ullam omnino naturae nostrae corruptelam, addituras proculdubio aliquam mandato illi suo exceptionem, si ullum omnine coelibatus observandi genus acque dignum esse homine, atque est matrimonium, in corrupta iam alioqui etiam natu-(589)ra nostm iudicasset. Proinde, verbis Dei illis Non est bonum homini, at at solus" manifeste nos doceri, tanto esse digniorem homine coningalem societatem prae omni quantumvis laudato solitudinis genere, quatenti videlicet Divino illi consilio de generis humani multiplications metdatoque illi de progignendo, semel atque iterum dato, subservit. quanto Deus ipsemet omnem omnino solitudinem minus bonam hemini, hoc est, naturae humanae, ad progignendum formatae, miane convenientem et proinde incommodam quoque esse pronunciavit.

Ipse igitur etiam matrimonii finis clarisaime testatur, nullum omaine continentiae observandae genus cum societate coniugali, quod ad eins dignitatem attinet, conferri quoquomodo posse. Postremo, si crumenta matrimonii intueamur, in scripturis duntaxat nobis prodita, as sane tot tantaque sunt, ut inforum tantummodo nomine matrimonimi ipsum omnibus plane vitas hie nostrae generibus merito anteponi de possit et etiam debeat omnino. Ut enim hoc loco iam omittate incom-(590) parabilis plane Divinorum mysteriorum excellentia, de quibus iam antea dictum est, quae ut vinculo matrimonii prae cannibus alioqui vitae hie nostrae aliis generibus exprimuntur et commendantur, ita illi maximum etiam proculdubio ornamentum adferunt Equidem promissiones, quae Deum seminis nostri Deum liberosqui nostros in Ecclesia sanctos esse omnes testantur, eiusmodi sunt or namenta matrimonii, ut illud plane in terris incomparabile gena vitae esse testentur.

Quid enim homine esse dignius illique honorificentius aut etiat iucundius obtingere potest, quam si Dei iam ipsius filios, Chris Domini beneficio, ex suis ipsius lumbis progignat, civium Regi coelestis numerum per Divinam benedictionem ex sua ipsius cars augeat et in coelesti demum gloria multiplicatum varie lumboru suorum fructum in aeternitate illa nunquam finienda conspiciat

Cate, at fractus atque ornamentum istiusmodi, neque in virginitate, sque in alio plane allo coclibatus nostri genere commonstrari ullo pusuldubio modo potest, ita nemo (591) etiam aliud ullum vitae pans acquare matrimonio, ornamentorum praesertim ac fructuum staine, ullo modo potest.

Quae hie de virginitate atoue Euangelica illa propter regnum hi castratione dicuntur, nempe quod per hace plures multo filii hi progignantur in Ecclesiastico ministerio, quam in matrimonio, beste plane, ne dicam impie etiam, adducuntur ad matrimonii eletienem. Quis enim dicat, virginitate id aut ulla omnino ministrom castratione effici, ut filii Dei ulli omnino per Reclesiasticum ulm ministerium progignantur, ad quem sane modum vere dici de ntrimonio notest, legitimo illius usu id effici in Christi Ecclesia, ut e nostris insorum lumbis virtute divini nobiscum foederis filios Di progignamus. Spiritus cancti id quidem virtuti divinae in miniturio Ecclesiastico liberter tribuimus, sed non ulli omnino ministaren dignitati, multo minus autem corum virginitati aut castratimi que commoditatem sane aliquam in ministerio secum adferre stangue potest propter natas ex peccato in (593) corrupta ism miera alioqui nostra matrimonii molestias, caeterum virtutem ipsam state efficaciam progignendi in ministerio filios Dei, eam profecto ut is se non habet ullam, ita nullam etiam ipsi ministerio addere quoesemodo potest. Hoe nimirum soli spiritui sancto est proprium, ut, un ipee sit perpetuus testis ac glorificator Christi Domini in omni institutione, idem quoque potens atque efficax reddat ad salutem institutum ab ipso Ecclesiae ministerium Divina virtute sua, pro eo a valt, iuxta fidei cuiusque hominis mensuram. Unde demum facile tiam est videre, quam sit futile dictum illud, etiamsi magnos autores best, matrimonio quidem terram, virginitate autem coelum impleri, istiusmodi dicta in ipsius etiam spiritus sancti contumeliam reundare quodammodo videantur.

Iam vero et illud est non vulgare matrimonii ornamentum, quod einemodi sit vinculum ex Dei ipsius ordinatione, ut illud parentibus ipsis etiam oporteat anteponi, nimirum Deus ipse aperte indicat, quanti vinculum hoc matrimonii et (593) ipse fuciat et a nobis haberi velit, dum ei ipsos etiam parentes, quos alioqui honorari vult, posthaberi iubet. Quid vero istiusmodi aut de virginitate, aut de quoeunque tandem coelibatus genere audimus? Proferuntur et hic quidem nescio quae virginitatis ac coelibatus sponsiones, sed profequatur praeter verbi Divini mentem ac dispositionem. Omnes enim sponsionum illarum nexus, unico duntaxat verbi Divini illo apud Panlum ariete petiti, concidunt: Propter libidinis intemperiem

suam quisque uxorem habeat et suum quaeque maritum, co quet di melius inngi matrimonio, quam uri," nedum ut sponsiones illas ennes, quantumvis solemnes, levissimum etiam parentum contenuim excusere in Dei iudicio ullo modo possint. Sed et hoe singulare et matrimonii ornamentum, quod, si quis ab illo ullum omnino hominum genus arcendum esse cum qualicunque cius contumelia statist. is sane non qualiscunque hacrescos, sed inserum adeo Decmeniona doctringe, et quidem non humano ullo, sed ipai-(594)uemet spirite sancti iudicio damnetur. Quid vero simile in scripturis usquam valde virginitate, vel de laudatissimo quovis alio coelibatus genere habetas! Certe et virginibus et inconjugatis in genere omnibus, si quiden uramur, praecipi matrimonium audimus. Virginitatem autom at quemvis alium coelibatum adeo non audimus praecipi ullo mode. omnes etiam, qui id conentur facere. Diabolicae doctrinae accussi adecque et dampari audiamus. Quum igitur reliqua hic vitae nostre genera omnia longe sint infra haec, quae iam sunt exposita, matimonii ornamenta, et non desint multo adhuc plura alia, quae sincele commemorare nimie longum fuerit, palam est, matrimonium omementorum suorum ex verbo Dei nomine omnium esse dignissimum in terris vitae genus, neque aliud cum illo ullum conferri omnise

3. Docetur, non esse felicius etiam in terris ullum vitae genus matrimonio. Etenim cum homo ita sit natura ipsa ad societaten comparatus, ut omnes plane societatem nescio quo modo (595) expetamus, solitudinem vero omnes etiam refugamus atque aversemur quo sane nomine homo sociale animal a plerisque vocatur - atque ca demum felicissima societas esse censetur, quae et conjunctissime sit et maxime diuturna, - equidem, quo magis est coniuncta magis que diuturna coniugalis vinculi societas prae omnibus aliis societatis humanae generibus, hoc illam etiam feliciorem esse, fatendum proculdubio erit. Non esse autem ullius omnino societatia humanet arctius magisque diuturnum vinculum matrimonio, id vero res ins docet. Nimirum hic non animi tantum voluntatesque mutuae invices conjunguntur (quod equidem in aliis omnibus honestis vitae societatibus summum est), sed ipsa etiam corpora, altera videlicet nostri pars, in unam atque eandem carnem nostram unanimiter conglutinantur, fortunaeque praeterea omnes nexu iam deinceps individae ita consociantur, ut per omnem vitam in coniugio neuter iam ia auum ipsius, sed alter in alterius corpus potestatem iusque connubiale habeat, omnibus etiam fortunis suis in commune (596) semper utantur. Quid vero hac tali societate felicius aut optatius etiam, in qua, nexu alioqui per omnem vitam individuo, ita sunt omnia inter sion invicem inece communis, tum lacts, tum tristia, ut et lactitia uper conduplicatur et molestiae rursum empes quodammodo dimimbar? Sive igitar vinculi insius nexum in conjugali societate, sive illius dinternitatem intucamur, manifeste videmus, non esse na societatis humanae genus in hac vita felicius matrimonie wintiene. Nos enim de Christiano hie duntaxet matrimonio loquim, eatus cam Deus ipec autor sit, gubernat sane in illo et sament ctiam confuger speed, ut Satan nullum in cos imperium ad man dissidia mutua habere omnino possit. Tanti refert videlicet, telungi in Domino matrimonia, hoe est, ut in illis conjungendis s potissimum fines spectemus, ad Dei ipsius gloriam nostramque serum salutem, propter quos matrimonium ipeum a Domino instithem cose constat, et super contrahentes ipsos nomen Domini etiam na cum illis (597) serio invocemus. Deinde, si ca demum societas LE case consetur, in qua et amorem ipsum socialem et fortunas sins connes augeri indies magis ac magis videmus, equidem nulla est in terris vitae societas matrimonio felicior, in quo et amor inter cuinges indies augetur per nostri ipsorum quandam in mutuis promultiplicationem, et actiones item omnes prosperantur per adimetam semper Christiano matrimonio, quatenus id quidem coniugais ipsis salutare est, divinam promissionem simul et benedictionem, id suod alioqui in nuptiis illis Cananaeis a Christo Domino et praematie ipsius et miraculorum suorum primitiis abunde comprobatum laberrus. Ad haec, quaenam major felicitas haberi potest, quam si netras ipsorum proles ex lumbis nostris progenitas nostraque cura Pr Dei gratiam ita institutas conspiciamus, ut non tantum nobis mia, sed universae adeo Christi etiam Ecclesiae adiumento, solatio, fraique et ornamento in hac quoque vita esse possint? Postremo, i id demum vere est felix, quod Deus ipse felix in vita hac beatumne (598) esse pronunciat, - sane nullum vitae hic nostrae genus estrimonio felicius constitui potest, siquidem Deus ipsemet matrisonium ipsum in summa beatitudinis felicitatisque hic nostrae parte brancerat et praecipuum adeo proemium in vita hac timoris sui n pietatis esse fatetur (Psalm 118), id quod sane de alio quovis vitae lie nostrae genere dictum esse nusquam ostendi potest. Haec igitur tenta tamque multiplex felicitas cum in nullo alio vitae genere, praeterquam in matrimonio, commonstrari ex verbo Dei potest, certum est, non esse ullum hic genus vitae felicius matrimonio ex Dei ipsias institutione et benedictione.

Atque habet sane matrimonium adiunctam sibi etiam crucem suam variique generis molestias, quemadmodum Paulus docet, sed quae interim, cum non tam equidem matrimonii, quam corruptelae nostrae potius

nomine propter peccatum pobis obveniant, matrimenio estte stiamin puteri merito non possunt. Et in omnibus aliqui matrimonii melestii certissimem handdubie consolationem habemus, quae ad -conjunts notissimum pertinet, in divina il-(599)la, Abrahae coningato facta. missione, nempe quod sit pariter et noster et seminis postri Deus, enim semen sihi nostrum excitari non vult, nisi in matrimonio ita ma etiera de nostro semine promissionera ad conjugatos proculdubio al neculiariter pertinere. Quatenus igitur in legitimo potissimum matrine nio Deus se pariter et nostrum et seminis nostri Deum esse profitate. nt nobis illum in conjugio adesse semper intelligamus, dum nobis semini excitando iuxta cius ordinationem atque demum ctiam inte eius voluntatem educando operam damus. -- hactenus quoque essisti est, illum, ut nostrum iam pariter ac seminia nostri Denm. nunerati nobia esse defuturum in omnibus nostria afflictionibus ac molestiis. quae nobis alioqui sine insius voluntate nullas omnino obvenis nossunt - dum nos in matrimonio semini nostro, tum excitante tum educando operam damus, ut dictum est, si modo aderandos ipsius nomen super nos ac semen nostrum, promissione ipsius fini supplices assidue invocemus, et proinde moderaturum (600) semuti etiam omnes nostras afflictiones ac molestias in omni cruce nostra ut re ipsa testetur et declaret, se omnino es e et nostrum simul e seminis nostri Deum, hoc est, nostrum in conjugio gubernatores sospitatorem consolatorem et servatorem. Ita Christus Dominus, ad nuptias vocatus, liberter illis adfuit sponsique inopiae liberalits succurrit, quatenus alioqui miraculum suum gloriae Dei Patris subservire intelligebat. Quid? quod nullum est omnino vitae genna. quod non suam crucem habeat, perinde atque matrimonium ipess, ne quid dicam aliud. Equidem nulla est alia gravior crux state afflictio, quam quae animum insum inprimis angit atque afflicit. Pecificatis namque et erectis verbo Dei nostris animis, magna iam melestiarum omnium pars levata est, quae vel corpora alioqui nesta, vel etiam fortunas nostras infestant. Cum vero eiusmodi crux animi nuequam facilius depelli possit, quam in Christiano matrimonio, is quo semper praesentem nobis et nostro semini Deum habemus, iuxti ipsius promissionem, quae nobis mentiri non (601) potest, et que peculiariter, ut dictum est, ad conjugatos pertinet, cum item omne molestiae in matrimonio, ut antea quoque diximus, dimidientur, sane tantum abest, ut matrimonium crucis atque afflictionum nomi ne refugiamus ullo modo aut aversemur, ut vel propter leniende crucis atque afflictionum molestias matrimonium ipsum expetere i Domino debeamus. Quae vero est crux gravior ulla, quam est usti in omni coelibatus genere libidinisque impotentia, quae plurime

alignaticad deservationers storie insaniam, denique ad necem insani chiam richiam the time of P. Haco vice cum frenchir adduc arcestur attributio, duomodo, obsecro, quis refugiat matrimonium crucis statiste, tacd sliedul in crucis remedium a Deo ipso constitutum Militaria? "Qui donum habet continentiae, ut nunquam uratur, sive matcalte sit, sive foeming, is quidem sibi molestiam non necessariam accorate dans matrimonio inneitur. Recipit enim in se curam familise. a una liber case alicqui et Dec einsque Ecclesiae in liber-(602)tate sm. non divisus, ut Pauli verbo utamur, servire potuisset, et proinhos dono praeditus, melius facit, si curam Ecclesiae curae unius finities anteponet, neque cuiquam adstrictus totum se ministerio Besissiastico impendat. Sed non peccat interim, si in Domino ma-. Missenie iungulur, praeterquam si, contempta Ecclesiae necessitates protes sum fress ventrem id faciat. At vero is iam non in Domine iungitur, nos vero de ils loquimur, qui in Domino iunguntur. The letter adjust matrimonio suam felicitatem crucis ullius mowin potius magna ex parte crax ipsa matrimonio levatur Manter wrocker of guodemmodo, ut dictum est, dimidiatur, estque program; 'hon' bit' hic vitab genus aliud ullum matrimonio; quod' in the tele Dec gratius, vel homine multis nominibus dignius, vi ciase Rivine apoquomodo.

Assedunt affine: af matrimonii commendationem, uxoris encomia, alpants predita, dum filam spiritu sancto autore viri bonum autiliam gestilium (608) donum benedictionem et coronam, ab ipso lie dell'intern. vocari audimus.

"Commetidate ad hune modum mateimonii vinculo, hortatur Miniter contralientes ipsos et coniugatos adeo omnes, ut rei tam sanctae
faes potissimum ipsos secum diligenter reputent ac per omnem vitam
man in prospectu suo semper habeant, summaque cura observent, si
quidem pie simul'in coniugio vivere iuxta voluntatem Dei gratiamque ac saxillum, denique et benedictionem Dei perpetuam habere velint. Tres autem fines praecipuos esse, propter quos potissimum sit
matimosaium institutum.

Fixes, propter ques potissimum est institutum ma-

Primus finis instituti coniugii est, ut solitudinis incommoda ac molectica vitentur, dum Deus îpse solitudinem, ut ab ipsa hominis natura alientam, ita illi etiam incommodam atque inconvenientem esse pronunciat, ac proinde vitae eiusmodi societatem instituit, (604) viri et soemimae inquam, ut alter alteri praesto semper adesset, alter

alteri adiumento solatio atque ornamento esset. Atque in han qui dom tali societate nullam unquam fuisse futuram inaequalitatem, a cam nobis felicitatem Salan non invidisset, sed peocato demento rentum nostrorum factum esse, ut mulier, quae prior peocatum viro suo ex Deo ipsius decreto subiliceretur'), maritus vero insesse di piùlominus uxorem eo loco habere, quo suum ipsius enrana, an autem ullo modo adversus ipsam praceminentiae illius suse nomin insolescere, aut cam prae se contemnere quoquomodo. Hace igim contrahentibus ipsis et omnibus adoe coniugatis in accietate mani monii consideranda atque etism pracetanda esse, sie ut alter altu in coniugio cogitet se debere esse semper adiumento, non estati coniugio cogitet se debere esse semper adiumento, non estati praceminentia, uxor autem in sua subiectione, hace quidem in sua subiectione, hace quidem in con veluti proprii sui corporis amore ac dilectione.

Secundus finis coniugii est liberorum (605) progrentio, casa est Dous its hominem formasset initio suac creationis, ut illi solitui inconveniens atque incommoda futura esset, societas vero magis mui to conveniens ac commoda, atque etiam statuisset, genus hum num, non equidem unice creatione, quemadmodum in Angolis feel sed generatione multiplicari, cum et ipsemet totam atque candom di vinitatis suac Monadem, non sane per ullam creationem, sed per se ternam atque ineffabilem acterni etiam filii sui generationem sed per plicasset in personarum pluralitatem, — hane talem a se institutam minis societatem vi atque affectu progiguendi per suam benedicis nem exornavit, iussitque, ut progiguendae soboli, atque its destru multiplicando humano generi operam darent, qui hae tali societa coniuncti essent.

Tertius finis instituti matrimonii est ustionis in corrupta ism matura nostra remedium, nimirum affectus ille progignandi initio quidu optimus, post peccatum autem per naturae nostrae corruptelam vagi atque exlex factus, remedio ac freno eget, (606) quod utranque misis Paulus in matrimonio commonstrat. Vult enim, ut proptes tit dinis aestum matrimonio iungamur, ut morbi nostri remedium ind cet. Et frenum morbi commonstrat, cum non nisi unam uxorem tit non nisi unam maritum uxori, tantisper dum una vivant, persei tit. Ex quibus Pauli verbis tertium hunc matrimonii finem colli constat.

Hos fines matrimonii coningatos omnes intucri semper diligenti simeque observare debere, ut vitam omnem suam inter sess ita cos

<sup>1)</sup> Gen. 2. Eph. 5.

conant, ut hisce finibus respondeant. Et, quonism contrahentes ipsi coniugalem cam societatem inter sese coram Ecclesia inire vellent, ib utreque singiliatim sciscitatur Minister coram tota Beclesia, de serum mente has in parte et voluntate, ad hune modum.

#### Admonitio poculiaris ad sponsum.

Audisti. mi frater N.! commendationem et fines Christiani cuius-West matrimonii. (607) Quare tibi iam cogitandum est, te a Dec isso ad hoc vitae genus vocari, ut in conjugali tua iam deinceps cum adstante tibi ecce sponsa hae tua, N., societate, tantisper dum vos Dominus una superstites esse volet, vivas, intelligasque, to iam in maritum ipsius constitui Deo ipso autore, nempe ut sis iam caput wais hains tuae, illamque diligas ut taum ipsius corpus, habeas curan illius, illam instruss in omnibus, consoleris tuesris alas et gubance, ad quem modum corpus universum capitis industria cura m providentia alitur sustentatur gubernatur ac defenditur, sisque the illam its plane affectus, ut Christian Dominum erga mysticum stres suam (quod est Ecclesia) affectum esse scimus, et tu ipse the affectum case cupis, nempe at omnem uxoris tuae infirmitatem it is insum recipies, illam smanter feras, tegas et non tam illi, (608) was tibi ipsi imputari velis. Proinde alienam a te omnino esse shrist omnem amarulentiam omnemque duriciem ac severitatem illam, sed omnia tibi amanter in charitate sustinenda erunt, as usquam modestiae et mansuetudinis Christianae septa transilias, med team hanc uxorem, ut vasculum infirmius, in omni lenitate postidens et honores. Praeteren, quoniam viro id est constitutum ut in sidore et labore victum sibi ipse paret, hoc tibi quoque pro tua vimi praestandum crit, ne vos invicem ocio ac luxui dedatis, sed iuxta wetram vocationem operi vestro diligenter et in timore Domini instetia, ut familiae vestrae ne desitis et egenis fratribus etism de vistro, pro eo ac facultates vestrae ferent, succurrere possitis.

Hace ne ita agnoscis omnia, mi N.! et in animo tuo proponis per Dai gratiam, atque hic etiam (609) coram hac Ecclesia profiteris, to at eam modum per omnem vitam tuam una cum uxore hac tua N. vile vivere, quam tu iam publice hic agnoscis esse unicam veram sa legitimam uxorem tuam, tibi a Domino datam, ut illam tibi adinagas et illi vinculo matrimonii adglutineris?"

Sponsus respondet: "Etiam."

Deinde se vertit Minister ad sponsam ipsam et ab illa etiam mentem ac voluntatem ipsius coram tota Eoclesia sciscitatur, cum tali admonitione.

#### Admonitio peculiaris ad sponsam.

"Iam et tu, mea soror, N.1 audivisti, quo pacto maritus hie tue N. tecum deincens vivere per omnem vitam simul vestram debest. It hoc tibi igitur ctiam est audiendum, quo pacto tu vicissim cum ins vivere debeas, nempe ut en omnia praestare modis omnibus, studen pro virili tua, quae tui officii esse audies, iuxta (610) verbum Di Nempe ut maritum tuum ex toto corde tuo secundum Deura dilien atque ames, venereris illum, ac reverearis, sisque illi subiecta, u domino tuo, quemadmodum corpus totum capiti suo subiectum em videmus, atque agnoscimus Ecclesiam Christo Domino subiesta esse oportere, - cogites te dari marito tuo a Domino Deo tuo in al jumentum, non in impedimentum, in solstium, non in molestiam, i ornamentum, non in dedecus aut ignominiam vitae ipsina. Preind nihil tibi unquam sumere aut quoquomodo permittere debebis adver sus maritum tuum, sed in silentio et subjectione tuum officium amen ter et placide illi praestabis, ut sis adiumento solatio et ornament vitas ac familias insius. Ita enim hoc a Deo constitutum cet a uxoris cuiusque desiderium esse debeat ad maritum, non autem ad versus maritum ipsius, (611) et quod maritus illi dominetur, Cauchi igitur summa cura ac diligentia, ne hanc talem Dei constitutiones violes ullo modo, ut tibi videlicet ullum omnino imperium sumes, i maritum tuum, aut tibi id auaderi permittas. Sed quo te magis sib maritus tuus aequare volet pro suo officio suoque in te amore. Le tu magis te vicissim demittere apud ipsum, in omni subjectione st que obedientia debebia, et sequendum tibi case hic statues manda tum. Dei, atque item exemplum sanctarum matronarum, quae nobis nomine potissimum in scripturis commendantur, quod maritis sui spe sua in Dominum Deum collocata, morigerae planeque subjecta essent, ad quem modum Saram Abrahae suo subjectam fuisse leri mus, ut illum dominum suum esse agnosceret et vocaret. Eris isi tur in istiusmodi subjectione adjumento marito tuo in cura (61) as gubernatione domus suse cum omni modestia placiditate et at brietate sine fastu luxuque ullo, ut tuae pietatis atque paraimonis exemplo aliis praelucere possis, ad Dei gloriam et mariti tui un versaeque adeo familiae vestrae ornamentum.

"Hace ne ita, mea soror N.! agnoscis esse tui officii omnia, atqui in animo tuo in gratiam Dei proponia et coram hac Reclas etiam profiteris, te ea omnia pro summa tua virili in coniugali ia deinceps tua societate per omnem vitam tuam praestare vella cu adstante ecce tibi N., quem hic iam coram hac Ecclesia publicagnoscis esse tuum unicum verum ac legitimum maritum, tihi

Domino detum, ut te illi adiungas omnemque tuam vitam oum ipso

- "Remondet enousa: "Etiam."
- . His its persetis contangit Minister invicem manus contrahentium in teties. Reclesies conspecta, cosque inactis iam in-(618)vicem manibus, audiente tota Ecclesia, alloquitur in hunc modum:
- Conjunctie insa-matrimonii.
- Dens Optimus Maximus, qui vos ad coningalom invicom societatem ventit, contangat et conglutinet vos invicem in unam carnem per vinculum spiritus sui in vera perpetuaque dilectione mutua et timore us, ut per omnem simul vitam vestram in vestro coningio admirable mysterium illud desponsionis Christi Domini cum sua Ecclesia mpinere, vocque ipsos illius reputatione invicem semper consolari putitis, foccundet vos insuper ac multiplicet Dominus Deus noster ul vestram ipsorum salutem et ad incrementum suac Ecclesiae, pupter cundem ipsum Dominum nostrum Iesum Christum. Amen."

Postea hortatur Minister conjunctos illos et totam Reglesium, ut enlimi, quam (614) firmiter Dous observari velit vinculum hos coningii, et ad quem modum violari etiam atque infringi possit, id vero etraque contineri dicit cap. 19° Matthaci, unde locum illum de etalogio ac divortio recitat, auscultante tota Ecclesia, ad hunc modum:

\*\*Rt adierunt Christum Pharissei, tentantes eum et dicentes ei: Litet ne :homini dimittere uxorem suam quamvis ob causam? Qui impendens dixit eis: An non legistis, quod, qui initio condebat, mesculum et foeminam fecerit eos? et ait: Propteres deseret homo patrem ac matrem et adglutinabit uxori suae, eruntque duo in emesa unam. Proinde iam non sunt duo, sed una caro. Quod igiter Dous copulavit, homo ne separet. — Dixerunt ei: Cur ergo Moses instit dare libellum repudii et dimittere eam? Ait illis: Moses ob finitiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores (615) vestras, eseterum ab initio non fuit aic. Dico autem vobis, quod quisquis liniserit uxorem suam, nisi ob stuprum, et aliam duxerit, is in adulterio vivit, et, qui dimissam duxerit, is quoque in adalterio vivit."

Resitato hoc Matthaei loco, vertit se rursum Minister ad recens teniuctos illos cosque alloquitur in hunc modum:

Ex hisce Christi Domini verbis facile videtis, quam sit firmum provueque indissolubile matrimonii vinculum, nimirum quod non niai

morte sola et scortatione dirimatur. Cavete igitur vobis difiguatisime, non tantum ab adulterio seu scortatione, sed ab omni stimi
occasione petulantium verborum ac cogitationum. Horum enim indugentia facile demum fit, ut parum easta etiam opera ipsaque site
adulteria sequantur. Ne fraudetis vos invicem, nisi pusillum aliquit,
idque ex consensu mutuo, et quidem non (616) odio aut fastidio die
vestri invicem, sed duntaxat, ut tanto expeditiores esse possitis si
unanimiter precandum ac iciunandum ad tempus aliquod. Et maineritis neutrum vestrum sui, sed alterum alterius corporis ius ac potestatem habere. Coadunet vos igitur Dominus in carnem unam per
omnem vitam vestram, ad gloriam sui nominis et vestram salutum.
Amen."

Postea invitat Minister totam Ecclesiam ad publicam precuticata pro recens coniunctis illis coniugibus, ipseque, procumbente in guan atque auscultante Ecclesia, precatur clara voce ad hune modum:

#### Presatio pro recens iunctis coniugibus.

"Omnipotena misericors Deus, Pater noster coelestia! qui nobis vinculum coniugii multis nominibus per luculentissima verbi tui tati monia insigniter commendas, et damnas stupra ac scortationes our nes, te supplices (617) precamur, ut coniuges istos novos, per pestrum nunc ministerium, in tuo nomine copulatos, regere velis aniella sancto tuo, in coniugali hac societate ipsorum. Connecte corda ipserum invicem amore inter sese mutuo et tua illos Divina benedictione complectere, quam in patribus nostris, servis atque amicis tais. Abraha, Isaaco et Iacobo, opulentissime declarasti. Foscanda cos. Pater indulgentissimel ut re ipsa comperiant, to vere esse et suam et ecminis ipsorum Deum, fac pro bona voluntate tua, ut semen tibi suum suscitent illudque educent ac instituant in timore tuo ad eds riam tui sancti nominie et ornamentum tuae Ecclesiae, quatenus il illis salutare esse nosti. Converte aquas omnes affictionum omnima quibus illos quandoque exerceri voles, in plenum suavitatis vincum illud tuarum promissionum, ut vim ac (618) consolationem illerum in omni cruce sua spiritu sancto tuo autore sentiant, seque issi sustentent. Largire illis gratism tuam, ut in sancta hae a to instituta coniugali societate iuxta tuam voluntatem pie et unanimiter invicem vivere una nobiscum, et ad coelestem demum gloriam bervenire possint, merito et beneficio dilecti tui filii, Domini nostri Icon Christi, tecum in secula laudandi. Amen."

Finites presentione pertet se Minister: ad novos coninges, illisque enemitenté Reclarie benedicit in hunc médum:

and the control of

10 1 1 10 m

Dens Optimus Maximus, vestri huius coningii autor, benedicat volie in coningali: hac societate vestra, ut vos ipsos in vestro semine multiplicare per gratiam ipsius illudque in timore ipsius educare penitia, quetomus id ille pertinere novit ad (619) gloriam adoraudi mi nominia, ad vestram ipsorum salutem et Ecclesiae suse ornamentum atque aedificationess. Is igitur vobis et nobis pariter omnibus adosse dignetur. Amen."

Postes camitur Paulmus a tota Ecclesia: Beati omnes qui timent Dunimus, 138, aut Paulmus 137: Nisi Dominus acdificaverit domin, — decentatoque Paulmo dimittitur Ecclesia cum solita benedicione, et agenorum commendatione.

DE ASGROTORUM VISITATIONE IN BOCLESIA

Quandoquidem Germani nostrae Ecclesine cames spareim per toter sivitatem Londinensem habitant, sie ut ministri non facile de subis commissa semper soire possint, monetur subinde Beclesia in miliais conclouibus, nt. si quis in morbum forte aliquem incidate tit ut the seger ipse per suos, vel vicini ipsius, si quilisint e nostra Esdesign continuo indicent Ministris aut Senioribus Ecclesiae. Atque um protings designantur, qui ac-(690)grotum fratrem visitent adnoment et consolentur ex verbo Dei, pro co ac cuiusque mores il stque ingenium, deinde vero ipse morbus etiam postulare videntur. Ot enime sunt varia hominum ingenia, varii item in morbis affectus, & stias minus, alias vero maius in morbo vitae periculum, ita non pitest etiam una stque endem admonitionum ex verbo Dei aut conwhitingum forma segris ex sequo omnibus subservire. In hoc igitur of minister, at in omnibus apad aegrotos admonitionibus ac consostienibus mores imprimis atque ingenium decumbentis, sive fratris, sie sororis, morbique magnitudinem observet, et remedium adhibeat, me parte illo maxime opus esse videt, atque ipsa etiam morbi id ratio magnitudoque permittit. Neque ullam sane certam hic admonitionum aut consolationum formam praescriptam habemus habendamre cose putamus, sed, quae in omnibus alioqui morbis ae calamitatibas observari semper in genere oportet, de his, pro co ac res ac tempus permittunt, aegroti in cam fere cententiam admonentur. (621)

r

- A. Monetur seger, ut cogitat, morbos omnes, non equidem tendre casuve fortuito, sed certo Dei consilio iuxta incliabilem illius pretidentiam immitti, et proinde non dubitet, morbum quoque sum non aliunde, quam a Domino Deo suo, sibi immissum compagne scatque, illum sibi, tanquam ipsius Dei manibus immissum, cumunii animi gratitudine ac tolerantia ferendum esse.

  S. Monetur, ut ecgitet, non frustra nobis a Domino morbes allique varia erucia genera immitti, sed ut nos in naturae hac mostas corruptala: subinde admoneant institue pariter ac misericosdise Dei dum et affligimur, et afflicti interim etiam iuvamur.
- 8. Monetur, ut intelligat, morbos esse quidem evidentia document instituce divince tam in pile, quam in implie (partide enim inste-De indicio puniuntur et pii et impii), sed alia interim itatitiae divint ratione immitti morbos impiis, alia vero piis. Impiis enim. Deiriti neficiorumque eius contemptoribus, infligi poenes impietatis inessus etiam in hac vita, veluti primitias quasdam aeterni ipsorum crucista acternacque condemnationis, ut iam ctiam in vita hec horrorem illuiusti iudicii divini sentiant, in quo alio-(622)qui nihil aliud intuess tur, quam inexplebilem illam flammae adversus se exardescentis ima ginem, quae illos tandem totos abripict sub extremum iudicii dies in acternam nondemnationem. Piis vero immitti morbes atene tii crucis genera omnia insto quidem etiam indicio. Dei + acr. accentus enim mors et omnes appendices illius - sed tamen non tam petes sane, illius, pequeto mostro promeritae, ad condemnationem, quide petius remedii quisedam salutaria nomine, ut noe in neetro effici ad vitem acternam contineant. Its emm visum esco Descinto etcine stra omnis condemnatio, peccato nostro in primis nostris mercatibu iam olim promerita, ait in Christo Domino per mortem eins expirat prorsusque abolita, quatenus hoe tantum beneficium contemaci mostr incredulitate a nobis ipsi non propellamus, tamen, quoniam corruptal nostra in nobia baeret adbue, etiamsi propter Christum non amalia membris ipsius imputetur, atque es nos transverse agit sempete t nobis ipsi nimium semper nescio quomodo placeamus, ae proinde si bus secundis plus sequo etiam insolescamus Daique prepemodum: of liviscamur, - (628) ita, inquam, visum case Dec, ut per morbos it alia quaevie crucia genera frenum quoddam nostrae in nobie corre ptelae iniiciat; nostracque afflictiones omnes miseriae nos hostras; sa quam inste Dei iudicio per peccatum prolapsi sumus, et magnitud nis item divinae arga nos in Christo misericordise subinde adme neant, ut neque rebus perpetuo secundis nimium insolescamus, se morbo aut alio quocunque crucis genere pressi, servitatis se miseria nostrae in peccato memores simus, hanc in nobis accasemus nallan

4

que in nahio plane salutis postrae spem, qued in pohis est, reliquem case acmoscomme, - et ut, nobis ita iam diffisi, ad magnitudinem protimas gratnitas Dei erra nos in Christo misericordise, oculos nostros ner fidem convertamus illosque totos in admirabile illud, idemque stiem indissolubile nostrae cum Christo Domino gratuito nobis delatae communicais vinculum defigamus, in quo ille omnem nostram infirmitatem cum omnibus eius fructibus, non equidem nobis amplius, ad sibi inci, omnem vero suam institiam ac plenisufficientiam nobis seem its vult imputari, ut neque nos sine (694) illo affligi iam possinus corruptelae nostrae in ipsum translatae nomine, neque ille me nobis in coclesti sua gloria, ut caput sine corpore, regnare ction possit. Habere igitur impios, beneficiorum Dei contemptores. green suam in vita bac, veluti primitias quasdam aeternorum crucistemen et acternac condemnationis, co quod delatum sibi communimia huina cum Christo vinculum destinata incredulitatis suae contuncia a se ipsis repulerunt, quandoquidem extra hoc communionis ities cum Christo vinculum non est spes salutis ulla, omniaque tam lets quam tristia exitialia plane esse oportet. Habere item et pios cucum suam iuxta externum quidem carnis aspectum, cruci impioma non absimilem, eo quod utrique in eadem carne hic adhuc verwater, sed juxta internum se iritus iudicium in fide longe dissimilem. rempe quae et ipsa quidem pios omnes admoneat divinae iustitiae, sei longe diversa ratione, nempe adjuncta simul etiam divinse misericordine et nostrae iam cum Christo Domino communionis consideratione. Rese enim crucem piorum memoracu-(625)lum quoddam iusti Dei adversus peccatum iudicii, quod, etsi Christus Dominus loco nostre, in carne videlicet nostra, sustinere iam olim omnemque peccati metri condemnationem morte ita demum sua expiare dignatus est, reliquies tamen illius quasdam extere adhuc vult in sus Ecclesia, non que ad nostram amplius condemnationem ullo omnino modo pertiteast (hanc enim locupletissime iam expistam habemus), sed quae, relati frema quaedam nostrae in nobis corruptelae, in nostro nos officio ad vitam aeternam contineant, nempe ut et nostram ipsi miseriam in perpetua hic peccati servitute et gratuitae simul etiam Dei ma nos misericordise magnitudinem, cruce aliqua pressi, per omnem his vitam nostram agnoscere discamus.

4. Monetur aeger, ut, posteaquam morbus ipsius est illi immissus a Domino in memoraculum divinae iustitiae simul ac misericordiae, ipse quoque divinae erga se in morbo suo et iustitiae et misericordiae meminisse velit. Iustitiae porro divinae onnium optime meminimus in Decalogi consideratione. Misericordiam autem (626) nobis omnium evidentissime commendat nostra cum Christo Domino

compranio, si vim se dignitatem illius nobiscum in preinficialisti Buangelicis diligenter reputemus. Quanto enim loggice abessa n a Decalogi obedientia videmus, quae coram Dei praesertim india subsistere possit (absumus autem quam longissime), tanto maiore sa nostro merito maioreque adeo bono etiam nostro morbos nobis alia crucis genera a Domino immitti intelligemus, ut nostram in ne cato miseriam, cruce aliqua pressi, tanto diligentius observementi illa nobis ipsi displiceamus et cum nostri ipsorum accusatione t opis divinse implorationem accendamur. Rursum, si nostram es Christo Domino communionem intucamur, intelligemus, nos, nt men bra iam corporis Christi saluti acternae destinata, ad instar auri v argenti probari, ad fidei nostrue explorationem, ut. quemadmeda ille suarum nos afflictionum participes hic facit ad nominis sui si riam, vultque, ut afflictionum ipsius reliquias in nostris etiam corp ribus perfera-(827)mus, non ad nostri ipsorum explorationem tantes sed ad Reclesiae etiam suae aedificationem atque ornamentum - 1 quem modum Paulus reliquias se passionum Christi in suo corpo pro Reclesia sustinuisse gloriatur — ita nos olim etiam coelectis su gloriae participes reddat atque conspicuam toti mundo faciat fide ac tolerantiam nostram in nostris hic afflictionibus, quo magis divis virtus ac potentia illius in nostra infirmitate ad pudefaciendam & tanae truculentiam illustretur. Cogitaret igitur aeger, morbum sur ideo sibi a Domino immissum esse, ut per eius fidem ac toleranties Satanae olim truculentia pudefiat, Divina vero in nostra hic infirmi tate virtus ac gloria toti mundo conspicua fiat, ad quem mode Iobi olim fides ac tolerantia in morbo ac cruce ipsius Satanse pre culdubio truculentiam evidentissime infamabat, Divinam vero in infirmitate virtutem ac potentiam insigniter illustrabat. Atque hi quidem minister se accommodat aegri ingenio, pro eo ac morbas i permittit, ut illi aut iustitiae divinae opus inculcet, si illum plus (631 acquo sibi indulgentem in conscientiae certamine cose vident, aut s divinae illum misericordiae nostraeque cum Christo communicais n putationem excitet atque erigat, si illum in sua conscientia an morbique magnitudine gravius videat perturbari,

5. Monetur aeger, ut, quoniam fides ac tolerantia sunt dona De quae ille nobis impertitur pro eo ac vult, nosque thesaurum nostm fidei in fragilibus nostris vasculis circumferimus, quae Satan mult et magnis arietibus impetere nunquam cessat, Apostolorum hie si precationem imitandam esse statuat, nempe ut eum illis assidue: corde suo clamet: Domine! adauge nobis fidem, — capita religion nostrae, Apostolico Symbolo comprehensa, subinde ac diligenter seem repetat, mysteria item baptismi et coenae Dominicae ob oculos see

posita semmar habest. Hace enim com ad nos pertineant Sacramenterem destimonio, et quidem ex Christi, insins, qui non mentitur. institutione, mon possent sine magne consolatione nostra reputari. Minirum bestieums noster testa-(639)tur, nos, ad quem modum aqua serdes omnes changen, its sanguine Christi etiam ablutos esse in norte ineina, ut. etsi in nobis servi adhuc peccati simus per omnem hie vitam nostram, in Christo tamen Domino mundi iam modis omnibus simus per salutarem sanguinis sui in morte insius ablutionem, sie ut nulle iam nostra infirmitas imputari nobis possit propter Christum ad nostram condemnationem. Et coena rursum Dominica testater etiem, compen justitism, compe meriture et omnem gloriam Christi Domini tam certo ad nos omnes pertinere, qui de uno pane elimas et de uno poculo bibimus in coense suse usu iuxta eius instintionem, quam certo credimus ex Pauli doctrina, Coenam insam Deminicam cese indubitatem communionem corporis et sanguinis Chisti, hos est societatem nostram individuam cum Christo Domino n in compière, ques ullo modo pertinere possunt ad corpus et sansines insius, sie ut neque nos sine Christo Domino damnandi unama simps, neque ille sine nobis corporis sui sociis adeoque et membris mysticis, in (680) coelesti sua gloria regnare etiam possit.

6. Monetur aeger, ut, quoniam morbi nostri et omnia alioqui cruis genera nobis a Domino ad fidei nostrae explorationem immittunur, et fides nostra non aliunde melius, quam ex charitatis officiis vetimeri potest, iisdem quoque charitatis officiis illam aeger ipse et Des insi et suae etiam Ecclesiae studeat in morbo hoc suo approtere. Esse autem hace praecipus charitatis inter cos officia: reconciliari iis, quos offendimus, sive domi nostrae, sive foris, ignoscere omaibus, qui nos ullo etiam modo offenderunt, restituere, si quid cuiquam praeripuimns, cavere, ne ullis turbis ac dissidiis ullam stiam post nos occasionem relinquamus. Si quem igitur offendisset seger, sive consulto, sive per imprudentiam, potissimum autem in sua incina familia, huic ut reconcilietur et pro virili sua satisfaciat. Ablata restituat, habet enim ultorem Deum omnis iniustitia, atque adeo creleditur etiam a Regno Dei, Ignoscat omnibus, a quibus ullo modo beens est, ad quem modum insernet sua (631) sibi peccata a Domino muitti ac condonari optat. Disponat tempori de bonis ac rebus suis canibus, sive per testamentum, sive alio quovis modo, tollatque, quod is ineo est, omnes post se litium ac dissidiorum occasiones.

In hanc fere sententiam habentur potissimum apud aegros admonitiones, observato, ut dictum est, ipsorum ingenio atque affectu in morbo ipso, observata item morbi magnitudine ac periculo, ne importune conscientia ipsorum gravetur. Habentur etiam preces publicae in templo per Reclesiam pre a grotis illis fratribus nominatim, si allo modo de vita periolitari deantur, admoneturque Ecclesia de illis visendis, ut eis aliquot fi tres subinde adesse possint. Et apud aegrotos ipsos, ubi fratres a quot adsunt, habentur etiam preces, ipsomet aegroto auscultante simul etiam precante.

Quodsi aeger inopia ulla premitur, tum Diaconis iniungitur, eins inopiae succurrant, monenturque ut curam illius peculiarem l beant, efficiantque ne un-(682)quam sit solus, sed habest, qui adeint.

Quodsi quis a morbo suo revalescit, id quoque ministris indicat habeturque publica in coetu Ecclesiae pro aegroti revalescentia gi tiarum actio, adiuncta precatiuncula, ne, qui revaluit, dono hoe re lescentiae aliquo modo abutatur, ipseque aeger monetur, ut post stitutas a morbo vires ad coetum Ecclesiae ipsemet veniat et su erga Deum pro restituta valetudine gratitudinem publice attestet Neque enim impunem esse apud Deum omnem ingratitudinem e nino.

Ad eundem vero modum et puerperae post completos dies puntionis ipsarum iubentur adesse in coetu Ecclesiae, sine ulla inte aut Iudaicae aut Papisticae purificationis superstitione, ibique a Minister publice gratias Deo cum tota Ecclesia pro puerperae illipartu ac valetudinis restitutione, et precatur, ut puerpera benefi Dei illo utatur ad gloriam divini sui nominis et suam ipsius at tem, foetum autem sibi a Domino datum diligenter curet, ut fili Dei, eo quod illum, (633) non tantum sibi ipsi, sed Deo potissim et eius Ecclesiae peperisset.

#### DE RITU SEPELIENDI MORTUOS.

In mortuorum sepultura non adhibemus fastum ullum theatris ullumve aut Ethnicum aut Papisticum apparatum, sed summam qu possumus simplicitatem cum publica interim funeris honestate r nemus ad Ecclesiae aedificationem.

Ac primum ad aedes fratris demortui conveniunt fratres aliqui unus aut alter e senioribus Ecclesiae, qui funus ad templum deferi unaque et matronae nonnullae, quae viduae, funus deducenti, ada atque sub tempus publicae concionis funus in silentio et cum ou modestia ac gravitate ad templum adferunt, allatum ad foveam ser turae destinatam collocant, repositoque ad foveam funere, Eccle tota sese ad concionem audiendam componit.

Postea ceditur Minister suam concionem, et, si sit ordinarius publicarum concionum dies, prosequitur sliquandiu (634) suam concionem ordinariam ad semihorae spatium. Deinde vero orationem suam de funere instituit. Si vero non sit dies destinatus publicis concionibus et sepultura tanto alioqui tempore differri commode non quest, tum minister de solo funere admonet Ecclesiam, in hanc ferme sentutiam.

## Admonitionis circa funus argumentum.

- 1. Monetur Ecclesia, funera eorumque sepulturam in Ecclesia institutam esse, non tem propter mortuos ipsos, quam potius propter fuserum in Ecclesia spectatores. Mortuis namque, quod ad illos attist, perinde esse, quocunque modo aut loco aut tempore sepeliantur—minium sepultura salutem mortuorum, neque iuvare neque impedire print sed Ecclesiae interesse, ut funera piorum suorum fratrum em gratiarum actione rite ac decenter propter spem resurrectionis septiantur. Atque hie obiter traducitur error Papisticus de adiuvanda mortaorum (685) salute per funebres ipsorum nenias, oblationes atque apparatus, qui error, cum sit in meritum mortis Christi contumeliosus, in cius Ecclesia neque ferri neque dissimulari debet.
- 2. Docetur Ecclesia, quomodo mors genus humanum, ad immor talitatem alioqui creatum, per parentum nostrorum peccatum invaserit. Ram nimirum esse Maiestatis divinae, tum sanctitatem, tum etiam dignitatem, ut nullum omnino peccatum impune ferat ullo modo, etiansi nostrae rationi levissimum esse videatur, quemadmodum sane unius pomi vetiti esus levis videri potest. Id porro satis conspicuum esse in filio Dei, quem et carnem in se nostram, ut mori posset, saumere, et mortem demum ignominiosissimam, ad peccati nostri espiationem, oppetere oportebat, imo et in nobis omnibus conspicuum adhuc esse, quatenus adhuc propter illum ipsum vetiti pomi esum morti nos omnes subjectos esse oportet. Proinde merito omnes cavere debere summa cura ac diligentia, ut sibi modis plane omnibus esveant ab omni omnino quamlibet levis pec-(686)cati occasione. Si mim Adae imprudentia illum excusare non potuit, quominus cum uiversa sua posteritate sub mortem aeternam, quod in nobis est, condemnaretur, etiamsi ipse in sua transgressione se ita peccasse non omnino persuasum haberet, - quanto maiore nos iam culpa tenemur, dum nobis in iis, quae cum Dei voluntate pugnare certo novimus, neglectis Dei praeceptis, indulgemus? Atque hic inducuntur loca scripturae, quae faciunt ad peccatorum indulgentiam accusandam ac detestandam.

- 8. Docetur Ecclesia, quod, etsi mors ita iam, ut est dictum, m versum genus humanum propter peccatum pervaserit, naturaque » stra, ex nobis ipsis, aliud nibil simus, quam irae ac mortis s Deum tamen nostri misertum, quemadmodum nos non equidem ! mortem, sed ad vitam acternam initio creaverst, ita nos etian morte rursum ad vitam acternam, donato nobis in carne nostra su genito suo filio, revocare voluisse. Hunc igitur Dei filium, Patri s coaeternum et coaequalem, assumpta ex matre virgine carne nost ho-(637)minem factum esse, per omnia nostri similem, excepto so duntaxat peccato, atque ita demum universi humani generis came in suo corpore sanctificasse, etsi in nobis haec illius sanctificat conspicua non sit adhuc. Sed quoniam carnis haec nostrae in Chris corpore sanctificatio ad nos propter peccatum nostrum non alit potuit pertinere, quam si aeternae Patris Dei iustitiae pro nost transgressione satisfieret, ipsummet eundem filium Dei sacrosanets iam in se carnis nostrae corpus in mortem, peccato nostro constit tam, summa cum ignominia ad peccati nostri expiationem ultro o tulisse, dependisseque per corporis sui innocentissimi in carne nos oblationem, quod eidem ipsi carni in nobis propter peccatum nostre decreto Dei fuerat constitutum, sic ut nobis amplius peccatum n strum ad condemnationem propter Christi Domini mortem imput haudquaquam possit, praeterquam si nos ipsi per contemptricem tar istius beneficii incredulitatem ab ca peccati nostri expiatione in Ch sto Domino excludamus. Vult enim filius Dei fide apprehen-(688) suum hoc beneficium, ut nostram erga illum gratitudinem attestem et nos ab impiis ipsius contemptoribus fidei nostrae testimonio ser remus. Non quod salus nostra a fide nostra pendeat, sed quod De contemptricem illam beneficii Christi incredulitatem aeterna conde natione puniat. Requiri igitur fidem in nobis, si beneficium illud e piati per Christum Dominum peccati nostri ad nos debeat pertine sed requiri, non ut causam ullam mediumve salutis nostrae - car enim salutis nostrae unica est, nempe gratuita Dei misericordia, n dium item unicum etiam, nempe Christi Domini in carne nostra n ritum - sed requiri ut gratitudinis nostrae quandam attestatione qua ab impiis tanti beneficii contemptoribus discernamur.
- 4. Docetur Ecclesia, quaenam sit ea fides, quam Deus in no requirit, ne a Christi Domini beneficiis excludamur. Tres esse ill notas scripturis sanctis proditas. Primam, ut certo verbi Divini tes monio iuxta unanimem totius scripturae consensum nitatur. Fiex auditu, inquit Paulus, auditus (689) per verbum Dei. Alters ut sit firma ac certa persuasio, non flexilis ad omnem ventum doct nae cuiusvis, instar arundinis, sed ut ci quod credimus toto con

nostro pre nostra infirmitate assentiamur. Sic Christus Dominus Adem in Patro vaciliantem reprehendit, firmam vero in Ioanne Baptista commendet. Matth. 14. 11: sic et alibi fidei firmitudinem commenderi beesitetionem vero traduci videmus, Matth, 21, Mar. 11, Rom. 4 Issoh. 2. Tertiam vero fidei notam esse, ut non e rationis nostree indicio mostricque affectibus nascatur, sed spiritum sanctum autorem anum in corde nostro habeat, qui divino afflatu suo corda metra excitet ad apprehendendas verbi divini promissiones, ut nobis placeant, nosque macificata nostra conscientia in illis fiducia Christi Domini conquiescamus, etiamai nondum ea, quae in promissionibus cirinis habentur, in nobis hic conspicere possimus. Ex fructibus vero idis facile apparere, num spiritum senctum fidei nostrae autorem habeauts. Neone enim est ociosus afflatus insing, sed profert semper freetra anos, qui nobis in cor-(640)de nostro testantur, nos habere istra nos spiritum sanctum fidei nostrae autorem. Esse autem hoc penrium spiritui sancto, ut carnis concupiscentiis, non equidem inblest, and prorsus adversetur. Tum demum igitur spiritum sanctum sutrae fidei autorem esse intelligemus, dum nostrae fidei repugnantion spiritus adversus carnem in corde nostro adiunctam esse senti-Et hang si nullam omnino in corde nostro sentiamus, frustra equidem nobis ullo prorsus fidei nomine, quam Deus alioqui in nobis requirit, blandismur. Nam eam ipsam, quam ipsemet largitur, et non alien ullam fidem requirit in nobis Deus, si a Christi Domini beneseis excludi nolimus. Cuius sensum si ullo modo in corde nostro ipias beneficio habeamus, atque adiunctam illi repugnantiam adversus carnem. nostram intra nos pro nostra infirmitate sentiamus, stone haec talis fides, non sit dubia plane et certo praeterea verbi divini testimonio, ut dictum est, nitatur, tum equidem tam nos cerwe esse debere de sublata a nobis omni peccati nostri condemnatione deque abolito plane (641) mortis regno in nobis per Christi Domini propitiatoriam in morte eius oblationem, quam certum est, Deum esse Deum, qui in verbi sui divini promissionibus verax sit et idelis, neque mentiri ullo modo possit.

5. Docetur Ecclesia, quod, etsi peccatum nostrum sit iam expiatum morte Christi Domini, regnumque mortis sit in nobis iam prorsus abolitum (quatenus quidem in nostra cum Christo Domino communione fidei nostrae testimonio permanemus) sub peccato tamen adhuc, et proinde sub morte etiam, quod in nobis est, dum hic vivimus, hacreamus. Nimirum Christus Dominus non equidem peccatum ipsum, cuius alioqui prorsus expers erat, sed solam peccati poenam pariter at culpam sine peccato interim ullo in se transtulit. Et proinde, dum sub peccato hacremus adhuc, quatenus equidem illi, (quod in

nobis est, subiecti sunus, hactenus nos morti etiam subiectos est opertet ad tempus usque nostrae restitutionis. Sed ad quem modam peccatum in nobis haerens, etsi nos cogat facere malum quod nolumus, et non permittat facere bonum quod volumus, non est tames damnans nos amplius peccatum propter (642) Christum, — ita et mora etsi nos propter peccatum invadat, non tamen in regno amplius see detinere nos potest propter Christum. Sed quemadmodum Christum Dominum, posteaquam illum loco nostro invasisset, detinere in Regno suo non potuit, redivivumque ferre coacta est in ita et nos redivivos in nostra resurrectione ferre cogetur, etiami nunc morsum illius evitare non possimus. Unde fit etiam ut mora haec nostra, qua anima a corpore separatur, non tam mora iam alio qui, quam somnus quidam potius vocetur.

6. Monetur Ecclesia de incerto mortis tempore, quod equides Deus ita incertum esse voluit, ne, si de illo certi essemus, resipisces tiam nostram in extremum usque vitae nostrae tempus differremus cum ne sic quidem sub temporis ea incertitudine magna illius cum nisi morbo gravi aliquo adacti, tangamur. Quanto igitur minu certi esse possumus de mortis hic nostrae tempore, tanto nos ad il lam magis componere debere, perinde atque si in foribus esset. Es enim dies Domini, sicut fur, et ipsemet se ea hora, qua omnium (643 minime expectaretur, adfuturum esse praedixit.

Haec ita in genere pro funebribus concionibus tractantur. Et, a quid a demortuo fratre illo dum viveret praeclare actum est, in fide suae confessione promovendave religione, aut iuvanda alioqui Christ Ecclesia, aut si quid pro Christi nomine passus est, id totum com memoratur, ut dona Dei in illo praedicentur et Ecclesia ad eius imi tationem invitetur, potissimum autem si quod peculiare specimen re sipiscentiae aut fidei suae dedit ante mortem suam, ut per eam occa sionem Ecclesia etiam ad resipiscentiam et mundi huius momentam contemptum excitetur.

Finita concione, deponitur funus in foveam et demum terra teg tur ut fovea expleatur. Interea vero canitur Psalmus a tota Ecclesi 103. Benedic anima mea Domino." Quo absoluto completaque fun ris sepultura, Minister Ecclesiam ad precationem publicam invitu complectentem in se pro evocato e vitae huius miseria fratre demu tuo gratiarum actionem, ad hunc modum: (644)

Precatio post absolutam funeris sepulturam.

Agimus tibi gratias, omnipotens et misericors Pater! per Iest Christum filium tuum Dominum ac liberatorem nostrum, quod n strum hune fratrem. N. (aut sororem N.) e mundi huius miseri: ad vitam ac gloriam tuam acternam in vera filii tui fide et confessione erocasti, neque dubitamus quin et animam illius iam transtuleris in ngram trace immortalis gloriae, et corpus etiam ipsius excitaturus sis me tempore ad resurrectionem vitae ac gloriae tuae acternae, etiamsi ame in terram defossum quiescat, quo quidem nomine demortuo noaro huie fratri (aut sorori), tua freti misericordia, ex animo gratulaper, teque supplices precamur, ut et nos omnes, dum hic vivimus, ta complecti paterna misericordia, actionesque nostras omnes et emia postra consilia per spiri-(645)tum sanctum tuum gubernare dimeris, ut nostris oculis a rerum mundi huius cura, ad te rerumque selectium meditationem sublatis, te potissimum, Pater beneficentisine! tuamque in nobis opus intueri semper tibique per omnem deiscess vitam nostram in sanctitate et iustitia service pro nostra infruitate possimus, utque ita demum in fide ac confessione filii tui a hae vita excedentes, iuxta beneplacitum sanctae voluntatis tuae were une in acternum esse possimus. Et quidem non nostro ullo. ai aliud nihil in nobis ipsis quam misera peccati et mortis acterme mancipia sumus, sed solo dilecti filii tui merito, summi fidelismique ac aeterni Pontificis animarum nostrarum, qui tecum pariter s cam sancto spiritu in una atque cadem divinae existentiae monade est unus verus atque acternus Deus, (646) laudandus in secula. Ames."

The state of the s

Finits hac precatione, dimittitur Ecclesia cum solita benedictione a pamperum diligenti commendatione, Diaconis ad portas templi stantibas et elecmosynas more solito colligentibus pro egenis.

٠١,

### APPENDIX AD LECTOREM.

HABES, candide lector! non externos tantum Ecclesias nostrae ritus, sed omnem praeterea rationem aubernationis illius in nostro ministerio, denique et doctrinae adeo nostrae summam fere omnem, pro eo ac ministerii nostri quaeque actio id postulare videtur. Tractavimus autem id totum quanta potuimus fide et simplicitate, non alio spectantes, quam ut concessum nobis a Deo Optimo Maximo instituendae nostrae Ecclesiae ineffabile beneficium piis omnibus palam faceremus. Pientissimi item Regis exemplum, geterna alioqui memoria dignum, studium praeterea ac pietatem illius in promovenda sanae doctrinae et cultus Divini (647) puritate, et singularem erga peregrinos omnes propensionem (qui modo verae religionis amantes essent) Ecclesiae Christi commendaremus, simulque etiam ministerii nostri fidem sub tanto Dei beneficio piis ubique omnibus approbaremus. Quodsi cuiquam forte hic non probetur, aut doctrinae genus, aut rituum forma, aut ratio alioqui ipsa gubernandae Ecclesiae, eum rogamus, ut charitatis et modestiae Christianae memor esse velit, hoc est, ut, quae illum quoquomodo offendunt, ea sine conviciis ac praeiudiciis tragicisque turbis ex verbo Dei reprehendut. Nos sane nihil humani a nobis alienum esse putamus, nedum ut nos et falli et labi posse non libenter etiam agnoscamus. Et proinde adeo non recusamus moneri, denique et reprehendi, sive privatim sive publice, in lenitate et modestia Christiana, ut nos etiam omnibus plurimum debere profiteamur, qui nobis errata nostra verbi divini testimoniis commonstrent, tantum abest ut piis modestis et Christianis reprehensionibus offendamur. Caeterum maledictis ac conviciis, denique et praeiudiciis contendere, non am-(648) amus, Paulumque Apostolum hic sequi malumus, qui hunc morem et a se et ab Ecclesia Dei alienum esse testatur. Atque audimus quidem nonnullos offendi, quod in instituenda nostra Ecclesia, non equidem nobis sequendos esse existimaverimus aliarum Ecclesiarum ritus atque observationes, sed novas propemodum omnes nobisque peculiares caeremonias observemus, veluti con-

temptis aliis Ecclesiis, quae interim contemni a nobis hac in parte non debebant. At vero huic istorum offensioni et in libello ipso (sicubi se occasio offerebat) ét in ipsa potissimum liminari Enistola abunde nobis respondisse videmur, ut non sit onus multis id nunc repetere, nempe nos neque contemptu ullo aliarum Ecclesiarum, per quas nos alioqui in divinorum cognitione profecisse ingenue et libenter agnoscimus, neque item ullo novandi quidquam studio egisse, quidquid huius egimus, sed potius id conatos esse, ut, sublatis omnibus antichristianis novationibus, quoad eius fieri posset, ad priscam illam primaevae Ecclesiae Apostolicae puritatem quam proxime accederemus, per-(649)missa interim aliis Ecclesiis sua hac in parte libertate et sine praeiudiciis ullis. Ad haec fidem ipsam concrediti nobis ministerii id postulasse, cum hac potissimum ratione cura nobis nostrae Ecclesiae committeretur, ut in illius ministerio, non tam equidem aliarum Ecclesiarum ritus ullos, quam verbi divini regulam potius atque Apostolicam observationem sequeremur. Denique cum et a Rege inso et a praecipuis ipsius Proceribus subinde moneremur, ut permissa nobis tanta libertate in nostro ministerio recte et fideliter, non in hominum gratiam ullam, sed ad Dei solius gloriam per cultus ipsius repurgationem uteremur, et caveremus, ne quid in nobis a nostris adversariis (quos equidem multos haberemus) accusari merito posset.

Ne autem quisquam putet, vana atque a nobis conficta esse, quae de permissae nobis Ecclesiae nostrae nostrique in illa ministerii ratione et Regia item pietate dizimus, Regium ipsum institutae nostrae Ecclesiae nostrique in illa ministerii Diploma adiungendum hic esse existimavimus, quod alioqui satis testabitur, nos, neque de divini (650) in instituenda nostra Ecclesia beneficii magnitudine, neque de Regio erga veram religionem peregrinosque homines studio, neque de nostri ministerii rationibus, secus quam res se habet dixisse. Et dignum alioqui esse iudicavimus, ut aedito hoc Diplomate tantae pietatis exemplum Catholicae Christi Ecclesiae commendaretur ac reliquos orbis Christiani Principes excitaret ad Regis pientissimi imitationem.

#### EXEMPLUM DIPLOMATIS REGII.

"EDUARDUS SEXTUS, Dei gratia Angliae Franciae et Hiberniae Rex, fidei defensor et in terra Ecclesiae Anglicanae et Hibernicae supremum sub Christo caput.

"Omnibus, ad quos praesentes literae pervens rint, salutem!

Cum magnae quaedam et graves consideratione nos ad praesens specialiter impulerunt, tum etial cogitantes illud, quanto studio et charitate Chri stianos Principes in sacrosanctum Dei Euange lium et (651) religionem Apostolicam, ab ipso Chr sto inchoatam institutam et traditam, animate et propensos esse conveniat, sine qua hauddub politia et civile regimen neque consistere diu n que nomen suum tueri potest, nisi principes caet rique praepotentes viri, quos Deus ad Regnoru gubernacula sedere voluit, id imprimis opera dent, ut per totum reipublicae corpus casta sv ceraque religio diffundatur et Ecclesia, in ve Christianis et Apostolicis opinionibus et ritib instituta et adulta, per sanctos ac carni et muni mortuos ministros conservetur, pro eo quod Chi stiani Principis officium statuimus, inter ali gravissimas de regno suo bene splendideque adn nistrando cogitationes, etiam religioni et religi nis causa calamitate fractis et afflictis exulib consulere:

"Sciatis, quod non solum praemissa contemplant et Ecclesiam a Papatus tyrannide per nos vine catam in pristina libertate conservare cupiente verum etiam exulum ac peregrinorum condition miserantes, qui iam bonis temporibus in Reg nostro Angliae commorati (652) sunt, voluntario ez lio religionis et Ecclesiae causa mulctati, - qu hospites et exteros homines, propter Christi Eus gelium ex patria sua profligatos et eiectos et Regnum nostrum profugos, praesidiis ad vitam « gendam necessariis in Regno nostro egere non gnum esse, neque Christiano homine, neque Pr: cipis magnificentia dignum esse duximus, cuius beralitas nullo modo in tali rerum statu restric clausave esse debet. Ac quoniam multi German nationis homines ac alii peregrini, qui conflux runt et in dies singulos confluunt in regnum r strum Angliae ex Germania et aliis remotiorib partibus, in quibus Papatus dominatu Euange

libertas labefactari et premi coepta est, non habent certam sedem et locum in regno nostro, ubi conventus suos celebrare valeant, ubi inter suae gentis et moderni idiomatis homines religionis negotia et res Ecclesiasticas pro patrio ritu et more intelligenter obire et tractare possint:

• Ideire de gratia nostra speciali ac ex certa scientia et mero motu nostris:

Nec non de avisamento Consilii nostri.

Volumus concedimus et (658) ordinamus, quod de caetero sit et erit, unum templum sive sacra aedes in civitate nostra London., quod vel quae vocabitur templum Domini Iesu, ubi congregatio et conventus Germanorum et aliorum peregrinorum fieri et celebrari possit ea intentione et proposito, ut a ministris Ecclesiae Germanorum aliorumque peregrinorum sacrosancti Euangelii incorrupta interpretatio, sacramentorum iuxta verbum Dei et Apostolicam observationem administratio fiat.

"As templum illud sive sacram aedem illam de uno superintendente et quatuor verbi ministris erigimus creamus ordinamus et fundamus per praesentes. Et quod idem superintendens et ministri in re et nomine sint et erunt unum corpus corporatum et politicum de se per nomen "Superintendentis et ministrorum Ecclesiae Germanorum et aliorum peregrinorum, ex fundatione Regis Eduardi sexti in civitate London." per praesentes incorporamus, ac corpus corporatum et politicum per idem nomen realiter et ad plenum creamus erigimus ordinamus facimus et constituimus per praesentes et quae successionem habcant.

"Et ulterius de gratia nostra speciali, ac ex certa scientia et (654) mero motu nostris:

Nec non de avisamento Consilii nostri:

Dedimus et concessimus ac per praesentes damus et concedimus praefato Superintendenti et ministris Ecclesiae Germanorum et aliorum peregrinorum in civitate London. totum illud templum sive Ecclesiam, nuper fratrum Augustinensium, in civitate nostra London., ac totam terram, fundum et solum Ecclesiae praedictae, exceptis toto choro

dictae Ecclesiae, terris, fundo et solo eiusdem habendum et gaudendum dictum templum sive Ec siam ac caetera praemissa, exceptis praeexcep praefatis Superintendenti et ministris et sucsoribus suis — tenendum de nobis, haeredibus successoribus nostris in puram et liberam elec synam.

Damus ulterius de avisamento praedicto ac ex ta scientia et mero motu nostris praedictis praesentes concedimus praefatis Superintend et ministris et successoribus suis plenam fact tem potestatem et autoritatem ampliandi et m rem faciendi numerum ministrorum et nomina et appunctuandi de tempore in tempus tales et iusmodi subministros ad (655) serviendum in t plo praedicto, quales praefatis Superintendent ministris necessarium visum fuerit. Et qui haec omnia iuxta beneplacitum Regium.

Volumus praeterea, quod Ioannes a Lasco, tione Polonus, homo propter integritatem et il centiam vitae ac morum et singularem traditio valde celebris, sit primus et modernus Superin dens dictae Ecclesiae, et quod Gualterus Dei nus, Martinus Flandrus, Franciscus River Richardus Gallus, sint quatuor primi et moni ministri.

Damus praeterea et concedimus praefatis Su intendenti et ministris et successoribus suis cultatem autoritatem et licentiam post mortem vacationem alicuius ministri praedictorum det pore in tempus eligendi nominandi et surroga alium personam habilem et idoneum in locum su Ita tamen quod persona sic nominatus et elec praesentetur et sistatur coram nobis, haeredi vel successoribus nostris, et per nos, haeredes successores nostros instituatur in minister praedictum.

"Damus etiam et concedimus praefatis Supe tendenti, ministris et (656) successoribus suis cultatem autoritatem et licentiam post mortem vacationem Superintendentis de tempore in t pus eligendi nominandi et surrogandi alium per nam doctum et gravem in locum suum. Ita tamen quod persons sie nominatus et electus praesentetur et sistatur coram nobis, haeredibus vel successoribus nostris, et per nos, haeredes vel successores nostros instituatur in officium Superintendentis praedictum.

Jan 18 6.

"Hardamus et firmiter injungendum praecipimus tam Maiori, Vicecomitibus et Aldermannis Civitatis nostrae London. Episcopo London et successoribus suis cum omnibus aliis Archiepiscopis. Episcopis, Iusticiariis, Officiariis et Ministris nostris quibuseunque, quod permittant praefatis Superintendenti et ministris et sua suos libere et quiete frui gaudere uti et excreere ritus et ceremonias suas proprias et disciplinam Ecclesiasticam propriam et peculiarem, non obstante quod non conveniant cum ritibus et ceremoniis in Regno nostro usitatis, absque impetitione perturbatione aut inquietatione corum. (657) vel corum alicuins, aliquo statuto actu proclamatione iniunctione restrictione seu usu in contrarium inde ante hac habitis factis editis seu promulgatis in contrarium non obstantibus.

"Le quod expressa mentio de vero valore annuo aut de certitudine praemissorum, sive eorum alicuius, aut de aliis donis sive concessionibus, per nos praefatis Superintendenti, ministris et successoribus suis ante haec tempora factis, în praesentibus minime facta existit, aut aliquo statuto actu ordinatione provisione sive restrictione inde in contrarium factis editis ordinatis seu provisis, aut aliqua alia re causa vel materia quacunque in aliquo non obstante.

"In cuius rei testimonium has literas nostras fieri fecimus patentes.

"Teste me ipso apud Leighes, vicesimo quarto die Iulii, Anno Regni nostri IV, per Breve de privato sigillo et de datis praedicta autoritate Parliamenti.

P. SOUTH-WELL.

W. HABRYS.

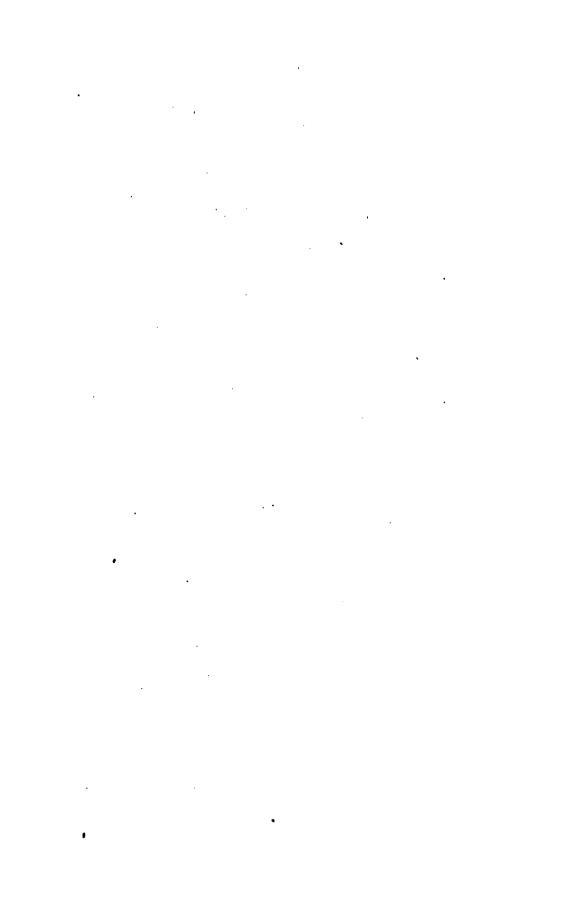

# COMPENDIUM DOCTRINAE

# DE VERA UNICAQUE DEI ET CHRISTI

Ecclesia, eiusque fide et confessione pura: in qua Peregrinorum Ecclesia Londini instituta est, autoritate atque assensu Sacrae Maiestatis Regiae.

Quem Deus Opt. Max. ad singulare Ecclesiae suae decus ornamentum ac defensionem (per gratiam suam) servet, gubernet et fortunet.

Amen.

Una cum publicis precibus eiusdem Ecclesiae.

Matth. 10. Qui vos recipit, me recepit.

Londini, excudebatur, in Officina Stephani Mirdmanni. 1551.

(Cum privilegio ad imprimendum solum.)

 $\rho = (1 + \epsilon \log \epsilon) + H + \epsilon e^{-\epsilon \epsilon} \rho = 0$ 

The second of th

The second second second second

## SERENISSIMO CLEMENTISSIMOQUE

Principi et Domino, D. Eduardo, eius nominis sexto, Angliae, Franciae et Hyberniae Regi, verae Catholicae atque Apostolicae fidei defensori, ac supremo in terris sub Christo Anglicanae et Hybernicae Ecclesiae Capiti, — Ministri Ecclesiae Peregrinorum, Londini institutae, optant gratiam et pacem a Deo Patre per Christum Dominum, Regem, Prophetam et Pontificem nostrum aeternum. Amen.

QUI fatalem istam toto propemodum Christiano orbe Ecclesiarum dissipationem propius paulo intuentur Divinaeque in illa providentiae ex verbo Dei meminerunt, Sergnissime Rex! facile intelligunt ingens esse hoc beneficium Dei, quod tristissimis nostris hisco temporibus, quibus horribili prorsus neque (A ia) alias unquam audita Romani Antichristi eiusque cornuum tyrannide atque prodigiosis plane sectarum nusquam non exorientium monstris sursum ac deorsum misceri omnia veramque religionem tantum non interire videmus, loca interim aliqua suis delegerit, ad quae sese, velut e naufragio quodam, recipere atque in verae Christi Domini doctrinae ac fidei confessione mutuo sese colligere rursus possint. Nimirum re ipsa experiuntur. Dominum adeo nunquam deesse suis, etiamsi res ipsorum deploratissimae esse videantur, ut ne ipsae quidem inferorum portae eis nocere quoquomodo, adeoque et vel unum aliquem capillum capiti ipsorum detrahere omnino queant, praeterquam si quid in illos Dominus ad nominis sancti sui gloriam permittere forte velit. Huius porro tanti Divini beneficii magnitudinem non leviter sane id nobis etiam commendat, quod tam multa tamque praeclara hospitia dissiputis ita Ecclesiis patere videmus. Et ut de aliis taceamus, equidem, si Regni huius florentissimi situm, felicitatem omnisque generis commoda spectemus, non possumus proculdubio non agnoscere magnam in hoc benignitatem Dei, quod illud in profligatae iam alibi Ecclesiae suae receptaculum (A ib) mirabiliter deputarit, in quo alioqui non libertas modo permittitur verae Catholicae atque Apostolicae confessioni - summo quod tamen loco merito est habendum — sed et honor magnus illi apud omnes, et praemia insuper honorificentissima publice constituta habentur. Et sit hoc quiden Regia tua prudentissimique Senatus tui munificentia, sed interia non sine peculiari Dei ipsius providentia, qui suos semper Cyros & Darios excitat, ut pressam captivitate Babylonica Dei Ecclesiam movehant tueantur ac colant. Excitat subinde et Iosias suos, qui leri Divinae suae fere abolitae dignitatem rursus autoritatemque suam in suo populo restituant collapsamque omnem religionem instaurest. Ita sane et te nunc singulari beneficio suo ad iuvandam suam Leclesiam excitasse videtur Deus Optimus Maximus, Serenissime Rex! in hac ipsius afflictione, ut in profligatis alibi membris suis suna apud te domicilium habeat tuisque auspiciis foveatur ac sustentetus. Imo vero, dum teneram adhuc istam aetatem tuam et tot in illa isterim tantaque Dei dona intuemur, quanta sine maxima omnium admiratione reputari haudquaquam possunt: dum item perpendimus, quam admirabili consilio Deus doctrinam sui Euangelii sub pacili (A iia) hac aetate tua provehere hic stabilireque voluerit: postreme dum cogitamus, quantis periculis, a Satana proculdubio Christi ciasque doctrinae odio in te et tuos concitatis, Deus te hactenus mirabiliter exemerit, - haec sane Dei admiranda circa te opera einamoli esse videmus, ut non immerito nobis, una cum Ioannis Baptistae admiratoribus illis, dicere posse existimemus: Quisnam Rex at puer iste, teque non altorem solum Christi Ecclesiae in Regno hoc tuo florentissimo, sed certissimum alibi etiam illius propagatoren, modo nobis forte adhuc incognito, atque oppressae iam magna ex parte per Antichristi tyrannidem verae religionis instauratorem rurses fore, persuasissimum nobis habeamus. Quid? quod eo iam spectare id propemodum videtur, quod non tuac modo gentis in observanda vera religione, sed omnium etiam peregrinorum undecunque huc confluentium curam tibi habendam esse statuisti, ne quo modo videlies fiat, ut doctrinae Euangelicae puritas per sectarum, nusquam ses irrepentium, contagionem labefactetur. Nimirum, conservata hic tuis auspiciis inter peregrinos doctrinae et institutionum Christi puritate. (A iib) plurimum sane commodabit semper ad restituendam veras religionem ils locis, in quibus nunc Ecclesias dissipari piosque omnes affligi et sacra omnia Antichristiana idololatria profanari

Agnoscimus igitur immensam Dei in hisce illius circa te operibus Serenissime Rex! bonitatem ac misericordiam tibique illorum nomi ne et toti adeo Christi Ecclesiae summopere gratulamur, et plane i debiti officiique nostri esse fatemur, ut nostram erga Deum pro tant

ficio gratitudinem luculento aliquo resipiscentiae nostrae testiio, erga te vero omni nostra fide subiectione atque observantia
astemur.

orro nullum abe te melius, nullum utilius, denique nullum magis istianum consilium iniri potuit, cum ad haoreses sectasve omnes a no tuo arcendas, tum ad retinendam latiusque demum etiam proandam verse religionis sanaeque doctrinae puritatem, quam quod peregrinorum hic omnium curam susceperis, ut illis peculiarem rum Ecclesiam iuxta doctrinam et obser-(A iiia)vationem Apoicam institueris. Quid enim dissidiorum in doctrina, quid item sindiciorum metuendum sit, ubi in sancto Ecclesiae coetu Protarum omnium spiritus Prophetis ipsis, ex verbo Dei prophetanm, subjectos esse oportest? Rursum quid est ad inquirendam sendamque de omnibus controversiis veritatem commodina, quid mutuum animorum consensum apud omnes retinendum utilius. ione quid ad studia omnium, ad pietatem rerumque Divinarum mitionem excitandam efficacios, quam ut, quod unus forte atque r in medio aliorum Prophetarum insiusque adeo Ecclesiae coetu whit, id alii legitimo ordine observatisque Ecclesiasticis admonimm gradibus in charitate libertateque Christiana diiudicent ex bo Dei, atque ad dicendum inferiores etiam placide et suo ordine itent, ubi primi ac secundi ea quae habebant prius exposuerunt? ndem ad hunc modum sectas omnes vetus repressit Ecclesia oraadversariorum omnium facile semper ex verbo Dei obturavit. nunc igitur non alia ratione facilius, tam sectae omnes arceri a mo hoc, quarum alioqui maximam partem peregre huc confluere um est, quam ora etiam (A iiib) omnium adversariorum obstrui grunt, quam si nostra haec, hoc est, Peregrinorum, per te pridem ituta Ecclesia legitimos suos progressus habeat, tuisque auspiciis la doctrinam et observationem Apostolicam per nostrum ministea gubernetur. Quid enim sectae faciant, ubi Prophetarum spiritus seadem in Ecclesia Prophetis subjecti sunt? Aut quid dicant item essarii omnes, si palam fiat omnibus, neminem omnino ex pereais omnibus in nostram recipi Ecclesiam, qui Catholicae et Apoliese de Christo Domino confessioni publice in coetu Ecclesiae acribere detrectent, confessioni, inquam, illi, cui soli Christus Doans Reclesiam suam totam superstruendam esse testatur?

Hie vero nos etiam, quibus gubernandae huius Ecclesiae cura per im Maiestatem concredita est, dabimus operam per Dei gratiam, ne stro officio deesse quoquomodo videamur, et, ut nostri iam hac in ste studii specimen aliquod tuae Maiestati piisque omnibus ederemus, impendium Doctrinae nostrae, qua confessio Apostolica explicatur, II.

edere ante empia voluimus, breve quidem illud, sed quod praccia interim salutis nostrae capita complectitur omnia, ut omnes intel gant non aliam ullam a nobis Eccle-(A iiiia)siam colligi tuae Mai statis beneficio, quam quae Catholicam illam Apostolorum omais fidem, ore Petri prolatam, publice profiteatur, cuius nos solius etis ministros esse in cadem insa nostra Ecclesia testamur, et ad a referri oportere putamus omnia, quaecunque in Ecclesia doceri : instituique debent. Ita demum enim palam fiet omnibus, ac ne i quidem adversarii negare ullo modo poterunt, veram proculdal Christi Ecclesiam bic per nos tua autoritate institui, ubi illam a alia ulla, quam sola illa fidei doctrina et professione publica colli sustineri et guberneri constet, quam ipsemet Christus Dominus u cam totius suae Ecclesiae sedem perpetuo fore promittit. Hoc isit confessionis Apostolicae compendium summa cum observantia ofe mus tuae Maiestatis Regiae, ut nostram erga te Ecclesiamque s stram fidem studium atque observantiam testemur, simulque et ( lumniis aemulorum nostrorum occurramus, si qui forte nostra an te, clarissimumque Senatum tuum, aut alibi ubivis, invidis, ut i ant suspicionibus gravare quovis modo velint. Et tuam Maiestat oramus, ut gregem Christi, quem ille aliunde propulsum in Reg tuo colligere nunc videtur, ipsumque adeo Christum in afflic-(Aiii tis, ut nunquam antea, membris suis malevolarum hominum cals niis gravare apud te ne patiaris, sed memineris, te in regni hic ! solio altorem Ecclesiae ipsius esse, ut illam alas provehas ac defe das, - memineris Christum ipsummet in membris suis nunc alge esurire et sitire, beatosque fore illos, qui ipsum nunc vestiunt, pasce ac forent. Non potest ille quidem hic non perpetuo esse autileyémen Venit enim ut excitet invisum mundo incendium, venit ut eos qui ! dent excaecet et nonnisi coecos illuminet. Atque ita cum se nel coecitatis damnari in rationis nostrae iudicio, multo minus vero e coecari aequo animo ferat, nihil mirum si illum oderunt omnes de trinamque ac ministerium eius in varias easque gravissimas suspicior rapere semper conantur. Sed ille beatos fore praedicat, quos ce inopia abiectioque eius non offendit. Durum est item mundo, ut lem incendiarium orbis totius talemque humanae sapientiae excee torem super se regnare patiatur. Atque hic alii, Herodis et suor exemplo, magnum politicae gubernationi a Christo periculum imp nere clamant, si doctrina ac ministerium ipsius in Ecclesia plena tineri retinerique debent, etiamsi Regnum Christi cum poli-(A va) reipublicae gubernatione nibil propemodum commune habere 1 ignorent. Alii vero illum legis violatorem avitaeque patrum nosi rum religionis contemptorem, prophanatorem et novatorem in d

trine ministerioque suo faciunt, ctiemei inec legem non conidera violati a se doctrinaque ac ministerio suo, sed compleri potius ac stabiliri, veramque Dei cultum illustrari potins quam profanari testetur. Negre desunt, qui nobis Iudaicum illud rursum occinant: Si permiserimus cum sic, venient Romani etc. Breviter, nihil non praetexitur. sibil non urgetur ab iis ad traducendam Christi doctrinam ciusque ministerium in Ecclesia ipsius, qui illum super se regnare nolunt. Sed finem talium omnium prorsus horribilem ad extremum fore audimus, nempe ut, praeterquam quod sint excoecandi in hac vita, addemum etiam ut hostes atque adversarii, inque conspectu issine, quem super se regnare noluerunt, omnes ad unum tandem occientur. His sane exitus manet omnes, qui Christum Dominum in dectrina ministerioque ipsius super se regnare nolunt, cuius si notris hisce temporibus omnes ut debemus memores vera es-(A vb) sens. non facile proculdubio voces talium hominum admitteremus. z dicam ipsimet imitaremur.

Ac tuae quidem Maiestatis pietatem ab istiusmodi vocibus et conalis abhorrere. Dei beneficio, res ipsa testatur, quo quidem nomine Deo Optimo Maximo gratias agimus immortales. Nimirum intelligis, te Regni Christi in tuo solio praecellentem administrum esse, ut illud in promovenda tuendaque Doctrinae et institutionum ipsius puritate pro tua autoritate illustres, non autem humanis quibuscunque traditionibus remoreris aut obscures. Tamen cum nunquam magis furiat Setan, quam dum Regnum Christi illustrari, suum vero aboleri sentit, nostrum est votis assiduis Divinam gratiam implorare, ut dona bec, quae tot et tanta in tuam Maiestatem contulit, augere indies magis ac magis illustriaque reddere ac coronare demum etiam dignetur. Nostrum est item tuam quoque Maiestatem reverenter pro eo at debemus admonere, ut tibi ab istiusmodi Herodianorum, Pharisaeorum ac principum Sacerdotum vocibus diligenter caveas, in promptaque habeas, quod illis ex verbo Dei respondere possis. Si qui Regno tuo a Christi Regno periculum ullum im-(A via) minere putant, responde, te magis illi fidere, cuius te in tuo solio administrum tue intelligis, quam ut ab illo tibi, si tuum praestes officium, metuere quoquomodo debeas. Adde praeterea, eos demum plerunque Regnis mis excidere, qui sua prudentia adversus Christum regna sua cum Herode communire conantur. Deinde si legem Dei alii patriosque ritus in religione per Doctrinam Euangelii Christi violari omniaque novari dicunt, responde, Dei legem a Christo stabiliri, non aboleri, illum esse veritatem, hominum vero traditiones omnes, extra verbum Dei institutas, mendacia, quibuscunque tandem titulis ornentur. Aequum igitur esse, ut mendacia, extra verbum Dei invecta, cedant

veritati, suius tibi potissimum, non autem mendaciorum, in tua e cellenti ista vocatione cura ac custodia concredita esset. Postres si tibi occini audias: Venient Bomani, responde cum Davide: Dem aus lux mea in periculis omnibus. Dominus salus mea, Domin robur regni soliique mei, a quo expavescerunt. Hisce verbi diri arietibus propellendae tibi sunt voces talium, Rex Serenissime! e pectandum ab alto auxilium, quod tibi proculdubio non est defut rum, si qua coepisti perrexeris.

Deus Optimus Maximus, Regnorum (A vib) omnium largitor g bernator ac defensor, addat tuae Maiestati Spiritum Sanctum sun qui te nobis servet, tuaque consilia omnia dirigat gubernet et fort net ad illustrandum Regnum Filii sui dilecti Domini et Servata nostri Christi Iesu, ad tuam ipsius denique salutem et Regni t tranquillitatem. Amen.

Vestrae Maiestatis fideles atque obsequentes subdi
IOANNES à LASCO,
Superintendens,
reliquique ministri Ecclesiae Peregrinorum
Londini institutae.

Titulus editionis belgicae anni 1565.

# EEN KORT BEGRIJP

der leeringhe van de warachtige ende eenighe Ghemennte Gods ende Christi/ ende van haer gheloone ende oprechtighe belijdinghe.

(in medio titulo insculptum est stemma inclytae Gellii Ctematii officinae cum hac inscriptione marginali:)

HET . RIKE . DER . HEMELEN . IS . ALS . EEN . VERBORGEN. SCHAT . IN . DEN . ACKER. Math. 18.

Roman, 10, b, 10,

Metter herten gelooftmen ter gerechtichegt / ende metter monde doetmen belijdinge ter salichegt.

[Ghedruckt te Embden, by Gellium Ctematium. Anno. 1565.]

## SUMMA DOCTRINAE CHRISTIANAE

## IN ECCLESTA CHRISTL

1. 19 34

IN tradendo dectrinae compendio de vera Dei et Christi Ecclesia ante omnia vox ipsa Ecclesiae explicanda est, ut oma intelligant, quaerant sit en Ecclesia, quam nos colligames cuius nos ministros esse profitemur. Deduciturque vox Ecclesia ab evocando, quod Deus evocet ex universa hominum toto tirrarum orbe multitudine suos quosdam una cum ipsorum seminin coetum suum peculiarem, qui sit ipsius populus, et cuit ipse sit Deus vicissim. Nam apud Graecos ennale idem un quod evoco, unde demum Ecclesiae nomen deductum, habemus.

Est igitur Koclesia coetus corum qui voce Dei ex univeres toto orbe hominum multitudine in populum illi peculiarem crocantur. (2)

Quia vero nomen hoc Ecclesiae ad se omnes trahere sibque usurpare conantur, dum suum quisque coetum veram Ecclesiam esse contendit, et hanc interim unam duntaxat esse oporteat, — haec sane una vera Dei Ecclesia ab omnibus aliis est diligenter discernenda, ne ementito Ecclesiae titulo, quem omnes hodie praetendunt, fallamur.

Sunt igitur quatuor observanda in vera Dei Ecclesia ab aliis omnibus Ecclesiis dignoscenda.

- ai. 41 et 55. 1. Primum, ut non sane humana ulla, sed ipsius Dei voce e. 2. atque autoritate, evocetur et colligatur.
  - 2. Deinde, cum nemo non Deum ipsum autorem doctringe suae facere conetur, cavendum erit, ne vocem Dei aliunde, quase ex eorum duntaxat ore sudiamus et quaeramus, per quos illest

en kort begrijp der leeringhe van de warachtighe ende cenighe Chemennte Gods ende Christi, ende pan haer gheloone ende oprechtighe belijdinghe.

OM int korte te vernaten de leere van de warachtighe Kercke he Ghemevnte Gods en Christi, so moet voor al dit woordt, lareke of Ghemeynte, wigheleyt wesen: op dat eenen veghelihan bekent zv. wat het voor een Ghethevnte zv. die de wamatighe Dienaers des Woorts, in deser Wereldt vergaderen, en welcker sy haer Diensers belijden to sijn: ende dit Griccx wordt Ecclesia, (dwelck wy Kercke of Ghemevnte noemen,) haft synen name van wtroepë, om dat God wt alle menschë, te de gatsche Werelt ouer verstroyt zijn, de syne met haren ade in eenen eyghenen hoop roept: de welcke zijn Volck zy, nde der welcker by oock God zy. (82)

Decrom de Kercke of Ghemeynte Gods, is de vergaderinghe der gener, die wt de gantsche menichte aller mensche, door de stemme Gods, hem tot een eyghen Volck geroepen wert.

Maer ouermidts dat alle menschen hen onderstaen, desen name der Kercken tot haer te trecken: als een vegheliek zijn Vergaderinghe houdt voor de warachtighe Kercke te wesen, daer die nochtas maer een mach wesen: Desc eenige warachtige Ghemovate Gods, moet van allen anderen neerstelick onderschevden ween: op dat wy door eenen versierden Titel der Kerckë, (den vekkë alle menschen hedësdaechs voorwenden) niet bedroghen

Vier dinghen moetmen dan senmercken, om de warachtighe Chemeynte Gods van andere Gemeynten ende Vergaderinghen \* onderschevden.

Ten eersten, datse niet door eenigher menschen stemme, maer Esa. 42. b. 10, door de stemme ende Autoriteyt Gods, wigeroepen ende verga- 11. 55. a. 1. Osec. 2. b. 17.

Voorts, aenghesien dat alle menschen hen onderstaen, God tot an Autheur en Instelder harer leeringhe (2) te maken, so moew wy wel toesien, dat wy de stemme Gods van niemāt anders

of Land

Matt. 1. 2. Deus ad nos deferri voluit. Hos vero nobis Spiritus con Lucae 1. 2. strat, nempe Angelos, Prophetas et Christum.

Luc. 1. Act. 3. 10. Coloss. 2. Colo. 1. 2. Ioan. 1.

2 Cor. 2

- 3. Tertio, cam et angelos impostores, qui se in facis a transformant, et pseudoprophetas item multos habeamus, vanda erit diligenter haec trium istorum coniunxio, nemu gelorum, Prophetarum et Christi, ut eam demum vera vocem duntaxat esse credamus, quae Christi Doc-(3)trina sentanea sit. Huic enim et Angeli et Prophetae omnes monium perhibent, quemadinodum Petrus docet, atque i reconditi sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae De ipso est omnis plenitudo, ex qua et Angeli et Propheta sua omnia desumpserunt. Quare qui suae ipsorum do Angelorum Prophetarumve autoritatem quoquomodo praed ad Christi Doctrinam revocandi sunt ne aut impostorum lorum fuco ac superstitione, aut pseudoprophetarum hy decipiamur.
- 4. Quarto, cum Christus ipsemet doceat, se in Apostol
  18. Matt. 10. audiri, Spiritum item Sanctum esse ipsum, qui per illos
  tus siti denique et pro iis tantum oret, qui per corum e
  uam in ipsum credituri essent, cavendum est omnino ne
  Dei ex aliorum quorumcunque tandem praeterquam ex A
  lorum et, qui illis familiares fuerunt, Euangelisturum ore,
  mus sut requiramus.

Hacque erit vera illa Dei Ecclesia, quam voce Dei pe gelos, Prophetas et Christum Dominum, tanquam priorus nium gubernatorem, eiusque Apostolos, in unum coetum i pulum ipsi peculiarem evocatos esse constat.

Huius porro Ecclesiae tres notas Spiritus Sanctus nol indicavit, quibus ab aliis simulatis Ecclesiis discerni facil sit: vetustatem illius cum perpetua duratione, fidem eius terea, et publicam professionem.

Vetustas Ecclesiae Dei vere cognoscimus in primi p clesiae.

Vetustatem Ecclesiae Dei vere cognoscimus in primi p nostrae Adae, post lapsum ipsius, vocatione, cum illum

hooren noch en soeken, dan alleenlick wit den mondt van de ghene, door de welcke God die tot one heeft laten brenghen. Mat. L. c. 81. Ende die selue toont ons de Heylighe Gheest: te weten, de Luc. 1. d. 31

Engelen, de Propheten, ende Christum. Engelen, de Propheten, ende Christum.

Ten derden, gemerckt dat wy hedensdaechs bedriegende † Heb. 1. a. 1. 3. Enghelen die haer in Enghelen des lichts veranderen, ende oock vele valache Propheten hebben: so moeten wy neerstelick waer- 2Cor. 11. b. 14. nemen de tsamenuoeginghe deser drijen: te weten. der Enghelen. 2 Petri 2. a. 1. der Propheten, ende Christi: Op dat wy dat alleenlick ghelooven de warschtige stemme Gods te wesen, die met der leeringhe Luc. 1. b. 11. Act. 3. b. 18. Christi ouercenkoemt: Want hem de Enghelen ende alle de ende 10 c. 42. Propheten getuygenisse geven, als Petrus is lecrende. Ende in Gen. 8. b. 15. Coloss. 2. a. 9. hem verborghen zijn alle schatten der wijshevdt ende wetenhevdt Joan 1. h. 14. Gods. In hem is alle volheydt: wt welcker alle Enghelen ende Coloss. 1. b. 19. ende 2. a. 9. warachtige Propheten † al het haer ghenomen hebben. Hier- +1 Pet. 1. b. 10. omme, die haer eygen leeringe, door de autoriteyt der Engelen of (8º) Propheten, eenichsins voorhouden, moetmen tot der leeringhe Christi brenghen: op dat wy door der bedrieghelicker Enghelen valscheydt en supersticien, of door der valscher Propheten gheueynstheyt, niet bedroghen en worden.

Ten vierden, na dat Christus selue leert, dat hy in synen De Apostolen. Apostelen gehoort wert. Oock dat het de heylighe Gheest selue Joan. 18. c. 20. Mat. 10. b. 14. ia die door haer gesproken heeft: ende oock alleenlick † voor c. 20. dien bidt, die door haer leeringhe in hem geloouen souden: so + Jos. 17.c. 20. moeten wy wel toesien, dat wy de stemme Gods wt niemant anders, geensins en hooren noch eyschen, wie sy oock zijn, dan wt den mondt der Apostelen, ende der Euangelisten, die met baer gemeynsaem waren.

Ende dit is de warachtighe Kercke of Ghemeynte Gods, de welcke wtgeroepen is by de stemme Gods, door de Enghelen, de Propheten, ende Christum de Heere, als der eerster aller Regeerder, ende syne Apostelen, in een Vergaderinge ende Volck, dat hem eyghen is.

Ende de Heylige Geest heeft ons betoont dry Teeckene deser De Teeckene Kercken (3b) oft Ghemeynten: by de welcke sy van andere ge- der Kercken. uevnade Ghemeynten lichtelick onderkent mach wesen.

Ten eersten, haer ouderdom, met een eewighe gheduericheyt. Voorts, haer Ghelooue. Ende ten derden, de openbaer belijdinghe.

Het ouderdom der warachtigher Ghemeynten Gods, bekennen Het ouderdo wy inden roep one cerste vaders Adam, na synen val: als hem der Kercken.

19. Paalm 102.

voce sua ad se revocavit, data illi promissione seminis, caius Gen. 8. ac merito ipse cum suo semine esset futurus populus Dei, Roma, K. quanquam morti per peccatum cum semine suo subjectus ess Deum tamen sibi iam et semini suo propitium propter propi sum illud semen haberet, praeterquam si tantum beneficin destinato rebellique contemptu suo rursum, aut insemet. sut a Hebr. 6, 10. quis e suo semine a sese propulisset. In Ada igitur ipes Heva, voce Dei vocatis, coepit vera illa Dei Ecclesia, dum w missioni Divinae de futuro salutari semine credidissent. Esta demum ab Ada ipso ad Mosi usque tempora perpetuata si ulla interruptione. Nimirum ante mortem Adae fuit Mathumb Gen. 5. Rursum ante huius mortem fuit Nosh, qui Sem filio suo Red Gen. 11. siae doctrinam fidem ac curam reliquit. Is vero Abrahae tel pora attigit, adeoque (5) non ante Iacob tempora e vivis exa Gen. 46. sit. Porro cum Iacob in Aegyptum descendit Kahad filins La Para, 6. qui postea Amram patrem Mosi genuit. Per Mosem autem de Exod. 6. Exod. 20. lex ad Christum usque cum suis ceremoniis duravit. Et Chri Domini administratio per Apostolos demum observata nondi Duratio Ecclecessavit, neque cessare potest, sed est duratura in acternum, on siae. tenus equidem Regnum Christi est regnum omnium seculors E10. 9. neque ullis unquam temporum finibus includi potest. Neque Dan. 7. alia nunc Christi Domini Ecclesia, quam olim sub Patriard Luce. 1. et Mose erat, etiamsi cultus Divini symbola atque elementa m tata nunc per Christum habeamus. Postrema enim cultus Divi Una Ecclesia. pars sunt illius symbola et elementa, tantum abest ut prest eorum mutationem, a Christo praesertim institutam, aliqua Ecclesiarum diversitatem imaginemur.

Doctrina et fides mutata mutat Ecclesiam, quae cum null ex parte mutata sit prorsus, sed illustrata potius, per eoru omnium exhibitionem in Christo, quae olim in promissionibi tradita expectabantur, expectationisque huius suae typica symbola atque elementa habebant, ita illorum mutatio, quae re futuram adumbrabant, posteaquam res ipsa ac veritas in Christophia. 7.

1 Cor. 10. eandem doctrinam ac fidem inductis rei iam exhibitae, quantea expectabatur, symbolis atque elementis, illustravit.

God met zijn stemme weder tot hem gheroepen heeft, hem gheuende de beloftenisse des zaedts, door welcker kracht ende verdienste, hy met synen zade het Volck Gods wesen soude. Ende hoewel hy met synen sade door de sonde, der doodt onderworpen was, dat hv nochtans God met synen zade, (om dat be- Rom. 5. a. 10. loefde zaedts wille,) ghenadich hebbē soude: ten waer dat hy h. 14. 15. selue die groote weldaet, met een opgesette en wederspanige ver- ende 10. c. 86. achtinge, of yemat wt syne zade, van hem verwierpe. In Ada dan en Eue. door de stême Gods geroepe, heeft de warschtige Kerke of Gemeynte begonnë, als sy de godlicke belofte, vandë toekomenden salichmakende zade gelooft hebbe. En sy is va Adam selue, totte tijde Mose (4ª) onderhouden geweest, sonder richeydt der Kercken. cenige tusschenbrekinge. Want voor de doot Ade so was Mat- Gen. 5. c. 25. hussiah, de welcke ten tijden Nosh leefde, die synen sone Sem 29. Gen. 11. b. 10. de leeringhe, tghelooue, ende de sorghe der Kercken heeft ach- Gen. 46. b. 11. tergelaten. Ende dese heeft tot Abrahams tijden ghelesft, ende 1. Par. 6. a. 1. is oock niet ghestoruen voor Jacobs tijden. Nu met Jacob is Exod. 6. b. 19. Kahad de sone Leui in Egypten ghetoghen: De welcke namaels Deut. 5. b. 16. Amram den Vader Mose baerde. En de Wet door Mosen gegenen, is met haer Ceremonien tot de tijden Christi gheduerich ghebleue. En de bedieninge Christi des Heeren, by den Apostelen onderhouden, heeft noch niet; opgehouden, noch oock ophouden en mach, maer sal geduerich blijuen inder eewicheydt; ouermidts dat het Rijcke Christi, een Rijcke aller tijden zy, ende Essie. 9. a. 6. kan niet besloten worden met eenighe eynden der tijden. Ende ende 7. b. 14. de Kercke Christi is nu gheen ander, dan sy in voorleden tij- Luc. 1. d. 83. den onder de Patriarche ende Mose was, hoewel wy nu de Tee- Joan. 12. d. 84. ckenen ende Elementen des Godlicke Diests door Christum, verandert hebben: Want het minste deel des Godlicken Diensts, zijn de (4b) Teeckenen ende Elementen: by den welcken wy niet en behooren te dencken eenige verscheydenheyt der Kercken, om harer veranderinghe wille, van Christo selve gedaë en ingestelt.

De veranderinghe der leeringhen ende des geloofs verandert de Kercke: de welcke in gheenderleye wijse veradert zijn, maer selfs verlicht door der seluer aller gheuinge in Christo, die in Col. 2. b. 11. voortijde door beloftenissen gegeuen, verwacht waren: ende hadden haer Figuerlicke Teeckenen en Elementen deser verwachtinghe: So dat de veranderinge der dingen, die daer tghene dat Joi. 1. b. 17. toekomende was, bediedden, (na dat de waerheydt in Christo ghegheuen ende ghewracht is gheweest,) die ander Kercke geen eynde heeft doen nemen: maer heeft verlicht deselue leeringhe

Una est igitur atque eadem semper Dei Ecclesia, et que Christum futurum adhuc expectabat expectationemque has suam contestabatur typicis suis symbolis atque elementis, quae iam Christum sibi exhibitum esse re vera credit, fidenti hanc suam, rei exhibitae symbolis atque elementis contestablet exercet. Quare longe absunt ab hac vera atque una Ecclesia, qui suarum Ecclesiarum nescio quam diversorum tal porum originem atque progressum imaginantur, adeoque et sudunt unitatem hanc aeternam verae atque individuae Ecclesia.

Hic ruit malignans Turcarum Ecclesia, quae suam original ad Mahumetem refert 600 post Christum annis.

Nec Papae Ecclesia consistere potest, cuius initium longe pi Christum coepit.

Nec Anabaptistarum, quae ad huc est recentior in sua segui

Nec Davidis, quae in postremis temporibus originem sual ponit.

Fidem vero Ecclesiae Christi cognoscimus ex publica eis

ides Eccle-

otes

doctrinae professione, quam Petrus omnium Apostolorum totiusque adeo Ecclesiae nomine, protulit, quanque Christus premet (7) Ecclesiae suae sedem esse discrte testatur. Nempe, sum qui ex Maria matre conceptus et natus est, esse vere Iesum, com item Christum illum, Angelicis et Propheticis vaticiniis promissum, qui erat futurus exspectatio gentium, et esse vere filma Dei vivi. Quicunque coetus igitur voce Dei ad unam illum aeternamque Ecclesiam per doctrinam Apostolorum, in sodem ipso Christo Domino evocatus, id vero credit et profitetur, is coetus proculdubio est una cum suo semine Ecclesia Dei, et omnes in eo coetu sunt membra Ecclesiae Dei. Ac rursum ubi, eius doctrinae neque fides, neque professio vero habetur, ibi sane nulla est Dei Ecclesia, utcunque tandem ementitus illus

titulus ab omnibus iactetur.

on. 49.

att. 16.

Quia vero non desunt, qui hanc ipsam Ecclesiasticae confes

ende ghelocue, inbrengende Teeckenen ende Elementen des 1 Cor. 10. a. 1. dineks, dat nu gegeuen, ende te voren verwacht was. 2. 3. 4. 5. 6.

So ist dan altijdt een, ende de selue Ghemseynte Gods, de gene die Christum noch toekomende verwachtte, ende dese haer verwachtinge met Figuerlicke Teeckenen ende Elementë betuychde. En oock die daer nu wa-(5°)rachtelick gelooft, dat Christus haer nu gegeuen is, ende dit haer gelooue betuycht en oeffent, met Teeckenen en Elementen des dincx, dat nu ghewracht is. Hieromme so sijnse verre van deser warachtigher De Ketterijen. Ghemeynte Gods, die haer versieren een ander beghinsel en voortganck harer Kercken, van diueerschen tijden, en aldus scheuren dese eewighe eenicheydt der warachtigher ende onscheydelicker Kercken Christi.

Hier valt de Turcsche Kerck, die haren oorspronek heeft wt Mahomet, meer dan ses hondert Jaren na de doodt Christi. Desghelijeks des Paus Kercke kan niet staende blijuë, die langhen tijt na Christum begonnen heeft. Noch oock de Wederdoopers Kercke, die noch iongher is in haer afscheyden. Noch Dauid Joris Kercke, die in dese laetste tijden eerst begonnen heeft.

Het gelooue der Gemeynten Christi dan, bekennen wy wt de Het geloous openbaer belijdinghe syner leeringhe: de welcke Petrus wt den der Kereken. name van allë Apostelen, ende oock der gantscher Ghemeynten Mat. 16. b. 16. ghedaen heeft: en de welcke Christus selue klaerlick betuycht den (5b) grondt syner Kereken te wesen: Namelick, dat de gene die wt de moeder Maria ontfangen ende geboren is, de warachtige Salichmaker zy: ooc dat hy is de Ghesalfde, die door de Gen. 49. b. 10. prophecien der Enghelen ende der Propheten, beloeft was: die daer was de verwachtinghe der Heydenen: ende dat hy warachtelick is des leuendige Gods Sone.

So wat Vergaderinghe dan, dat door de stemme Gods wtgeroepen, tot die eenighe ende eewighe Kercke, door de leeringe der Apostelen, in den seluen Christo den Heere, dit warachteliek ghelooft ende belijdt: dese Vergaderinge met haren zade, is ontwijueliek de Ghemeynte Gods. En alle die in de selue Vergaderinge zijn, zijn leden der Kercken ofte Ghemeynten Gods. Oock wederomme, daer deser leeringhen gheen ghelooue noch warachtige belijdinge is: daer en is voorwaer gheen Kercke Gods: hoewel nochtas haer alle mensche beroeme, van haren versierde naem ende titel.

Maer ouermidts datter daer vele zijn, die dese belijdinghe des

sionem fidei varie depravare conantur, addenda est vera illius explicatio, quam ab ipso Spiritu Sancto in Euangelieis atque Apostolicis literis proditam habemus, suntque tres fidei istius Ecclesiasticae partes: prima in nominis lesu: altera in Christi: tertia in Filif Dei vivi consideratione.

Jesu nomen.

Luce. 1.

Matt. 1.

Nomine Iesu docemur, eum esse verum ac naturalem filium Mariae, quem ipsa iuxta naturae legem in carne nostra concepit et peperit, praeterquam quod eum virgo purissima sine ullo viri contactu, Divina id virtute praeter naturae leges operante, concepit. Hanc enim exceptionem ita concipiendi Christi Spiritus Sanctus nobis manifestat in verbis Angeli ad Mariam prolatis, dum ait: Ecce, concipies et paries filium et vocabis nomen eius Iesum etc. Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus Altissimi adumbrabit tibi. Atque alibi rursum: Quod in illa genitum est ex Spiritu Sancto est. Nimirum Spiritus Sanctus efficit Divina virtute sua, ut sanguis matris virginis in ipsius utero virgineo in corpus Christi nostrae carnis coalesceret, prae-

Heb. 2.

Non recte igitur de Iesu vera ac naturalis matris officio, sed sine ullius viri contactu, functam esse, Iesumque carnis suae originem ex illa, ut frater noster esset morique posset, sumpsisse negant, contra manifestam et Angeli et Pauli Apostoli

ter naturam, ut, cum nos cum carne et sanguine communionem haberemus, ipse etiam eidem ipsi, nostrae videlicet carni nostro-

que sanguini, participaret.

doctrinam.

Luce. 1. Heb. 2.

Docemur item eodem Iesu nomine, eum ipsum, qui ad (9) eum modum ex matre virgine virtute Divina conceptus et natus est, esse vere quod dicitur, nempe verum et plenisufficientem totius mundi servatorem, praeterquem si qui illum cum suo beneficio destinata prorsusque rebelli impietate sua voluntarie contemnant, atque a se ipsimet propellant. Hoc enim et Angeli et Prophetae et Apostoli omnes unanimiter testantur. Non vere igitur nomen Iesu in fide ista Ecclesiastica cognoscunt, qui alios

Matt. 1. Acto. 1. Esa. 53. Christelicken gheloofs, in menigherley wijse hen onderstaë te corrumperen ende (6º) sobenden: so moetë wy hier toe doen haer warachtighe wtlegghinghe: de welcke ons vanden Heyligen De wtleggin-Gheest in de Euangelische ende Apostolische schriften voortge- ghe des ghebracht zijn: En dees geloofs zijn drye stucken: Dat eerste, in de aenmerckinghe des Naems Jesu: dat andere, in de aenmerckinghe Christi. En dat derde, in de aenmerckinghe des lenendigen Gods Sone.

In den Name Jesu werden wy geleert, dat hy warachtich De Name Jesu, ende natuerlick sone Marie is: de welcke sv. (na de ordene der natuere,) in one vleesch ontfanghen ende ghebaert heeft: wtgenomen datse hem suyuer Maeght, sonder eenich toedoen des mans, buyten natuerlick ghebruyck, door de werckinghe der kracht Gods ontfangen heeft. Ende dese wineminge van sulcke ontfanginge Christi, opëbaert ons de Heylighe Gheest in de woorden des Engels tot Mariam gesproken, als hy seyt: Siet, Luc. 1. d. 81. ghy sult ontfanghen ende baren eenen Sone: en sult synen Name Jesus noemen, &cet. De Heylighe Gheest sal ouer u Luc. 1. d. 85. komen, ende de kracht des Allerhoochsten sal u ouerschaduwe. Ende wederomme op een ander plaetse: Dat in haer ghe-(6b) Mat. 1. c. 20. boren is, is wt den Heyligen Gheest. Want de Heylighe Gheest door zijn Godlicke kracht heeft ghedaen, dat het bloet der moedoor zijn Godnese aradic noor general, der ende maghet, in haren maeghdelicken buyck, buyten na- Sap. 7. a. 2. tuere, int lichaë Christi ons vleesch worden soude: op dat, na Job. 10. b. 10. Hebr. 2. b. 14. dat wy Gemeynschap hadden metten vleesche ende bloede, desgelijex hy oock soude deelachtich wesen ons vleeschs ende bloedts.

Sy gheuoelen dan niet recht van den Name Jesu: die daer loochenen, dat Maria so wel int ontfanghen als int baren Jesu, het Officie ende Ampt ghedaen heeft van een warachtighe en natuerlicke moeder, sonder nochtans eenighe aenroeringe des mans: Ende dat Jesus den oorspronck zijns vleeschs wt haer ghenomen heeft, op dat hy ons broeder soude wesen, ende steruen mochte: teghen de openbaer leeringhe des Enghels, ende Luc.1.d.32.33. Pauli des Apostels.

Heb. 2. b. 14.

Wy werden oock gheleert inden seluen Name Jesu, dat deselue, die in deser wyse wt de moeder en Maeght door de kracht Gods, ontfangen ende gheboren is, inder waerheyt zy dat hy ghenoemt is, te weten, de warach-(7ª)tighe en volkomen Salichmaker der gantscher Werelt: (ten ware dat eenighe hem met Heb. 6. a. 5. 6. syne weldaedt, door een opgesette ende gantsch wederspanige ende 10. c. 26. archeyt, willens versmaedde ende verwierpe:) want sulcks de Matt. 1. c. 39. Engelen, de Propheten, ende alle Apostelen eendrachtelick be- Act. 10. c. 43.

quoscunque servatores salutisve suae patronos, extra hunc Iesum, Mariae virginis filium, aut penes illum etiam, constituunt aut expectant. Non est enim aliud nomen sub coelo, in quo nos servari oporteat.

Quo quidem nomine nos Papam Romanum, et iam etiam Davidem Georgium, omnesque praeterea operum ac meritorum Doctores accusamus, quasi unus ac solus Iesus, ille virginis Mariae filius, servandis nobis sufficere non possit.

Postremo, codem nomine Iesu docemur, virginis hunc Mariae filium non tantum hominem esse, sed etiam Deum. Cum enim Iesu nomine testetur ipsum esse servatorem, et servator alius non sit neque esse possit nisi Deus solus, simul docemur hunc Iesum tam esse proculdubio Deum, quam est re vera servator mundi.

Christi Nomen.

Acto. A

1 Reg. 5. 2 Reg. 19. Levit, 8. (10) Nomine vero Christi in confessione fidei Ecclesiasticae docemur, eundem ipsum Iesum complecti in se ea omnia, quae typicis in vetere Ecclesia unctionibus adumbrabantur. Unctio porro olim ad reges praecipue, Prophetas et sacerdotes pertinebat, adumbrabatque hace omnia Christo propria fore, nempe ut Christus verus demum esset futurus Rex, Propheta ac Sacerdos in Ecclesia Dei.

Christi igitur nomine docemur, Dominum Iesum, Mariae illum matris virginis filium, esse verum Regem, Prophetam ac Sacerdotem Ecclesiae Dei. Quia vero multi nunc et Regnum et Prophetiam et Sacerdotium sibi arrogare conantur, explicanda est natura Regni, Prophetiae et Sacerdotii Christi. Suntque duae perpetuae ac communes notae Regni, Prophetiae, et Sacerdotii Christi, quae in neminem alterum cadere possunt, nempe quod summum, deinde quod aeternum sit, Regnum, Prophetia et Sacerdotium ipsius.

Christi Regaum. Luce 1. Mat. 4. Exod. 49. Exe. 47. Regnum Christi Iesu fatentur Angeli esse aeternum, dum nullum illius finem fore praedicant. Fatentur et summum, cum se ministros illius esse agnoscunt. Hoc ipsum vero testantur et Prophetae omnes, dum Regnum illius Regnum omnium seculorum esse Regesque alios omnes ministros illius fore docent. tuyghen. Sy bekennen dan inder waerhevdt niet den Name Jesu in dit ghelooue, die daer stellen of verwachten eenighe Verlossers of Patronen harer salichevet, buyten of neuen desen Jesum, der Maget Marie Sone. Want daer † geenen anderen Act. 4. b. 12. Name onder den Hemel is, inden welcke wy behouden meugen ende 10. c. 48. wesen.

Ter deser oorsaken beschuldighen wy den Paus van Roomen: ende Dauid Joris: desghelijcks oock alle Lecraers der wercken ende verdiensten: als of de eene en eenige Jesus, der maget Marie Sone, niet genoechsaem en ware, om ons allen salich te makë.

Ten laetsten, inden selue Name Jesu, werden wy geleert: dat dese Sone der Maghet, niet alleene mensche zv. maer oock God. Want aengesien dat de Name Jesu, hem betuycht Salichmaker te wesen, ende daer gheen ander Salichmaker zy, noch wesen (7b) mach, dan God alleene: so werde wy met eenen gheleart, dat hy ontwijuelick so wel God zy, als hy inder waerheydt salich is makende.

Ende by den Name Christi, in de bekentenisse des geloofs. Van de Name werden wy gheleert, dat deselue Jesus in hem begrijpt, al het Ghesalfden. ghene, dat in de Oude Kercke, door de Figuerlicke saluinge bediedt was. De Saluinge in voortijden, diende meest tot den 1 Reg. 1. d. 39. Koningen, tot den Propheten, ende Priesteren. Ende bediedde, Leuit. 8, b. 12. dat alle dese dry, Christo eyghen souden wesen: namelick, dat Syr. 46, b. 18, Psal, 188, a. 2. Christus eyndelic warachtich Koninck, Propheet en Priester der Gemeynten Gods wesen soude.

Onder de Name Christi dan, werden wy gheleert, dat de Heere Jesus, Marie der maget Sone, een warachtich Koninck. Propheet en Priester der Gemeynte Gods is. En om dies wille datter daer nu vele zijn, die het Koninckrijck, Propheetschap en het Priesterdo hen onderstac toe te schrijue, so moet de natuere des Rijex, des Propheetschaps en des Priesterdos Christi. wtgheleyt wesen. Ende daer zijn twee eeuwighe ende ghemeyn teeckenen des Rycks, des Propheet-(8a)schaps, ende des Priesterdoms Christi, die niemandt anders, noch geenen anderen toebehooren en konnen. Te wete, dat zijn Rijcke, Propheetschap, ende Priesterdom, het opperste zy, en oock dat het eewich zv.

De Enghelen belijden het Rijcke Christi Jesu eeuwich te wesen, als sy verkondighen, dat syner gheen eynde en is: ende Luc. 1. d. 33. belijdent het Allerhoochst te wesen, als sy haer bekennen zijn Dienaren te wesen: Datselue betuyghen alle Propheten, als sy Mat. 4. b. 11leeren, zijn Rijcke een Rijcke aller Eeuwen te wesen: ende dat Luc. 22. c. 43. Esaic. 9. a. 6. П.

ende 40, b. 11.

oma, 13, ohe. 1. oloss. 2. att. 28. Sed clarius id multo utcumque (11) Apostoli docent, dum alios Reges omnes ad Regni Christi ministerium eiusque custodiam a Deo ordinari dicunt, et Christum Dominum usque ad sacculi consummationem Ecclesiae hic suae, quae est regnum ipsius. adfuturum semper esse testantur. Quemadmodum igitur Regnum Christi est summum omnium atque aeternum, iuxta Angelica. Prophetica atque Apostolica testimonia, ita et Dominus Iesus sub Christi nomine est summus atque acternus Rex Ecclesiae Dei. cui semper alioqui adest, ut illam regat et tueatur, usque ad saeculi consummationem. Cum igitur Dominus Iesus sub Christi titulo, sit summus, acternus ac semper Rex Ecclesiae Dei, leges sane illius omnes aeternae nobis in vita hac atque immutabiles esse debent, ut eas non aliter quam sunt latae supra omnium hominum leges ac traditiones perpetuo observemus, neque illos quoquomodo audiamus, qui aut novam aliam nescio quam Ecclesiae in terris expectant restitutionem, quae datas nobis a Christo nostro leges cessare faciat, aut se Regni in Regno hic suo vicarios, quasi ille nobis praesens non adsit semper, esse fingunt, aut suis legibus seu decretis parem, ne dicam maiorem, quam Christi legibus autoritatem tribuere conantur. Nam hi re ipsa negant, Iesum illum, Mariae virgi-(12)nis matris filium, esse Christum in summi atque acterni et cui semper adsit, Regni sui in Dei Ecclesia consideratione. Ab istis igitur omnibus nos separari oportet, ut una cum Angelis, Prophetis et Apostolis vere et ex animo credamus, Iesum illum, ex virgine matre Divino beneficio conceptum et natum, sese vere Christum, quod attinet ad ipsius in Regno hic suo, quod est Dei Ecclesia, summo alioqui atque aeterno, et cui ipse semper adsit, considerationem.

ristus eta, etor. att. 4.

propropronae ipsius autoritatem, et angeli nobis et Prophetae et Apostoli
unanimiter commendant. Angeli post repulsum ab ipso in tentatione Satanam in testimonium verae ac salutaris suae doctrinae ad illum accedunt eique ministrant.

alle de andere + Koninghen, zijn Dienaers wesen sullen. Beyde Ezec. 47. c. 26 dese, leeren de Apostelen veel klaerder, als sy seggen, dat alle Dan. 2. c. 44 andere \* Koningen van God geordineert zijn, ten dienste ende 60. b. 10. onderhoudinge des Rijcks Christi: Ende betughen, dat Christus Psal. 2. b. 1: tot den evnde des Wereldts toe, hier zijn Ghemeynte, de welcke Ephes. 1. c. 25 zijn Rijcke is, ghestadeliek by sal staen. Gelijckerwijs dan het Coloss. S. a. 1 Rijcke Christi, het aller opperste van allen Rijcken is, ende ook eeuwich, na de Enghelsche, Prophetische, ende Apostolische ghetayghenissen: also is de Heere Jesus onder den Name Christi (8b) de alder opperste ende eewighe Koninck der Ghemeynten Mat. 28. c. 20 Gods, der welcker hv altijdt teghenwoordich is, om die te regeren ende bescherme tot den evnde des Wereldts toe. Aengesien dan dat de Heere Jesus onder den titel Christi, de opperste. eewich ende altijdt teghenwoordich Koninck der Ghemevnte Gods is, so behooren ons alle syne Gheboden ende ordinancien (dit leuen lanck) eewich en onueranderlick to wesen; op dat wyse ghelijck sy ghegheuen zijn, (bouen aller menschen geboden en ordinancien) eewelick onderhouden. Op dat wy gheen ghehoor en geuen den genen die daer verwachten een versierde vernieuwinghe der Kercke opter Aerden, de welcke daer te niete doe de Ordinancien Christi: Ofte die daer versieren haer Stadthouders te wesen des Rijckes Christi, als oft hy ons niet eewichlick tegenwoordich en ware: ofte haer geboden ende ordinancien ghelijck, Ja meerder autoriteyt onderstaen te genen, dan den ordinancien Christi. Wat dese alle verloochenen met der waerhevt. desen Jesum, der Maget Marie Soon, Christum te wesen, in de aenmerckinghe sijns oppersten ende eewi-(9a)ghen Rijcks, (dwelck sijn Ghemevnte is) der welcker hij altijdt teghenwoordich is. So moeten wy ons dan schevden van allen desen, op dat wy met den Enghelen, Propheten, ende Apostelen, warachtelicken ende wt der herten gheloouen, desen Jesum wt de Moeder ende Maghet door de kracht Gods ontfangen ende gheboren, Christum te wesen: aengaende de aenmerckinghe sijns Rijcks, dat het alleropperste en eewich is, den welcken hy altijdts by ende teghenwoordich is.

Het Propheetschap van desen Christus, die oock Jesus is, Christus Pr dat is de autoriteyt syner Leeringe, prijsen ons eendrachtelicken Leeraer. de Enghelen, de Propheten, ende de Apostelen. De Enghelen, Matt. 4. b. 1 na dat hy den Duyuel in de bekoringhe van hem verstooten hadde, zijn tot hem ghekomen, in een getuygenisse sijner warachtiger ende salichmakender Leeringhe, ende hebben hem ghedient.

Deut. 18.

Moses illum venturum praedicit Deumque ipsum ab illum audire nollent poenas gravissimas sumpturum ees tar.

Esa. 11.

Esaias item: Spiritus, inquit, Domini conquissost Spiritus sapientise et intelligentise. Spiritus consilii et dinis. Spiritus scientiae et timoris Domini, ut intelligan nihil omnino deesse, quod ad optimi atque summi (L phetae et Doctoris dignitatem dona atque autoritatem per Sed omnium magnificentissime doctrinam Prophetae huiu pe Christi, Apostoli nobis commendant. Testantur Deun voce sua Divina coelitus demisse iussisse, ut illum aud Testantur in ipso reconditos esse omnes thesauros sapies scientiae Dei. Testantur in ipso omnem omnino rerum plenitudinem inhabitare, ut de illa omnes accipiamus. Te ex insiusmet Christi ore, coelum et terram transitura es usquam doctrina ipsius, aut mutetur, aut cesset. Testa lam scriptis insorum ita nobis esse proditam, ut quidor nino sit ad vitam hic nostram recte instituendam salt demum aeternam assequendam necessarium, id totum pl soluteque contineat et complectatur.

Matt. 47. Coloss. 2. Coloss. 1. Ioan. 1. Matt. 24. Luce. 21. Gen. 22. 2 Tim. 3.

Matt. 11. 1 Cori. 1.

Et testantur illam ita claram ac perspicuam esse, Chr. somet id affirmante, ut a nemine alio, quam a parvulis, hendi intelligique facilius possit. Quatenus igitur Christi doctrina est omnium absolutissima, aeterna, plena, plen ac clarissime scriptis Apostolicis prodita, hactenus sane sus ille. Mariae virginis matris filius, sub Christi tita summus aeternus plenisufficiens ac maxime perspicu-(14) tor et Propheta in Ecclesia Dei, sic ut neque aliam nis doctrinam, neque alium item ullum salutis nostrae vitae ternae Doctorem ac Prophetam agnoscere, ne dicam q aut expectare debeamus, intelligamusque nobis non esse: dos, qui vel novos se post Iesum nostrum, virginis Ma lium, Prophetas ac Doctores salutis nostrae, ut doctrinas obscurent, facere conantur, vel novam quamdam Eccle stitutionem adhuc somniant, quae doctrinam Christi ob abolereque debeat, vel suam ipsorum doctrinam Domi doctrinae, aut aequant, aut etiam anteponunt, atque ab toritate pendere volunt.

Moses heeft te voren gheseyt, dat hy komen soude, ende Deut. 18, b. 15. betuycht dat God gruwelicken straffen soude, die hem niet en 18. soude willen hooren.

Esaias desghelijcks, De Gheest des (9b) Heeren (seyt hy) rust Esa. 11. a. 2. on hem, de Geest des wijsheyts ende des verstandts, de Gheest des raedts ende des standtuasticheyts, de Gheest der kennisse ende der vreese des Heeren: op dat wy weten dat hem gheensins en ghebreeckt, van tgene datter behoeft tot des alleroppersten Propheets ende Leeraers weerdichevt, gauen, ende autoritevt. Maer deses Propheten Leeringhe, te weten Christi, prijsen ons allereerlicat de Apostelen. Sy betuygen dat God selue met Matt. 17. a. 5. sijn Godlicke stemme van bouen herafdalende, gheboden heeft dat wy hem souden hooren. Sy betuyghen dat in hem alle Coloss. 2. a. 9 schatten der wijsheyt ende wetenheyt Gods verborge zijn. Sy betuige, dat in hem de volheit aller dinghen volkomelick woont, Col. 1. b. 19. op dat wy alle van haer ontfanghen. Sy betuyghen wt den Joan. 1. b. 14. Mat. 24. d. 36. mondt Christi selue, dat de Hemel ende Aerde eer vergaen sul- Luc. 21. d. 38. len, dan sijn Leeringhe verandert worden, ofte eynde nemen sal. Sy betuygë, datse door haer schrijuë ons so te kennë gegeuë is, datse al het gene dat ons hier noodtsakelick is om ons leue 2 Tim. 8. b. 16. rechtsinnich te leide, en evndelick de eewige salichz te bekome, te vollen en volkomelick inhoudt en begrijpt. (10a).

Ende betuyghen de selue so klaer en doorsichtich te wesen, Matt. 11. c. 25. (ghelijck Christus selue dat getuygende is) datse van niemandt 1 Cor. 1. b. 19. dan vanden kleynen, aengenomen en verstaen mach wesen. Ghemerckt dan dat de Leeringhe van onsen Christus, is de alleruolmaeckste, eewich, ende oock\_te vollen ende ten klaersten door de Schriften der Apostelen te kennen ghegheuen: so is hy ontwijfelick die Jesus, Marie der Maghet Sone, (onder den titel Christi) de alleropperste, eewich, ende vol ghenoechsaem: en de doorluchtichste Leeraer en Prophete in de Ghemeynte Gods: so dat wy gheen ander Leeringhe dan de sijne, noch geen ander Leerser onser salicheyt ofte des eewighen leuens, bekennë, soecken, ofte verbeyden meughen. Wt den welcken wy klaerlick versteen, dat wy gheen ghehoor gheuen en meughen, den ghenen die haer bestaen tot nieuwe Prophete ende Lecraers onser salicheydt te maken, achter onsen Jesum, der Maget Marie Sone, om sijn Leeringe te verdonckeren: Ofte die daer noch droomen, als de Davidisten, eenighe vernieuwinghe, die de Leeringhe Christi verdonckeren ofte te niete brenghen sou-(10b)de: Ofte die haer eyghen Leere, als de Papisten, der Leeringhe Christi verghelijcken, ofte oock hoogher achten, ende deselue door haer eyghen autoriteyt hebbe willen dat mense aenhanghe.

Sacerdotium Christi. Sacerdotium Christi summum atque aeternum in Dei Roclesia nobis commendatur varie in scripturis, non tantum claris ac perspicuis scripturae testimoniis, tam Propheticis quam Apoetolicis, sed omnibus etiam typici olim sacerdotii notis, functionibus stque apparatu, quae omnia a Paulo in epistola ad Heb. clarissime et copiosissime exponuntur.

Quia vero Papa cum suo grege Domini Iesu sacerdotium suo sacerdotio praetendere conatur, et non desunt inter sectas etiam, qui illud obscurare obliterareque volunt, notae illius a (15) Spiritu S. in scripturis nobis proditae observandae sunt, ut illud ab aliis sacerdotiis discernere possimus, dignitatemque ac aeternitatem illius agnoscamus.

- Peal. 110. Hebr. 7.
- 1. Prima nota sacerdotii Christi nostri est, quod addito Dei ipsius iureiurando institutum sit, cum Aaronicum sacerdotium sine iurisiurandi religione ulla institutum esse constet, eo quod typicum imperfectumque erat, et post exortum Christi sacerdotium cessare debebat.
- Luca 4. Esa. 61.
- 2. Secunda nota sacerdotii Christi est, quod sit institutum sine ulla, quae manibus fiat, ceremonia aut observatione, sed sola coelesti Spiritus Sancti unctione.
- Hebre. 7.
- 3. Tertia nota est, quod est ἐπαράβατον, hoc est, quod nulla successione nullaque ab aliis in alios translatione mutetur, sed in una atque eadem persona, nempe in matris illo viginis Mariae filio Iesu in aeternum maneat, sitque Dominus ille Iesus sub Christi titulo aeternus in sua ipsius persona Sacerdos ac Pontifex animarum nostrarum.

# 1 Pet. 2.

- Heb. 7. 10.
- 4. Quarta nota est, quod unicam habeat in sua functione hostiam, unicamque duntaxat eamque pleno sufficientem illius oblationem, qua plene ac perfecte sanctificantur omnes sui ad vitam aeternam sine ulla omnino eius qualicunque tandem repetitione. (16)
- Heb. 7. 9.

  5. Quinta nota est, quod nullum altare novit, cum sit ex tribu Iuda, in qua nemo assistit altari, neque ullo mysticarum vestium apparatu eget, ut Sancta typica ingrediatur, quae hoc suo sacerdotio omnia abolentur propter exhibitam veritatem eorum, quae adumbrabant.

Het opperste ende eewich Priesterdom Christi dan, in de Ghe- Van het Priesterdom Christi dan, in de Ghemeynte Gods, wordt ons in menigerley wijse ghepresen in de sterdom Jesu. Schrifturen: niet alleenlick by klare en doorluchtighe, so wel Prophetische als Apostolische getuyghenissen der Schriftueren, maer oock by alle teeckenen, bedieninghen ende klevdinghen des Figuerlicken Priesterdoms in voorledenen tijden, die alle klaerlick en oueruloedichlick van Paulo in den Sendbrief tot de Hebreen wighelevi zijn.

Maer gemerckt dat de Paus met synen hoop, sijn Priesterdom met den Priesterdomme des Heeren Jesu onderstaet te bedecken: ende met datter oock onder de Ketters zijn, die dit Priesterdom onderstaen te verdonckeren ende te niete te doene: so zijn de teeckenë des Priesterdoms die ons van den Hevligen Gheest te kennen zijn ghegeuen, wel te bemercken: op dat wy dat van anderen Priesterschappen verscheyden, ende sijn weer-(11a)dicheyt ende eewichevt bekenne meughen.

I. Dat eerste teecken des Priesterdos Christi, is, dat het met Psal. 110. s. 4. eenen Eedt Gods inghestelt is: daerdoor het kondich is, dat het 21 Priesterdom Aaron, sonder eenighen Eedt ingestelt was, ouermidts dat het figuerlick ende onuolmaekt was, ende dat het na het verschijne des Euangeliums Christi, eynde nemen moeste.

II. Het tweedde teecken des Priesterdoms Christi, is, dat het inghestelt is sonder eenighe Ceremonie die met handen geschiedt, Luc. 4. b. 18. ofte onderhoudinghe: maer alleenlicken door de Hemelsche sal- Esa. 61. a. 1. uinghe des Heylighen Gheests.

III. Het derde teecken is, dat het by gheen successie ofte versettinghe van den eenen tot den anderen, verandert wordt: maer dat het eewichlick blijft in eene persoon, namelick, in Hebr. 7. c. 23. Jesu Marie der Maghet Sone, die daer is (onder den titel 24. 1 Pet. 2. c. 25. Christi) in synen eyghenen persoon opperste Priester onser zie- Hebr. 10. c. 21. len.

Het vierde teecken is, dat hy in sijn bedieninghe maer Heb. 10. b. 17. een Offerhande, ende maer een eenighe, ende die (11b) volghenoechsaem Offeringhe heeft, door dewelcke te vollen ende volkomeliek alle de syne geheylicht worden ten eewighen leuen: sonder eenich harer verhalinghe, in wat wijsen dat het oock sy.

V. Het vijfste teecken is, dat hy geene Outaer bekent en Heb. 7. b. 14. heeft, gemerckt dat hy wt den Gheslachte Jude is, in het welcke Hebr. 9. a. 9. ь. 10. 11. niemandt bij den Outaer en staet, ende en behoeft gheenerhande bereydinghe der heymelick bediedende kleedere, om in de figuerlicke Heylichdomen te treden: de welcke door dit sijn Priesterdom worden te niete ghedaen, ouermidts de gheuinghe der waerheit van den dingen die sy bedienende waren.

eb. 9.

6. Sexta nota est, quod non aliam hostiam habeat, quam proprium sacerdotis ipsius corpus et sanguinem, ad peccatorum, pro quibus offertur, expiationem.

eb. 9. 10. 7. Septima nota est, quod sacerdos ipse, nempe Dominis Iesus, per unicam illam suam oblationem vera illa, hec est, coelestia sancta semel ingressus, illic iam, non autem in terris amplius, sacerdotio suo fungitur ad dexteram patris Dei, nosque secum in coelestibus fide iam habitare facit. Nam si in terris eb. 8. esset, non iam pontifex esset.

Hisce notis discernit nobis Spiritus S. Domini nostri Ican sacerdotium a reliquis omnibus sacerdotiis, in Epistola ad Hebraeos. Has igitur et nos observare oportet in Domino nostri Ican Mariae virginis filio circa sacerdotii sui considerationem, ut quodlibet aliud sacerdotium, undecunque tandem (17) petitum, cum omnibus suis notis gradibus et functionibus, quod has modo notas non habeat, a Christo Domino et eius Ecclesia longe abesse oportere intelligamus, nosque ab iis separemen, siquidem Dominum Icaum vere etiam Christum esse credima in summo etiam acternoque sacerdotio ipsius, qui aut aliud penes illud sacerdotium constituunt, quasi hoc solum satis al nostram salutem esse non possit, aut aliam nunc demum salutis assequendae rationem aliosve restitutores Ecclesiae Dei somniant, quasi hoc Domini Icau sacerdotium summum plenisusciens atque acternum esse neque debeat neque possit.

Iesus filius Dei vivi.

l'et. 2.

sal. 104.

Iam in eo quod Dominum nostrum Iesum, illum ipsum virginis Mariae filium, non tantum Christum, sed Dei quoque vivi filium esse, in fide hac Ecclesiastica docemur, id etiam obserare debemus, fuisse quidem, adeoque et nunc esse veros Christos, quos Deus ipse verbi sui testimonio, aut in Regia, aut is Prophetica, aut etiam in Pontificia dignitate Christos suos ap pellat, sed praeter hunc unum Dominum Iesum, matris virgini filium, nullum alium Christum unquam fuisse, esse aut futurus esse in aeternum, qui idem (18) simul sit etiam filius Dei vivad eum praesertim modum, ad quem modum Petrus Christus hunc nostrum, qui idem et Icsus virginis Mariae filius, Detiam vivi filium esse docet. Neque enim dubium est ad eum dem modum Petrum in hac Apostolica confessione de Christ Domino sensisse loquutumque esse, ad quem modum Ioanne quoque et reliqui Apostoli loquuntur ac docent.

VI. Het seste teecken is, dat het gheen ander Offerhande en Hebr. 10. b. 10. heeft dan het eygen lichaem en bloedt des Priesters, ter reyni- Psal. 40. a. 7. ghinge der sonden, waeruoor sy gheoffert wordt.

VII. Het seuenste teecken is, dat de Priester selue, te weten,
Jesus de Heere, door sijn eygë Offerhande, de warachtige (te
wetë, de Hemelsche) Heylichdomë eens ingetredë, bedient deer Hebr. 9. b. 12.
nu sijn Priesterdom ter Rechterhandt Gods des Vaders, ende
doeter ons (12°s.) oock door het ghelooue met hem woonen:
ende is niet meer op der Aerde, want indien hy op der Aerde Heb. 10. b. 19.
ware, so ware hy onse Priester niet.

Door dese teeckenen onderschevdt ons de Hevlighe Gheest het Priesterdom onses Heeren Jesu Christi, van allen anderen Priesterdomme in den Sendbrief tot den Hebreen. De welcke wy mercken moeten in onsen Heere, Marie der Maghet Sone, in de aenmerckinge sijns Priesterdoms, op dat wy alle andere Priesterdommen (van waer sy oock genomen zijn) met alle haer teeckenen ende bediedingen, die dese voorseyde teeckenen niet en hebben, verstaen verre va Christo den Heere en syner Kercke te wesen. En dat wy ons oock afscheyde (ouermits dat wy Jesum den Heere, warachtichlick Christum in sijn opperste ende eewich Priesterschap geloouen te zyne) van den ghenen die neuen dat, een ander priesterschap stellen, als of dat alleen tot onser salicheit niet ghenoechsaem en ware: ofte die evndelick eenen anderen middel om de salicheyt te verkrijghen, ofte eenige andere Vernieuwers der Kercken Gods droomen, als of dat Priesterschap des Heeren Jesu (12b) dopperste, volghenoechsaem ende eewich niet en behoorde te syne, oft wesen mochte.

Nu, int ghene dat wy in dit ghelooue der Kercken gheleert Jesus Sone ziin, dat onse Heere Jesu, der Maghet Marie Sone, niet alleene Gode Christus zy, maar oock des leuendighen Gods Sone: moeten wy oock mercken, datter wel veel warachtighe Christi ofte Ghesalfde gheweest hebben, ende nu oock teghenwoordichlich sijn, de welcke God selue (door het getuygen sijns Woorts) in de Konincklicke ofte Prophetische, ofte Priesterlicke eere, de syne 1 Petr. 2. a. 9. heet te wesen. Maer dat buyten desen eenige Heere Jesum, Apoc. 1. a. 6. Marie der Maghet Sone, novt geen ander Ghesalfde gheweest en is, noch nu tegenwoordichlick is, noch oock nemmermeer wesen sal: die oock tsamen zy des leuendigen Gods Sone: in dier wijse sonderlinge, als Petrus desen onsen Christum (die oock Marie der Maghet Sone is) des leuendighen Gods Sone Mat. 16, b. 16. leert to zyne. Ende is gheen twijfel, dat Petrus in dese Apostolische belijdinghe, in der seluer wijse va Christo den Heere

Quare, etsi omnes qui credunt in eum ipsum Christus, v Ioan. 1. centur et sint re vera filii Dei, tamen, cum Christus Domis longe sublimiore modo sit filius Dei iuxta Prophetica ac Apstolica testimonia, observandae nobis erunt notae, soli Chri Domino propriae, quatenus ipse quidem est filius Dei vivi.

De Deo.

Priusquam autem ad earum observationem veniamus, de D primum est dicendum, quid sit Deus, ut ad filii quoque I veram ac salutarem cognitionem perveniamus.

Psal. 82. Psal. 134. Deut. 6. Marc. 12. Atque habent quidem Ethnici Deos suos fictitios Deorumq filios. Agnoscit quoque et scriptura multos Deos, dum a Ego dixi Dii estis", et Deus stetit in medio Deorum", s isti omnes nusquam vocantur, neque sunt, viventes atque actus Dii. Estque unus duntaxat verus vivens atque acternus Da laudandus in saccula. Amen.

Exo. 83. Ioan. 1. 1 Tim. 6. Roma. 11. 1 Cor. 2. (19) Hunc vero nemo vidit, ac ne videre quidem in vita la potest quisquam. Deinde neque ea, quae Dei sunt, percipere e se quisquam omnibus animae suae potentiis etiam potest. I proinde frustro de Deo vero eiusque filio, ex nobis ipsis qui quam omnino imaginemur.

Et tamen est nobis cognoscendus, si filium ipsius cognoscendebeamus. Aliunde igitur, quam ex nobis ipsis, Dei eiusquifilii cognoscendi rationem petere nos oportet, si illum vere s salutem nostram nosse velimus.

Ioan. 1. Matt. 11. Tradit autem Spiritus S., per quem potissimum ad veram salutarem Dei veri cognitionem perveniamus: Filius, inquit, quest in sinu Patris, ipse enarravit. Et ipsemet Christus Dominus: Nemo, inquit, novit Patrem, nisi Filius et cui voluer filius revelare. Quare cavendum est nobis omnino, ne quid de Deo Patre imaginemur scireque velimus, supra quam nobis a hoc ipsius filio revelatum habemus. Estque mira revelation Christi ratio, ut nullam aliam penes se ferat Dei Divinorumque omnium cognitionem aut indagationem, sed excaecet omate dictu mirabile, quicunque extra hanc solam ipsius revelatione de Deo aliquid, aut volunt nosse, aut se nosse putant, nequiquam quidquam omnino ad salutem revelet, qui non extra ipsum caecum (20) omnino esse fatetur cum gratise su imploratione. Ita enim de se ipso verbis ipsemet suis testati In iudicium, inquit, veni in mundum hunc, ut qui non vide

Ioan. 9.

genoelt heeft, als Joannes ende de andere Apostelen tuyghen Joan, l. b. 14. endo lesren (13%)

Mierom, hoevel dat alle die daer gheloopen in den selven Christum, Kinderen Gods. oock in der waerheydt zijn: nochtans. senghesien dat Christus de Heere in een veel hoogher wijse Sone Gods is, na de ghetuygenissen der Propheten ende Apostelen: so moeten wy genmercken de teeckenen die hier Christo den Heere alleen evenhen zijn.

Maer eer wy komen totter aenmerckinghe der seluer, so moete wy eerst van God betuvenen, wat dat hy zy: op dat wy sick komë mengen tot de warachtige en salichmakende kennissc des Soons Gods.

. De Heydenen hebben wel hare versierde Goden, ende sonen Psa. 82, a. 1 Goden: De Schrifture bekent oock veel Goden, als sy Joz. 10. d. 34. maen int midden der Goden. Maer alle dese zijn geen leuen- Deut, 6. a. F. noch cewighe Goden. Ende daer is maer een warachtich, ende 10. 5. 15.
Mar. 12. c. 39. mendich, en eewich God, in der eewicheyt prijselick. Amen.

Desen heeft niemant ghesien, noch oock in dit leuen sien en Exo. 88. c. 30 hm. Oock niemandt en kan door alle syner zielen krachten be- Dout. 4. b. 12.

Joan. 1. b. 18. gripen wt hemseluen, de (13b.) dinghen die Gods zijn. Ende 1 Tim. 6. b. 16. derom ist te vergeefs, yet van den warachtigen God en synen Act. 11. Sone, wt onsselven to versieren.

Wy moeten hem nochtans bekennen, ist dat wy synen Sone kennen willen. Wy moeten dan den middel van God ende aysone te kennen, elders dan van wt onsseluen soecken, ist dat wy hem in der waerheydt tonser salicheyt kennen willen.

De Heylige Gheest leert ons, door wien wy tot de warachtithe ende salichmakende kennisse des warachtighen Gods komen. Do Sone (seydt hy) die daer in den schoot des Vaders is, Joan. 1. b. 18. best het selue verklaert. En Christus de Hecre selue: Niemadt (seydt by) bekent den Vader, dan de Sone: ende dien Matt. 11. c. 27. tet de Sone heeft willen openbaren. Hierom ons staet wel toe sien, dat wy van God in eenigher wijse niet imagineren. remieren ofte weten willen, bouen tgene dat ons van desen ynen Sone gheopenbaert is.

De wijse der openbaringhen Christi, is wonderbaer: so datsc gheen ander kennenschap ofte ondersocckinge Gods, ofte der Godlicker dinghen (14a.) neuen haer en lijdt. Maer verblindt alle de ghene (welck wonderbaer om hooren is) die buyten dese Joan. 12.c. 40. syne eenige openbaringe, van God yet willen weten, oft haer Ezech. 12. a. 2. yet te weten dencken. En hy openbaert niemanden niet tot der Mat. 13. b. 14.

videant, et qui vident caeci fiant. Quare per hunc nostra Dominum Iesum Christum, Filium Dei vivi, illuminari volutti in vera ac salutari Dei cognitione, nibil omnino de Deo cius mysteriis extra Doctrinae Christi revelationem, Apostolicis ili ris nobis traditam, cogitare scire atque inquirere debemus.

Ioan. 4. Rom. 16. Exod. 18. Exod. 33. Gene. 17. Hiere. 32. Hi. 16. Esa. 33. Esa. 42. Porro Christus docet, Deum Spiritum esse, Spiritum igiticsse credimus. Addunt nobis posten Scripturae proprietat Dei, quibus etiam credimus propter Christum, nempe Des esse aeternum, omnipotentem, omnibonum, omnisufficientas omniscium, creatorem, sustentatorem et gubernatorem omnim quae sunt in coelo et in terra. Dominum praeterea, indicem i servatorem, omnium Angelorum pariter atque hominum, qui ad nominis sui sancti gloriam creavit, sustentat, iudicat et se vat.

Gala. 3. Ephe. 4.

4.

Esa. 42. 48.

Hunc vero Deum unum duntaxat iuxta Divinam suam exi tentiam esse, a Christo Domino per Apostolos suos doce-[2] mur, et interim in ea Divinac existentiae monade pluralitate quoque constitui videmus. Unitatem Divinam profitetur Apr stolus, dum nonnisi unum Deum esse docet, quod et omn alioqui Prophetae totaque adeo scriptura unanimiter testatu Pluralitatem vero in hac una Monade constituunt, dum, que uni illi solique Deo proprium esse tradunt, ad plures mox per tinere docent, cum tamen unum illum Deum suam glorist sibi videlicet soli propriam, nemini extra se alteri dare tester tur. Etsi enim unus sit duntaxat iuxta suam Divinam exister tiam Deus, tamen, cum ille nemini extra se suam ipsius gloria tribuat, et nihilominus ad plures cam ex aequo pertinere scri turae testimonio, docemur, - sane scripturae autoritate in u atque eadem Divinitatis existentia pluralitatem nobis constit videmus, quae omnem quidem ingenii nostri captum longe s peret, sed vera sit tamen, posteaquam ita illustria de illa t timonia in scripturis habemus.

Eam autem pluralitatem in monade Divina clarissime no explicat Christus Dominus, qui illam solus alioqui in ter novit, adeoque et pars illius est, dum nos in nomen Dei Pats

lichevdt, dan die kemseluen (buyten hom) gantschelick blindt skent to zyne, met aenroepinghe syner genaden. Also ist dat bristus met synen evgenen woorden van hemselge betuvcht: ak ben (seyt hy) tot een oordeel in dese Wereldt ghekomen: Joan. 9. d. 39. p dat de gene die niet en sien, sien meughen: ende de ghene Mat. 18, b. 18. ie daar sien, blindt worden. Hieromme ist dat wy door onsen Heere Jesum Christum, des leuendighen Gods Sone, verlicht Ellen wesen in de warachtighe ende salichmakende kennisse Beds: so en meughen wy gheensins dencken, weten, ofte ondermeeke van God, ofte van syne verborghentheden, buyten de menbaringhe der Leeringe Christi, die ons door het schrijnen kr Apostelen is achterghelaten.

Christus leert ons, dat God een Gheest is: so gheloouen wy Joan. 4. c. 24. m, dat hy een Geest is. De Schrifturen brenghen ons oock 2 Cor. 3. b. 17. Rom. 16. c. 26.

Rom. 16. c. 26.

Exod. 1. b. 12. Christi wille: tewete, dat \* God sewich is, † almachtich, al c. 20. mit, al ghenoechsamich, \* al wetende, schepper, onderhouder, + Gen. 17. a. 1. me regeerder aller dinghen die in den Hemel zijn, ende inder \*Jer. 32. b. 17. Ess. 42. a. 5. 6. Aerden. Voort, oock † Heere, \* Richter en bewaerder, so wel † Jere. 16. c. 21. Her Enghelen, als aller menschen, die hy totter glorie synes Esa. 33. c. 25. Masses gheachapen heeft, onderhoudt, richtet ende bewaert.

Li wy worden gheleert van Christo door syne Apostelen, dat den God na sijn Godlick wesen, maer een zv. Ende daerentaashē sien wy † in de eenicheydt des Godlicken wesens, een Gen. 1. c. 26. menicheyt. De Godlicke eenicheyt belijdt de \* Apostel, als hy Col. S. a. 1. 3. leut datter maer een God is, dat oock alle Propheten ende de 1 Tim. 2. a. 3. gautsche Schriftuere, eendrachtelick betuughen. Ende de † me- Mat. 28. b. 19. Mar. 16. b. 15. without stellen sy, wanneer sy leeren dat het ghene dat sy deen God alleene eyghen schrijuen te wesen, meer andere toebehoort, daer sy nochtans getuvgen, dat die selue God, sijn ere die hem eygen is, \* niemanden anders buyten hem geuen Ess. 42. a. 8. ende dies niet te min ons geleert is door het ghetuyghen ende 48. b. 11. der Schrifturen, datse eener me-(15.)nicheyt euen ghelyok toebehoort: Wy sien voorwaer by de Autoritevt der Schriftueren. det ons in een wesen des Godheyts, een menicheydt voorgheleydt is, die al het begrijp onses verstandts verre te boven met. meer nochtans warachtich is, ghemerekt dat wy daeraf winemende klare ghetuyghenissen hebben in de Schriftueren.

En dese pluraliteyt of menicheyt in de Godlicke eenicheyt. lest ons Christus de Heere klaerlick wt. de welcke die alleene op deser Wereldt bekent heeft: en oock hy selue is een deel Mat. uit.

Filii et Spiritus S. baptizari iubet. Cum enim in unius illius aeterni ac viventis Dei societatem foedusque baptis per nostri in filios Dei gratuitam adoptionem, et nihilor in nomen Patris, Filii et Spiritus Sancti baptizari ex t iubemur, — sane docemur manifeste et proinde indul quoque credimus, in una illa atque eadem unius veri et v tis Dei monade esse Patrem, Filium et Spiritum Sanctun ut in unius Divinae existentiae monade triadem etiam Divi iuxta Christi Domini doctrinam, reducto in eius obseço omni rationis nostrae iudicio, unanimiter agnoscamus cred et confiteamur.

tus S., sive in ipsum adeo Deum Patrem, Filium et Spis. baptizari iubeamur, cum alibi scriptura testetur, idem sive in nomen Christi Iesu, sive in Christum Iesum ipsubaptizari dicamur, et aperte doceat, in Christum Iesum, si nomen illius baptizari, idem esse, quod baptizari in exquas Christi sunt, veram ac salutarem communionem, nem communionem mortis et resurrectionis ipsius, ut et hic iuxta Christi institutionem, sive in nomen Dei Patris, Fi Spiritus Sancti, sive in ipsum Deum Patrem, Filium et it tum S. baptizamur, in eorum nos omnium adoptivam comionem nobis (23) gratuito delatam baptizari intelligamus, sunt Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti.

Perinde est autem, sive in nomen Dei Patris. Filii et !

Rom. 6.

tem hypostases distinctas, in monadis Divinae triade sta inde conantur, quod in nomen Dei Patris, Kilii et Spiritu non autem in Deum ipsum, qui sit trinus et unus, bapi iubemur, cum perinde sit, sive in nomen Dei, sive in ip Deum Patrem, Filium et Spiritum S. baptizemur. Deind ipso Christi Domini baptismo perspicue docemur, triadem in monade Divina, non tantum nominibus solis, sed ipsa e hypostasi seu subsistentia discerni. Nos iuxta receptur Ecclesia morem personas vocamus. Nam Pater e coelis auc Filius a Patre in terris indicatur, Spiritus S. in colu

Inde igitur apparet falli eos, qui nomina duntaxat, nor

Matth. 3.

daeruan: als hy ons leert doopen in den Name des Vaders, Mat. 28. b. 19. ende des Soons, ende des Heyligen Gheests. Want na dat wy Marc. 16. b. 15. ghedoopt worden in de ghemeynschap ende verbondt van den eenigë, eewighen, ende leuendigen God, door onse geschenckte senneminge tot kinderen Gods: ende des niet te min wy gheboden worden, in den Name des Vaders, ende des Soons, ende des Heyligen Geests gedoopt te wesen: so worden wy klaerlie geleert, waer by wy ooc ontwijfelie geloouë, dat in die eenige eenicheyt des warachtigen en leuendighen Gods, zy de Vader, de (15b.) Sone, ende de Heylighe Gheest. So dat wy in die eenicheyt des Godlicke wesens, een Godlicke Dryuuldicheyt eendrachteliek bekennen, gheloouen, ende belijden, na de Leeringhe Christi des Heeren: het goedtduncken onses vernufts ende verstandts hem onderworpende.

En het is euen ghelijck, in den Name des Vaders, des Soons, ende des Heylighen Gheests gedoopt te wesen, als in God den Vader, den Sone ende den Heylighen Gheest: aenghesien dat andere plaetsen der Schrifture leeren, dat het al een zy, of men seyt dat wy in den Name Christi Jesu, ofte in Christum Jesum Rom. 6. a. 3. aelue gedoopt zijn.

De welcke Schrifture, opentlicken leert, dat in Christum Jesum, oft in synen Name ghedoopt te zyne, euen gelijck is, als ghedoopt te wesen in der warachtigher ende Godsaligher Gemeynschap der dinghen die Christi eyghen zijn: te weten, in de gemeynschap sijns doodts ende verrijsenisse, op dat wy hier, als wy (volghende de Instellinghe Christi) tzy in den Name Gods des Vaders, des Soons, en des Heylighen Gheests, tzy in God den Vader, den Sone, ende den Heylighen Gheest (16a.) ghedoopt wesen, ons verstaen ghedoopt te wesen in de aenghenomen gemeynschap aller dinghen, die Gods des Vaders, des Soons, en des Heylighen Gheests zijn.

Daarwt dan ist blijckelick, dat sy bedroghen zijn, die in de Dryuuldicheydt der Godlicker Eenicheydt, alleenlicken dry Namen, ende niet dry onderscheyden Persoonen setten willen: ende dat wt dien, dat wy ghebodt hebben in den Name Gods des Vaders, des Soons, ende des Heylighen Gheests: ende niet in God selue, die daer dryuuldich ende eenich is, gedoopt te zyne: daer het euen gelijck is, in den Name Gods, ende in God den Vader, den Sone, ende den Heyligen Gheest, ghedoopt te wesen. Voort, in den Doop Christi des Heeren, worden wy klaerlicken gheleert, dat de Dryuuldicheyt in de Godlicke eenicheyt, niet alleenlick by namen, maer oock in de persoonen on-

aspectu super filium descendit. Nimirum hoc tam mirando spectaculo voluit nobis patefacere Deus sensuum etiam nostrorum testimonio reconditum antea toti mundo prorsusque ineffabile Triadis adorandae mysterium in Monade sua Divina. Et sane, cum in omnium trium personarum communionem ex aequo baptizamur, non possunt illis (24) etiam non ex aequo communia esse omnia, in quorum communionem baptizamur.

Roma 8. Altera hace igitur in triade Divina persona, nempe Deus filius, assumpta carne nostra factus est homo, atque in hac iuxta Angelicum oraculum vocatus est Iesus, ut dictum est. Est que iam in una atque eadem hypostasi et homo pariter et Deus, Iesus Christus, Filius Dei vivi.

Et ut sciamus hunc nostrum Dominum Iesum Christum eese proculdubio in sua hypostasi seu persona verum Deum, Dei Patris Filium, eiusdem cum ipso naturae et dignitatis, Scriptura illi diserte tribuit, quae soli illi uni vero atque aeterno Deo propria esse constat.

Exod. 6. Deut. 4. Essi. 4. Jerem. 28.

Zacha. 3.

Roma. 9. Ioan. 1.

lbidem.

Mich. 5. Act. 7. 9.

Ioan. 20.

- 1. Nomen soli Deo proprium, Jehovah.
- 2. Nomen idem Graece, δ ών ἐπὶ πάντων Θεός.
- 3. Quod sit proprius stque unigenitus Dei patris filius.
- 4. Quod est in sinu ipso patris illineque prodierit.
- 5. Quod sit aeternus, et per illum condita omnia, etiam saecula ipsa.
- 6. 7. Quod invocetur a Stephano et aliis, a Thoma dicatur Dominus et (25) Deus.
- Mar. 2. 8. Quod per se peccata verbo remittit, quod est solius Dei.
- Ioan. 5. 6. 10. 9. Quod in se habet vitam, et eam dat per se, non tantum 11. 14. in Patrem sed etiam in se credentihus.
- Psalm. 116. 10. Quod sit verax, aeque atque Pater, omnis enim homo mendax.
- Psalm. 3. 11. Quod a morte per se resuscitat, ipse enim est veritas, loan. 11. resurrectio et vita omnium.
- Ioan. 14.15.16. 12. Quod det Spiritum Sanctum cui vult, et ut vult.

derscheyden zijn. Want de Vader wort gehoort wt den Hemel, Matt. 3, b. 17. de Sone wordt op der Aerden betoont van den Vader, de Hevlighe Gheest in de gedaente eener Duvuen, daelt op den Sone. Door welcke wonderbare vertooninge. God one heeft (16b.) willen, (oock door het ghetuvgen onzes geuoelens) te kennen gheuen, dat aller Werelt verborgen ende gantsch onwisprekelick mysterie der weerdiger Dryguldicheit in zijn Godlicke eenicheyt. En voorwaer, na dat wy in de ghemeynschap alle der dry persoonen euen ghelijck, ende in ghelijcker wijse gedoopt zijn: het is niet meugelick, of alle haer dingen zijn haer oock in ghelijcker wijse gemeyne, in wiens gemeynschap wy ghedoopt zijn.

Die ander Persoon da in de Godlicke Dryuuldicheyt: (te weten Gods Sone, ons vleesch aengenomen hebbende,) is mensche geworden: ende in dat selue na de Engelicke prophecie, is Jesus ghenaamt gheweest, gelijck gheseydt is. Ende is nu in Mat. 1. c. 24. eenen Persoon Mēsche ende God, Jesus Christus des leuendighen Gods Sone.

Ende opdat wy wete, dat dese onsen Hoere Jesus Christus, in ende 381 b./161 synen Persoon, sonder eenich twijuel warachtich God sy, Sone Joan, 12, c. 401 Gods des Vaders, vader seluer natuere ende weerdicheydt met hem: † Exo. 6. a. 1.2: Deut. 4. d. 35. \* De Schriftuere gheeft hem opentlick toe, tghene dat + dien \*Ess. #0.e. \$8. conighen, warachtigen, ende \* eewighen God evghen is. (178.)

Den Name Jehoua, die Gode alleen evghen is.

Den selven Name int Griecsche, bouen allen God wesende.

Dat hy inde schoot Gods des Vaders is, ende daer wighekomen. Apo. 1. a. 4. 8. Dat \* hy eyghen ende eenich gheboren Sone Gods des Vaders zy. \* Joan. 1. a. o. Col. 1. b. 16.

Dat † hy eewich z: \* En door hem alle dingen gheschapen Hebr. 1. a. 2. ziin. oock voor de Eeuwen selue.

Dat + hy aengeroepen is van Stephano ende andere.

Ende \* van Thoma. Heere ende God ghenoemt.

Dat hy door hemseluë † int woort de sonden vergeeft: dwelck Gode alleen toebehoort.

Dat hv in hemseluen dat leuen heeft: en gheuet door hem- ende 6. c. 40. selven den ghenen die niet alleenlick inden Vader, maar oock ende 14. b. 12. in hem gheloouen.

Dat hy warachtich is: † euen ghelijck als de Vader. \* Want \* Rom. 3. a. 4.
le mensche leughenachtich is.

Paal.116.b.11.
Paal.116.b.11. alle mensche leughenachtich is.

Dat + hy door hemseluen vanden dooden verweckt: ouer- ende 11. c. 25. midts hy de Waerheyt is, de Verrijseniese, efi het Leuen aller c. 44: menschen.

Dat \* hy den heylige Geest geeft, (17b.) wien hy wil, ende als ende 15. c. 26. hv wil.

\* Zach. 3. a. 8. Jere. 38. 2.6 Joel, 2. c. 27. Joan, L. h. 14. Rom. 8. a. 3. + Mich. 5. a. 2. + Act. 7. f. 59. ende 9. c. 44. Luc. 1. e. \* JoJ. 20. c. 28. + Mar. 2. a. 5. \* Esa. 48. c. 25. ende 44. c. 22. Joan. 1. b. 12. ende 10. c. 28. c.42.en11.c.25.

+ Joa. 10, b. 18.

Act. 8. b. 15. \*Joan. 14. c. 26.

II.

James Comment

Hace same cum soli Deo sunt propria omnia, et Christo Domino interim pariter tribuuntur, certum est, illum esse Deum verum de Deo vero, filium Dei vivi. Non enim mentitur scriptura, quae bace solius Dei propria, neque ulli omnino extra Kun. 42, 48, Disinam Monadem creaturae tribuenda esse docet.

Est igitur vera Dei Ecclesia (quod ad secundam ipsius notam, nempe fidem, attinet) eorum hominum cum ipsorum semine coetus, qui voce Dei evocatus credit, Virginis illum Mariae flium esse vere Iesum Christum, filium Dei vivi. (27) Deum ex Deo ab aeterno genitum, et hominem ex homine matre virgine sine macula ulla virtute Divina conceptum et natum. ut mori in carne nostra pro nobis posset omnemque nostrae conceptionis ac nativitatis impuritatem expiaret, - demum vero pro peccatis nostris mortuum ac sepultum fuisse, et resurexisse propter nostri iustificationem, cuius equidem suse resur-· rectionis virtute, merito atque exemplo nos quoque in nostris corporibus resurgemus, - postremo autem ad coelos etiam ad-. scendisse, ut nobis aditum illic pararet, sedereque iam in carne nostra ad Patris sui dexteram, ut verum proculdubio Iesum Christum, hoc est servatorem mediatoremque nostrum unicum. deinde unicum etiam Regem, Prophetam ac Pontificem anima-1 Theat 4 5 rum nostrarum, atque illic, dato nobis interim Spiritu Sancto suo, expectare tempus restitutionis omnium, ut rursum redeat indicare vivos ac mortuos, quemadmodum Scriptura docet.

> Iam qui vere credunt, facere etiam non possunt, quin id quoque profiteantur quod credunt. Exserit enim sese fides vers. neque latere potest. Ita et Ecclesia quae haec vere credit, facere non po-(28)test, quin ea quae credit, credere se etiam fidei professione testetur. Est igitur tertia verae Dei Ecclesiae nota, ut id quod credit, simul etiam ad Dei gloriam profiteatur.

> Est autem duplex professio in Ecclesia, privata altera, altera publica. Privata est, quae ad singula privatim totius Ecclesiae membra, usum rationis habentia, omnino pertinet, perinde atque fides ipsa, praeterquam si ab illa naturae nostrae adnata nobis infirmitate, sub quam conclusi sumus, excludamur, qualem in nostris infantibus, in surdis item ac mutis natura, et in iis qui natura mentis iudicio carent videmus. Alioqui omnes

Luc. 1.

•

Rinna, 4.

1 Cor. 6. loan 11. Acto. 1. Ioan. 14. Ephe. 1. H. 7. 10. 1. Tim. 2. Acto.::3. Acto: 1.

...6

. ::'

Alle dese dinghen, na datse Gode alleene eyghen zijn: en daerentusschen Christo den Heere desghelijcks toegeschrenen zijn: het is warachtich, dat hy warachtich God is, van den warachtighen God. Sone des Leuendighen Gods. Want de Schriftuere en liecht niet, Esa. 42. a. 2. die daer leert, dat dese eyghenschappen Gods, gheen creatueren ende 48. b. 11. buyten die Godlicke eenichevdt toegheschreuen mach wesen.

De warachtige Gemeynte Gods dan, (aengaende haer tweedde Teecken, te weten het gelooue,) is de Vergaderinghe der menschen, met haren zade, die daer door de stemme Gods wtgeroepen, ghelooft, dat dese Sone Marie, warachtelick Jesus Christus des Leuendige Gods Sone zy: God wt God gebaert, va Mich. 5. a. 2. der eewicheyt, en Mensche wt mensche: te wete, wt de Luc. 1. d. 35. Moeder en maeght, † door de kracht Gods, sonder eenighe vlecke ontfanghen ende gheboren: op dat hy in ons vleesch voor ons soude meughen steruen, ende alle onsuvuerheydt onser ontfanghinghe ende gheboorte, reynighen. Oock dat hy Rom. 4. c. 25. voor onse sonden ghestoruen is gheweest, ende begra-(18<sup>a</sup>)uen:  $e\bar{n}$   $\frac{1}{21}$ verresen om onser rechtueerdichmakinge: door wiens verrijsen, Act. 1. a. 9. kracht, verdienste en exempel, wy oock in onse lichame ver- \* Jos. 14. a. 2. rijsen sullen. Ten laetsten, dat † hy ten Hemele opgheuaren is, † Eph. 1. c. 20. om ons aldaer den wech te bereyden: daer hy nu in ons ende 10. b. 12. vleesch † ter rechterbant zijns Vaders ontwijuelick sitt, als \*1 Tim. 2. a. 5. Act. 3. c. 21. warachtich Jesus Christus: dat is, one eenich Salichmaker \* en \* 2 Cor. 15. c. Middelaer, ooc eenich Koninek, Propheet ende Priester onser 24. 25.
Act. 17. d. 31. sielen: (30) † daer hy den tijt der wederomsettinge aller dinge 1Thess. 4. b.13. verwacht, tot \* dat hy wedcrom kome, om te richte de leuende ende 5. b. 10. en de doode: als de Schriftuere is leerende.

Apoc. 1. a. 4.8.

Nu. die daer warachtelick gheloouen, konnen haer niet ver- Van de belijmijden, of sy belijden oock tghene dat sy geloouen. Want het dinghe des gheloofs. warachtich ghelooue breeckt wt, ende kan niet verborghen blijuen. Also oock de Ghemeynte, die dese dinghen warachtelick ghelooft, kan haer niet vermijden, of sy betuvghet met belijdinghe des geloofs, het ghene dat sy ghelooft. Dit is dan het derde teecken, der warachtigher Ghemeynten Gods: dat sy het gene dat sy gelooft, oock ter eeren Gods belijde. (18b)

Daer is dan tweederhande belijdinghe des geloofs in de Gemeynte Christi: de eene is eenen yeghelicken eyghen, die andere is openbaer. Die eyghen belijdinghe is, die daer tot allen Lidtmaten der gantscher Ghemeynten, ghebruyck haers verstants hebbede, gantschelick toekoemt, euen ghelijck als het gheloue doet: ten ware dat wy door de aengeboren kranchevt onser natueren, (onder de welcke wy besloten zijn.) van hetet singuli in Ecclesia, qui usum modo rationis habent, deb hauddubie profiteri, pro eo ac possunt, sive domi apud pares suos et qui parentum loco habentur, sive foris dum requir tur, Virginis illum Mariae filium esse vere Iesum, qui nos lus omnino servet, esse item Christum, qui sit unus super o nes atque aeternus Rex, Propheta ac Pontifex nostrum omni

Et esse praeterea Filium Dei vivi, nempe Deum ex Deo vac (29) vivo, genitum ab aeterno.

Publica vero professio est, quae fit publica ministrorum Ecclesia aut plebis simul totius unanimi contestatione.

Utraque vero hace professio fit, aut ore, aut ceremonist observatione, aut officiorum invicem praestandorum studio cura, ut cuiusque vocatio id in Ecclesia requirit.

om. 10.

Oris publica professio ad collectam simul totam cum mi stris plebem in Ecclesia pertinet, ut omnis falsae doctris suspicio tollatur. Oris enim confessio fit ad salutem. Privata singulorum membrorum in tota Ecclesia, quae usum modo: tionis habeant, ut quod credunt, vel domi apud suos, vel al dum res postulat, profiteri possint iuxta illud: Credidi propte et loquor.

Ceremoniarum publica professio est, dum in collecto sia totius Ecclesiae coetu publico, institutae a Christo Domi ceremoniae purae fideliter et religiose observantur. Privest, dum privatim domi alicuius, si quando id fratrum aliq sine superstitione interim et salutis nostrae ad signa alliq tione postulet, (80) non expectato totius Ecclesiae coetu publi peragitur.

Pertinet autem hace utraque ceremoniarum professio ad tam omnino Ecclesiam et omnia ac singula membra ips dum observari potest, praeterquam si qui ab illa, aut ne adnata, ut dictum est, naturae infirmitate, uti infantes

selue wtghesloten waren: ghelijckerwijs wy sien in onse kinderen, oock in de gene die van natueren weghen doof ende stom ziin: ende desgheliicx oock in de ghene die van natueren sonder sinnen zijn. Anders een vegelick bysonder in de Ghemevnte. (die daer ghebruyck haers verstants hebben.) moeten ontwiiuelick belijden, na de genade die sy ontfanghen hebben, tzy thuys by haer Ouders, of die in de stede der Ouders sijn: 1 Pet. 3. b. 15. tzv buvten huvse, als sy daer toe versocht werden, dat die Sone Marie warachtelick Jesus zv: die ons alleen gantschelick salich maect: ende dat hi oock Christus zv. die daer zv bouen allen, een eewich Koninck, Propheet ende Priester onser allen, (19a)

Voorts, dat hy oock zy des Leuendigen Gods Sone: te weten. God wit den warachtighen ende leuenden God ghebaert vander eewichevdt.

Ende de openbaer belijdinghe is, die daer geschiedt door de openbaer betuyginge der Dienaren des Woorts, of door de eendrachtige betuvginghe des volcks.

Ende bevde dese beliidingen gheschien met den monde, of onderhoudinghe der Ceremonien: of door oesseninghe ende neerstichevel der weldade, de welcke die een tot den anderen draecht, na den roep van eenë yeghelicken in de Ghemevnte.

De opëbaer belijdinge des mots, behoort tot de gheheele vergaderinghe des volcx, die in de Ghemevnte met de Dienaers des Woordts is: op dat alle suspicie van valscher leere geweert sy: Want † de belijdinghe des mondts, geschiet ter salicheyt. Ro. 10. b. 10. De eygen belijdinge van de Lidtmaten die in de Ghemevnte zijn, (bysonder gebruyck des verstandts hebbende.) is, datse tgene dat sy geloouen, tot haren huyse, of elders, als het van noode zv. belijden meuge: volgede datter staet: + Ick hebbe Psal. 116. b. 10. gelooft, daero spreke ick. (19b)

2 Cor. 4. b. 18.

De openbaer belijdinghe der Ceremonien is: als inden vergaderden hoop der gantscher Ghemeynte, de Ceremonien van Christo den Heere inghestelt, sayuerlick, ghetrouwelick ende Christelick, opentlick onderhouden zijn. De evghen belijdinge is, als sy buyten de openbaer vergaderinge der geheelder Ghemevnten, evgentlick ten huvse van vemanden gedaen werdt eenich broeder, (sonder supersticie nochtans, of eenighe aenbindinghe onser salicheyt tot den Teecken,) dat begheerende.

Ende beyde dese belijdinghen der Ceremonien, behoore de geheele Gemeynte gantschelick toe, ende tot alle haer lidtmaten bysonder, alsmense mach onderhouden, ten ware dat eenighe, door de aengheboren krancheydt der natueren, (alst geseydt is.) usu Coenae Dominicae, aut ipsa ceremoniae institutione, ut feminae ab usu circumcisionis, mysteriorumve ipsius consideratione, ut palam impii, excludantur. Quemadmodum enim qual corde creditur, ore etiam id, qui modo possunt, profiteri omnat debent, ita cum institutae a Christo Domino in sua Reclaric ceremoniae sint veluti visibile verbum quoddam, equidem quisibili verbo profiteri omnes debemus fidem nostram in teta Ecclesia et omnibus membris eius, quatenus id quidem limitatore, nisi si id nobis aut naturae nostrae adnata infirmitata aut peculiaris quaedam mysteriorum adumbratio, aut ipsa im stitutio verbis disertis non permittat.

Quare hic accusamus omnes eos, qui a ceremoniarum professione arcere illos in Ecclesia conantur, atque unitatem la clesiae hoc nomine, quod in ipsis est, scindunt, qui neque infirmitate (31) naturae, neque peculiari ulla mysteriorum admibratione, neque ullis item institutionis verbis excluduntur, il quod in baptismi usu ab Anabaptistis fieri manifeste videnta qua de re postea suo loco plura.

Sunt autem ceremoniae a Christo Domino in sua Ecclosa institutae circa publicum potissimum verbi et signorum mysticorum ministerium, quae Sacramenta vocamus. In harum igitar observatione legitima posita est hacc de qua loquimur professio ceremoniarum, de qua postea etiam plenius suo loco dicetat, ubi de forma atque usu sacramentorum agemus.

Professio porro, quae in praestandis officiis consistit, privata quidem ad totam etiam Ecclesiam omniaque ac singula illiss membra usum rationis habentia pertinet, perinde atque oris es ceremoniarum professio. Cum enim omnes, quicunque in Ecclesia sumus, unius nos corporis membra esse indubitato estamus, equidem intelligimus, fidem hanc nostram id flagitare, ut nobis invicem omnes etiam omni officiorum genere ne desimus. Neque enim potest membrum membro dicere, in uno presertim (32) atque eodem, potissimum vero in Christi corpores. Non est mihi te opus, quemadmodum Paulus docet. Cactaram publica in praestandis officiis fidei professio in illis potissimum officiis consistit, quae aut publici Ecclesiae ministri plebi, ast plebs simul tota vicissim ministris publice praestare debet.

Cor. 12.

als de kinderen vanden Auontmael: of door de instellinghe der Ceremonien, als de vrouwen vander Besniidenisse: of door de aenmerckinge der mysterien, als de Godloose van dien wigeslotë warë. Want gelijckerwijs een veghelick schuldich is te beliiden metten monde, (so verre als hy kan.) tehene dat hy metter herten gelooft, (20°) also oock, ghemerekt dat de Ceremonien van Christo de Heere in zijn Gemeynte ingestelt zijn (als een sienlick woort.) wy behooren voorwaer alle ons gelooue in de gantsche Gemeynte, en voor al haer lidtmaten te belijden. met den sienlicke woorde: so verre ymmers, als het toegelaten is: ten ware dat ons de aengeboren kranchevt onser natuerë. of eenige evgentlicke beteeckeninghe der mysterien, of de instellinghe selue, met opentlicken woorden dat niet toe en liete.

By den welcke wy hier beschuldigen, de ghene die hen onderstaen van de Gemevnte te weeren. (waer by sy de eenichevt der Gemeynten, so verre als in haer is, scheuren) de gene die by geener natuerlicker krancheyt, of by eenige eygentlicke bediedinge der mysterien, of oock by eenighe woorden der instellingen zijn wighesloten. Dwelck wy vanden Wederdoopers int ghebruyck des Doops opentlick gedaen sien wesen. Waer af wy hier namaels in zijn plactse sullen seggen.

Ende de Ceremonien van Christo de Heere in zijn Gemeente ingestelt, zijn meest ontrêt den openbare Diest des Woorts, en der heymelick bedie-(20b)dende Teeckenen, die wy Sacramenten heeten. In de behoorlicke onderhoudinge deser dingë dan, is gelegen dese belijdinge der Ceremonien, daer wy af spreke. Van de welcke ooc breeder tsyner plaetse geseyt sal wesen, als wy vander forme ende gebruyck der Sacramenten handelen sullen.

En de belijdinge die daer gelegen is in de bewijsinghe der weldaden tot den naesten, die eygë behoort de gätsche Ghemeynte toe, en alle haer lidtmaten bysonder: euen ghelijck als de belijdinge des monts, ende der Ceremonien. Want gemerckt dat wy alle, so vele als wy inder Ghemeynte zijn, ontwijuelick geloouë, ons lidtmaten eens lichaems te wesen: so verstaë wy wel, als dat dit ons gelooue, van ons is evschende, dat wy de een den anderen in alderhande weldade behulpich sullen wesen. Want dat een lidt kan niet segge tot dat ander, in een lichaem wesende, en sonderlinghe int lichaem Christi: Ick en behoeue uwer niet, als Paulus is leerende. Maer de openbaer 1 Cor. 12. c. 21 belijdinge des gheloofs in de bewijsinge der weldaden, is allermeest gelegen int gene, dat de gemeyn Dienaers der Ghemeynten, den volcke, (21a) of tgheheel volck wederom den Dienaers openbaerlick bewiisen moete.

Atque plebis erga ministros suos officium publicum est. Dei in illis imaginem quandam reverenter agnoscere, illisque, tapquam Deo per ipsos agenti, ultro ac hilariter obedire, praetaquam si quid velint, quod verbo Dei repugnare constet. His enim meminisse omnes regulae Apostolicae debemus: Oportat Deo magis quam hominibus obedire.

Ministrorum vero Ecclesiac officia varia sunt, quemadmodum ministeria ipsa. Sunt autem tria potissimum publica ministeria in Ecclesia Christi: Verbi, gladii et mensarum pro egenis. Et qui in hisce ministeriis versantur, habent sua quaedam propria officia, quae ad alios non pertinent, quibus praestandis fidem & ipsi suam in Ecclesia, praeter privata illa officia, quae ad to-(33)tam pertinent Ecclesiam, profiteri debent, ut testentur vere credere, quod Iesus, virginis matris filius, sit etiam sub Christi titulo summus ille atque aeternus ipsorum Rex, cuiss legum atque ordinationum ipsi ministri ac custodes essent.

Verbi igitur ministrorum professio in praestandis hisce officiis consistit:

- 1 Ti. 1. 2. 1. Ut purum Dei verbum publice fideliter ac diligenter doceant.
- 2. Ut institutas a Domino ceremonias, iuxta ipsius ordina-1 Cor. 11. tionem, publice in Ecclesia pureque ac diligenter administrent. earumque violatores ex verbo Dei reprehendant.
  - 3. Ut curam habeant Ecclesiae, una cum presbiteria illius. in eius incremento atque aedificatione per admonitiones consolationes reprehensiones et usum Ecclesiasticae disciplinae iuxta verbum Dei.
  - 4. Ut ora adversariorum verbi divini autoritate obstruant, gregemque suum a lupis ac noxiis bestiis depredari dilaniari et devorari ne sinant, sed Ecclesiam de illis praemoneant, si ad viam rectam iuxta Scripturas revocari non queant.
- 5. Ut praesint Ecclesiae, in illius, quod ad Divina attinet. 1 Petri 5. gubernatione, non tanquam dominantes clero, sed ut gregis exemplaria, a (84) Spiritu videlicet Sancto in hoc constituti.
- Ad gladii vero ministros in Ecclesia, iuxta gradus illorum, 2 Par. 19. pertinet baec ipsorum peculiaris professio:
  - 1. Ut verbi ministerium et eius ministros legitimos in Ecclesia provehant honorent tueantur et alant, lupos autem et falsos doctores in Ecclesia ne ferant.

- 2 Tim. 4. 1 Cor. 5.

2 Tim. 8. 2 Tim. 1.

Essi. 49.

Het openbaer Ampt des volcx tot haren Dienser, is, een beeldt Gods in haer te kennen: ende haer (als God door haer werckende.) willichlick ende vrolick ghehoorsnem te wesen: ten ware dat sv vet begheerden, dat tegen den woorde Gods ware. Want hier moeten wy alle indachtich wesen der Apostolischer reghele: Men moet Gode meer gehoorsaem zijn, dan den menschen. Act. 4. b. 10.

Maer het Ampt der Dienaren der Ghemeynen is menigherley, ende 5. c. 29. gelijck als de bedieninge selue. En de openbaer Diensten in de Gemeynte Christi, zijn voornemelick dry: Namelick, des Woorts, des Sweerdts, ende der Tafelen voor den Armen. Ende de gene die in dese Diensten verkeeren, hebben haer evghen Ampt. die den anderen nict toe en behoore: door der welcker onderhoudinge sy haer Ghelooue in de Gemeynte belijden moeten, sonder die eyghen Ampte, die de gantsche Gemeynte toebehoore: op datse betuvgen, dat sy warachtelick geloouen. Jesum Marie der Maget Sone onder den titel Christi, harë opperstë (21b) ende eewigë Koninck te wesen: wies ordinancien ende insettingen sy Dienaers ende Onderhouders zijn.

Der Dienaers des Woorts belijdinge, is gheleghen in de onderhoudinghe deser Ampten:

Te weten, dat zij het reyne woort Gods, openbaerlick, 1 Tim. 1. a. 8. ende 2. a. 7. ghetrouwelick, ende neerstelick leeren ende prediken.

2. Dat sy de Ceremonien vande Heere ingestelt, na zijn or- Mat. 26. c. 25. dinancien openbaerlick, louterlick en neerstelick wtrichten, ende Luc. 22. b. 19. de schenders derseluer, wt den woorde Gods straffen.

1 Cor. 11. c. 28.

- Dat sy sorge voor de Ghemeynte draghen, met de Ouder- 27. lingen derseluer, tot hare vermeerderinge en stichtinge, door 1 Cor. 5. b. 18. vermaningen, troostinge, ende straffingben: ende int gebruyck der Kerckelicken straffe, na den woorde Gods.
- 4. Dat sy de monde der tegenpartije stoppen wt den woorde 2 Tim. 3. a. 5. Gods. Ende niet toelate, dat haer Kudden van den Woluen ende schadelicke Dieren berooft, gescheurt of verslonden worde. Maar 2 Tim. 1, b, 15. datse + de Ghemeynte daer af waerschuwe: so verre als sy ten rechten ende 2. b. 17. wege, volgende de Schriftueren, niet ghebracht konnen worden. (22a)
- 5. Dat sy der Gemeynten voorstaen in haer Regiment, de 1 Petr. 5. a. 3. Godlicke dinge aengaende: † niet als daer heerschappie hebbede ende 20, c. 28, ouer haer, maer als Spiegelen des kudden, vanden Heyligen Gheest daer toe gheordineert.

En tot de Dienaers des Sweerts in de Ghemeynte, (eenen yegelicken na synen roep,) behoort dese (haer eyghen) belijdinghe.

1. Dat sy den Dienst des woorts, en haer oprechte Dienaers Ess. 49. c. 28. in de Ghemeynte veruorderen, eeren, beschermen, ende voeden: 2 Par. 19. a. 8. Ende de Woluen en valsche Leeraers in de Gemeynte niet lijden.

- m. 13.
- 2. Ut doctrinae ac legis Divinae inobedientiam impietatemque publicam iuxta concreditum sibi gladii usum puniant.
- 3. Ut Christi Domini institutiones in tota Ecclesia pure fedeliter ac reverenter observari curent, eosque puniant, qui illet aut temere negligunt, aut adulterant, aut abolere conantur.
- sai. 56.
- 4. Ut suum cuique iure publico reddant, publicamque lenestatem in Ecclesia tueantur et alant ad aedificationem.
- Tim. 2. 5. Ut publicam Ecclesise tranquillitatem, cum pietate cosiunctam, tueantur et custodiant.

Diaconorum professio erit in sedula Eleemosinarum colletione et fideli earundem dispensatione.

Quod igitur ad tertiam hanc verae Ecclesiae notam attint. (85) bace demum erit vera Dei Ecclesia, in qua omnes et cinguli, usum rationis habentes, fidem illam Apostolicam eiusqui capita pro se quisque ore, ceremoniarum observatione, que capita pro se quisque ore, ceremoniarum observatione, que capita pro sunt institutae, et charitatis officiis pro sua virili provatim profitentur, in qua item publici ac legitimi, verbi, glati ac mensarum ministri suo recte, ut dictum est, fungantur menere, et plebs Ecclesiae universa publica atque unanimi contestatione profitetur se in omnibus obedire velle ex animo, querum vel a verbi ministris ex verbo Dei, vel a Magistratu ad retinendum tuendumque in Ecclesia decorum ordinem tranquillitatem et aedificationem ipsius, vel a Diaconis ad pauperum sublevationem admonetur.

Iam ut, collatis in unum notis simul omnibus verae Catholicae atque Apostolicae Christi Ecclesiae, plenam illius diffinitionem statuamus.

Ecclesia Christi est coetus eorum hominum cum ipsorum semine, qui a primo parente nostro Ada usque ad saeculi consummationem voce Dei, per Angelos, Prophetas et Christum eiusque Apostolos delata, e reliqua hominum toto orbe multitudine evocatus atque evocandus, credit et profitetur, sive privatim sive (36) publice, ore, ceremoniarum, quae sunt a Christo institutae, observatione atque officiorum praestatione, ut cuiusque vocatio requirit, Virginis illum Mariae filium esse vere Iesum, hoc est, hominem ex homine, nempe matre virgine, Spiritus S. opificio conceptum et natum, ut frater noster in carne nostra esse atque ita demum etiam loco nostro pro peccatis nostris mori posset, et esse praeterea etiam in ea iam

- 2. Dat sv de onghehoorsaemheyt ende opentlicke boosbeyt, Rom. 18. a. 4. na de bruyck des Sweerdts die haer gegheuen is, straffen.
- 3. Dat sy besorgen, dat alle Instellingen Christi des Heeren. revnlick, getrouwelick en weerdelick onderhouden wesen, ende straffen alle de gene, die deselue verachten, verualschen, of onderstaen te niet brenghen.
- 4. Dat sy eenen veghelicken, na de ghemeyne Rechten (het Esa. 56. a. l. syne) gheuen: ende de ghemeyne eerbeerheydt inde Ghemeynte Jeremie. & ter stichtinghe bescher-(22b)men ende onderhonden.
- 5. Dat sy de ghemeyn vrede der Gemeynte in alle God- 2 Tim. 2. a. 5. salichevt beschermen ende bewaren.

Ende de belijdinge der Diakenen is gelegen in een neerstighe vergaderinge der aelmoessenen, ende trouwe widevlinghe derseluer.

Aengaende dan het derde Teecke der warachtiger Ghemeynte, dat sal die warachtige Gemeynte wesen: in de welcke een vegelick bysonder (het gebruyck des verstants hebbende.) voor hemseluen, het Apostelsche gelooue ende zijn Hooftstuck, met den monde, de onderhoudinge der Ceremonien van Christo inghestelt, en de oeffeninge der liefden na zijn vermeugen belijde: in de welcke oock de ghemevne en rechtsinnige Diensers des Woorts, des Sweerts en der Tafele, haren Dienst rechtsinnich. (alst ghesevt is.) bedienen. En den gantschen hoop der Ghemeynten met een eendrachtige betuyginge belijdt, dat sy in allen Heb. 13. b. 17. van herten gehoorsaem wil wesen, het zy of sy vanden Dienaers des Woorts, wt den woorde Gods, (of vader Ouerheyt, om in de Rom. 13. a. 1. Gemevnte de eerbaerhevdt, ordinancie, vrede (23a) ende stichtinghe 1 Petr. 2. b. 17. derseluer te behouden ende beschermen: of oock vanden Diakenen, ter verlichtinghe vanden Armen) vermaendt wordt.

Nu tsamen in een brenghende de Teeckenen der Allerghemeyn ende Apostolischer Kercke Christi, so moeten wy haer beschrijuinghe voorstellen.

So is dan de Ghemeynte Christi, de vergaderinghe der menschen met haren zade, (die van onsen eersten vader Adam, tot de eynde des Werelts toe, by de stemme Gods, door de Enghelen, Propheten, ende Christum, midtsgaders zijn Apostelen voortgebracht, wt de menichte van allen anderen menschen wtgheroepen zijnde, of noch wesen sal) ghelooft ende belijdt, tzy eygentlick, tzy openbaerlick, of met den monde, of met onderhoudinghe der Ceremonien van Christo ingestelt, en de bewijsinge der Ampten, na den roep van eenen yegelicke. de Sone Marie warachtelick Jesus zy, dat is, dat hy Mēsche wt mensche, te weten, wt de Moeder en Maget, door de werckinge des Heyligen Geests, ontfangë en geborë is: op dat hy

carnis nostrae societate plenisufficentem servatorem mundi totia, et proinde Deum quoque: nemo enim servator, nisi ipeemi Deus. Deinde hunc ipsum Iesum credit etiam ac profitter esse verum Christum illum, qui Angelicis et Propheticis vatisiniis ab ipso usque mundi initio promittebatur, hoc est unican illum summumque et acternum Regem, Prophetam ac Sacerdetem mundi totius, qui adventus sui luce typos legis carnelis omnes dispulerit prorsusque aboleverit. Postremo quae cundatipsum Iesum Christum credit ac profitetur esse verum naturalem atque unigenitum Dei Patris filium, ex Deo ipso Patre is eadem Divinitatis suae existentia genitum, quemadmodum home ex homine concipi et nasci voluit, nempe ex matre virgine, ti homo fieret et totius mundi peccatum expiaret, laudandam una cum Patre et Spiritu S. verum et unum Deum in secola.

(37) Huius igitur Doctrinae ac fidei et eorum, quae ad illam pertinent, eius item Ecclesiae, quae eam recipit profitetur se sequitur, ministros nos esse agnoscimus. Hanc colligimus, et nos cum illa a sectis omnibus, imprimis vero ab Antichristiasa Papae Romani idololatria separamus.

Porro eius ipsius doctrinae hoc compendium edere ita initio voluimus, ut omnes, qui sese nostrae isti Ecclesiae volent adiungere, certi sint, se per nos, non sane humanae ullius doctrinae, sed Dei ipsius voce, per Angelos, Prophetas et Apostolos nobis prodita, ad veram Dei et Christi cognitionem et vitam proinde quoque aeternam colligi atque evocari.

Brevi autem addemus, quae ad observandas Christi Domini in sua Ecclesia institutiones seu ceremonias, quaeque ad praestanda per ministros erga plebem, et plebis vicissim erga ministros officia, adque eorum per disciplinam custodiam videntar pertinere.

ons broeder in ons vleesch wesen (28b) soude, en also syndelick in onse plaetse voor onse sonden steruen mochte.

Voorts, dat hy oock is in de ghemeynschap ons vleeschs volgenoechsaem Salichmaker der gätscher Werelt. En dat hij midts dien oock God zv. gemerct datter geen Salichmaker is, da God selue. Boue dien, die daer gelooft en belijdt, desen seluen Jesum te wesen Christum: die door de prophecien der Enghelen ende Propheten, van tbeghin der Werelt beloeft was: dat is den eenigen, oppersten en eewighen Koninck, Propheet en Priester aller Wereldt: die door de toekomste zijns Lichts, alle de bedieninghen des vleeschelicken Wets, gantschelick te niet gedaë heeft. Ten Ess. 44. s. 6. laatste, die deer ghelooft en belijdt, den seluen Jesum warachtich. natuerlick, ende eenich gheboren Sone Gods des Vaders to wesen, wt God de Vader, selue in een wesen zijns Goddelichevts gebaert. ghelijckerwijs hy Mensche wt den mensche, te weten, wt de Moeder ende Maghet ontfanghen ende gheboren heeft willen wesen, om dat hy mensche soude worden, ende de sonde der gantscher Werelt reynighen soude. De welcke met den Vader ende (24°) den Hevlighen Gheest. warachtich ende eenich God inder eewichevdt is prijselick. Amen.

So bekennen ') haer dan alle Dienaers des Godlicken Woorts, Dienaers te wesen deser leeringe ende gelooue, ende der dinghen daer toe dienende. Ende oock der Ghemeynten die die ontfangt, belijdt ende volght. Dese vergaderen sy 2), ende sy 3) scheyden hen 4) met haer van alle Ketterijen, ende principalick 3) vader Antichristischer Afgoderije des Paus van Roomen.

Dit kort begrijp deser leeringhe hebben wy 6) willen laten wtgaen, opdat alle deghene, die haer willen voeghen tot der 7) Ghemeynten, versekert wesen, datse niet door s) eenighe menschelicke leeringhe, maar by de stemme Gods, door de Engelen, Propheten, ende Apostelen voortghebracht, tot der warachtigher kennisse Gods ende Christi, ende oock tot den eewighen leuen vergadert ende wtgheroepen werden 9).

### Ghedruckt Anno 1565. (24b)

<sup>2)</sup> Editio ai 1551, ad verbum latina exprimens, legit: so bekennen wij dan alle dienaers te wesen.

<sup>2)</sup> wy. 8) wy. 4) ons. 5) sonderlijck. 6) addit: van t beghin.

<sup>8)</sup> door ons niet bij.

<sup>9)</sup> In fine haec adduntur: In corte tijden sullen wij hier toebringen al het gene, dat tot de onderhoudinge der instellinghen en ceremonien Jesu Christi des Heere in sijn ghemeynte en tot de onderhoudinghe der officien des dienaers tot den Volcke en wederom des Volcks tot den dienaers, en oock tot der seluer bewaringhe door de kerckelijke straffe is dieneude,

(38) Forma Precum Publicarum, quae pro concionibus in Ecclesiis Peregria habentur.

Minister ante omnia his aut similibus verbis ad precs hortatur Ecclesiam.

Christiani fratres! quandoquidem hic collecti sumus, t verbum ad salutem animarum nostrarum discamus, ante-Divinam gratiam, sine qua nihil possimus, imploremus, ego nihil adferam praeter puram Divini verbi Doctrinam que illam magno vestrae salutis commodo audiatis."

#### Orațio ante Concionem.

Psal. 19.

Pater coelestis! cuius lex integra est, convertens anima timonium verum, imperitis sapientiam suppeditans et illun oculos! suppliciter te rogamus, ut tua infinita misericordia ris coecas mentes nostras tuo Sancto Spiritu illustrare, q gem tuam recte intelligamus cognitamque factis diligent primamus. Cumque ita tibi visum sit, Pater! ut parvulis taxat voluntatis tuae mysteria reveles, ac respicias ad eun tum qui est humili ac fracto spiritu quique ad verbum re-(39) verentia quadam contremiscit, — da nobis humilem sp omnemque sapientiam carnis, quae tibi inimica est, ac

Matt. 11. Pa. 66.

R.m. 8. omnemque sapientiam carnis, quae tibi inimica est, au digneris, et a veritatis tramite aberrantes in rectam vis

Matt. 6.

voca, ut omnes te colamus in sanctitate et iustitia on diebus vitae nostrae. Hace abs te petimus, Pater indulgenti ea petitione quam nobis tradidit filius tuus, Dominus a vator noster Iesus Christus, ad hunc modum:

Pater noster qui es in coelis,

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Et remitte nobis debita nostra, sicut et nos remittimus toribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem.

Sed libera nos a malo, quia tuum est regnum et po et gloria in saecula saeculorum. Amen." Deinde Psalmus aliquis a toto coetu graviter lingua vulgari canitur. Quo absoluto pergit Ecclesiastes ab eo scripturae loco, ubi postremo substitit.

## Oratio post concionem.

Clementissime Pater! quoniam Filius tuus Iesus Christus docuit (40), beatos esse qui non tantum audiunt verbum tuum, sed custodiunt illud, custodire autem illud non possumus, nisi cordibus nostris tuo Spiritu inscribatur, te ex animo rogamus, ut a nobis Satanam arceas, ne verbum auditum nobis eripiat, lapideum autem nostrum cor adimas, ne pullulascens eius fructus exarescat, curas etiam ac solicitudines saeculi huius suffocantes verbum tuum animis nostris eximas, facias autem nosterram bonam, ut in ea seminatum verbum tuum multiplicem fructum ad nominis tui gloriam proferat, per eundem Iesum Christum Filium tuum, Dominum nostrum. Amen."

Quae iam sequuntur, excepta communi pro necessitabus Ecclesiae oratione, tantum diebus Dominicis in concione antemeridiana recitantur.

Decalogus ex 20 cap. Exodi.

Ad quem audiendum excitatur populus his verbis:

Audite Legem Domini:

Ego Dominus Deus tuus, qui eduxi te ex terra Aegypti, de domo servitutis.

Non habebis Deos alienos coram me."

- (41) Publica deinde fit peccatorum confessio, praecunte Ministro verbi.
- Vidimus in Divina hac lege, velut in speculo, quantopere ac quam variis modis Deum nostris delictis offenderimus, horum itaque veniam toto pectore supplices ab eo unanimiter postulemus, hoc modo:
- Deus aeterne ac Pater noster clementissime! prosternimus nos ante Divinam tuam Maiestatem supplices, contra quam nos gravissime peccasse, aperte ac sine hypocrisi fatemur, adeo ut non digni simus vocari filii tui. Nam praeterquam quod in pec-Luc. 15. catis nati conceptique, ad omne bonum inepti, ad malum pro-

Psal. 50. Gen. 6, 8.

Luce, 15.

clives sumus, etiam multis modis tua praecepta violavimus, te pro tua dignitate non venerantes et proximos nostros, ut iubemur a te, non diligentes, qua propter pro exacto iustitiae tuas rigore, fatemur nos reos aeternae damnationis et actum de nobis esse, nisi justitiam ipsam misericordia tua inexhausta longe superaret, qui poenitentibus omnibus, etiam quum adhuc procul sunt, clemens ac propitius soles occurrere, idque non propier nostram ullam dig-(42) nitatem, sed propter filium tuum dilectum Iesum Christum. Cuius meritis flexus, non amplius meminisse velis peccatorum nostrorum, sed, iis condonatis, nos in gratiam recipito per veram animi poenitentiam ad te conversos. siquidem is es ut nolis mortem peccatoris, sed ut convertatur ac vivat. Nosque ad hunc modum in gratiam tuam acceptos. Spiritu tuo sancto, ne deinceps te offendamus, clementer donare, et novum ac carneum cor in nobis, ablato lapideo, creare digneris, cui legem tuam inscribas, quam postea per omnem vitam nostram factis exprimamus, tanguam filii lucis in novitate vitae ambulantes, ad tuam filiique tui gloriam et Ecclesiae eius aedificationem, per eundem Iesum Christum filium tuum. Amen."

Ezec. 18. Psalm. 50. Ezech. 11. Jerem. 31.

Ephe. 5.

### Absolutionis forma.

Hanc breviter ac dilucide proponet minister, hisce aut similibus verbis:

Ezech. 18.

Posteaquam Deo aeterno ita visum est, ut vere poenitentibus suaque peccata confitentibus ignoscat, obstinate autem impiis suaque peccata tegentibus aut excusantibus nolit condonare, ex animo peccata nostra agnoscere debemus.

Quotquot ergo vestrum tales sunt, ut illos suorum delictorum (43) pudeat poeniteatque, ac deinde firmiter credunt ea sibi solius Christi meritis omnia plene condonari, statuuntque deinceps mortificare membra sua terrestria, ac coelestia sectari, — iis, quia credunt in Filium Dei vivi, ex verbo Dei denuncio, peccata in coelis esse remissa per nomen Domini nostri lesu Christi benedicti in saecula. Amen.

Matt. 18. Ioan. 20.

Quotquot vero suis adhuc peccatis oblectantur et ea fateri corrigereque, nolunt, — aut si agnoscunt quidem illa, aliud tamen salutis remedium quaerunt, quam unicum meritum beneficii Christi Domini, — iis omnibus, propterea quod tenebras magis diligunt quam lucem, nec credunt in nomen unigeniti Filii Dei, ex verbo Dei denuncio, peccata illorum omnia esse ligata in coelis, nec dissolvenda priusquam resipiscant.

Ioan. 3.

A quorum numero. ut nos alienos esse contestemur, summam nostrae fidei publice et ex animo profitebimur in hunc modnm.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae. Et in Iesum Christum filium eius unicum Dominum nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. (44) Descendit ad inferna, Tertia Die resurrexit a mortuis. Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est ad iudicandum vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sanctorum communionem. Remissionem peccatorum, Carnis resurrectionem. Et vitam acternam, Amen."

His absolutis sequitur oratio pro omnibus Ecclesiae necessitatibus:

Omnipotens. Coelestis ac Misericors Pater! posteaquam pro infinita tua misericordia nos e tenebris ignorantiae ac idololatriae Romanae liberare dignatus es, revelato nobis inter caeteros Euangelii filii tui mysterio, quo nomine immensas tibi habemus gratias, - rogamus te supplices, ut nos gratia Spiritus tui corroborare digneris, quo fidem Christianam ad finem usque constanter retineamus vitaeque pietate illam exprimamus.

Praeterea, ut Clementissimum Principem et Regem nostrum. Eduardum (45) Sextum, tuo potenti brachio, quo hactenus illum a suis ac tuis hostibus tutatus es, defendere perpetuo, tuoque Spiritu illius mentem sic illustrare digneris, ut, tua in illo gratia cum aetate adaucta, regat populum suum sub Rege Re- 1 Timo. 2. gum Christo, iuxta verbum tuum, ut placidam quietamque vitam cum omni pietate et honestate ad incrementum Regni filii tui degamus.

Deinde, ipsam etiam Domini Regis nostri familiam et reliquos Regni huius proceres ac Magistratus, in primis vero prudentissimum Senatum Regium, Spiritu consilii gubernato. ac in Filii tui vera doctrina et animarum mutua in Domino concordia conservato.

Populum item Regni huius universum dona tuo Spiritu, ut П, 22

voces tuorum Prophetarum libenter amplectatur et in obedientia eius Magistratibus debita ad regni huius incolumitatem Keclesiaeque tuae aedificationem persistat.

- "Ad haec, ut reliquos extra hoc Regnum Principes, Civitates ac Magistratus, qui verbum tuum diligunt ac profitentur, defendas contra omnes hostes, ut quiete subditos suos in vera verbi tui cognitione gubernent.
- "(46) Rogamus te etiam, Clementissime Pater! pro conservatione Ecclesiarum, tam Regni huius, quam aliarum omnium toto orbe dispersarum, in quibus vera Filii tui Doctrina, ab Antichristi Romani blasphemiis repurgata, praedicatur. Arceto ab eis falsos pastores ac mercenarios, qui dilectam vineam tuam depascuntur et conculcant, ac extrudito in illam sedulos operarios fidelesque tuorum mysteriorum dispensatores, qui non privatam, sed tuam unice quaerant gloriam.
- "In primis autem favore tuo prosequere et conserva hanc tuam Ecclesiam, infinita misericordia et potentia tua iam recens plantatam, pro quo beneficio gratias tibi maximas habemus, ut quotidie in omni pietate proficiat, ad nominis tui gloriam et omnium hominum aedificationem.
- "Ecclesias etiam tuas toto orbe per Antichristum divexatas, potissimum vero N. et N. defendere digneris ab illius tyrannide.
- "Precamur etiam pro omnibus Ecclesiis, Regibus, Principibus et Magistratibus, qui vocem Filii tui Iesu Christi, Romanis idololatriis excaecati, assequi nondum potuerunt, et per ignorantiam adhuc persequuntur, ut eos cum aliis quoquomodo seductis (47) et ignorantibus ad lucem rectamque semitam deducas, quo omnes in uno ovili sub uno animarum nostrarum pastore Iesu Christo ad nominis tui gloriam esse possimus.
- Postremo rogamus te, Optime Pater! ut soleris tuo Spiritu omnes fratres nostros, ob confessionem nominis tui per Antichristum afflictos, eosque virtute ex alto ita in fide corroborato, ut intrepide tuum Filiique tui nomen constanter coram hominibus perpetuo confiteantur. Morbis etiam, paupertate, exilio, aliisve animi aut corporis calamitatibus iusto tuo iudicio exercitos recreare digneris, simulque docere, ut ex castigationibus suis intelligant, se vere diligi abs te, sicque tandem ad te convertantur.

Haec omnia nos certissimo impetraturos confidimus, propter paternam tuam ergo nos, filios tuos, bonitatem, quam invocamus oratione, a filio tuo Domino nostro nobis praescripta, per eum ipsum ad hunc modum deprecantes:

Ioan. 10. 1 Petr. 2.

Luc. 24.

Prov. 3.

Pater noster, etc."

Precatione hac absoluta magna cum gravitate canitur vulgari lingua a toto coetu Psalmus aliquis. Deinde his verbis dimittitur Ecclesia:

(48) Memores estote egenorum, precemur alter pro altero, Deus vestri misereatur et benedicat vobis, illustret inter vos lumen vultus sui. Amen. Ite in pace."

Postremo, quia nemo debet in conspectum Dei venire vacuus, et peculiare Dei ac Christi mandatum exstet de pauperum cura ac sustentatione, per Diaconos Ecclesiae ad valvas templi Eleemosynae diligenter in singulis congressibus colliguntur.

TEXOC.

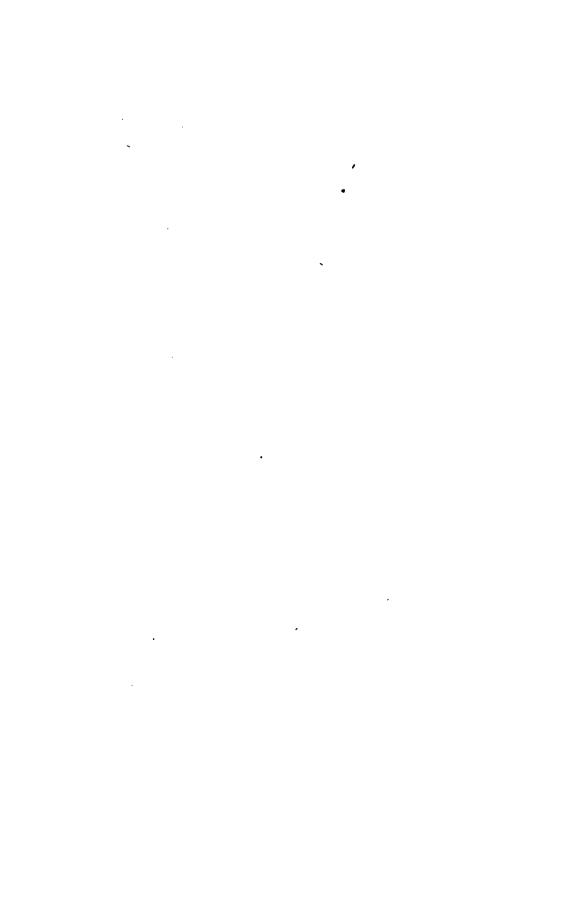

# w De Cate

chismus, oft Kinder leere, dismen te Conden, inde Dugische ghemeynte, is ghebruyekende.

Psal. 119.

Hoe sal een ionghelinck sijn lenen, onstraffelije legden? ten sij dat hi dat stelle na den egsch ws moordis.

> Chedruct tot Conden, by Steuen Myerdman.

An. 1551.

1 1 12 Joannes Utenhovius Germanorum

- - - T

Ecclesiae, quae est Londini, gratiam See pacem'a Dec Patre, per Issum Christum. Dominum nostrum. Amen.

DEO grata acceptaque reipublicae salue dilecti Fratres! me indice tribus maxime continetur: nempe pietate magistratus, integritate Doctorum sive verbi Divini ministrorum, et sustentatione soolarum Christianarum, sine quibus nulla respublica prosperis rebus uti potest, quemadmodum ubi tria haec conveniunt, rursus non potest quin floreat respublica. Quod enim ad primum horum attinet, satis constat, magistratum reipublicae esse, quod corpori humano stomachus. (A iia) Quemadmodum enim totum corpus stomacho nutritur, neque sine eo subsistere potest, sic quoque sine magistratu respublica diu manere non potest propter magnam miseriam, perversitatem atque pravitatem indolis atque naturae humanae, quae idcirco externo atque politico moderamine regi necessarie debet: Sed quemadmodum hoc non sufficit ad sustinendam corporis valetudinem, ut stomacho sit praeditum. nisi quoque sanus sit atque integer, sic etiam reipublicae satis non est, magistratu ornatam esse, nisi sit quoque sapiens ille pietatisque studiosus, - sin minus, profecto intolerabile est, istiusmodi magistratui subesse estque verissima Dei pro peccatia populi poena habenda, impiis magistratibus subditum esse, quemadmodum etiam e contrario ineffabile Dei in rempublicam beneficium censendum est, quum sapientes ei ac pii magistratus a Domino ordinati sint, quatenus sapiens magistratus vis ac robur populi est. Secundo quod ad integros (A iib) doctores verbique ministros, quam sint reipublicae necessarii facile colligitur e necessitate Verbi, quod solum lux vita ac cibus animarum est, extra quod etiam nil nisi tenebrae mors atque acternum exitium expectandum est. Neque sane fieri potest, ut bene cedat populo, ubi vera doctrina deest, nam, uti vir Sapiens iam dixit, ubi prophetiam sive divinam institutionem frustra quaero. ibi dissipatio populi sequatur necesse est. Merito hanc ob causam populus absque doctoribus a Christo Domino ipso cum ovium grege componitur, qui pastore destitutus omni hauddubie defec-

pi. VI. 1)

hn., XVI. alm. 119.

o. XXIX,

ith. IX.

<sup>1)</sup> Seriem textuum ed. ai 1558 ad marginem versionis latinae recensemus.

٠.٠.

Jan Utenhoue der Duitscher Ghemeynten, die te Londen is, wenscht ') ghenade ende vrede van God den Vader, door Jesum Christum onsen Heere. Amen.

DE godsalighe welvaert eens Landtschaps, beminde breeders, nae myn verstät, is meest in drie stucken gheleghen, namelyck in de godsalicheit der Ouerheyt, inde oprechticheyt der leeraers oft diensers des woordts Gods, ende inde onderhoudinghe der Christelijcker scholen. Sonder de welcke drie, het nvet mogheliick is, dat het cenighen lande wel soude connen gaen. Ghelijck het oock wederom nyet moghelijek is, dat het anders dan wel den Landtschappe toe gae, daer dese drie ouer een come, Want aengaende deerste van desen, het is ghewis, dat de Ouerheyt eens Ladtschaps, den lande is, het ghene dat de maghe den lichame des menschen is. by (A iia) de welcke, gheliickerwijse het gansche lichaem gheuoedt werdt ende daer sonder nyet gheleuen can. Also eest \*) oock nvet mogeliick, dat eenich Landtschap sonder Ouerheyt gheduerich blijue, ouermidts de groote ellendicheyt, verdoruenheyt, ende boosheyt der menschelijcker aerdt ende natueren, de welcke daer om, door wterlijcken ende politischen regimente geregeert moet wesen. Maer ala het nyet ghenoech is, ter behoudinghe des lichamelijcken gesontheyts, een maghe te gebben, ten si datse goet ende ghesont si: Also eest oock den Lande nyet ghenoech een Ouerheyt te hebben. tē si datse wijs ende godsalich si. Anders voor<sup>3</sup>)waer eest onuerdrachlije onder sulcke Ouerheyt te stane, ende is een war- Job 34. achtighe straffe Gods voor de sonden des volkx, wanneer het ongoddelicke Ouerheden onderworpen is. Als het oock in contrarien, een groote onwtsprekelijcke segheninghe Gods is, voor den Lande, den welcken een wijse ende godsalighe Ouerheyt. van den Heere toegheschict is, ghemerct dat een wijse Ouerheyt de stercte ende vastichevt des volcks is. Ten anderen, hoe noot- Sa. 6. sakeliick de op-(Aiib)rechte leeraers en dienaers des woorts, den lande sijn, can lichtelije bekent werden, wt de nootsakelicheyt des woordts, dwelcke alleen het licht, leuen ende spijse der sie- Jos. 16. len is, buyten dwelck oock anders nyet can wesen, dan duyster- Psal. 119.

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553: weynscht. 2) ib. eyst. 3) ib. voer et sic passim.

Lac. XXIII. Apoc. IX. tui bonarum pascuarum et aquarum, omnibusque a lupis belluisque periculis expositus est, adeoque verbi sui tam necessarium habuit Dominus in Ecclesia sua ministerium ipsumque quasi solum, quo in omni probitate atque pictate sui colligerentur as sustinerentur, instrumentum instituit. Tertio, dummodo violatae (A iiia) naturae nostrae pinguem inscitiam atque ab utero

Gene. 6, 8.

matris adnatam nobis perversitatem respiciamus, facile intelligitur, quantum parvulis Christiana institutione opus sit, ut sanctam voluntatem Domini ciusque vias edocti, adque cius co-

Deut. 32.

gnitionem ac timorem a pueritia inde adacti, omnibus piis actionibus adaptentur, et cultum Dei, erga proximos observantiam ac reipublicae salutem omni industria pro debito suo promoveant. Hine tam graviter ubique iussit Dominus, sedulo parvu-

Exod. 12, 13. Deut. 4, 6. los praecepta divina doceri, ut reputatione magnorum ineffabiliumque Dei beneficiorum, quae nobis omnibus in Christo largitus est, ad laudem nominis ulationem et gratipsius commoti, integra fide eum ac certa spe in omni sanctitate colerent ac iustitia.

Deut. XXI. 1 Reg, 2, 4. Eandem doctrinam Paulus parentibus tradit, dicens: Vos, patres! nolite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educare illos in disciplina (A iiib) et correptione Domini," quae institutio sola quoque ratio est procurandi semper in republica integros ac Christianos oeconomos et rectores, quos e contrario frustra quaeres, ubi haec parvulorum institutio deest, ut exempla nonnulla tam in Scripturis, quam in Historiis profanis, imo ipsa experientia nobis attestantur, adeo ut nullum dubiam supersit, quin haec tria maxima maximeque necessaria beneficia habenda sint, quae in salutem reipublicae exoptemus.

hevt, doot ende eewighe verdoemenisse. Ende is nyet moghelfick dat het den volcke wel toe gae, daer de oprechte leeringhe is zhebrekende. Want daer de Prophetie oft Goddelijeke leeringhe Pro 39 ghebreect (also de Wijse man sevt) daer moet volghen een verstrovinghe des volcks. So dat een volck sonder leerners van Christo den Heere selue, ten rechten gheleken werdt, bi een cudde schapen, dat sonder herder is, dwelck ontwifeliick allen Mat. 9. gehreken der goeder wevden ende wateren, oock allen perikelen der woluen ende verslindende dieren, onderworpen is. Hierom Mat. 28. heeft Christus de Heere den dienst sijns woordts so nootsake- Luc. 24. liick in siin Ghemeynte gheacht, ende oock in ghestelt, als den cenighen middel, om de sijne in alle eerbaerhevt ende godsalichhevt te vergaderen ende onderhouden. Ten derden, senghemeret de groote ontwetenschap ende archeyt onser ghe-(A iiia)scheyn- Ge. 6. 8. der natuere, die ons van den buyc des moeders aen aengheboren is, so connen wy lichtelijck verstaen, hoe grootelijcks den ionghen kinderen de Christelijcke onderwijsinghe van noode si, op dat se inden heylighen wille ende wegen des Heeren gheleert, Deu. 32. ende tot de kenisse ende vreese des seluen, van der ioncheyt sen, gebracht sijnde, tot alle goddelijcke handelen bequame werden, ende den dienst Gods, des gelijex des naesten ende des Landts weluaert, met alder neersticheyt (so sy schuldich syn) veruoorderen, daerom de Heere so ernstelijck ouer al beuole Exo. 12, 18. heeft, dat men de kinderen in sijn goddelijcke gheboden neer- 1 Mac. 2. stelijck onderwijsen soude, op dat se door de aenmerckinghe der grooter onwtsprekelijcker weldaden Gods, die hi ons allen in Christo bewesen heeft, tot prijsinge sijns naems, ende tot dancbaerheyt gheroert sijnde, hem in een volstandich ghelooue ende seker hope dienen, in alder heylicheyt ende gherechticheyt.

De selue leere gheeft Paulus den ouders segghende: Ghi Vaders verweckt uwe kinderen tot gramschap nyet, maer brengtse Ephe. 6. op door ') onderwijsinghe ende (A iiib) straffinghe des Heeren, de welcke onderwijsinghe den eenighen middel is, om eerlijcke ende Christelijcke huyshouders ende regimenteurs in den lande te verweruen. Als ooc in contrarien, daer dese Kinder onderwijsinghe ghebreect, alsulcks nyet beuonden werdt, ghelijck ons sommighe exempelen der Scriftueren ende Historien, ia de ex-Deu. 21. periencie selue wel betuyghen. So datter gheen twijfel si, dat <sup>1</sup> Re. 2, 4. dese drie weldaden de grootste ende de meest noodighe sijn, die men ten behoeue eens Landtschaps soude mogē begheeren.

<sup>1)</sup> Ed. at 1553: doer et sic passim.

Iam quod ad primum, largissime in regno hoe Deus nos vis magistratu donavit, nempe Rege Edwardo Sexto, qui a s inde adolescentia, omni idololatria atque falsa religione a re suo expulsa, veram Apostolicam fidem, doctrinam instam Dei cultum restituit ad exemplum Iosiae, ut merito dicend nobis sit, nullum ante eum fuisse, non solum in hos regno. etiam in toto orbe Christiano, regem, qui, quemadmodum i adeo toto pectore suo (A iiiia) atque corde ad Deum secum verbum ipsius sese converterit, quare spes quoque fovenda est: nisi Dominus ingratitudinis nostrae poenas exigat - Deun i diem magis omnem pietatem, ét hic, ét alibi quoque tempore mi eum promoturum esse, ut facile animadvertitur ex ingenti and Germanicae hio nationi nostrae, imo omnibus peregrinis, peter Domino meo Ioanne à Lasco, omnium nostrum superintendes praestitit beneficio, magnis suis impensis aptum templum i procurando permittendoque integrum Dei cultum iuxta Christ Domini praecepta et Apostolorum observationem, praeterea na bis etiam doctos integrosque praeficiendo ministros, per que vera Prophetarum Apostolorumque doctrina pure et absque omni humano fermento nobis annuntiatur, adeo ut in hisce duobas largiter nos ditavit Dominus, quapropter laus ei sit in acternum!

Iam ne tertium quoque, institutio parvulorum, Ecclesiae nostrae desit, (A iiiib) ministris una cum presbyteris aequum visum est atque necessarium, quemadmodum opus revera habet, ut Catechismus sive institutio parvulorum Ecclesiae offerretur, nimirum idem ille Catechismus, quo Frisii Orientales utuntur, quemque iis petentibus ipse belgice transtuli, qua in re verasculo sermone — tam turpiter eheu! abusu depravato — saepius non absque licentia quadum usus sum, quemadmodum etiam in Confessione feci, tam ut ad priscam formam eum pro virili portione reducerem, quam idcirco quoque, ut ab Ecclesia, quae hit e diversis nationibus collecta est, melius intelligeretur.

Re. 22.

Nu senggende deerste. God de Heere heeft ons in dit Riicke seer rijekelye begaeft, van een godealighe Overheyt, namelijek van Koninek Eduward den sesten, de welcke van synder grooter ionchevt sen, alle afgoderie ende valschen Godsdienst, wt sinen Rycke gheweert hebbende, heeft het warachtich Apostolisch ghelooue, leeringhe ende den rechten Godsdienst opgerecht, so dat wy ten rechten wel segghen mogen na dexempel Josie, 4 Re. 23. datter voor hem gheen Koninck gheweest is, nyet alleen in dit Riicke, maer oock in de gantsche Christenheyt, die hem tot den Heere nae (A iiiia) sijn heylich woordt 1), so wt gantscher herten ende sielen bekeert heeft als hi ghedaen heeft, ende is oock te verhopen (ten si dat ons de Heere om ouse ondancbaerheyt straffe) dat God door ham noch meer ende meer alle godsalicheyt, nyet alleen hier, maer ooc elders metter tijt, veruoorderen sal, als wy lichtelije mercken moghë wt de groote weldaet, die hi hier onser Duitscher 2) natie, is allen wtlandischen (ter begheerten van mijn heere Jan a Lasco, onser aller Superintendent) bewesen heeft, haer tsijnen grooten coste berevdende eenen bequamen tempel, ende toelstende den oprechte dienst Gods, nae de ordinancien Christi des Heeren ende de onderhoudinge der Apostelen. Bouen dien heeft hi ons ooc gheleerde ende oprechte Predicanten selue gheordineert, door de welcke ons de warachtighe leeringhe der Propheten ende Apostelen rechtsinnich, sonder eenighen menschen deesem, vercondicht werdt, so dat wy in dese twee eerste grootelicx vaden Heere begaeft sijn, daer af hi ghedanckt si inder eewicheyt.

Nu, op dat het derde, namelick de kinder onderwijsinghe onser Ghemeynten (A iiiib) oock nyet ghebreken soude, so heuet den Predicante ende Ouderlinghen goet ende nootsakelijck ghedacht, als het oock van noode is, dat wy den Catechismum oft Kinderleere der Ghemeynten souden voorhouden, te weten den seluen Catechismum, diemē in Oost Vrieslandt is ghebruickende, den welcken ick thaerer begheerte in onse Nederlantsche sprake ouergheset hebbe, waer in ick mijn eyghen sprake (die door dmisbruyc grootelijck ghescheyndt is) dickmael te buyten gae. als ick desghelijex in onse belijdinge ghedaen hebbe, so wel op dat icse tot haren oorspronck (so verre alst mi mogelijck is) brenghen mochte, als daerom, dat ick van de Ghemeynte, die hier wt menigherley Landen vergadert is, te beter verstaen mochte wesen.

<sup>1)</sup> Ed. ai 1558: wort. 2) ib. Duitsche.

Profecto debiti sane nostri est gratias agere Domino pa ingentibus hisce donis, quae proavi nostri aumquam nulle de viderunt. Inter Principes enim, quos illi suo tempore habebate fuerunt quidem nonnulli, qui bene audiebant, quod in politico rebus boni essent iusti ac sapientes, sed (A va) de nemine cor rum legimus, salutiferam eum Dei cognitionem habuisse verus que Dei cultum e verbo suo promovisse. Eo igitur maioris has nostrum beneficium aestimandum est, quod a peregrino Principi impetravimus, quod germani Principes nostri nobis recusaverus.

Deinde non opinor, unquam antehac nationem nostram Bagicam Ecclesiam habuisse, in qua Dei verbum tam pure nuntiatum. Sacramenta tam integre administrata, et disciplist Christians tam sedulo ac fideliter observata sit, quam in Ref clesia nostra, in qua praeter sustentationem egenorum, qui Diaconorum ministerio commissa est, per singulas hebdomedis collationes quoque habentur scripturarum sive Prophetias, quibus Paulus disseruit, ubi omnes praeterita hebdomade per ministros habiti sermones penitus excutiuntur. Tunc enim Prebyteri una cum iis, qui ab Ecclesia ad id electi sunt, in sermenibus istis iuxta Scripturam excipiunt sive ad illos conferunt, que ad dilucidiorem explicati textus intelligentiam, ut et ad majoren Ecclesiae aedificationem facere posse videantur, quorum dabia (A vb) deinde refutanda dispellendaque sunt ministris, qui e solo Dei verbo doctrinam suam approbant. Haec nimirum sola ratio est germanam Apostolorum doctrinam et Ecclesiae conscientiam confirmandi, quam si Romae Ecclesia semper tenuisset, numquam subegisset eam Sathanas neque vicisset. Praeterea in eodem hoc templo duae etiam per singulas hebdomades latinae lectiones habentur, altera a praedicto D. L & Lasco in novum, altera a Gualtero Deloeno in vetus Testamentum, item Scripturarum in illas quoque lectiones collatio fit ad magnam omnium doctorum, partim etiam Ecclesiae aedificationem.

Postremo autem nullus hucusque — prouti scio — paras Catechismus in Belgico nostro sermone exsistebat, quod vald dolendum. Etenim sine compendio sive summa verae fidei nul lus e plebe homuncio in fidei suae articulis bene instructu fundatusve esse potest, praesertim ubi sanae e puro Dei verb praedicationes haberi nequeunt. (A vi-) Unde factum quoque es quod in patria nostra, prae ceteris regionibus, tot errores tot

Wearener wysteller mellechelden den Heere te dencken, van fin dene eine eentelijche geren, de welche onse vedere noyt te finnen deghen ghestë hebben, want onder de Princen die sij finnen dijden ghehedt hebben, deer sijnder wel eenighe gheweest, lin gest ghemeët waren, als sy oosk, politischer wijse goet, wijs mile ghereshtish weren, meer wy (A v\*) leeen van gheene, die jin gedenlighe kenniese des Heeren ghehedt, ende den oprechten filmet Gede, wt sijnen woorde, vernoordert hebben. So dat dese mee weldnet dies te meerder behoort geacht te wesen, dat wij ee van eenen vreemden ') Prince ontfanghen, daer se ons onse naturelijeke Princen selve weygheren.

- Am anderen so dencke ick nyet, dat once Nederlantsche nadie voor deem tijt ovt Ghemovnte ghehadt heeft, daerin dwoort Sale so louterlick ghenredict is ghoweest "), als in die onse, le de welcke (bouen de onderhoudinge onser huysarmen, door in dienet der Dinkene behoorlijek ghedeen) wy oosk de wekelinke colletion der Scriftneren oft Prophetie hebben, deer af Anlas verback, inde weicke alle de predication der voorgaender taken, by de predicanten ghedaen, ghehandelt werden. Daer in de Onderlinghen, ende de ghene die daer van der Ghemeynte te geordineart stin, op de selve Predication, wt der Schrift wert branchen datter soude moghë dienen ten breederen \*) vertande des wigheleyden teexts, ende ter stichtinghe fler Ghemynten, der welcker argumenten (A vb) de Predicanten gheseeh doen moeten, ende haer leeringhe alleene wien woorde Gods verantwoorden. Dwelck den eenighen middel is om de errechte Apostolische leere in de Kercke te onderhonden, ende de conscientien der Ghemeynten te beuestighen. Waert dat de Romsche Kercke dat onderhouden hadde. Sathan soude se so 17st onerweldicht ende tonderbracht hebbe. Bouen dit so bebbe wy in den seluen tempel noch twee Latijnsche lessen in weke, die eene van de voorseyde heere Jan a Lasco int syswe, de ander va Gualterus Delenus int sude Testament, des miker 1) de collation der Schriftueren op de mine lessen gedaen. ter grooter stichtinge aller geleerden en een deels der Ghemeynim. Ten lactsten, so hebben wy tot nu toe (dat ic ëmer weet) sheen oprechte Kinder leere in onse Nederlätsche sprake ghehadt, wele seer beclagen is. Want sonder een somme oft cort

<sup>9</sup> Ed. at 1558; granden.

<sup>\*)</sup> Ib. add.: de sacramenten so oprechteliek untgherecht ende de Christeliek straefne so neersteliek ende getrouwliek ghoodfent zijn gheweest,

<sup>7</sup> h.: brederen. 4) ib.: desgelycke.

que hacreses exstiterint atque praevaluerint, quod tamen in Dei iudicio Patriae nostrae magistratui et ministris immiss est, propterea quod rejecta veritate omnibus mendaciis as h resibus aperuerint ianuam, ut fide amplecteretur cas pour ac foveret. Quam igitur miseri illi homines et in errorem u lapsi (qui erant mendacia ista amplexi) odio papisticae religi nis, quam Verbi diluciditate idololatricam deprehenderant. Romana Ecclesia decedebant, opus hauddubie fuiseet, ven iis religionem voce sive scriptis integram annuntiare, ut cert fidei normam in compendio suo sequerentur. Quod cum fres exigerent, vetus hominum insidiator Sathanas zizania sua e nigenis falsis Prophetis inter cos sevit, ut ca sub specie vest tis in se reciperent, and its demum factum est. Quin it papisticae religionis odio incensi eo (A vib) iam devenera ut bonum quoque quod in Romana Ecclesia superstes erat ! siduum una cum malo reiecissent, uti palam videre est in: qui duplicem in Christo naturam, mortuorum resurrectionem eius generis plura negantes, inter se ipsi doctores instituere qui voluntatem Domini parum edocti, neque etiam iuxta Spi tum Dei bene animati, sed vero superbe elati, vilipenderunt o nem scientiam atque notitiam linguarum, omnem etiam gern manam Scripturarum interpretationem, quas ut dona Spiri Sancti summopere necessarias Ecclesiae Paulus aestimavit.

Corin. 12.

Quod igitur, ut supra quoque dictum, tam opulenter bes dixit nobis Deus, indicio nobis esse potest magnae Eius er nos misericordiae, quae tanta est, quanta numquam alio in nu gentium fuit. Quid iam dubitemus? Hauddubie dies visitionis Domini adest, qua nunc nationem nostram German cam, quae Londini est, visitat. Quam si contemnimus, nec observamus, de nobis a Domino dicetur, (A viia) quod di olim de Iudaeis: «Pueros educavi et extuli sublime, autem spreverunt," et regnum Dei nobis adimetur et dabi

my. I. ath. 21.

11

....

arribo den surrelitione relocie, so cost avet morelife, det de moste mate inde artikelé des geloofs wel geleurt oft gugronstat much ween, heatinder door show oprochte predication wi in louissen wacrde Gode geschien meghen. (A vir) x Ende issum cost detter in once landen, onder alles anderen, so veel Minchen ende ketterien oprhestaen sijn, ende de overhendt hamomen hebben, dwelck nechtans door tgherochte oordeel hale ouer ouser lande Ouerheyt ende de Priesters der selner, haschiedt in, me dates de waerheyt nyet toe ghelaten hebben, hten allen leurhenen ende ketterien de doore openen souden. m: det mense geloouen ende ontfangen soude. Als de serme integrale menschen (die de leughenen ontlangen hebben) wi luit des Panistische religions, dat sii door de electhevt des steardte afgodische bekenden, van de Roomsche Kereke eerstmel af weke, so wast voorweer va node, dat haer dwarachtich tilizion oprechteliek, door predication, oft Godtlijcke schriften. throughout soude weem, op dat se een wat sekers, in cenich int begrep 1), volgë mochten, maer dat haer gheweyghert afinde so heeft Sethan, de oude viant der meschen, sijn oncruvt ther affected valuede Propheten, onder haer gesneyt, op dat si it. voor de waerhevt ontfanghen souden, als sy oock ghedaen laben. Ja sijn door den haet des Pauselijeken religiös (A vib) m verre ghecomen, dat sy oock het goet inde Roomsche kercke sarriebleuen, met den quade verworpen hebben, als het lichte Mieken mach inde ghene die de twee natueren in Christo den Reere, die verrijsenisse der dooden, ende dier ghelijcke verlootheren. Ende hebben haer onder haer seluen leeraers opgherecht, dye inden wille des Heeren, niet wel gheleert, noch ooc se den gheest Gods wel ghesint, maer opgheblasen waren, verwadende alle gheleerdtheyt ende kennisschap der tonghen, oock Me oprechte wtlegginghe der Scriftueren de welcke Paulus, als 1 Cor. 12 graen des hevlighen Gheests, der Ghemeynten Christi so nootakdijek gheacht heeft.

Wt dien dat ons nu de Heere hier so grootelijeks begaeft heet, so het vore s) gheseyt is, connen wi wel aanmerckë sijn, groote barmharticheyt tonswaert, de welcke so groot is, alse soyt te gheenen daghen, tot eenighe mensche gheweest is. Dit is ontwijfelijek den dach der besoeckinghen des Heeren, daer mede hi nu onse Duytsche natie, die hier te Londë is versoect, eest dat wy se verachten, ende nyet waer nemen, so sal van den

<sup>1)</sup> Ed. al 1558: begrip.

<sup>9)</sup> Ib. voren.

fiant.

populo, qui fructus resipiscentiae producat, et incolis Gomorra ath 10 ao Sodomae melius erit in die iudicii, quam nobis. Si w cordi nobis est visitatio, totique ad Deum nos convertime pro tantis cius beneficiis gratias ci agentes fidemque nostra omni pietate attestantes, res nostrae secundae nobis erunt i omnibus viis nostris benedictione Dei, qui Spiritu suo nobi aderit nunc et in aeternum. Hic interim multifariam habeli mus offensionem, non tantum a Papistis et Hypocritis sive in piis hominibus, sed ab aliis etiam, qui omni haeresi contral nati ad stabiliendum errorem suum eodem modo nunc quom Scripturam obtendere possunt, quo Sathanas olim, magiste ath 4 eorum, Christo Domino eam protulit, adeo autem suffocata atque intricatam, ut corum interpretatio nullo modo (A vil cum ipsa sacra Scriptura subsistere possit, quippe quae Sancto Spiritu, qui in omnibus semper concordans ac simple nec a se ipse est dissentiens, per Prophetas et Apostok an. 15.

Vel sic tamen in eo nostra erit consolatio, Christum hic positum esse in multorum ruinam, esseque lapidem, quo omnes ho mines offendi debent. Hunc igitur invocabimus in hisce et omnibus quotquot incidamus infortuniis nostris, probe utique nobiconscii, neminem eos, qui ipsius sunt, e manu ipsius eripem posse. Hoc nobis largiatur Deus Dominus noster, ut omne quotquot inscitia in errorem inducti sint, in meliorem reducastur viam, ut una fide coadunati coniunctique concordes ipeus colere et laudare possimus per omne vitae nostrae spatium is sanctitate et iustitia, Amen. (A viiia)

scripta, in omnibus partibus suis necessarie sibi congrue est debet. Tam violenter autem iurati isti homines contra veris tem conspiraverunt, ut alii aliorum haeresin potius quam versi Apostolicam doctrinam amplectantur, quod experientia satis su perque nos docuit. Sed debent esse haereses, ut probati pate

Vos autem, dilectissimi Fratres! Christo Domino, nostrus omnium conciliatori, in aeternum commendamini, grato animo parvum hoc opusculum nostrum accipientes.

Londini d. XV Maii, anno Domini MDL1. (A viiib)

s van ons ge-(A viis)eeyt werden, dat hi van den Joden 12 Ie hebbe kinderen opgebracht ende verheuen, maer sy Ess. I. m mi verameet. En het Riicke Gods sal van one gheweert i, ende gegeuen den vole dat boetueerdighe vruchten goort- Mat. 21. rhen sal, ende het sal die van Sodomen ende Gomorren en dach des cordecis beter gaen, dan ons. Best cock dat Mat. 10. ter herten nemen, ende ons ganschelijck tot den Heere men, hem voor dese groote weldaden danckende, ende ons some met alle Godsalichevt betuyghende, so salt ons door exheninghe des Hoeren, in alle onse wegen wel gaen, de te one door sijnen Gheest by sal staen, van nu aen tot in senwich legen. Hier en tusschen sulle wy veel senstoots en, nyet alleene van de Papisten en de gheneynsden, oft addeliicke menschen, maer oock van andere die met allerley rien besmet siin, de welcke ter beuestinghe harer dolinghe. Berift oock connen voortbrenghen, so wel alse Sathan haer Mat. 4. ter. Christo den Heere voort ghebracht heeft, maer so ghet ende wighelevt, dat haer wilegginghe met de hevlighe & gheen-(A viibleins staende can blüuen, de welcke ghet dat se door den hevlighen Gheest (die alle wech sendrachen contrarierende) de Propheten ende Apostelen gescreuen is, in alle haer stucke schtich moet wesen. Ende dese selue menschen hebbe so tegen merhevt gesworen, dat se lieuer die een des anders ketterie (hoe z aji oock sij) aenueerden souden, dan de oprechte Apostolische also wy by experiencie wel mercken mogen. Maer deer të ketterien sijn, op dat die geproeft sijn, geopëbaert werden. listtemin ) wy sullen ons hier troosten, wt dien dat Chrissheset is ten valle van velen, ende dat hi den steen is daer men haer alle menschen 3) stooten moeten, he aenroepede in dese ende andere teghenweerdicheden 4), wel wetende, dat mant de sijne wt sijnen handen can getrecken. God de Heere me dat de ghene die wt on-s)wetenschap dolē ten rechten wecomen on moghen, op dat wy in een gelooue vereenicht sijnhem eendrachtelijck dienen ende prijsen moghen alle die daghen leuens, in heylicheyt ende gherechticheyt. Amen. (A viiia) Hiermede beminde broeders, weest den Heere Christo onser aller moender, inder eewicheyt beuolen, desen onsen eleynen arbeyt akelijck ontfanghende.

Te Londen dese 15 Maye 1551. (A viiib)

<sup>)</sup> Ed. al 1553: selue. 1) Ib.: Daerom. 3) Ib.: de menegke. 1 lb.: teghenspoedichede. 1) Ib.: ont-6) Ib.: commen. I,

## CATECHISMUS.

Interrogatio 1.

Gene. 1. 5. Cur Deus hominem creavit tamque magnificis prae Eccle. 15, 17. omnibus creaturis mentis dotibus ornavit? Ephes. 4. Paalm. 8.

Responsio.

Ut Deum suum atque creatorem bene cognosceret disci Ephesi. 1. 1 Timo. 2. eum diligere, timere, laudare atque celebrare, et sic o eius bonorum fieret particeps.

Interr. 2.

Possumusne propria mente nostra atque vi naturali intei quis sit Deus?

Resp.

Roma. 1. Psal. 19. Math. 11, 16. 1 Cor. 2.

Deus omnibus quidem hominibus patefit in creatione creatarum, (1ª) adeo ut nemo ullam obtendere queat exce nem; salutiferam vero Dei cognitionem a natura nostra! non possumus, quam Deus Dominus noster spiritu suo nobis debet.

Interr. 3.

Ubinam Dei illam incorruptam doctrinam audire not cet P

Resp.

2 Tim. 8. Psalm 19. 2 Pet. 1. Luc. 16. Rom. 15.

In Sacra Scriptura Biblica, (hoc est, in Vetere ac Novo' mento) in qua nobis haud fallaciter intemerata veritas. ore excepta, dilucide ac clare - quantum ad salutem resp nobis traditur.

Interr. 4. (1b)

An igitur Scriptura satis nos de Deo docet?

Resp.

Gala. 1. Act. 20. 2 Timo. 8. 2 Co. 10, 6.

Ita quidem et omne, quicquid nobis scire opus est a nam salutem vitamque aeternam adipiscendam, adeo ut alia doctrina requiratur ad illam nobis confirmandam.

## KINDERLEERE

#### Vraghe (1).

Waerom heeft God den mensche gheschape, ende met sulcke groote gauen des verstandts bouen alle andere creaturen begaeft?

Antwoorde 1).

Dat hi sijnen God en Schepper recht soude leeren bekennen, tminnen, vreesen, louen ende prijsen, ende alder ') sijnder mede deelachtich wese soude.

#### Vraghe (2).

Moghen wij doer ons eyghen verstandt ende natuerlijcke

#### Antwoorde.

God openbaert hem wel allen menschen in de sceppinghe (1ª) de creaturë, so verre dat niemant eenighe ontschuldinghe hebten can. Maer een salichmakeñ ³) kennisse van God, connen wij Mat. 11, 16. We onser naturen niet hebbë, de welcke ons God de Heere doer synë Gheest gheuen moet.

#### Vraghe (3).

Waer sullen wy de selue leeringhe Gods onbedroghe moghen hooren?

#### Antwoorde.

In de heylighe bibelsche scrift, dat is het oude en nieu testament, daer ons sekerlijck de onbedriechelijcke waerheyt wt den monde Gods ghesproken, met clare ende open verstande (so vele als ons ter salicheit van nooden is) voergheholden werdt.

#### Vraghe (4). (1b)

Leert ons dan de Scrift genouchsameliek van God?

Antwoorde.

Ja sij, ende al wat ons van noode is om de volcomen salicheyt ende dat eewich leuen te vercryghen, so dat mē gheen ander kere behoeft om dat selue te beuestighen.

<sup>&#</sup>x27;) Ed. ai 1558: Antworde passim.

<sup>2)</sup> Ib. aller. 3) Ib. -de.

#### Interr. 5.

Quid nos Scriptura de Deo docet, ut recte eum c

#### Resp.

Deut. 2, 6. Mat. 3, 28. 1 Iohan. 5. 1 Cor. 2, 13. Exod. 38. Ioan. 4. Gene. 18. Deut. 4. Exod. 34. Esse eum Deum unicum atque aeternum, trinum in quippe Patrem, Filium et Spiritum Sanctum, omnibus l'oculis atque intellectui iuxta essentiam suam incomprehe spiritum atque invisibilem, solum supremum et pleni (2ª) bonum, in natura sua incomprehensibilis splendor sapientiae, iustitiae immutabilis et ineffabilis misericord:

#### Interr. 6.

Unde scis, nonnisi unum Deum esse?

#### Resp.

Esa. 45, 44. Deut. 6. Mar. 12. 1 Timo. 2. Psalm. 5. Quia Deus in Scriptura distinctis verbis dicit: • E sum neque ullus alius est" et sic passim scriptura in nu locis de Deo testatur.

#### Interr. 7.

Quomodo iam ostendis e Scriptura, in una divina tres distinctas esse personas?

#### Resp. (2b)

Math. 3. Luc. 3. E multis locis, sed omnium luculentissime e baptismo nostri Iesu Christi, in quo tres illae personae distincts: proponuntur.

#### Interr. 8.

Quomodo demonstras unamquamque harum personarur esse in una divina essentia?

#### Resp.

Ioan. I0. Roma. 9. 1 Cor, 12. Math. 28. Hinc quod Scriptura Sacra de unitate Dei certissimur monium exhibet, et tamen unicuique harum trium pers potentiam parem atque honorem in essentia divina tribuit admodum etiam in omnium Christianorum baptismo ta invocantur atque agnoscuntur personae.

#### Interr. 9.

Qua in re (3°) porro iam Dei magnificentiam cogno sapientiam atque infinitam potestatem?

#### Resp.

Iere. 10. Roma. 1. Act, 17. Patent illae nobis in creatione, sustentatione et regim tius mundi omniumque creaturarum. Vragbe (5).

Wat leart one de Scrift van God, op dat wij hem te recht

#### Antwoords.

Dat hi een eenich ende eewich God is. Drieunldich in perpersonen, te weten Vader, Sone ende heylighe Gheest. Van allen ammechen ooghen ende verstant, na sijn wesen onbegrijpelije, een gebeest ende onsienlijek, alleen dat opperste ende alder genouchmenste (3°) goet, in sijnder natueren van onbegripelijeke eerlijeheit ') en wysheit, van onendelijeke moghentheyt, van onswanderlijeke gherechticheyt, ende van onwtsprekelijeke bermhertieheyt.

Vraghe (6).

Hoe weet ghi dat daer maer een God is?

Antwoorde.

Overmidts dat God in de Scrift met opëtlijcke worden seyt: Ik ben God ende daer is gheen ander, ende also ghetuicht de Smit oock van God in allen plaetsen.

Vraghe (7).

Hee bewijst ghi nu wt de Scrift dat in een Goddelijck wesen die verscheyde persoonen syn?

Antwoorde. (2b)

Wt veel plactsen, maer alder claerlickt wt den doop ons Hema Jesu Christi, in den welcken dese verschevden persoonen dardijek voerghestelt werden.

Vraghe (8).

Hoe bewijst ghi dat een ieghelijek van dese persoonen God is, in een Goddelijek wesen?

Antwoorde.

Bi dien dat de heylige Scrift van eenen God tuicht, ende een wel een ieghelijck van dese drye personen euen gelijcke meekt ende eere in een godlijc wesen toe scrijft; ghelykerwijs ij oock also in aller Christenen doop aengheropen ende bekët werden.

Vraghe (9).

Waer inne bekennen wij nu (3\*) breeder Gods eerlijckheyt, wijsheyt ende oneyndelijcke moghentheyt?

Antwoorde.

Die bekenen wij in de scheppinghe, onderhoudinghe ende regieringhe der ganscher werelt ende alle creaturen.

<sup>1)</sup> Ed. at 1558: heerlicheit.

#### Interr. 10.

#### ... Unde immutabilem eius iustitiam colligimus?

#### Resp.

Deu. 27, 28. Levi. 26. Exo. 20. 81. E remuneratione obedientiae et punitione peccatorum, quan utramque Deus Dominus in aeternum haud mutabiliter constituit.

#### Interr. 11.

#### Qua in re elucet ineffabilis eius misericordia?

#### Resp. (3b)

Ephes. 1. 1 Ioan. 4. Roma. 5. Roma. 3. 1 Timo. 1. Gen. 3. In eo, quod Deus proprio motu, nobis nec cogitantibus nes petentibus, imo cum nos inimici adhuc essemus, mera gratia sus ac misericordia humano generi post lapsum unicum suum filim, Iesum Christum, in salvatorem sit pollicitus atque suo tempera tradiderit.

#### Interr. 12.

#### Num hacc de Deo confessio sufficit?

#### Resp.

Math. 7. Luc. 8. Iacob. 2. Deut. 6. Hoc non satis est, confiteri nos Deum esse, sed debiti quoque nostri est, Deum tanquam Deum nostrum diligere, referre ei gratias, laudare ipsum, timere, honore prosequi et adorare. (4)

Interr. 18.

#### Quomodo hoc intelligam?

#### Resp.

1 Cor. 16. Colos. 3. Psal. 10. Ma. 10. Nos omnes nostras cupiditates, cogitationes, verba atque operaquicquid faciamus vel omittamus, corpus ac vitam et quicquid omnino nostrum sit, ad laudem divini eius nominis instituere et ab omni parte in vera obedientia ipsius voluntati profundere.

#### Interr. 14.

Quomodo igitur voluntatem ipsius optime cognoscamus, ut sequamur eam, neque in Dei cultu a recta via aberremus?

#### Resp.

Rom. 7. Psa. 91. Esa. 8, 6, 53. 2 Tim. 8. Deut. 4. Ex lege ipsius, quae est scripta regula et absoluta divinace voluntatis doctrina, in qua Dominus expressis (4b) disertisqua verbis nobis omnia praecepit, quae faciunda vel omittenda nobis sint.

#### Interr. 15.

# Quaenam est lex illa, de qua mentionem facis?

#### Resp.

Exod. 21. Deut. 5. Exod. 24, 81 82, 84. Deut. 9. Decem praecepta Domini incisa duabus lapideis tabulis immonte Sinaitico Moysi traditis, quarum altera iustitiam ergumente proprium verum Dei cultum continet, tam externum quam internum, quatuor inclusum praeceptis, — altera iustitiam

Vraghe (10).

Waer inne vernemen wij sijn onueranderlijcke gherechticheyt?

Antwoorde.

Inde belooninghe des ghehoersamheyts, ende straffinge des cuertredens, die God de Heere beyde eewelijck ende onueranderlijck gheordineert heeft.

Vraghe (11).

Waer inne blyckt sijn onuutsprekelycke bermherticheyt?

Antwoorde. (3b)

Daer inne, dat God uut hem seluen als wij dat niet dachten soch begheerden, ia, als wij noch sijn vianden waren, uut louter ghenade ende bermherticheyt den menschelijcke gheslachte see den val, sijnen 1) eenighen Sone Jesum Christum tot eenen salichmaker toeghesevt ende gheghenen heeft.

Vraghe (12).

Is dese bekenninghe van God ghenoechsaem?

Antwoorde.

Het is nyet ghenoech dat wij bekennen datter een God sij, maer wij moeten hem oock als onsen God beminnen, dancken, wisen, vreesen, eeren ende dienen. (42)

Vraghe (13).

Hoe so?

Antwoorde.

Det wi alle onse begherten, ghedachten, woorden en werken, doen, laten, lijf ende leuen ende al wat onse is, tot loue sijns godlijcke naems aenrichten, ende ganschelijck in waerachtiger gheboorsamheyt tot sijnen wille op offeren.

Vraghe (14).

Waer doer bekennen wi dan alderbest sijnen wille op dat wi dien volghen ende in den dienst Gods niet dolen?

Antwoorde.

Uut sijn wet, de welcke een bescreven reghel ende volcomen kere ') is des Heylighen Godlijcken willen. Daer inne de Heere ') met uutghedructen (4b) claren woorden ons all voergescreuen heeft, wat wij doen oft laten sullen.

Vraghe (15).

Welcke is dan die wet, daer ghi hier af spreect?

Antwoorde.

De thien gheboden des Heeren 4) in twee tafelen Mosi op den berch Sinay ghegheuen. Daer af die eene inhoudt de ge-

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553: synen. 2) Ib. leer. 3) Ib. Hire. 4) Ib. Heere.

et veram religionem erga proximum nostrum, sex mandatis comprehensam.

#### Interr. 16.

Quaenam sunt praecepta prioris tabulae?

Resp. (5ª)

Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te e terra Aegypti, e domo servitutis. Ne sint tibi Dii alieni coram facie me, sive penes me.

Ne feceris tibi statuam, neque ullum simulachrum, ex ounibus, quae sunt in coelis superne, neque quae sunt in terms sub coelo, neque in aquis sunt sub terra. Ne adores neque honores neque colas ea, nam ego Dominus Deus tuus potant sum, impatiens contumeliae, visitans peccata patrum in filias (5<sup>b</sup>) usque ad in tertiam et quartam generationem eorum, qui me oderunt, et faciens misericordiam in multa millia, qui me diligunt et praecepta mea observant.

Ne assumas temere neque incaute nomen Domini Dei tai, haudquaquam enim pro insonte habebit eum nec sine poess dimittet, qui nomen ipsius temere aut leviter sit usus.

Memineris diei sabbaothi, ut sanctifices eum. Sex (6°) diebus operaberis et perficies omne opus tuum, septimo autem die sabbaothum est Domini Dei tui. Tunc nullum opus facies, tu, nec filius tuus, nec filia tua, nec famulus tuus, nec ancilla tua, nec iumentum tuum, nec advena tuus, qui intra portas urbis tuae est. Nam sex diebus formabat Dominus coelum et terram, mare et omnia quae in eo sunt, septimo autem die quievit. Propterea benedixit Dominus diei sabbaothi et sanctificavit eum.

#### Interr. 17. (6b)

Quaenam sunt praecepta alterius tabulae?

Resp.

Sex illa, quae sequuntur:

Honarabis patrem tuum et matrem tuam, ut diu vivas is terra et res tuae prosperentur in regione, quam Dominus tauz tibi dabit.

Ne occidas.

rechticheyt te Gode waert, en den eygentlijcke warachtigen Gods diest, beide inwedich en untwendich, in vier gebode beslote. Die ander, de gerechticheyt en warachtige Gods dieste tot onse naeste, in ses geboden begrepen.

Vraghe (16).

Welcke syn de geboden der eerster tafelē?

Antwoorde. (52)

1. Ick ben die Heere u God, die u uut Egypten landt uut den diensthuvse gheleidt hebbe.

Ghi sult gheë ader goden voer mi, noch neuen mi hebbe.

- 2. (I Ghi sult u geen beelde noch eenighe ghelijckenisse makē, noch van tghene datter bouen inde Hemelē is, noch van datter onder opter aerdē is, oft van datter inde wateren onder de aerde is. En aenbidtse niet, noch eertse, noch dientse nyet. Want ick de Heere u God ben sterck ende yelous, die daer besoecke der vaderen misdaet inde kin-(5b)deren tot in dat derde ende vierde lidt, der ghender ') die mij ') haten. Ende ick doe bermherticheyt aen veel duysenden die mij ') lief hebben, ende mijn gheboden onderhouden.
- 3. (I Ghi sult de naem uus Heeren uus Gods nyet te vergheefs oft lichtuaerdelijck 4) ghebruycken, want de Heere sal hem nyet onschuldich houden noch onghestraft laeten, die sijnen naem te vergeefs oft lichtuerdelijck ghebruyct.
- 4. ([Sijt gedachtich des Sabbaoths \*) dach, dat ghi dien heylicht. Ses dagen (6\*) suldi arbeyden, ende al u werck doen. Maer de seuësten dach is de sabbaoth des Heeren uus Gods. Dā suldi gheen werck doen, noch u sone \*6), noch u dochter, noch u knecht, noch u ionck wijf, noch u vee, noch u vremdelinck die in uwer stadtpoortē is. Wāt in ses daghen heeft de Heere hemel ende aerde ghemaect ende de zee ende al datter in is. Ende hi ruste ten seuensten daghe. Hierom ghebenedijde de Heere den sabbaoth dach, ende heylichde hem.

Vraghe (17). (6b)

Welck sijn de gheboden der ander tafele?

Antwoorde.

Dese nauolghende ses.

- 5. I Ghi sult u vader ende moeder eeren, opdat ghi langhe leeft op der aerde ende dat u wel gae inden lande, dat u de Heer u God gheuen sal.
  - 6. I Ghi sult niet dooden.

2) et 3) Ib. my.

4) Ib. lichtuerdelick.

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553: ghener.

<sup>5)</sup> Ib. sabbath.

<sup>6)</sup> Ib. soone.

Ne sis moechus.

Ne fureris.

Ne testificeris falso contra proximum tuum.

Ne concupiscas domum proximi tui, ne concupiscas (7º) proximi tui uxorem, nec servum eius, nec ancillam eius, nec bovem eius, nec asinum eius, nihil denique, quod proximi tui sit.

Interr. 18.

Quid de primo praecepto observas?

Resp.

Esse hoc caput ac fundamentum omnium reliquorum praeceptorum totiusque religionis, quo duas nobis Dominus iniungit res, quas prorsus diligenter observare nos oportet.

#### Interr. 19.

Quid priore loco observandum esse dicis?

Resp.

Exod. 15. Deut. 27, 28. Exo. 13, 14. Psal. 78. 80. 1 Cor. 5. Esa. 25. Collo. 2. Rom. 4, 9. Galla. 3, 4. Fatendum nobis Deum esse nostrum Deum, esse quoque talem (7<sup>b</sup>) Deum atque Dominum, qui potens ac volens est, nos (si modo auscultamus ipsi) ab omni malo plane liberare et omni bono opulenter nos beare, quemadmodum id semel ostendit in liberatione filiorum Israhelis e manibus Pharaonis, quae etiam typus fuit liberationis, quam Christus Dominus nobis omnibus comparavit a vi ac potentia Diaboli. Sumus enim omnes filii Abrahae et Israhelis, quotquot in Christum Dominum credimus.

#### Interr. 20.

Quid autem alterum illud est, quod praesertim in hoc praecepto observare nos iubet Deus?

Resp. (8\*)

Deut. 6. Iosue. 3. 1 Cor. 8. Ess. 48, 44. Iere. 3. Quum igitur Deus Dominus tam omnipotens tamque bonus Deus est, ut praeterea meminerimus, eum solum Deum esse. Nusquam enim alius istiusmodi Deus est, autor et salvator corporis atque animae, a quo ullum bonum ad nos pervenire, sive per quem ullum malum a nobis arceri possit. Idcirco hic quoque vetat nos ullum alium, nedum extraneos Deos, coram se aut penes se habere.

Interr. 21.

Quomodo primum illud praeceptum observatur?

- 7. I Ghi sult gheen ouerspel doen.
- 8. I Ghi sult nyet stelen.
- 9. I Ghi sult geen valsch ghetuyghe spreken teghë uwen naesten.
- 10. ([Ghi sult niet begheren uus naesten huys; ghi sult nyet begheren uus (7°) naesten wijf, noch sijnen knecht, noch sijn ionck wijf, noch sijnen osse, noch sijnen esel, noch oock eenich dinck dat sijn is.

Vraghe (18).

Wat houdt ghi van dat eerste ghebot?

Antwoorde.

Dat het is dat hooft ende fondament alder ander gheboden, ende des ganschen dienst Gods, in dwelcke ons de Heere twee dingen in sonderheyt voerhoudt, die wij gansch nerstelijck behooren waer te nemen.

Vraghe (19).

Welck is dat eerste?

Antwoorde.

Dat wi bekennen dat God onse God, ende sodanich een (7b) Exo. 15. God ende Heere is, die ons cā ende wilt (eest dat wij hem hooren) van allen quade ganschelijck verlossen ende met alle goet rijckelijck segenen. Gelijck als hi dat een mael in de verlossinghe der kinderen vā Israhel uut Pharaons handen bewesen Exo. 14. heeft. Dwelck oock een voerbeeldt ghewesē ') is der verlossinghe die Christus de heere ons allen verworuen heeft van tghewelt ende de macht des duyuels. Want wij alle kinderen Abrahe Col. 1. Ro. 9. ende Israheliten sijn, so vele als wij in Christum den Heere Gal. 3, 4. gheloouen.

Vraghe (20).

Welck is dat ander, dat wij in dit ghebot hebben sonderlijck waer te nemen?

#### Antwoorde. (8ª)

Nae dat God de Heere sulck een almoghende en goet God Deut. 6. is, dat wij daer neuen gedencken dat hijt oock alleene is. Want Ios. 3. daer is nerghens sulck een ander Heere, helper ende salichmates. 1 Co. 8. Esa. 43, 44. ker des lijfs en der sielen daer af ons eenich goet can comen, Iere. 3. oft daer doer eenich quaet geweert ca werden. Duerom ghebiet hi hier dat wij oock geen ander noch vreemde goden voer hem oft beneuen hem hebben.

Vraghe (21).

Hoe werdt dit eerste gebot ghehouden?

<sup>1)</sup> Ed. ai 1558: gheweest.

#### Resp.

Deut. 45. Iere. 9. Math. 4 Luc. 110. Math. 22.

Quum Deum hunc unicum atque vivum penitus cognoscimus. veneramur, diligimus, timemus atque honoramus, eum solum adoramus, confidimus ipsi, gratias (8b) agimus, totumque cor nostrum omni vi atque potentia nostra prorsus in eum solum reponimus.

Interr. 22.

Quomodo primum hoc praeceptum migratur?

Resn.

Esay. 1. Num. 15. Deut. 9. Seph. 1. Zacha, 7. Esay. 45.

Ioan. 4. Deut. 27.

Esay, 44. Psaim. 115.

Ierem. 10.

Levi. 19.

Ezech. 88. Ess. 44.

Exod. 25.

Ioan. 4.

Deut. 4, 12, 1 Reg. 15.

Variis quidem modis, maxime vero, si unicum hunc Deum ac Dominum nostrum contemnimus, cor nostrum ab eo avertimus, aliis creaturis adhaeremus, divinum auxilium sive consolationem apud eas requirimus, adeoque unici Dei proprium atque legitimum honorem alii cuipiam tribuimus.

Interr. 28.

Recita mihi secundum praeceptum?

Resp.

Ne feceris tibi statuam, (9ª) neque ullum simulachrum ex omnibus, quae sunt in coelis superne, neque quae sunt in terra sub coelo, neque in aquis sunt sub terra. Ne adores, neque honores, neque colas ea, nam ego Dominus Deus tuus.

#### Interr. 24.

Quomodo praeceptum illud observatur?

Quum altam Dei quippe spiritus maiestatem sic in corde nostro repositam habemus, ut nullam statuam faciamus neque erigamus, cui intime sive extime honorem cultumve aliquem divinum referamus, sive quacum Dei aeternam, invisibilem atque incomprehensibilem essentiam componamus, - Deum vero solum iuxta verbum ipsius in spiritu ac veritate colimus. (9b)

Interr. 25.

Quomodo praeceptum illud violatur?

Resp.

Exod. 82. Esa. 44. 8 Regu. 19. Roma. 11. Baruch. 6. Dan. 8. Deut. 12. Coloss. 2. Math. 15. Luc. 16.

Quum simulachrum quoddam conficimus, in quo Deum eiusque praesens auxilium quaeramus, celebremus atque colamus, vel cui genua flectamus, accendamus cereos aliumve quempiam tribuamus honorem. Item quum aliquam religionem extra Dei verbum e propria nostra devotione sive arbitrio nostro confingimus atque statuimus, cuius generis sunt missae, vigiliae, missae pro defunctis, indulgentiae, et eiusmodi, quibus Deum praeter mandatum ipsius colere opinentur, quamvis sanctae esse videantur.

Resp.

#### Antwoorde.

Als wi desen eenighen en leuendighen God recht bekenen, groot achten, beminnen, vreesen, ende eeren, hem alleene aenbidden, betrouwe, dae-(8b)ken ende onse herten gansch en geheel met alle onse crachte in hem alleene stellen.

Vraghe (22).

Hoe werdt dit eerste ghebot ouerghetreden?

Antwoorde.

In menigherhande wijse, maer sonderlijck als wi desen onsen eenighen Godt en Heere verachten, ons herte van hem af keeren 1), andere creaturen aenhangen, godlijcke hulpe oft troost bi haer soecken, ende also des eenighen Gods eyghentlijcke ende behoerlijcke eere iemande anders geue.

Vraghe (23).

Welck is dat ander gebot?

Antwoorde.

Ghi sult u gheen ghegotē noch gesnedē beelde makē, ia \*) ganschelijck geë beelde noch (9\*) gelyckenisse, noch der dingen die bouē inde Hemel sijn, noch die beneden op der aerdē sijn, oft die inde wateren onder de aerde sijn. En bidtse nyet sen, eertse, noch dientse niet, want ick ben de Heer u God.

Vraghe (24).

Hoe wordt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Als wij de hooge maiesteyt Gods, die een geest is, also int herte dragen, dat wij ons geëderley beelde maken, noch oprechten, dien wi inwedich oft uutwendich eenige godlijcke eere ende dienst aenbewijsen; oft daer wij Gods eewich, onsienlijck ende onbegrijpelijck wesen bi gelijcke en Gode balleen nae sijn word inden Geest en waerheyt dienen. (9b)

Vraghe (25).

Hoe werdt dit ghebot ouertreden?

Antwoorde.

Als wij ons eenighe beeldē maken daer wij God en Gods tegenwoordige hulpe in soecken, eeren ende aenbidden, oft daer wij de knijen voor 4) buigē, keersen voor aensteken, oft eenighe ander eerbiedinge voor bewijsen. Oock als wij eenigē Gods dienst buyten dwordt Gods uut ons eygen deuotie ende goetduncken diehtē en oprechten: als Missen, vigilien, sielmissen, aflaetbrieuē

<sup>4)</sup> Ed. ai. 1558; keren. 2) In ed. 1558; ia ens., Reliqua verba omittit.

<sup>1)</sup> In ed. 1558 voc. Gode omittitur.

<sup>4)</sup> In ed. 1558 voc. oft daer wij de knijen voor non leguntur.

#### Interr. 26.

Quid? Noune Des igitur acceptum est (10a), quodeunque in eius honorem facianus, bono ad id consilio atque pietate vera inducti? Resn.

Dent. 12. Jeremi. 7. Meth. 15. Luc. 12. Reer. 29. Minime sane. Vetat Deus, quasi idolum coset, comen religionem quam ipse verbo suo non instituit neque iusuit, valt etiam, ut sedulo vitemus cam atque effuriamus.

Interr. 27.

Cur hoe?

Resp.

1 Cor. 3. Gene. 6. Ioan. 1, 9. Deut. 4. Equidem fas est, nos altam eius Maiestatem, non quiden iuxta nostram voluntatem atque beneplacitum (quod extra Domini verbum coecum plane est et nil nisi malum proferre potest), sed iuxta ipsius voluntatem atque verbum colere atque venerari. Deo enim neque sapientia (10<sup>b</sup>) neque facultas dest docendi nos, quicquid ad rectum Dei cultum pertinent. Ideiros Deo acceptum esse nequit, quod ipse vetat, adeoque a nemise in eius honorem adhiberi potest.

Interr. 28.

Hoc quoque ex te seire velim, quam ob causam Deus statusrum cultum vetuerit?

Resp.

Deut. 5. Exod. 8, 4. Deu. 4, 6. Essy. 8. Pss. 1, 19, 119. Roma. 1. Propterea quod iuxta essentiam suam aeternus est, immortalis, incomprehensibilis atque invisibilis, vult nos apud solum verbum suum manere, ei utique attendere, eum semper et ubique cordi habere, ne statuae nos in oblivionem eius nominis inducant neque sint nobis impedimento in cultu ipsius. (11°)

Interr. 29.

At non capio, qua parte statuae te impediant?

Resp.

Iere, 10.
Mac. 2,
Roma. 1.
1 Cor. 12.
Deut. 32.
Psa. 96, 10.
1 Cor. 10.
Apoca. 9.
Sapi. 14.
Gala. 6.

Nihil prorsus est, quod magis nos a Dei honore et recta cognitione abducat, quam statuae idololatricae. Quum enim statuas contemplant homines, easve in animum inducunt, perversa iis subit opinio, quae rectae veraeque Dei cognitioni contraria est. Quare Scriptura eas diabolor et laqueos animarum et statuas, quas colunt, idololatriam et opus carnale appellat. Nam, qui statuas erigit, ut colat eas, eo ipso testatur, se Deum vivum e corde suo evocasse et nunc (11b) in pectore suo idololatram esse.

en dier ghelijcken, daermen Gode buytë sijn beuel meynt mede te dienen, hoe heylich oock sij schijnen te sijn.

#### Vraghe (26).

Hoe, behaget dā Gode niet (10°), wat wij tot sijnder eeren unt goeder meyninghe ende deuotie doen?

#### Antwoorde.

Neent voorwaer. God verbiet als eenen afgod alle gods diensten, die hi selue met sijn woordt nyet heeft ingheset ende beuolen, en wilt dat wijse nerstelijek schouwe en vlide sullen.

Vraghe (27).

Hoe so?

#### Antwoorde.

Want, het wel recht is, dat wij sijne hooghe Maiesteyt niet nae onsë wille ende goet duncken (dwelck buyten des Heeren woordt gansch blindt is, ende nyet dan quaet dichten can) maer nae sijnen wille ende woordt dienen ende eeren. Want God wijs ende (10b) goet ghenoech is, om ons te leeren al dat tot den rechten dienst Gods is behoorende. Daerom wat God verbiet, dat can hem nyet behaghen, derhaluë cā ooc dat selue niemādt tsijnder eerē gebruickē.

#### Vraghe (28).

Noch wilde ick gherne weten, waerom God der beelden dienst verbode heeft?

#### Antwoorde.

Daerom dat hi nae sijn wesen eewich, onsterfelijck, onbegrypelijck ende onsienlijck is, wilt hi dat wij alleen bi sijn woordt blijuen, daerop altijdt dencken, hem alwech ende altijdt int herte draghen ende nyet door de beelden sijns naems vergheten, oft in sijnen dienst verhindert werden. (11a)

#### Vraghe (29).

Wat connen de beelde daer toe maken?

#### Antwoorde.

Gheen dinck isser dat ons meer van Gods eere en rechte kennisse afuoert, dan de afgodische beelden, want doer dat de mensche de beelden aesien, oft daerop dencken, crijghen sij Sap. 14. daer een wanen ende opinie af, die de rechte warachtighe kennisse Gods contrarie is. Waer bij sij de Scrift oock duyuelen ende valstricken der sielen noempt, en de beelden die men eert, afgoderie ende een werck des vleesch 1). Want die daer beel-Gal. 6. den oprecht om te eeren, die geeft daer mede te kenne dat hi

<sup>1)</sup> Ed. 1558 legit: ende den bildendienst afgoderie, ende een werch des eleesch noempt.

#### Interr. 30.

# Num igitur statuas facere prorsus non licet? Resp.

Exod. 20. Deut. 27. Levit. 19. Deu. 16. 1 Ioan. 5. Deut. 7. Num. 88. Iudi. 6. Zacha. 13.

Exod. 88. Esa. 44.

Ezech. 14. Osee, 8.

Iere. 8, 5.

Roma. 1. Sapi. 14 Paal. 118.

Rom. 1. Psalm. 19.

Gen. 2, 5.

Ephes, 4.

Nullo pacto colendarum earum consilio vel in Dei Sanctorumve memoriam. Deus enim omnes in odio habet statuss, quae, in idololatricum cultum confectae, columnis, pilis aive altaribas imponuntur, — et quae ita confectae huic usui destinatae sunt, ne quidem retinere licet, nisi a Deo puniri velimus.

#### Interr. 81.

# Quomodo Deus peccata illa punit?

Resp.

Extrinsecus poenis corporalibus, intra vero poena mentis, quam excaecat. Qui enim statuas facit et colit, non tantum doctior ex iis non evadet, sed obmutescit, aures obtunditur, excaecatur et ipsis statuis assimilatur. Et si homo simulachrum quoddam Dei habere cupit, quini adspicit coelum, terram et quicquid in ea est, quae sunt vivae similitudines, quibus Deus nobis acternam suam Divinitatem, ad haec magnificentiam suam, potentiam atque sapientiam ob oculos ponit et commendat. Quin imo, cur non in solum hominem respicit, quem ideo Deus creavit, ut expressa et viva Dei imago in terris esset, propter indolem (12) suam atque naturam, quandoquidem eius essentia nulla effigie proponi potest.

#### Interr. 32.

## Quodnam est tertium praeceptum?

Resp,

Ne assumas temere, leviter, incaute atque indecenter nomen Domini Dei tui. Haudquaquam enim pro insonte habebit nec sine poena dimittet, qui nomine ipsius temere, incaute, vane aut leviter usus sit.

#### Interr. 33.

Quomodo praeceptum hoc observatur?

Resp.

Luc. 1. Exod. 5. Psal. 50, 1 Ioan. 5. Psal. 144, Psal. 145, 146, 147, 148, Deut. 10,

Quum sanctum atque gloriosum Dei nomen agnoscimus, magni aestimamus, in omnibus necessitatibus nostris invocamus iuxta voluntatem eius (13°) et pro omnibus beneficiis semper gratias ei agimus, sapientiam ipsius, potentiam, iustitiam atque bonitatem, et quicquid sub Dei nomine comprehenditur, in om-

de lenedige God int herte verworpen heeft, en nu een afgo-(11b)den dienser int herte is.

Vraghe (30).

Mach më da gaschelijek geë beelden maken? Antwoorde.

Neent gheensins om taenbidden, oft tot Gods ende der Hevligher ghedachtenisse. Want God haet alle beelden, die tot afgodischer eere ghemaect, op golomnen, pilaren, ende autaren ghericht werden, ende die also ghemaect ende ghebruvet werde. mach men nyet behouden, ten sij dat wij van God willen ghestraft werden.

Vraghe (31),

Waer 1) straft God dese ouertredinge?

Antwoorde.

Untwendich 1) met lijfelijcke straffen. Inwendich 3) met de Esa. 44. (12a) straffe des verstants, welck hi verblent. Want so wie beel- Oseo, 8. den maect ende eert, die wert nyet alleen nyet verstandich daer Ro. 1. wut, maer stom, doof, blindt ende in ghelijcker wijse als de Psal. 118. beelden selue. Ende ist dat de mensche eenighe beelde Gods Rom. 1. hebbë wilt, waerom aensiet hij nyet den hemel, de aerde ende al wat daer inne is, dat leuendighe beelden sijn, daer in ons de Heere sijn eewighe godbeyt 4), mitgaders sijn Heerlycheyt, mogentheyt ende wijsheyt voor ooghen stelt ende prijst. Jae, waerom siet hij nyet alleen op den mensche die God gheschapen heeft, dat hij een naghedructe ende leuendige beelde Gods op acrde sijn soude, van wegen sijnder aert (12b) ende natueren, want sijn wesen nyet voerghebeelt can werde.

Vraghe (32).

Welck is dat derde ghebot?

Antwoorde.

Ghi sult den naem des Heere uus Gods nyet onnuttelijck, te vergeefs 5), ydelijck ende lichtuerdelyck noemen, want de Heere sal hem niet ontsculdich houden ende onghestraft late die synen naem onnuttelijck, te vergheefs, ydel oft lichtuerdelyck voert.

Vraghe (33).

Hoe werdt dit ghebot ghebouden?

Antwoorde.

Als wy den naem Gods die heylich ende eerlijck is, bekennen, Luc. 1. groot achten, in alle onse nooden, nae sijnen wille aenroe-(13a) Exo. 5.

Psa. 49, 88, 2) Ib. Uutwendichlick.

<sup>4)</sup> Ed. ai 1553: Hoe.

Ib. Inwendichlick.

<sup>4)</sup> Ib. goedtheit.

<sup>5)</sup> Ed. ai 1558 reliqua verba inde ab vergeefs omittit.

nibus verbis suis [nostris] et actionibus cum omni probitate, ardore atque reverentia annuntiamus, confitemur, collaudamus stque reveremur.

# Interr. 84. Quomodo praeceptum illud violatur?

Resp.

Math. 15. Levit. 24. Mat. 5. Leviti. 19. Esa. 48. Iacob. 4. Math. 12. Exod. 20. Ephes. 4. Rom. 1. Quum sancto Dei nomine in falsa quadam religione et idololatria abutimur, v. c. Dei verbum in Mettis, Vesperis, Exorcismo adhibere et in qualibet re qua Dei nomine praeter eins
mandatum abutuntur. Item in periurio sive iureiurando temere
dato, in maledicto, mendacio ac fraude, ifem in praestigiis
(10<sup>b</sup>), divinatione, incantatione artibusque diabolicis. Item
quum Deum contra sanctam eius voluntatem, quae nobis verbo
eius patefacta est, invocamus, quemadmodum illi faciunt, qui
non tantum per nomen Christi, sed per testationem quandam
sanctis addictam precantur. Item qui per nomen Christi (ut arbitrantur) sed praeter et contra voluntatem et doctrinam ipsius
iuxta suam phantasiam et libidinem aliquid expetunt. Ad base
quum nomine eius in aliquam temeritatem abutimur, alicabi
proferimus aliquid sive retinemus, quo maiestas ipsius non celebretur, sed contemni et scandalizari possit.

Interr. 35.

Hoc unum etiam rogare hic (14-) debeo: Licetne per nomen Dei religiose iurare?

Resp.

Gene. 21, 25. Ierem. 4, 12. Esa. 45. Exod. 22. Hebre. 6. Deu. 6, 10. Esay. 55. Math. 5. Iacob. 5. Omnino quidem, quum hoc a nobis magistratus iuxta Dei ordinationem poscit, sive quum in rebus divinis alioqui pro ratione vocationis nostrae ad id adstringimur, ut eo pacto veritas in Dei gloriam et proximi commodum salutemque confirmetur atque promoveatur. Hac ratione praestitum divini nominis veneratio et verus Dei cultus est, alioqui iusiurandam dare prorsus interdictum nobis est.

Interr. 86.

Quid est quartum mandatum?

Resp. (14b)

Memineris diei sabbaothi, ut sanctifices eum. Sex diebus operaberis et perficies omne opus tuum, septimo autem die sabbaothum est Domini Dei tui — cet.

pen ende voer alle weldaden altijts dancken. Sijn wijsheyt, moghentheyt, gherechticheyt ende goetheyt, ende al dat onder den naem Gods begrepen is, in alle sijn ') worde en wercke met alle eerbaerheyt, viericheyt en reuerentie vercondige, belijden, prijsen ende eeren.

Vraghe (84).

Hoe werdt dit ghebot ouerghetreden?

Antwoorde.

Als wij des Heeren heyligē naam misbruyckē tot valsche geloue en afgoderie: als Gods wordt bruycken tot mettenen, vesperen, belesen, ende tot alle dinghen daermen den name Gods bouë sijn beuel misbruict. Item tot valsch ende lichtuer- Mat. 5. dich sweeren, tot vloecken, lieghen, ende bedrieghë, item tot Levi. 19, 24. (13b) tooueren, waerseggen, besweeren ende duyuelsche cöste. Itë als wij God teghen sijnen heyligë wille, die ons in sijn wordt gheopenbaert is, aenroepen, ghelijckerwijs sij doen die nyet alleen door den naem Christi, maer doer eenighe ghebeden, den heylighen toeghescreuen, bidden. Item de welcke door den naem Christi (so sij meenë), maer sonder, ende teghen sijnë wille ende leeringhe yet nae haer fantasie ende lust, begheeren. Oock als wij tot eenighe lichtuerdicheyt sijnen naem en wordt misbruickē, ergens wat segghen oft swijghen daer sijn maiesteyt nyet in ghepresen, maer veracht ende verloochët mochte werden.

Vraghe (35).

Noch moet ick hier een dinc (14°) vraghen. Mach men oock wel bij den naem Gods salichlijck sweeren?

Antwoorde.

Jae het wel, als dat van ons nae dordinancie Gods van de ouerheyt geeyscht wordt, <sup>2</sup>) oft wij anders in Godlycke saken, van weghen onser beroepinghe, daer toe bedwonghen worden, om de waerheyt daer door ter eeren Gods ende ten nutte en salicheyt ons naesten, te beuestighen ende veruoorderen. Alst also gedaë is, so ist een vereeringhe des naems Gods, ende eenen waerachtigen diëst Gods. Anders <sup>3</sup>) is ons dat sweeren ganschelijck verbodē.

Vraghe (86).

¶ Welck is dat vierde ghebot?

Antwoorde. (14b)

Ghedenct des Sabbaoths dach dat ghi die heylicht 4). Ses da-

<sup>4)</sup> Ed. at 1553: onse. 2) Ib. wordt. 3) Ib. Ander.

<sup>4)</sup> Ed. ai 1558 reliqua verba inde ab hoylicht omittit.

#### Interr. 87.

#### Quomodo hoc mandatum observatur?

#### Resp.

Duplici modo observatur et violatur, quemadmodum etiam duplex sabbathi sive feriarum genus est, nempe internum et externum.

#### Interr. 38.

Quomodo observatur secundum sabbaothum internum?

#### Resp.

Resy. 56, 58. et 56. Rom. 18. Colossi. 8. Rom. 14. Quum a carnalibus nostris operibus feriamur, (15°) quotidie iis morimur, semper regnum Dei cogitamus, Deum'in nobis operari sinimus, et placida conscientia in omnibus rebus tam secundis, quam adversis, eum pro omnibus celebramus eique gratias agimus.

Interr. 39.

Quomodo praeceptum illud secundum internum sabbaothum violatur?

#### Resp.

Quum carnalia opera nostra facimus, non ubique ea Dei verbo subigimus, crucem et omnem adversitatem impatienter ferimus.

#### Interr. 40.

Quando interni sabbaothi celebratio in nobis peragitur?

1 Cer. 15. 1 Tes. 18. Marc. 14. Esa. 65. 2 Petr. 8. Apo. 21. Esa. 66. Heb. 3, 4. 1 Co. 15. Ephe. 1.

Resp.

In resurrectione mortuorum, quum Christus Dominus in gloria sua (15<sup>b</sup>) apparens novum coelum et novam terram creabit iuxta promissionem Scripturarum, ubi tunc aeternum beatumque sabbaothum erit ab omnibus mortiferis operibus et Deus omnia erit in omnibus.

#### Interr. 41.

Quomodo externum sabbaothum celebratur?

#### Resp.

1 Cor. 6.

Quum Dei Ecclesia in officio suo atque ministerio (inxta Christi mandatum instituto atque ordinato) honoratur.

Interr. 42.

Quomodo hoc fit?

#### Resp.

1 Cor. 6. Quum diligentes sumus, neque insontica causa impediri nos patimur, quominus Dei verbum in coetu fidelium (16a) avido pectore doceamur et audiamus, sacramenta rite administremus

30 5 3

ghen suldi aerbeiden ende al u werek doen. Maer de seuensten dach is den dach des Heeren uns Gods etc.

Vraghe (87).

Hoe werdt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Het werdt op tweerley wijse ghehonden en ouerghetreden, ghelijcker ooc tweeerley ') sabbaten oft vier dagen sijn, te we-, ten de inwendighe ende uutwendighe.

Vraghe (38).

Hoe werdt het ghehouden nae den inwendighen sabbaoth?

Antwoorde.

Als wij van onsen eighenen vleesch wereken rusten, desel-(15a) uen dageliex afsteruë, het rijeke Gods altijts bedeneken, laten God in ons wereken ende met gberuste cosciensie in alle voorspoet ende teghenspoet, hem voor al louen ende daneken.

Vraghe (39).

.

Hoe werdt dit ghebot nae den inwendighen Sabbaoth ouerghetreden?

#### Antwoorde.

Als wij ons eyghen vleesch wereken doen, de selue nyet altijt door dwordt Gods dooden, dat cruyce ende alle tegenspoet onuerduldelijek dragen.

Vraghe (40).

Wanneer sal het vieren des inwendighen Sabbaeths in ons volbracht worden?

#### Antwoorde.

In de verrijsenisse der dooden, als de Heere Christus in (15<sup>b</sup>) sijnder heerlicheyt verschinen ende eenen nieuwen hemel en aerde, nae de beloeftenisse der Scrifturen, maken sal. Want daer sal alsdan eene eewige salighen sabbaoth wesen van allen dootlijcke wercken, ende God sal al in allen sijn.

Vraghe (41).

Hoe werdt den uutwendighen sabbaoth ghehouden?

Antwoorde.

Wanneer de ghemeynte Gods in baer officie en dienst (nachet beuel Christi ingheset en geordineert) vereert werdt.

Vraghe (42).

Hoe geschiet dat?

Antwoorde.

Als wij nerstich sijn, en door onrechte oorsake ons niet late

<sup>4)</sup> Ed. ai 1558: twearley.

et recipiamus, ut variis hisce exercitiis Dei cognitio adau reputentur eius beneficia, Dei nomen celebretur st certa in Ecclesia invocetur, — et dehine totus dies in officio p nostri et aliis sanctis operibus peragitur, omnes praetora nentur ministri, in officiis Christianae Ecclesiae collocati, sunt praedicatores, presbyteri, diaconi et soolae, iuxta I dinationam in Ecclesiae commodum institutae.

1 Cor. 9. Gala. 6. 1 Timo. 5.

#### Interr. 48. (16b)

Num hoe sufficit?

1 1 11 1 11

Resp.

Exod. 20.

Ephes. 4.

Minime, minirum emnis domestica familia ad id adige locus ac tempus indicandum est, quo omnibus hisce excum, Ecclesia utamur, ut totum Iesu Christi corpus aedif

Interr. 44.

"Quomodo externum sabbaothum violatur?

Resp.

Esay. 58. Ierem. 28. 1 Cor. 11. Hebr. 10. Quum ministri doctrinae, Sacramentorum reliquorumque stianorum exercitiorum a Deo iniunctorum officium derelin adulterant sive alia quadam ratione praeter Dei mandatus fide gerunt. Item, cum aliquis Christianae Ecclesiae (17stum, doctrinam, Sacramenta ceteraque exercitia vel ipse s vel verbis sive exemplis aliorum contemptui tradit, suosque ad id instigat.

Interr. 45.

Violatur ne alio quoque pacto sabbaothum illud?

Resp.

Omnino, quum diem, officio et ministerio Ecclesiae de tum in servilibus operibus, pigritia, temeritate, temulantia tesserarum, lusu aliisque carnalibus operibus peragimus.

#### Interr. 46.

Dicit Dominus: Sex diebus operaberis et omne opus perficies, — quaenam igitur opera sunt, quae sex illis (17b) operabimur?

Resp.

Ephesi. 4. In hisce suae quisque attendet vocationi, num sit vert Psalm. 128. consentanea, et tum in illa coram facie Dei probe ac dili

vhinderē van dwordt Gods in der vergaderinge der gelouigë (16°) met begeriger herten te leerë ende te hooren, de Sacramenten Goddelijck te bedienen ende gebruyken, op dat door deser alder oeffeninghe de kënisse Gods toenemë, sijn weldaden ouerdacht, de name Gods gheloeft, ende met een vast betrouwë inder Gemeynten aengheropen werden. En den ganschen dach voortaen in den dienst ons naesten ende ander Godsalighe hädelë doerghebracht werde. Oock dat alle dienaers tot den dienst der Christelijcker Ghemeintë ingestelt, als Predicanten, Ouderlinghen, Diakenen en scholen, tot noodtdruft') der Ghemeinten, nae het beuel Gods, ingheset, onderhouden werden.

Vraghe (43). (16b)

Is dit aldus ghenoech?

Antwoorde.

Neent. Want men moet oock sijn gansch huysghesin daer toe houden, tijt en plaetse ordineren, om alle dese oeffeninghe mit der Ghemeinte te gebruicken, opdat het gansche lichaem Jesu Christi gebout worde.

Vraghe (44).

Hoe werdt den uutwendige Sabbaoth ouerghetreden?

Wanneer de Predicanten het officie der leere, der Sacramenten ende ander Christelijcke oeffeninghen van God gheordineert verlatë, verualschen, oft anders bouen dat beuel Gods in eenigher wijse misbruyckë. Item als yemant der Christelijcker ghemeynten (17a) vergaderinghe, leere, Sacramenten ende ander oeffeninghen veracht oft mit woorden oft exempelen verachtelijck maect, ende de sijne daer oock niet toe verwect.

Vraghe (45).

Werdt desen sabbaoth oock noch anders gebrocken?

Antwoorde.

Ja hij. Als wij den dach tot leeringhe ende dienst der Ghemeynten gheordineert in flauelijcke wercken, in ledicheyt, lichtnserdicheyt, droncken drincken, dobbelen, spelen ende derghelijcke vleeschelijcke wercken door bringhen.

Vraghe (46).

De Heere spreect: ses daghen suldi aerbeyden ende alle u werck doen. Welck sijn dan onse wercken die wij de ses da-(17b)ghen doen sullen?

Antwoorde.

Hier sal een yeghelijck op sijnen roep sien, oft hi na het

1 Timo. 5. Ephe. 5. omnia officia vocationis suae aggredictur, ut temporale vitam in Dei gloriam, in suorum sustentationem et proximi sui utiliter agat atque instituat.

Interr. 47.

Quid est praeceptum quintum?

Řesp.

Honorabis patrem tuum et matrem tuam, ut diu v terra et res tuae prosperentur in regione, quam dabit ti minus Deus tuus. (182)

Interr. 48.

Quomodo mandatum illud observatur?

Resp.

Leviti. 19. Ephesi. 6. Prover. 23. Ecclesi. 8. Math. 15. Quum patrem et matrem prae omnibus in terra hou in corde nostro summo dignoque loco habemus, iuxta D datum, amamus eos, omni decore, veneratione, obedient cio et modestia prosequimur et praecipue cum iis in rel versis, senectudine atque morbo opitulamur et pro virili donis succurrimus, quoties iis indigeant.

Interr. 49.

Dicas, quaeso, quam ob causam?

Resp. (18b)

Ephes. 6. Eccle. 7. Propterea quod honestum est, posteaquam nos cum procreaverint et magno labore sustinuerint et nutriver nos quoque eos honorare eorumque egestati senectudini lamitati officio et amicitia subvenire.

Interr. 50.

Quomodo mandatum illud violatur?

Resp.

Deut. 2I. Quum patrem et matrem ex animi superbia erga Deu 2 Sam. 15, 16, temnimus, iis inobedientes sumus atque ingrati, et eoa, 1 17, 18. dictum est, non in omnibus submisse reveremur, suste atque colimus.

Interr. 51.

Quosnam sub (19a) patris matrisque nomine compreh

Resp.

Omnes quoscunque Dominus nobis praefecit, quales a primis parentes nostri, tum qui nos parentum loco gul ut qui e nostra consanguinitate sunt, tutores, ludin

dwoordt Gods is ende daer inne dan, als voor het aensicht Gods, hem rechtuerdelijck en nerstelijck in alle de werckinghen sijns roeps begheuen, op dat hi dit tijdelijcke leuen ter eeren Gods, ter onderhoudinghe sijns huysghesins, en ten dienste sijns naesten auttelijck leyde ende aenlegghe.

Vraghe (47).

I Welck is dat vijfste ghebot?

Antwoorde.

Ghi sult u vader ende moeder eeren, op dat ghi langhë 1) tijdt leeft op aerden ende dat u wel gae in het landt dat u de Heere u God gheuen sal. (182)

Vraghe (48).

Hoe werdt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Als wij vader ende moeder hooghe ende weerdt bouen alle menschen op aerde, in ons herte, nac het beuel Gods achten ende lief hebben, ons met alle manierlijckheyt, eerbewijsinghe, ghehoorsaemheyt, danchaerheyt, dienstbaerheyt ende ootmoedicheyt tot haar draghen, ende sonderlinghe als wijse in haer glendicheyt, ouderdom ende crancheyt helpen ende handtreytinghe doen, nac ons vermoghen als sijt behoeuen.

Vraghe (49).

Segt doch doorsake waer omme?

Antwoorde. (18b)

Ouermits dat het redelijck is, na dat sij ons met smerten voortghebracht ende mit groote moyte, sorghe ende aerbeyt opghehouden ende gheuoedt hebbë, dat wijse eeren, haer aermoede, ouderdo ende ellendicheyt ooc mit diëst en vrientschap onderhouden.

Vraghe (50).

Hoe wordt dit ghebot ouerghetreden?

Antwoorde.

Als wij Vader en Moeder uut onser herten hoouerdicheyt, teghen God verachten, onghehoorsaem ende ondancbaer sijn, ende als wijse, ghelijc het voorgheseyt is, in allen niet oedmoedelijck eeren, onderhouden ende dienen.

Vraghe (51).

Wie sullen wij al onder den (19a) name des vaders ende moeders verstaen?

Antwoorde.

Alle de ghene die de Heere ouer ons ghestelt heeft, als in sonderheyt onse ouders sijn en daernae die ons in de stede

<sup>1)</sup> Ed. 1553 huius quoque mandati reliqua verba lectori addenda committit.

Exod. 20. 1 Petr. 2. Roma. 13. Philip. 2. 1 Thessa. 5. Hebre. 13. 1 Timo. 5. item magistratus noster, Ecclesiae ministri, herus denister et domina nostra, imo omnes homines, a quibus beneficium accipimus, qui nos in nostrum commodum consiliis nobis adsunt, exhortantur nos, castigant et nostrae subveniunt, denique ab iniuria nos tuentur, omnibus reverentiam, obedientiam atque officium debemu Dei ordinationem atque mandatum.

### Interr. 52, (19b)

Quid significat addita illa promissio longae prosperaeq in hoc praecepto?

Resp.

Ephes. 1, 6. Levit. 20. Deut. 27. Prover. 30. 1 Sam. 3, 4. Deut, 21. Fas esse, eos sub bono, Christiano regimine ac pa honore et bona valetudine diu vivere et honestam bes habere senectudinem, qui a pueritia inde consueverint un modestam se, utilem, subditum et obedientem praebere. admodum contrarium quoque in contumacibus reperitur, vita sua ante iustum diem auferuntur et moriuntur, ius gare proverbium: Qui patri suo obedire (30°) recusat, carnifici.

#### Interr. 58.

Num igitur patri et matri et qui sub corum nomine chenduntur, in omnibus dicto audientes crimus, quaccunc bis iniungant?

Resp.

2 Sam. 19. Math. 10. Dan. 2, 6. Non ita. Nam si quid nobis imperent contra verl voluntatem Dei, in praecepto de parentum obedientia è comprehenditur.

Interr. 54.

Quid boc?

Resp.

Actu. 5. Math. 27. Exod. 22. Psalm. 82. Nimirum iuxta exemplum Apostolorum Deo magis nos oportet quam hominibus, etiamsi (20b) per nostra dientiam magna tristitia magnoque dolore afficerentur. enim omnium supremus Pater est ac Dominus, cui omu subiecta est, qui etiam hac tantum fine omnes patres ac nos prae ceteris hominibus extulit, nomenque suum cum Dei appellarentur, communicat, ut veram sui obedientiam que cultum promoveant, non autem impediant — ob han causam talis contra Deum obedientia non iubetur sed v

onser ouders regieren, als die va onse maeschap sijn, voechden, schoelmeesters, item onse ouerheyt, der Ghemeinten dienaer, ende onse werdt ende werdinne. Jae alle menschen daer wij senighe weldaet af ontfanghen, die ons ten besten leeren, raden, vermanen, straffen, ende onse noodtdruft besorgen, ende ons voor onrecht bescherme, den welcke wij alle eere ghehoorsaemheyt ende dienst schuldich sijn uut Gods ordinancie ende ghebot.

# Vraghe (52). (195)

Wat bediet die aenhanghende beloftenisse des lanex ende goet leuens, bij dit ghebot?

#### Antwoorde.

Dat se met rechte onder goede Christelijcken regimente ende vrede, mit eeren ende ghesontheyt, langhe leuen sullen, een eerlijck ende salich ouderdom hebben, die haer van de ionckheyt sen ghewenden eenen yeghelijcken oedtmoedelijck tot goet onderdanich ende ghehoersaem te sijn. Ghelijckerwijs de contrarie in den onghehoersamen oock beuonden werdt, dat sij in haer leuen voor haer rechte daghen wech ghenomen werden, ende steruen, nae het ghemeyn spreeckwoordt, Die sijn vader nyst (30a) ghehoersaem wilt sijn, die moet den dief hangher ghehoirsaem wesen.

# Vraghe (53).

Sullen wy dan vader ende moeder ende die daer onder begrepen sijn in al wat sij ons ghebieden gehoorsaem sijn?

#### Antwoorde.

Neen wij. Want ist dat sij ons yedt ghebieden dat teghen dwordt en wille Gods is, dat werdt in dit gbebot van der ghehoorsaemheyt der ouderen nyet begrepen.

Vraghe (54).

Hoe so?

#### Antwoorde.

Want men moet nae het exempel der Apostelen, Godt meer ghehoorsaem sijn, dan den menschen, al waert schoon (20b) dat se door onse onghehoorsaemheyt groot verdriet ende smerte hebben souden. Want God is de alder opperste Vader en Heere dien alle vleesch onderworpen moet wesen. Die oock tot dien eynde alleen alle Vaders ende Heeren bouen ander menschen verheuen heeft, ende haer synen naem mededeylt, dat se Goden ghenaemt werden, op dat se sijn waerachtighe ghehoorsaemheyt ende dienst veruoorderen ende niet verhinderen: tot dier oorsaken werdt sulcke ghehoorsaemheyt teghen God niet geboden, maer verboden.

Intert. 55.

Quid votat sextum mandatum?

Resp.

Math. 5.

Ne occidas. (212)

Interr. 56.

Quomodo hoc iam praeceptum observatur?

Resp.

Roma. 13. Luce. 6. Zacha, 7. 1 Ioan. 3, 4. Ephes. 4. Eccle. 4, Gen. 14. Exod. 3.

Quum proximum nostrum e corde diligimus, comitate : neficiis id attestamur, semper pro virili ei antevertimus, te eum ac protegimus, ne ulla inopia, iniuria sive damnum in corpore aut vita ei accidat.

Interr. 57.

Quomodo mandatum illud migratur?

Resp.

Math. 5. Ioan. 8. Math. 5. Roma. 12. 1 Thes. 5. Quum in corde nostro contra Dei iussum proximo irascimur, odimus eum, ei invidemus, vel aliquod irascindicium dicendo sive agendo contra eum ostendimus, — riam impatienter ferimus ipsique ulciscimur (31°) et ita diam, rixas, inimicitiam, caedem in proximum nostrum emus sive corpori ipsius damnum inferimus, ultione ullo eum persequimur, neque ab omni vindicta plane nos contir

Interr. 58.

Num igitur iniuria vindicanda non est?

Resp.

Prover. 25.
Math. 5.
Roma. 12.
Luc. 6.
Deut. 82.
Roma. 12.
Exod. 20.
lerem. 82.

Haudquaquam a te. Quinimo tale quid ne cupias quidem( te) in tui gratiam, sed orabis pro inimico tuo et Deum ir natione sua progredi patieris. Ei omnis vindicta compet ulciscetur, neque suo tempore malum sine poena dimittet.

Interr. 59.

Num igitur iniuria hic in terra a nemine (22°) vindica

Resp.

Roma. 18. Deut. 13, 19. Num. 15. Levit. 24. 1 Timo. 2. In hoc Deus magistratum in terra instituit, ut sui loce speciales sui ministri omnem iniuriam, vim atque dedecus omnes in Deum blasphemias avertant atque puniant in Driam ad sustentendam pacem atque pietatem in Ecclesia.

Interr. 60.

An magistratus ergo numquam mandatum illud excedit Resp.

Sine ullo dubio. Sunt enim et ii homicidae, si prae

Vraghe (55).

¶ Welck is dat seste ghebot?

Antwoorde.

Chi sult niet dooden. (21°).

Vraghe (56).

Hoe werdt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Wanneer wij oneen naeste van herte beminne, sulcx met vriendelijcheyt ende weldade bewijse, altijdt nae al ons vermoghen voercomen, weeren, ende bescudden, dat hem geen ghebreck, leedt oft schade aen lijf oft leuen teghen vare.

Vraghe (57).

Hoe werdt dit ghebot overghetreden?

Antwoorde.

Als wij int herte tegë Gods ghebot, op onsen naesten toornich sijn, hem haten, benijden, oft eenich teken des toorns of hatens met woorden oft wereken teghen hem bewijsen, dat onnecht ongeduldich (31b) draghen, ende selue wreken, ende also tweedracht, twist, crijch, moordt oft schade aen des naesten lichaem, onbehoorlijck aenrichte, den selue door wrake in eenigher wijse veruolghen ende ons niet van alle wraeck soeckinghe masch onthouden.

Vraghe (58).

Sal dan dat onrecht nyet ghewroken werden?

Antwoorde.

Neent van u. Jae, ghi sult sulex oock nyet begheeren, va wentweghe, maer sult voor uwe vianden bidde ende God laeten wort varen in sijn ordinancie: he staet alle wrake toe, hi salt wegelde en dat quaedt tsijne tijde niet ongestraft late.

Vraghe (59).

Sal dan dat onrecht op aer-(22°)den van gheenen mensche gwroken werden?

Antwoorde.

Rier toe heeft God die ouerheyt op aerden gheordineerd, dat te in sijn stede als sijn sonderlijcke dienaers alle onrecht, ghetett ende onbehoorlijcheyt, item alle Gods lasteringhen weeren tede straffen sullen, ter eeren Gods, ter onderhoudinghe des vreedts en des godsalicheyts in de Ghemeynte.

Vraghe (60).

Treedt dan de ouerheyt dit ghebodt nummermeer ouer?

Antwoorde.

Jasse vrijelijek. Wāt si sijn ooc dootslaghers, als sij nyet met

Esay. 10. Prover. 17. Deut. 19. 8 Reg. 21. 1 Pet. 2. poenas infligunt nec solius officii causa (non propria vindici neque cupiditate ad id adacti), et praecipue si sanguiaca centem profundunt, sive ab aliis profundi sinunt, sive no industria prohibent, ubi prohibere id liceat con inque sit potestate.

Interr. 61.

Quid est septimum mandatum?

Resp.

Ne sis moechns.

Interr. 62.

Quomodo observatur illud praeceptum?

Resp.

Ephe. 5. Luc. 21.

Math. 5. Gala. 5.

1 Cor. 10.

1 Corin. 6.

Ephe. 4, 5.

1 Timo. 2.

Gala. 5.

Esa. 5. 1 Petr. 8.

Ephes. 5. Deut. 28. Levit. 19. Quum caste modeste parce et sancte vivimus. Item in et operibus, in edendo et bibendo, vestitu et omnibus act omnes causas impudicitiae et (23°) immunditiae animae poris evitamus et effugimus.

Interr. 63.

Quomodo praeceptum illud violatur?

Resp.

Quum aliquod stuprum, fornicationem, impudicitiam a munditiem in anima aut corpore operibus, verbis sive tionibus patramus, sive nos illicito cuidam amori, que tandem nomine praedito, dedimus. Item cum huius peccasas non vitamus, sed expetimus, quales sunt furiosa sy orgia, proterva lascivaque verba vel carmina et vanitates, praeterea heluatio est contra Dei mandatum imtemperante do, bibendo. (23b) vestiendo et quae huius generis su actiones, ut impudicae picturae, libri, amatoriae epistolae denique quibus ullo quocunque modo ad vitae genus il sive immunditiem excitemur.

Interr. 64.

Quid autem dicis de usu vitae connubialis?

Resp.

Hebre. 13. 1 Cor. 7. 1 Cor. 7. Mat. 19. 1 Co. 1. 7. Concubitum coniugialem, iuxta Dei ordinationem adh honestum esse declarat Dominus, et laudat eos, qui ita : tuum suum (quae est integra ratio ad caste vivendum) a tur, quare omnibus mortalibus, cuiuscunque loci sint, imp est, nisi peculiariter a Deo praediti vel a natura ad sint (24a) idonei. rechte straffen vā wegē haerder officien alleene, nyet door (22b) eyghen wrake oft giericheyt daer toe ghedronghen, ende bouen al, als sij onschuldich bloet verghieten, oft door ander laten verghieten, oft dat niet met alder nersticheyt weeren, daer se dat weeren mogē ende connen.

Vraghe (61).

Welck is dat sevenste ghebot?

Antwoorde.

IT Ghi sult gheen ouerspel doen.

Vraghe (62).

Hoe werdt dit ghehoude?

Antwoorde.

Als wij cuysch, sedich, sober, en heylichlijck leue. Item in woorden ende wercken, ete ende drincken, eleederen, ende in alle handelinghen, alle oorsaken des oncuysheyts ende ') (83°) onreinicheyts der sielen ende des lichaems mijden en schouwen.

Vraghe (63).

Hoe werdt dit ghebot ouergetreden?

#### Antwoorde.

Als wi eenich ouerspel, hoererie, oncuysheyt, oft onreynicheyt aen siele en lichaem met wercken, woorden, oft gedachten bedrijuen, oft ons in eenige onbetamelijcke liefde, hoe si oock ghenoemt mach wesen, begheuen. Item als wi de oorsake deser sonden niet mijden, maer ons daer toe begheuen als tot brasserie, banckettere, schandelijcke, oneerbaer woorden oft ghesanghe ende ydelheyt, ende ander gulaicheyt bouen de insettinghe Gods, in onmatich eten, drincken, clee-(23b)deren, ende dier ghelijcke, oft handelinge, als onreyne schilderie, boecken, boelbrieuen, en al tychene daer door wi in eenigher wijse tot een onbehoorlijck leue oft onrevnicheyt verwect mochten werden.

Vraghe (64).

Maer wat segdi van tghebruyck des huwelijcke staets?
Antwoorde.

De huwelycke biwoninghe nae Gods ordinancie ghebruyct, houdt de Heere eerlijck te wesen, ende prijst de gene die also sijn ordinancie (de welcke is den rechten middel om cuyschelijek te leuen) volghen. Waer doer si allen menschë (van wat staet si ooc sijn) gheboden is, ten si dat se sonderlijck van God begaeft oft van naturen weghë daertoe (24°) onbequam sijn.

<sup>1)</sup> Ed, ai 1558; ende aller.

Interr. 65.

Quid dicit octavum mandatum?

Resp.

Ne fureria.

Interr. 66.

Quomodo mandatum illud ohaervatur?

Resn.

2 Thes. 4. Luc. 6. 1 Cor. 18. Deut. 15. Psal. 87, 112. Math. 5. Lucas. 6. Acta. 20. 1 Cor. 16. 2 Corin. 8. Tob. 4.

Quum unicuique permittimus, suorum bonorum dominum esse omni iustitia et aequitate erga proximos utimur, suum insi damus, et omnem diligentiam, uti id licet inque nostra est potestate, iuxta canonem Christianae dilectionis, fideliter adhibemus, ut bona ipsius, opes et negotium adiuvemus, promoveamus et conservemus. Item, quum liberales et misericordes ipsi nos praebemus in commodando, (24<sup>b</sup>) mutuando sive largiendo, pro eo ac penuria ipsius indigent et nos valcamus, in quem finem unusquisque nostrum pro facultate et vocatione sus diligenter operabitur.

Interr. 67.

Quomodo mandatum illud violatur?

Resp.

1 Thessa. 5. Prover. 20. Ierem. 5. 1 Cor. 8. Thre. 21. Prover. 29. Zacha. 5. Deut. 28. Exod. 22. Levit. 25, Deut. 28. 2 Thes. 5. Ezech. 18. Deute. 8. Mathe. 6. Luc. 12. Philip. 4 1 Tim. 6. Psalme. 4. Iacob. 5. Esech. 84 1 Curin. 17. 2 Cor. 11. 1 Time. 5. Gal. 5. Rom. 18. Math. 12.

Quum proximi nostri opes ac quaestum contra eius voluntatem auferimus, damnum sive molestiam ei inferimus, quoquo tandem modo fiat, clam aut palam, ut bello, rapiendo, furando, dolis, mentiendo, decipiendo, fenerando, illicito fenori pecanisa dando, coemtione et id genus aliis iniustis et turpibus viis, quibus (25ª) omnia nunc repleta sunt. Item, quum sollicitudine. temporalis negoții, rerum nostrarum promovendarum studio vel avaritia rationem invenimus pecuniam atque opes in detrimentum proximi nostri adipiscendi, neque emendamus vitia cordis nostri interna omnia, quae vergunt in avaritiam, quae est radiz omnis nequitiae. Sed etiam quum dura parcimonia necessarias eleemosynas in commodum egenorum a iusto nostro patrimonio et quaestu non pro virili nostra expendimus. Item quum plus ab Ecclesia possimus et sumimus quam ad frugaliter Ecclesise ministeria obeunda, et ministros sustentandos requiritur, et similiter quum Ecclesia (25b) solvere id recusat. Sit etiam quum magistratus ineptum portorium sive vectigal (nisi ad patrise selutem id requiratur) a subditis exigit, et subditi quoque pendere id recusant.

Vraghe (65).

Welck is dat achste gebot?

Antwoorde.

Ghi sult nyet stelen,

Vraghe (66).

Hoe wordt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Als wij een ieghelijck laete een heer sijnder goeden wese. Alle rechtuaerdicheyt ende redelijcheyt tot onsen naesten bewijsen, hem tsijne gheuen, ende alle naersticheyt, waer wi connen oft moghen (nae de regel der Christelijcker liefde) trouwe- Exo. 15. lijck doen, dat wij sijn goet, haue en neeringhe helpen beteren ende bewaren. Item als wi ons mildt en bermhertich tot hemwaert laten be-(24b)uinden met leenen, borghen oft gheuen, nae dat sijnen noot eyscht ende wi dat vermogen: daer toe wi eë iegelijck nae sijnen staet ende beroepinghe, gherne ende nerstelijck arbeyden sullen.

Vraghe (67).

Hoe werdt dit ghebot ouerghetreden?

Antwoorde.

Als wi ons naesten goet en neeringhe, teghen sijnen wille afwenden, eenighe schade oft hindernisse hem daer inne toe brenghen, hoe het oock geschiede, heymelijck oft openbaerlijck, als met crijge, roouen, stelen, met valsche listen, lieghen, bedriegen, woekerie, fynantsijen 1), voorcoop 2) of dier ghelijcken andere ongcrechtichede ende boose middelen, daer nu (25a) alle handelen vol af sijn. Item als wij door sorghe der tijdelijcker neeringhen, eyghen soeckinghe ende gierichevt raedt nemen om gelt ende goet met schaden ons naesten te verweruen, ende ons van alle inwendighe ghebreken des herten tot de ghiericheyt (die een wortel alder boosheyt is) nyet ontladen. Maer oock door onbermhertighe ghesparicheyt, de noodtdruftighe almoessen voor den arme, van onse rechtuerdighen erfgoede ende winninghe, nae ons vermoghen nyet uutrichten. Item als men meer van der Ghemeynten vordert ende neemt, dan tot nootdruftighe onderhoudinghe der diensten ende diensers der Ghemevnten behoort, ende als dat selue oock (25h) van der Ghemeynte ghe-

<sup>\*)</sup> Fynantsijen latine dedimus per "illicito foenori pecuniam dare", qua significatione passim invenitur cf. Nyhoff, Gedenkuedka. III. 374 coll. II. 310. Quia tamen statim praecedit soockerie, melius forsan redderetur "illicitis quaestibus magnas facere pecunias", quo sensu haud uno loco occurit, cf. Grimm, Deutsch. Wörterb. I. 1639 sq.

<sup>2)</sup> Cf. Lekenspieghel, Glossarium in voce.

Interr. 68.

Quid est nonum pracceptum?

Resp.

Roma. 13. Ne testificeris falso contra proximum tuum.

Interr. 69.

Quomodo observatur illud praeceptum?

Resp.

Ephe. 4. Zacha. 8. Psalm. 15. Pro. 10, 11. Gala. 6. Pete. 4. 1 Cor. 13. Quum in omni vitae agendae ratione, actionibus, verbis atque operibus sine ulla (26°) simulalione veritatem laudamus et eloquimur, eamque omni fide et diligentia, quantum pro vocatione liceat, tuemur, proximo nostro adsumus in promovendo honore ipsius atque fama, et omne dedecus eius, quasi nostrum esset, tegere parati sumus.

Interr. 70.

Quomodo violatur praeceptum hoc?

Resp.

Exod. 22. Leviti. 18. Prover. 6. Joan. 18. Deut. 18. Prover. 19. Deut. 1, 16. Quum contra proximum nostrum mentimur, falso testificamur, sive tale quid ullo modo permittimus vel patimur (sive index sedeas, sive advocatus sis, proloquutor sive testis), et veritatem occultamus simulatione, prava suspicione, incusatione, calumnia, vel omni noxia reticentia aut vociferatione, quibus (26b) in iudicio vel alibi honor ipsius, caput ac nomen detrimentum caperet.

Interr. 71.

Quid est decimum praeceptum?

Resp.

Ne concupiscas domum proximi tui, neque uxorem eius, neque servum eius, neque ancillam eius, neque bovem eius, neque asinum eius, neque agrum ipsius, nihil denique quod proximi tui est concupisces.

Interr. 72.

Quomodo praeceptum illud observatur?

Resp.

Rom. 7. Mathe. 5. Deut. 10. Ephe. 4. Colosi, 3. . Hocce praecepto reliqua omnia praecepta prioris et alterius tabulae declarantur et explicantur. Observatur, (27a) quum penitus amore Dei et proximi nostri praediti, in corde nostro liberi et vacui sumus ab omni prava concupiscentia, numquam aliquid cupimus, cogitamus vel in animum inducimus, nisi

weyghert werdt. Diesghelijcken als die ouerheyt onbehoorlijcken tol ende accissen (tē ware dat sij dat, tot des landts profijt behoefden, van haer ondersaten vordert, ende de ondersaten dat selue oock weygheren te gheuen.

Vraghe (68).

¶ Welck is dat neghenste ghebot?

Antwoorde.

Ghi sult gheen valsche ghetuigenisse spreken tegen uwe naesten.

Vraghe (69).

Hoe werdt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Wanneer wi in al ons leuē, handelinghe, woorden ende wercken sonder eenighe ghe-(262)ueynstheyt de waerheyt louē ende spreken, ende die met alle trouwe ende nersticheyt, so veel wi nae onsen roep vermoghen, 1) onsen naesten sijn eere ende faem helpen veruoorderen ende alle sijn schanden als onse eyghen bedecken.

Vraghe (70).

Hoe werdt dit ghebot ouerghetreden?

Antwoorde.

Als wi teghen onsen naestē liēghen, valsche ghetuygenisse tegen hem spreken, oft die in eenigher wijse bewillighen oft toe laeten, het sij oock rechter, voerspreker oft getuyge ende de waerheyt verswijgē met gheueynstheyt, quade suspicien, beschuldinghe, achterclap, oft met alle schadelijck verswijghen, oft spreken, het (26h) si int ghericht oft elders daer door sijn eere, faem, ende naë bescadicht mochte werden.

Vraghe (71).

¶ Welck is dat thiende gebot?

Antwoorde.

Ghi sult u nyet laten lusten uus naesten huys 3), noch sijnder huysurouwen, noch sijns knechts, noch sijnder maghet, noch sijns ossē, noch sijns esels, noch sijns ackers, noch oock al wat uus naasten is sult ghi nyet begheeren.

Vraghe (72).

Hoe werdt dit ghebot ghehouden?

Antwoorde.

Met dit ghebot werden alle andere geboden der eerster en der ander tafel, verclaert ende uutgheleyt, ende werdt (27°) gehouden als wi ganschelijek met der liefde Gods ende ons naesten begaeft, int herte vrij ende ledich sijn van alle boose begheer-

<sup>1)</sup> Ed. ai 1558 merito inseruit: voerstaë.

quod Dei voluntati est consentaneum. Namque in omnibus rebus tam perfectos oportet nos esse, quam Adamus, antequam Dei mandatum violasset, quin imo tam coelestes, quam Angeli Dei.

Interr. 78.

Quomodo hoc mandatum violatur?

Resp.

Roma, 7.

Quum pravas quasdam cupiditates et propensiones habemus versus ea, quae cum Dei voluntate non conveniunt, et anime aliquid volvimus aut suscipimus (quantulumcunque sit (27b) quamque necopinato subiens)quod cum Dei puritate et sanctitate consistere nequit. Quare, si tale quid nobis subiisse perspectum intellectumque nobis sit, non dubitabimus a Deo in hoc praecepto damnatum id esse.

Interr. 74.

Nonne licet haec Dei praecepta compendio comprehendere?

Resp.

Math. 22. Luc. 10. Deut. 5. Luc. 5. Roma. 13, Gala. 5. Math. 7. Omnino, nimirum: Diliges Deum Dominum tuum toto corde, tota anima, toto pectore et totis viribus. Diliges proximum tuum sicut teipsum. Omnia quaecunque vultis, ut faciant vobis homines et vos facite illis. Hisce omnia Dei (28ª) praecepta continentur, imo tota lex et prophetae.

Interr. 75.

Sed quis proximus noster est?

Resp.

Luc. 10. Luc. 6. Gala. 5. 6.

Omnes quilibet homines, sive amici sive inimici sine ullo discrimine, qui apud nos vivunt ac habitant, vel alio quodam modo a Domino nobis adiunguntur et nos desiderant, quibus omnibus pro virili nostra serviemus, opitulabimur et adsistemus.

Interr. 76.

An igitur sine discrimine omnibus pariter bene faciemus?

Resp.

Luc. 6.
Esay. 56.
Gala. 6.
2 Cor. 8.
1 Timo. 5.
Gal. 6.
Actu. 4.
Ephesi. 1.

Omnino, dum (28b) potes, unicuique subvenies. Quod tamen si praestari a te nequit, cor nihilominus omnibus patebit, et quibuscunque ullo modo carere possis in frugali tua et Christians sustentatione, in hisce distribuendis hanc tenebis viam et distinctionem, quae in Scripturis adnotatur, nempe ut dilectio tua in primis propriae familiae tuae voveatur, ut et amicis tuis et affinibus et domesticis fidei.

ten, nummermeer begheeren, dencken noch int herte voor nemen, dan dat de wille Gods ghelijckformich is. Want in allen dinghen behooren wi so volmaect te wesen, als Adam, eer hi des Heeren ghebot ouertradt, ia so hemelsch als de Enghele Gods.

Vraghe (73).

Hoe werdt dit ghebot ouerghetreden?

Antwoorde.

Als wi eenighe boose luste ende ghenegentheden hebbe, tot het ghene dat met den wille Gods nyet ouer een coemt, en wat int herte dencken en voor neme ') (hoe cleyn het oock (27b) si, oft hoe onuersiens het come) dat met de reynicheyt ende heylicheyt Gods niet staen mach. Daerome als wi sulcx gheueelen, weten, ende verstaen, sullen wi nyet twijfelen dat het in dit ghebot van God verdoemt is,

Vraghe (74).

Mach men dese gheboden Gods nyet wel in een cort begryp beuanghen?

#### Antwoorde.

Ja wel, namelijck, Ghi sult God uwen Heere lief hebben uut ganscher herten, uut ganscher sielen, uut ganschen ghemoede en uut alle uwe crachten. Ghi sult uwen naesten lief hebben als n seluen. Al wat ghi wilt dat u de lieden doen sullen, dat doet ghi haer oock, hier sijn alle ghebode Gods (28°) in begrepen, ia de gasche wet ende Propheten.

Vraghe (75).

Maer wie is onse naeste?

Antwoorde.

· Alle menschen, si sijn vrienden oft vianden, sonder eenich onderscheydt, die bi ons leuen ende wonen, oft ons anders van den Heere toegeschict werden, ende onser van noode hebben, dien wy allen dienen ende nae ons vermogen trouwelyck helpe ende bi staen sullen.

Vraghe (76).

Sullen wi dan een ieghelijck sonder onderscheyt euen wel doen?

Antwoorde.

Ja, als ghi cont sul di <sup>2</sup>) eenen (28<sup>b</sup>) yeghelijcken helpē. Maer eest by aldien, dat het van u nyet geschien can, so sal nochtans u herte tot allen staen, ende dat ghi <sup>2</sup>) immermeer ontbeeren cont van uwe noodelycke ende Christelijcke onderhoudinghe, sult <sup>4</sup>) die ordinancie ende dat onderscheyt houden,

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553: ende voeraemen. 2) Ib. dij. 3) Ib. in al dat ghi,

<sup>4)</sup> Ib. sult omittitur.

#### Interr. 77.

Quid iam dicit Dominus de iis qui mandata illa vie observant?

#### Resp.

Exo. 20.

Loquitur, ut scriptum (29a) exstat in secundo praece sum Dominus Deus tuus, potens nec patiens contumeli tans peccata patrum in filios usque ad tertiam et quart rationem eorum qui me oderunt. Facio autem miseries amicitiam in millia genera, corum qui me diligunt et mea observant.

Interr. 78.

Quid vult Deus Dominus verbis illis?

#### Resp.

Psalm. 5. Roma. 1.

Verbis illis severam, aeternam atque immutabilem su tiam ob oculos vult ponere, quanti quamque magni on sua praecepta aestimet, minimum cum maximo, ut si (29b) caro timere eum, diligere eique obedire discat.

#### 1nterr. 79.

Potestne etiam homo ex se ipse legi Dei satisfacere implere, ut coram Dei iudicio consistere, beatam vitam que exinde adipisci queat?

Roma. 8, 5. Gala. 2. Mathe. 5.

Ge. 6, 8, 11. Ierem. 17. Iob. 14, 15. Ioan. 8.

1 Corin. 2. Ephe. 2. Joan. 3. Tit. 8.

Roma. 3, 8.

Resp.

Minime eheu! Frustra enim Dei filius venisset ad plendam, si homo ad id valuisset. Sed, cum natura no prorsus corrupta esset, ut nil nisi peccare ex se post Rom. 5, 7, 8. mera misericordia unicum suum filium misit, ut pro no impleret, quod ipsi nullo modo potuissemus.

#### Interr. 80.

Nonne igitur homo sic libera voluntate a Deo praes ut peragere hoc queat?

#### Resp.

Gala. 2, 5. Eccle. 15. Ephes. 4. Roma. 5, 1 Cor. 15. Ephe. 9.

Initio ante lapsum primus homo quidem sic a Dec erat, sed vero Adami inobedientia atque peccato libe voluntas in nobis omnibus periit.

dat in de schriftueren aengheteekent wordt, namelyck dat uwe liefde voor al bewesen worde aen u eyghen huysgheein, mits gaders uwe vrunden ende maghen, ende aen de huysghenoten des gheloofs.

# Vraghe (77). 1)

Wat seyt nu God van dien, die dese sijne gheboden ouertreden oft houden?

#### Antwoorde.

Hi spreect gelyck als int (29°) tweede ghebot geschreuen staet, Ick ben de Heere uwe God sterck en yelous. Ie straf jede boosheyt der vadere aen den kinderen, tot in dat derde ende vierde gheslachte aen allen die mi haten. Maer ick bewijse bermherticheyt ende vrientschap in dusent geslachten der gheender die mi lief hebben ende mijn gheboden houden.

# Vraghe (78).

Wat wil God de Heere hier mede?

# Antwoorde.

Hi wilt ons mit dese worde syn stranghe eewighe ende onueranderlycke gherechticheyt voor ooghen stellen. Hoe groot ende hooghe hi alle dese sijne gheboden acht, de meeste mit de minste opdat also alle (29b) vleesch hem leere vreesen, beminnen en ghehoorsaem sijn.

# Vraghe (79).

Vermach oock een mensche door hem seluen Gods wet ghenoech doen ende die also veruullen: dat hi voor Gods ghericht bestaen, vromicheyt ende salicheyt daer door vercrijghen mach? Antwoorde.

Och neen. Want te vergeefs waer de Sone Gods gecomen, om die te veruullen, waert dat het de mensche had moghen doen. Maer doë onsen aert ende nature so ganschelyck verdoruen was, dat se uut haer niet anders conde, dan sondighen, heeft Godt door louter bermherticheyt sijnen eenighen Sone ghesonden op dat hi voor ons ver-(80°)uulde, dat wy in gheender wijse vermochten.

#### Vraghe (80).

Is dan de mensche niet van God also met de vryen wille begaeft, dat hi dat doen can?

#### Antwoorde.

Int beghin voor de sonde was de erste mensche also van God gheschapen. Maer door Adams onghehoorsaemheyt ende sonde is desen vryen wille in ons allen verloren.

<sup>1)</sup> Haec Catechismi pars in ed. ai 1558 inscribitur: Van de cracht des weis.

#### Interr. 81.

# Quomodo hoc intelligam?

### Resp.

Nimirum imago ac similitudo Dei, ad quam homo initis creatus erat, simul cum omni ad bonum proclivitate in eo periit.

# Interr. 82. (30b)

# Quomodo hoc intelligam?

# Resp.

Ephe. 4. Gene. 2. Psal. 8. Eccle. 15. Gene. 3. 1 Cor. 15. Hace initio Dei in Adamo imago erat, quod erat immortalis, sanctus, sapiens, totius orbis dominus, libertate atque potentit sic praeditus, ut Dei mandata aut prorsus peragere aut omittem posset. Hanc autem Dei imaginem in se et in nobis omnibus adeo peccato suo corrupit, ut omnia dehine ad bonum vergentit dona in ipso et in nobis quoque omnibus prorsus interieriat.

#### Interr. 88.

# Quomodo Adami transgressio nobis obesse potest?

#### Resp.

Roma. 5. Psal. 15. Roma. 7. Ephe. 2. Ioan. 3. Tunc omnes adhuc in Adami lumbis conclusi eramus, qui postea nos meliores, quam ipse tunc erat, progignere (31-) non poterat, nempe perversa, peccatrici indole atque natura. Unde im fit, nos non tantum in utero matris in peccato concipi, sel etiam peccati servos iracque filios nasci, neque natura nostra intelligentiam, propensitatem neque voluntatem habere ullam, quae ad Dei mandata nos adducat, adeo ut quoque natura nostra nil nisi peccare possimus.

#### Interr. 84.

Num igitur homo a peccatis se continere eaque omittere nos potest?

# Resp.

Philip. 3. Roma. 7. Si externa peccatoria opera spectamus, ut maledicere, occidere, moechari, furari, inebriari et id (31b) genus alia, partin potentia nobis indita est per innatas naturales vires (omni industria nobis eo nitentibus — quod et debiti sane nostri est) ab eiusmodi peccatis nos continendi. Si vero peccata intueri volumus iuxta internam naturae nostrae perversitatem, numquam sine peccato esse possumus. Imo nil nisi peccare possumus, quamdiu hic vivimus.

Vraghe (81).

Hoe so?

Antwoorde.

Want de beelde ende ghelijckenisse Gods, daer de mêsche int beghin nae gheschapen was, is in hē, met alle sijne gauen, tot den goeden gantschelijck onderghegaen. 1)

Vraghe (82). (80b)

Hoe sal ik dit verstaen?

Antwoorde.

Dit was int beghin Gods beelde in Adam, dat hi was onsterfelijck, beylich, wijs, een beere des gätschen weerelts, mit vrijheyt ende macht also begaeft, dat hi de gheboden Gods gantschelyck volbrenghe oft laten conde. Maer dese beelde Gods beeft hi door sijn sonde in hem ende in ons allen so verdoruen, dat alle sijn gauen daer door in hem ende oock in ons allen, ganschelijck tot alle goet ghestoruen sijn.

Vraghe (83).

Hoe can one Adams overtredinghe hinderen?

Antwoorde.

Wy waren doë noch alle in Adams lendenë besloten, die ons daer nae nyet beter voort (81°) brenghen conde, dan hi selue was, namelyck mit verdoruender sonderlycker ') aert ende nature. Daer uut comet dan, dat wy nyet alleene in den lichaem des moeders in sondë ontfanghen, maer oock knechten der sonden ende kinderen des toorens gheboren werden, noch verstandt, lust oft wille inde gheboden Gods van natuerë hebben: also dat wij oock uut ons seluen nyet dan sondighë connen.

Vraghe (84).

Can dan de mensche hem van de sonden nyet onthoudë ende de sonde laten?

#### Antwoorde.

Eest dat wy de uutwendighe sondelijcke wercken aensien, als vloeken, dooden, eebreken, stelen, drincken ende (31b) dier ghelijcken, so vermoghen wij eens deels, uut aengheboren natuerlijcke crachten (ons beste daer toe doende) ende sijn oock allesins souldich ons van sodanigen sonden te onthouden. Maer eest dat wij de sonde willen achten ende aensien nae de inwendighe verdoruenheyt onser naturen, so connen wy nummermeer sonder sonde syn. Ja wij connen nyet dan sondighen so langhe wy hier leuen.

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553: tondergheyuen.

<sup>2)</sup> Ib. sondelicker.

Interr. 85.

Quid? Legi igitur non satisfacimus, si extrins cus a peccatis nos continemus?

Resp.

Deut. 6, 10, 11, 26. Math. 22. lere. 17. Roma. 7.

Gala. 5.

Rome 8

Haudquaquam ullo modo. Externa enim pietatis specie Den contentus (32°) non est, sed vero cor desiderat, quod inpentrabili infectum est malitie, qua fit ut legem, quae spiritualis est, ad plenum observare non possit.

Interr. 86.

Quum autem Dei lex iis qui observant eam in vitam, is vero qui eam violant in mortem tradita est, et probe sciebt Deus, nos propter carnis infirmitatem legem observare non perse, our ergo legem nobis dedit?

Resp.

Tres scriptura docet causas.

Interr. 87.

Quaenam prima est?

Resp.

Roma. 3. Ut sic nobis Deus imaginem ad quam (32b) initio creati enmus, et praeterea etiam perversam naturam nostram, in quam nuno relapsi sumus, veluti in speculo poneret ob oculos et indicaret.

Interr. 88.

Quomodo hoc fit?

Resp.

Lex nobis pristinam nostram creationem ob oculos portaquum initio homo sic creatus erat, quemadmodum in lega sea Dominus id exigit. In qua nunc etiam perversam naturam nostram apprehendere debemus, quum longe aliter animati atque propensi sumus, quam in lege nobis praescriptum est.

Interr. 89.

Quid nobis prodest, e lege nos id (33ª) percipere?

Resp.

1 Ioau. 1. 1 Timo. 1. Roman. 3. Gala. 3. Mat. 18. Luke. 17. Rom. 3.

Ephe. 2.

Roma. .

Ut apprehendamus, quales nunc simus, nempe peccatores et damnati, Dei debitores, qui numquam solvere possimus, sed in aeternum debitores remaneamus, ut sic, omni in nobis coscia contumacia, semper debiti nostri memores simus, quoties diligenter ei attendamus.

Vraghe (65).

Hoe? Doen wy der wet niet ghenoech, als wy ons untwenh 1) van sonden onthouden?

Antwoorde.

Neem wy in gheender wijse. Want God oase Heere met de ifin der untwedigher vro-(32°)micheyt niet te urede is, maer gheert dat herte, dat van ongrondelycker boosbeyt is, waer het nyet vermach de wet, die geestelijck is, te volbrenghen.

Vragbe (86).

Nee dat de wet van God den onderhouders ten leuen, ende a ouertreders ter doot ghegheuen is, ende God wel wiste, dat , onermits de swacheyt ons vloesch, de wet nyet condit houm, waërom heeft hij se dan ons ghegheuë?

Antwoorde.

De Scrifture gheeft drie oorsaken te kennen.

Vraghe (87).

Welck is de cerste?

Antwoorde.

Dat Godt ons daer mede die beelde, nae de welcke wy (82<sub>b</sub>) met gheschapen waren, ende daer beneuen oock onse verdoruen stare, daer in wij nu gheuallen sijn, als in eenen spieghel voor oghen stellen ende te kennen gheuen soude.

Vraghe (88).

Hoe gast dat too?

Antwoorde.

De wet Gods stelt ons onse eerste scheppinghe voor ooghen, me dat de mensche int beghin also gheschapen was, als de Here inde wet is eyschende. In de welcke wij nu oock onsen widoruë aert sien moeten, na dien dat wij niet anders gheardt \*) ende gheneghen sijn, dan ons in de wet voorghesoreta is.

Vraghe (89).

Wat nutticheyt brenghet ons dat wij sulox uut de wet (83°) bekennen?

Antwoorde.

Dat wy leeren wat wij nu sijn, namelijck sondaers ende verdomde lieden, Gods sculdenaers, die nummermeer betalen conme, maer erwelyck sculdich bliven, op dat also alle vermetentbeyt in ons bedwöghen sijnde, wij altijts ons scults<sup>3</sup>) vermaent werden, so dickmael als wij daer nerstelyck op dencken.

<sup>1)</sup> Ed. at 1558; nutro-delick. 3) Ib. ghonort. 3)- Ib. seines.

#### Interr. 90.

# Quaenam secunda causa est, cur data sit lex?

Gala. 3. Hebre. 7. Roma. 8. Esa. 53. Ut nos (perversam naturae nostrae indolem iam confitate) veluti ludimagister ducat ad Christum Salvatorem, qui est (35) legis finis, eamque nostrum loco prorsus adimplevit, quum preversa nostrae naturae indole debilis esset.

#### Interr. 91.

# Quomodo lex ludimagister est, ducens nos ad Christum? Resp.

Jevi. 19, 25, 26. Deu. 27, 28. Gala. 3. Rom. 10. Roma. 3. Heb. 4, 7. Roma. 8. Gala. 3, 4. Roma. 2. Hebr. 4. 1 Joan. 2. Rom. 10. Lex vitam pollicetur iis omnibus, qui eam observant, et qui violant, damnat. Quum igitur nemo mortalium observavant eam, sed Christus solus nostram condemnationem sua mortaliurit vitamque sua meruerit impletione, lex causae nobis et, imo nos omnes, qui nunc vivere et avertere nostram velimu condemnationem, cogit, (34a) apud Christum, veluti unicum Savatorem et gratiae solium, opem quaerere, quum ipse legis finis est.

#### Interr. 92.

# Quid nobis prodest agnoscere, Christum legis finem cssc? Resp.

Roma. 5. Ephe. 2. Gala. 3. 1 Cori. 1. Colossi. 1. Rom. 8. Peccatrix conscientia nostra eo consolatur, tranquillatur es pacificatur, quum fide cernimus, Christum nostrum omnium impletionem esse, eum cum omnibus, quae acquisivit, nostrum esse plane, in quo nulla condemnatio esse potest.

Interr. 93.

Quaenam tertia causa legis est?

Resp. (34h)

Roma. 2. 2 Peter. 2, Mat. 25. Ut lege omnes mortales docerentur, in aeternum condemnariqui talia tamque ineffabilia Christi Domini beneficia contemnant, calumnient et habeant ludibrio. Tales enim in se provocant Dei iram in patefactione iusti Dei iudicii, quod ad legis normam exigetur.

#### Interr. 94.

Quem fructum nobis hoc adfert, recte et probe id perspectur nobis habere?

#### Resp.

Priore loco ea re incitamur ad gratias Deo agendum, c misericordia sua in Christo ab impiorum communione et mals Vraghe (90).

Welck is die ander oorsake daer om de wet ghegheuen is? Antwoorde.

Op dat sy ons (als wij nu de verdoruen aert onser naturen bekennē) als een schoelmeester, leyde tot Christum den Salich-Rom. 8. maker, die des wets (33b) evnde is, ende die in onse plaetse gantschelijck veruult heeft, daer se door den verdoruen aert ons vleeschs swack ') was.

Vraghe (91).

Hoe is de wet een schoelmeester ende levdt ons tot Christum? Antwoorde.

De wet beloeft dat leuen allen den ghenen, die se houden, ende verdoemt den ghenen die se ouertreden, nae dan dat se niemant die hier leeft ghehouden heeft, maer Christus alleene. onse verdoemenisse door siin doot betaelt ende dat leuen door sijn veruullinghe verdient heeft, so geeft de wet oorsake, ia dwingt allen den ghenen, die nu willen leuen ende nyet verdoemt (34a) sijn, by Christū, als by den eenighen Salichmaker ende ghenaeden troon, hulpe te soeke, ouermits dat hy des wets evnde is.

Vraghe (92).

Wat profiteert ons te bekenne, dat Christus des wets evnde is? Antwoorde.

Daer door wert onse sondighe consciencie ghetroost, ghestilt ende beuredicht, als wy door het ghelooue sien, dat Christus onser aller veruullinghe is, dat hij met al wat hij verworuen heeft, gansch onse is, inden welcken gheen verdoemenisse wesen can.

Vraghe (93).

Welcke is de derde oorsake des wets?

Antwoorde. (34b)

Op dat wij wisten dat door de wet, alle menschen eewelijck verdoempt werden, die sulcke onuutsprekelijcke weldaden Christi ons Heeren verachten, lasteren ende bespotten. Want de selue vergaderen op haer den tooren Gods, inde openbaringhe des rechtuerdige gherichts Gods dat nae de wet ghehouden sal werden.

Vraghe (94).

Wat vrucht bringht one dit, alst recht en wel bekent is?

Antwoorde.

Ten eersten werden wij daer door verwect tot dancksegginghe

<sup>1)</sup> Ed. ai. 1558: swacke,

salvavit nos, qui ceteroquin (35ª) natura nostra similes iis essemus.

Math. 7. Luce. 6. Galath. 6. Itë Math. 25. 2 Cor. 5. Altero loco etiam horribilis poena, quae Christi contemptora sequetur, adhortatur nos omnes antevertere peccatum omnemqui transgressionem, ne tam vehementer in nobis erumpat. Italiegi Dei omni industria obedire ne ciusmodi poenis involvame.

Interr. 95.

Nonne prorsus atque ab omni parte a lege liberavit nos Christus ?

Resp.

Roma. 6. Hauddubie liberavit, adeo ut propter hanc causam Paulus dicat, nos non amplius sub lege, sed sub gratia (35b) esse.

Interr. 96.

Cur igitur · lex nos hortatur obligatque ad legis obediestiam, quum liberi a lege neque amplius sub lege sumus?

Resp.

Gal. 5. Probe (neque carnaliter) libertas illa intelligenda est.

Interr. 97.

Quid hoc?

Resp.

Math. 5. Luc. 16. Math. 5. Gala. 3. Nimirum Christus nos non equidem a legis obedientia liberavit, ut scil. facere nos liceret, quod in lege (quae est aetersa Dei voluntas) vetatur, (a qua ne vel apiculus unquam cadet) sed tantummodo a legis (36°) condemnatione salvavit nos.

Interr. 98.

Quomodo hoc intelligam?

Resp.

Gala. 3. Roma. 8. Esay. 53. Roma. 5. Nimirum pro nobis maledictum factum est et pro nobis implevit, quod ipsi prae naturae nostrae perversitate non possemus, quam ob rem legis maledictum in nos omnes ceciderat.

Interr. 99.

Etiamnum igitur ad legis observantiam alligati sumus?

Resp.

Omnino semper et multo magis nunc, posteaquam Dei filius homo natus, pro nobis passus est, ut nos ita gratitudinem stram pro tanto amore, tam large nobis praestito, (36b) erg

sods die ons door sijn bermherticheyt in Christo van der godoosen ghemeynschap ende boosheyt verlost heeft, ons die daer n-(35a)ders van onser naturen weghen haer ghelijck sijn.

Ten anderen werden wy oock door de grouwelijcke straffe, lie den verachters Christi volghen sal, vermaent, dat wij alle onde ende ouertredinghe voorcomen: dat se nyet gheweldich n ons uutbreken. Item dat wy der wet Gods met alle nersticaeyt ghehoorsaem sijn, op dat wij sulcker straffe nyet mede keelachtich werden.

Vraghe (95).

Heeft ons Christus nyet gansch ende gheheel van der wet zhenryt ende verlost?

Antwoorde.

Ja hi ontwyfelijck so dat tot dier oorsaken Paulus seyt, dat xy nyct meer onder de wet, maer onder de ghena-(35b)de syn.
Vraghe (96).

Waerom werden wy dan door de wet vermaent ende ghehouden tot de ghehoorsaemheyt der wet '), nae dat wy vry enle nyet meer onder de wet sijn?

Antwoorde.

Dese vrijheyt moeten wij recht, ende nyet vleeschelijek verstaen.

Vraghe (97).

Hoe dat?

Antwoorde.

Want Christus heeft ons nyet verlost van des wets gehoorsaemheyt, dat wy souden moghen doen dat inde wet (welcke Gods erwichen wille is) verboden werdt, daer nyet een titelke if valle mach, maer alleene, van des wets (86°) vermaledidinghe heeft hi ons verlost.

Vraghe (98).

Hoe dat?

Antwoorde.

Want hi is voor ons eenë vloeck gheworden, ende heeft voor ons veruult, dat wy door onser naturen verdoruëheyt nyet vernochten, waerom des wets vloeck op ons allen gheuallen was.

Vraghe (99).

So sijn wij dan noch verbonden de wet te onderhouden?

Antwoorde.

Ja wij altijts, ende nu veel meer, nae dat de Sone Gods meniche gheboren, voor ons gheleden heeft, op dat wij also onse

<sup>1)</sup> Ed. ni. 1553: des wets,

Mar. 16. Psalm. 5. Luc. 14. Deum Dominum nostrum declararemus aeternaeque elaberemus condemnationi, casurae ceteroquin in omnes ingratos Divinaeque misericordiae contemptores.

#### Interr. 100.

Qua in re ergo iam illa libertas a lege consistit, quam in Christo habemus?

Mal. 1.
Dani. 9.
Collo. 2.
Epbe. 2.
Gal. 4.
Act. 15.
Colo. 2.
Heb. 7, 10.
Colo. 2.

Resp.

Priore loco, quod Christus nos liberavit ab omnibus externis Iudaicis et ceremonialibus institutis, quae ad internum hominen non faciunt: quum enim figura in Christum erant, in ipso expleta sunt.

Interr. 101.

Quid porro ad illam pertinet?

Resp.

Ioan. 8. Roma. 8. 1 Cor. 1. Ephe. 1. Colo. 1. Roma. 8.

Altero et quidem praecipuo loco (37°) libertas haec in et consistit, nos, — etsi legi fidei atque dilectionis a nobis son satisfiat — nihilominus tamen in iudicio Dei per Christum nos aliter reputari, quam si omnia implevissemus, adeoque nunc is legis obedientia nos, non tanquam servos, sed tanquam haeredes laete atque hilariter ambulare, Christi repletos spiritu.

Interr. 102.

Quomodo hoc fit?

Resp.

Libere in legis obedientia obambulantes, quandoquidem scimus omnem eius condemnationem, omne maledictum omnemque poenam per Christum nobis ademtam esse, etiamsi eam (37<sup>b</sup>) non plenam praestemus.

Interr. 103.

Sed quomodo lacte ac hilariter in lege ambulamus?

Resp.

Ephe. 1. Colo. 1. 1 Cor. 1. Quum certo scimus, Christum imperfectam nostram obedientiam, non secus atque si absoluta esset, coronare atque remunerari, nosque, etiamsi in nobis peccatores simus, coram Dei iudicio pro sanctis dilectisque filiis reputari, quatenus pro virili portione obedientiam nostram per fidem in Christum omni industria promoveamus. (38°)

\*kbaerheyt voor sulcke liefde, die ons so rijcklye bewesë (36b) ot God onsë Heere bewysen ende de eewighe verdoemenisse çaë, die anders op alle ontdanebaren ende verachters der theyt Gods vallen sal.

Vraghe (100).

Vaer in staet dan nu dese onse vryheyt des wets, die wi in isto hebben?

#### Antwoorde.

l'en eersten. dat ons Christus van alle uutwedige Joodsche e ceremonische settinge, die den inwendigen mesche nyet gaen, vry ghemaect heeft. Want nas dien dat se een figure e op Christum, so sijnse in hem veruult.

Vraghe (101).

Nacr staet se meer in?

#### Antwoorde.

l'en anderen en sonderlije (872) staet dese vryheyt daer in, wi (hoe wel dat der wet des gheloofs ende liefden van ons genoech gedaen werdt) nochtäs int oordeel Gods door Chrin, niet anders geacht werden, dan oft wi het al volbracht den. Ende dat wi derhaluen in de gehoorsaemheyt des wets, nyet als knechten, maer als erfkinderen vrolyck ende met wandelen, begaeft mette geest Christi.

Vraghe (102).

Ice gaet dat toe?

Antwoorde.

Ni wädele vrij in des wets ghehoersaemheyt, nae dat wi we, dat alle haer verdoemenisse, vloeck ende straffe door Chrim van ons afgenomen is, al ist oock schoo dat (37b) wijse
t ganschen ') volbrenghen.

Vraghe (103).

Kaer hoe wandelen wij vrolijck ende met lust in de wet?

Antwoorde.

Als wi scherlijck weten, dat onse onuolcomen ghehoorsaëheyt, t anders dan oft se volcomen ware, door Christum ghecroont beloont wordt: ende dat wij (hoe wel dat wij in ons son- sijn) voor Gods oordeel heylighe en lieue kinderen gheht werden, so verre als wi, nae ons vermoghen ons ter gheoraemheyt, door t'ghelooue in Christu, met alder nersticheyt revden.

(\_\*\_) (38a)

Ed. ai 1553: ganschelick.

# A I. TERA CATECHISMI PARS DE GRATIA DEI ET ARTICULIS FIDEI.

#### Interr. 104.

In praecedentibus dictum est nos a poena, cruciatibus et condemnatione legis liberatos esse, nostramque imperfectitudinem tanquam perfectam reputari, coronari praemioque affici, quatenus inconcussam fidem retineamus, — estne hoc certum atque verax?

Resp.

Etiam, sine ullo dubio, sed non tantum firma, sed etiam vera (38<sup>b</sup>) atque sincera fide apprehendi debet.

Interr. 105.

Cur hoc?

Resp.

Nimirum ceteroquin homo multa ex ingenio suo de Deo fingere quidem posset supra cius promissionem, quod tamen interim falsum nihilominus esset.

Interr. 106.

Quaenam igitur vera fides est?

Resp.

Recta veraque fides tres notas habet, et ubi harum trium ulla deest, frustra fidem gloriabimur.

Interr. 107.

Quaenam sunt illae (39a) notae?

Resp.

Esa. 43. Rom. 10. 1 Cor. 2. Prima rectae veraeque fidei nota est, ut soli Deo ciusque infallibili verbo attendamus.

Interr. 108.

Quid prodest, hoc ita observare?

Resp.

Ephc. 1. Coloss. 1. Ioan. 17. Luc. 21. Icre. 37. Hinc intelligimus, non licere fidem nostram ulli praeter ipsum Deum creaturae superstruere, neque esse nobis credendum in rebus ad religionem pertinentibus extra conscriptum verbum Dei, quod infallibile atque aeternum est in certa sui intelligentia: alioqui in vera fide fallemur et prava ratione in rebus divinis (39b) iudicabimus ad mundi instar.

# ( DAT ANDER DEEL DES CATECHISMI VAN DER GHENADEN GODS ENDE DE ARTIKELEN DES GELOOFS.

# Vraghe (104).

er voor is gheseyt, dat wi van de straffe, pijne, en verdoesee des wets, vrij geworde sijn, ende dat onse onghenoechyt voor volcome geacht, gecroot ende beloont werdt, so als wi in een vast gheloue bliue. Is dit seker en warach-

#### Antwoorde.

s het ontwijfelijck. Maer het moet nyet alleene met vasten, oock met warachti-(38b)ghen ende oprechten ghelooue, pen worden.

Vraghe (105).

16 SOE P

#### Antwoorde.

it anders mochte he de mesche wel veel, uut sijn vernust God, bouen sijn toeseggen vast laeten duncken, dat nochhier tusschen valsch ware.

Vraghe (106).

elck is dan een recht gelooue?

Antwoorde.

t recht warachtich ghelooue heeft drie eyghentschappen, waer der een van dese drien acn ghebreect, sulle wi ons te vergheefs des gheloofs roemen.

Vraghe (107).

elck sijn de ') eyghentschap-(89a)pen?

#### Antwoorde.

eerste eyghentschap des rechten warachtigen geloofs, is op God en op sijn onbedriechelijck woord te mercken.

Vraghe (108).

st profiteret ons, dat men dat also waer neemt?

#### Antwoorde.

er uut verstaen wi hoe ons ghelooue nyet ghegrondeert sijn, op eenige creature, dan op God alleene, ende dat yet gheloouen sullen, in religioens sake, buyten dat been woord Gods: dat onbedriechelijck ende eenich is, in verstädt. Anders sullen wi, in dwarachtich ghelooue falen verkeerde wijse van godlijcke din-(39b)ghen ordeelen, nae elts wijse.

14. ai 1558: die.

#### Interr. 109.

Quaenam altera nota est rectae certaeque fidei?

Resp.

Colo. 2. Roma. 4. Gene. 12, 22. Certa fiducia absque omni tergiversatione Dei verbis fidem habere, sive capiat ea humanum ingenium, sive non capiat, ad Abrahae exemplum, qui certam in spem reponebat fidem, ubi tamen iuxta humanum ingenium nihil sperandum fuisset.

Interr. 110.

Quid alterius notae observatio a nobis postulat?

Resp.

Marc. 9. Luc. 7. Rom. 10. Coloss. 1. 1 Corin. 1. Ioan. 14. Math. 11. Admonet nos imbecillitatis fidei nostrae atque (40°) dubise naturae nostrae conditionis, ut continuo eam coram Deo conqueramur — unanimiter cum Apostolis precemur, ut fidem nostram adaugeat atque confirmet, — diligenter quoque remediis fidei utamur, a Christo Domino in ministerio verbi et Sacramentorum ordinatis, — adhaec non dubitemus, quin nobis suppleat ille, si quid nobis in fide deficiat, sitque nobis largiturus, si quid in fide imploremus.

#### Interr. 111.

Quaenam est tertia nota rectae certaeque fidei?

Resp.

1 Cor. 12. 1 Cor. 12. Quum fides neque ex ingenii nostri iudicio, neque (40b) ex ullis alicubi aliis rebus nisi ex solo Dei verbo per vim Sancti Spiritus originem ducit.

#### Interr. 112.

Quid nobis prodest, tertiam hanc fidei notam semper respicere?

Resp.

Facile hinc discernere possumus certam veramque fidem a falsa fidei specie, quam Satan semper pro recta fide obtrudere nobis sustinct.

Interr. 113.

Quaenam falsa illa fidei species est?

Resp.

Est hoc proprium beneplacitum nostrum de Deo et de omnibus rebus (41°) divinis iuxta ingenium nostrum ex inscitia et oppressis quibusdam scripturae locis collectum. Vraghe (109).

Velck is die ander eygentschap des rechten warachtige ghefa?

#### Antwoorde.

De woorde Gods met vast betrouwen sonder eenige vertwijfethe geloouen, tsi dat der menschen vernuft begrijpen can, niet, nae dexempel Abrahe, de welcke vast geloofde op de æ, daer nochtans nae mēschelijcke vernuft, nyet te hopen was.

Vraghe (110).

Wat vordert ons dees anders eyghentschaps aenmerkinghe?

Antwoorde.

Die vermaent ons van de swacheyt ons gheloofs, ende (40a) twifelachticheyt onser naturë, op dat wi die altijdt voor God laghen, ende met den Apostelen eenpaerlijck bidde dat hi gheloone vermeerdere ende stercke, oock nerstelijck waermen de remedien des gheloofs, van Christo den Heere in de st des woords ende Sacramenten gheordineert, ende daer bit twijfele, wanneer ons wat gebreect int gheloone, hi salt sullen ende wat wi van hem int gheloone begeeren, hi salt genen.

### Vraghe (111).

Welck is de derde eygentschap des rechten warachtige ghe-

#### Antwoorde.

Als tghelooue nyet uut het oordeel ons vernufts, noch (40b) i gheenen anderen dingen nerges, dan uut Gods woord door eracht des Heylighen Gheests alleene, sijnen oorsprock in s neemt.

#### Vraghe (112).

Wat profiteert ons dat wi dese derde eyghentschap des gheofs altiit ouerdencken?

#### Antwoorde.

Daer uut connen wi lichtelijck onderscheyden het warachtich cht ghelooue, vā dē valschen schijn des gheloofs dwelck ons tha altijt öderstaet voor den rechten') ghelooue in te beelden.

# Vraghe (113).

Welck is dan den valschen schijn des gheloofs?

#### Antwoorde.

Dat is ons eygë goetdunckë van God, en van alle godlije-(41a) saken, nae ons vernuft uut onuerstant, ende sommighe geliekte plaetsen der Scrifturë vergadert.

<sup>9</sup> Ed. ai 1553: het recht,

#### Interr. 114.

Illustra hoc mihi exemplo, quomodo res illa sese habeat?

Resp.

Esay. 53. Rom. 5. Quum audimus Christum ad plenum usque pro nobis solvisse, quod ipsi debuerimus, illico praesto est Sathan, qui falso persuadere nobis conatur, Dei misericordiam meritumque. Domini Christi nibilominus in nobis vim suam habiturum, que cunque tandem ratione vitam nostram instituamus.

Interr. 115.

An igitur praeter ius ita crederetur?

Resp. (41b)

Gala 5. 1 Ioan. 1. Omnis istiusmodi fides nil nisi hominum beneplacitum es, neque vera fides habenda. Vera enim fides e Dei verbo mescitur per vim Spiritus Sancti, qui numquam otiosus in homini reperitur, sed utique fructus suos profert in eo iuxta leges. Propterea vera certaque fides Dei per Christum misericordina non attestatur, nisi pro debili nostra facultate legis obedientima atque spiritus opera semper prosequamur, neque contra conscientiam nostram peccemus.

#### Interr. 116.

Quinam sunt fructus et quaenam sunt opera quae (432) Spiritus in fideli operatur?

Resp.

Galath, 5.

Multifaria sunt, sed dona atque fructus Spiritus, quos a fot numquam separare licet, omnes in amore comprehenduntar, nempe ut Deum prac omnibus proximumque nostrum tanquam nosmetipsi diligamus, qua dilectione fit, ut quicquid Deo pacceat, omni diligentia cordi habcamus, diligamus et prosequemur, proximoque nostro omnibus iustitiae operibus serviamus.

#### Interr. 117.

Itane erga Deum atque proximum nostrum sentire nos oportet, ut vere credamus?

Resp. (42b)

Rom. S. 1 Ioan. 3. 1 Cor. 12. Math. 13. Ephe. 4. Hauddubie. Haec enim onnium filiorum Dei indoles est, quamquam alii aliis hac in re sint ardentiores, sed tamen unusquisque pro donorum ratione, quae dederit ei Dominus.

Interr. 118.

Quaenam igitur recta veraque fides est?

Vraghe (114).

t mi dies een exepel hoe dat het toe gaet?

i hooren dat het Christus, ganschelijek voor ons betaelt at wy schuldich sijn, so is Sathan van stonden aen daer wilt ons wijs maken, dat de bermherticheyt Gods ende eren Christi verdienste, euen wel crachtich in ons sal n wat wijse oock dat wi ons leuen aëstellen.

Vraghe (115).

it onrecht, also te gheloouen?

Antwoorde. (41b)

ken gelooue is maer een goetduncken des menschen nis gheen recht ghelooue. Want het waarachtich geoët uut dwoordt Gods, door de cracht des heylichs welck nummermeer in den menschen ledich is. Maer ijn vruchten altijdt in hem voort, nae de wet. Daerom och het recht warachtich ghelooue va de bermherticheyt for Christum nyet, ten si dat wi nae ons swack vermos wets ghehoorsaemheyt ende wercken des Gheests, altijt ligen, ende teghen onse consciencie nyet sondighen.

Vraghe (116).

: syn de wercken ende vruchten des Heylighen Gheests, e hi inden gheloouighen werct?

Antwoorde.

sijn menigherleye. Maer de gauen ende vruchte des die van den ghelooue nummermeer afscheyden moghen, in de liefde besloten, namelijck dat wij God bouen al, sen naesten ghelyek als ons selue, lief hebben. Uut iefde coemt, dat wi al wat God gheualt, met alder nerbeherten, beminnen, ende achteruolghen, ende onsen met alle wereken der gherechticheyt dienen.

Vraghe (117).

n wi also tot God ende onsen naesten ghesint sijn, als t gheloouen?

Antwoorde. (42b)

r twyfel. Want dat is den aert aller kinderen Gods, die eene hier in vierigher sijn, dan die andere, maer belyck nae de mate sijnder gauen, die hem de Heere en heeft.

Vraghe (118).

s dan het recht warachtich ghelooue?

Resp.

sbr. XI. ym. 4. pman. 3. au. 15, 17. pm. 10. Fides certa inconcussa atque non fallax est divinac erga sos benevolentiae atque gratiae cognitio, quae, certitudine propilirum in Christo promissionum fundata, per Sanctum Spiritan in cordibus et mentibus nostris patefit et obsignatur. (484)

#### Interr. 119.

Quid igitur de omni hac Dei benevolentia et miscrisoria credemus et fide exspectabimus?

Resp.

Quicquid loquatur scriptura, etsi praecipuae fidei nostrae partes, fideliter e scriptura excerptae, brevi comprehenduntur compendio, nempe in articulis Christianae fidei sive Symbolo Apsatolico, ut dicunt, i. e. communis ac simplex omnium Christianorum confessio et certa regula pristinae verae indubitate acque receptae Christianae fidei.

#### Interr. I20.

ath. 24. Tess. 2. Tim. 2. Sed ut in ultimis hisce periculosis temporibus (de quime (48b) Christus iam et Apostoli ipsius vaticinati sunt et in quibus tot tamque varii errores quotidie caput extollunt) certi simu quid sequamur, recita nobis quaeso articulos illos fidei, que Symbolum vocant?

#### Resp.

Credo in Deum Patrem, omnipentem, Creatorem coeli atque terrae.

et in Iesum Christum unicum cius filium, Dominum nestrum, qui conceptus est a Spiritu Sancto, natus e virgine Meria, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultad descendit ad inferos, (44°) tertio die resurrexit a mortuis, ascendit in coelum, sedetque nunc ad dexteram Dei, Patris omnipotentis, unde venturus est ad iudicandum vivos ac mortace.

Credo in Spiritum Sanctum,

Credo sanctam Christianam Ecclesiam, quae est communio sanctorum,

remissionem peccatorum, resurrectionem carnis, et vitam aeternam,

#### Antwoorde.

let ghelooue is een vaste, seker ende warachtighe kenisse goddelycken goetwillicheyt ende gonste tonswaert, de welcke de waerheyt der ghenadelijcken beloften, in Christo ghegronrt, door den Heylighen Gheest in onse herte ende verstan-, geopenbaert ende beseghelt wordt. (43°)

Vraghe (119).

Wat sullen wij dan, van alle dese goede gonste ende wille ds, gheloouen ende int gelooue verwachten?

#### Antwoorde.

Al wat de Scrift seyt, hoe wel de principaelste ') hooftstucke i geloofs, uut de Schrift oprechtelijck ghetoghen ende in een te somme begrepen sijn, namelijck in de artikelē ons Christeken geloofs, dat symbolum der Apostelē genaemt. Dat is een neyn eenuoudighe belijdinghe alder Christenen, ende eenē erē reghele des ouden, warachtigen, ontwijfelachtigen en gevnen Christen gheloofs.

# Vraghe (120).

Maer op dat wy in dese laetste veruaerlycke tijden (van (48b) welcken Christus ende sijn Apostelen voor gheseyt hebben, de in de welcke so veel ende menigherley dolinghen daghez inbreken) seker moghen wesen, dat wij volghen sullen, so hat ons doch de artikelen des gheloofs, diemen dat Symbolum emt?

#### Antwoorde.

Ick ghelooue in God den Vader almachtich, Schepper des mels en der aerden.

En in Jesum Christum sijnë eenighen Sone, onsen Heere. e ontfanghë is van den Heylighen Gheest, gheboren van der ighet Maria. Gheleden onder Pontio Pilato, gheeruyst, gheruen ende begrauen, neder gedaelt ter hellen. (44°) Ten reden daghe weder op ghestaen van den dooden. Op gheuaren hemel, sidt nu ter rechterhädt Gods des almachtige Vaders. in waer hi comen sal, om te richten de leuendighe en de doode. Iek ghelooue in den Heylighen Gheest.

Een heylighe christelijcke Ghemeynte, die daer is de gemeynap der Heylighe.

Vergheuinge der sonden.

Opstandinge des vleesch.

Ende een eewich leuen. Amen.

Ed. ai 1553: sonderlickste.

#### Interr. 121.

Quomodo duodecim illi fidei nostrae articuli dividuntar?

# Resp.

Tripartito dividere eos possumus, iuxta tres sanctae trinitis personas, (44b) Patrem, Filium et Spiritum Sanctum.

# Interr. 122.

Dicas quaeso, quis est primus articulus in fide hac et communi confessione?

# Resp.

Gene. 1. Credo in Deum Patrem, omnipotentem, Creatorem coeli stque terrae.

#### Interr. 123.

Quid in hoc articulo credis?

# Resp.

Ephe. 1. Iere. 27, 82. Ksa. 42, 44. Gene. 12. Ioan. 5. Act. 17. Credo atque certo confiteor, Deum, Patrem Domini nosti Iesu Christi, Deum esse omnipotentem, qui potentia sua coelmi et terram, item quicquid in iis sit, e nihilo creaverit, et pracuss semper (45°) stabili ordinatione regat ac sustentet, omnibus rebus substantiam vitam atque motum tribuens.

# Interr. 124.

Mat. 23. Exo. 15. Quare Scriptura Deum Patrem vocat dicitque esse eum omnipotentem?

#### Resp.

Ad excitandam et certe confirmandam fidem nostram et ad eximiam omnium fidelium Consolationem.

#### Interr. 125.

Quam consolationem vocula "Pater" in se habet?

#### Resp.

Ephe. 1, loan. 20. Esay. 63. Psal. 103. Mat. 7. Luc. 11. 15. Plane incomparabilem consolationem, in vita et morte audiendam, nimirum, Supremum Deum, Patrem Domini nostri Christi Iesu, similiter nostrum quoque patrem esse velle, (46) adeo ut nostrum, abiectorum vermiculorum causam non minus, imo multo libentius tueri velit, quam benignus inter homines pater filium suum amplectitur, et habere nos pro filiis et haeredibus aeternae suae vitae.

#### Interr. 126.

Estne Deus talis omnium creaturarum Pater?

#### Resp.

Non ita. Quamvis enim Dominus Creator et Sustentator sit

Vraghe (191).

Hoe deylt men dese twelue artikelen ons Christelijcks ge-fa?

Antwoorde.

Men machse in drie stucke be-(44b)sonder deylen, nae de 7e personen der heyligher Driuuldicheyt, Vader, Sone en ilighe Gheest.

Vraghe (122).

Segt doch, welck is deerste artikel in dit ghelooue en gheyne belijdinghe?

Antwoorde.

Ick ghelooue in God Vader almachtich, Scepper des hemels Gen. 1.
Mala. 22.
de der aerden.

Ioel. 32.

Vraghe (123).

Wat geloof dij daer mede?

Antwoorde.

Ick gelooue ende bekenne vastelijck dat God de Vader onse Exo. 15. eere Jesu Christi, een almoghende God is, die door sijn cracht Gen. 1. Iere. 27. Act. 17. a heeft, ende altijt teghewordigh, met be-(45\*)standigher dinancie, regeert ende onderhout, allen dinghē dat wesen, lene nede beweeghinghe gheuende,

Vraghe (124).

Waerom noemt de Scrift God een Vader ende almachtich te Mat. 23. Exo. 15.

Antwoorde.

Tot verweckinghe ende seker beuestinghe ons gheloofs, ende teen sonderlycke vertroostinghe alder gheloouige.

Vraghe (125).

Wat troost bringt dat wordeken, Vader, met hem?

Antwoorde.

Eenen gansch sonderlycke troost int leuen ende steruen te ween, namelijck dat de alderhoochste God de Vader ons Heene Christi Jesu, desghelyex onse Vader wilt wesen, (45b) dat hem onser aermen wormkens sorghe, nyet weinigher, ia veel relijcker wilt aennemen, dan een lieflijck vader hem sijns its aennemt, ende ons voor kinderen ende eruen sijns eewin salighen leuens houden?

Vraghe (126).

s God sulck een Vader aller menschen?

Antwoorde.

feen hi. Want hoe wel hy een Heere, scepper ende onder-

Icad. 8. 1 Timo. 4. Ican. 20. omnium creaturarum, nihilominus tamen pater tantummodo et fidelium, qui eum in filio suo agnoscant, fidem in ipeo mennant, timeant eum atque diligant.

## Interr. 127.

Quid consolationis nobis affert, scire nos Deum nostrem omnipotentem esse? (46°)

Resp.

Esa. 46. lerem. 32. l Ioan. 4. Psal. 55. Hobre. 18. Si fide id apprehendimus, certam accipimus consolationes, firmiter nos ipso, cui nemo resistere potest, niti posse, qui mu solum pro paterna sua clementia vult, sed etiam pro omnipetenti sua potentia potest dare nobis haereditatem et omnibus modis ubilibet et quandoque velit, subvenire, sub cuin igitur tegumine securi sumus et laeti omnibus creaturis validicere possumus.

Interr. 128.

Quod si Deus Dominus tam omnipotens omnino Pater et, cur subinde suos opprimi sinit, neque succurrit iis?

Resp.

Propterea non minus (46b) omnipotens Pater habebitm, quod subinde tale quid fert, non quasi suis opem ferre me velit nec possit, sed ideireo, quia ad nominis sui laudom et corum salutem non aliter convenit. Quamquam enim carai iuxta carnalem suam exspectationem et cupiditatem contrarium esse videtur, spiritus fidei tamen praesens semper auxilium deprehendit.

1 Cor. 1.

Interr. 129.

An satis est, de Patre credere, quemadmodum dictum est?

Resp.

Est quidem satis, dummodo ita accipiamus, ut in eum quoque solum omnem spem nostram omnemque fiduciam aeterase salutis, tanquam in supremum nostrum bonum, reponamus eiusque omnipotenti potentiae atque paternas bonitati nos committamus, (47°) quae una cum ineffabili eius sapientia adeo se in creatione creaturarum demonstrat, ut nullam quoque insocentiae speciem protendere possit, qui ei non confidat, adores ipsum et laudet in aeternum.

Roma. 1. Pro. 19.

Interr. 130.

Quis est secundus inter fidei Christianae articulos?

Resp.

Ioan. 1, 6. Credo in Iesum Christum, unicum eius filium, Dominum 100strum. houder is alder creature, so is hi nochtans maer een Vader Ioan. 3. der glieloouighen, die hem in sijnen Sone bekennen, betrouwen, wreesen ende beminnen.

Vraghe (127).

Wat troost bring het ous, dat wij bekenne, dat onse God almachtich is? (46a)

Antwoorde.

Als wij dat int ghelooue vaten, werden wij seker ende ghe- Esa. 4, 6. troost, dat wij ons coenlyk op hem, dien niemandt weere can, Iere. 32. verlaten mogen. Die ons nyet alleene uut sijn Vaderlijcke goetbeyt wilt, maer oock door sijn almoghende cracht, can dat erfdeel uutrichten en alle weghen helpe, waer en wanneer hi wilt, onder welcz bescutsel wy derhaluen seker sijn, ende alle creaturen vroelyck verfoeven megen.

Vraghe (128).

Nae dat God de Heere al sulck een almachtich Vader is, hoe laet hi de sijne somtijts so bedrucken ende helptse nyet?

Antwoorde.

Daerom sal hi nyet te min (46<sup>b</sup>) een almachtich Vader geacht wesē, om dat hi sulcx toe laet, niet al wilde, oft vermochte
hi de sijnen nyet te helpen, maer dat het tot sijns naems prijs en
haerder salicheyt, anders nyet nut is. Hoe wel het den vleesche,
mae sijn vleeschelijcke verwachtinghe ende begheerten, contrarie
schijnt te wesen, so beuint nochtens de Gheest des gheloofs
altijdt teghenwordighe hulpe.

Vraghe (129).

Is het ghenoech dat wij va den Vader so gheloouen alst ghesevt is?

Antwoorde.

Het is wel ghenoech als wij het also vaten dat wij oock in hem alleene alle onse hope ende betrouwen der eeniger salicheyt, als in dat opperste (47°) goet, setten ende ons begheuë in sijn almoghende cracht, en vaderlijcke goetheyt. De welcke hem, mits gaders sijn onuutsprekelijcke wijsheyt, in de sceppinghe der creaturen, also bewijst, dat oock niemandt cenige on-Ro. seuldt hebben can, die hē nyet betrout, aenbidt en eewelyck loeft.

Vraghe (130).

Welck is dat ander artikel in ons Christelijck ghelooue?

Antwoorde.

Ick ghelooue in Jesum Christum, sijnen eenigen Sone, onsen

## Interr. 181.

# Quid hoc significat?

# Resp.

Ioan. 14. Ioan. 9. Osc. 18. 1 Corin. 15. Luc. 11. Hebre. 2. 1 Coz. 7. Colosa. 1, 2. Repono omnem spem meam atque fiduciam vitae acternaque salutis in Christum Ie-(47<sup>b</sup>)sum, filium Dei, qui non solum velidus Dominus est peccati mortis atque orei, quibus omnem vim adeo ademit, ut numquam amplius praevalere queant,—sed est quoque Dominus noster, qui nos e mancipio peccati emit, liberavit nos a Sathana nosque adeo recepit, ut nume semper nos tucatur, quemadmodum dominus propriam sem familiam.

## Interr. 132.

# Luc. 2. Quare Iesus appellatur?

#### Resp.

Math. 1. Luc. 2. Math. 1. Hoc nomen ipsius, a Patre suo datum, annuntiatum ab Angelia atque in circumcisione ipsius conditum est propter (48°) officium ipsius. Iesus enim Salvatorem significat, ut semper nomine quoque suo nos admoneat, se solum Salvatorem esse, qui liberti populum suum a peccatis.

## Interr. 183.

Mat. 16. Cur etiam Christus dicitur, et quale nomen est Christus?

# Resp.

1 Regu. 1. 8 Regu. 19. Leui, 8. Mat. 16. Luc, 9. Erat apud veteres commune nomen omnium Sacerdotum, Prophetarum et Regum, qui Dei iussu naturali oleo, ad id destinato, uncti hunc Iesum nostrum significarent, fore eum verum ac veracem a Deo unctum atque promissum aeternum Sacerdotem, Prophetam atque (48b) Regem, quam ob rem merito verus Christus, i. e. Dei unctus appellatur.

## Interr. 184.

Num sacerdotes nunc non amplius secundum Dei mandstam unguuntur?

#### Resp.

Daniel. 9. Non ita. Quum enim externa unctio figura in Christum esset, adventu ipsius expleta atque finita est.

Interr. 135.

Nulline igitur nunc amplius sacerdotes sunt?

#### Resp.

Enclesia Christi habet quidem iuxta verbum Dei ordinatos suos ministros, qui in Scriptura Sacerdotes quoque dicuntur,—

# Vraghe (181).

lat is dat gheseyt?

Antwoorde.

sette alle mijn hope en betrouwen des leues ende eewighen sheyts in Christo Je-(47b)su den Sone Gods, die nyet ale is een gheweldich Heere der sonden, des doots ende der en, dien hi alle cracht also benomen heeft, dat si ons numeer moghen ouerweldighen, maer is oock onse Heere, die van de eyghendom der sonden ghecocht, van Sathan bedt, ende hem onser also aenghenomen heeft: dat hi ons nu it beschermt als een Heere sijn eyghen volck doet.

Vraghe (132).

Vacrom naemt men hem Jesus?

Antwoorde.

Dat sijnen name, die hem van God sijnen Vader ghegeuen, den Enghel vercondicht ende in sijnder besnidinghe inset is, van weghen (48°) sijnder officien: Want Jesus bediet Salichmaker, op dat hi ons oock altijt met sijnen name, manen soude, dat hi allcene de Salichmaker sij, die sijn tk vrij maeckt vā haer sonden.

Vraghe (183).

Waerom werdt hi oock Christus ghenaemt, en wat is Christus

#### Antwoorde.

Het was by den Ouden eenen ghemeynen name aller Prieste- I Reg. 1.

4. Propheten ende Coninghen, die nae het beuel Gods, met 3 Re. 19.

5. Interlijcke olye (daer toe verordineert) ghesalft, desen onsen Leui. 8.

6. Nam bedieden, dat hi soude wesen de rechte, waerachtige van de ghesalfde ende beloefde eenighe Priester, Prophete ende 19.) Koninck, by den welcken 19. hi recht de warachtighe ristus, dat is de ghesalfde Gods ghenaemt werdt.

Vraghe (134).

Salft men nu nyet meer Priesteren nae Gods beuel?

Antwoorde.

Neent. Want nae dien die uutwendige saluinghe een figure 1 op Christum, so is se door sijn toecomst veruult en gheeyndt.

Vraghe (135).

lijn daer nu dan gheen Priesters meer?

Antwoorde.

de Gemeinte Christi heeft wel haer gheordineerde dinaers,

Ed. ai 1558: waerom,

Act. 18, 24. Titum. 1. Ephe. 4. Heb. 10. Hebr. 7. Hebr. 1. Hebr. 2. Apoca. 5. sed extrinsecus unctos secordotes ad externa (49°) sariida peragenda nullos agnoscit. Nimirum Christus, qui unicom sacrificio aeternam salutem omnibus electis adeptus est remanetque in aeternum sacerdos, Sancto Spirita unique praeter omnes fratres suos, qui nunc etiam omnes ipsiss plate tudine in Reges atque Sacerdotes Domino in Spirita consume tur.

## Interr. 186.

Ioan, 1. Quare appellat cum Scriptura unicum Dei filium?

Resp.

Ioan. 14. Hebr. 1. Phili. 2. Ioan. 1. Ephe. 2. Ad certam ipsum inter atque omnes fideles distinctiones. Ipse enim solus e natura atque divina Patris substantia, Des ex Deo, et splendor gloriae ipsius natus, per quem etiam (40) omnes fideles in Dei filios gratia adoptantur, qui estropit iuxta indolem atque naturam suam filii irae ac mortis esse di buerint.

Interr. 187.

Quanam via ac ratione adoptat nos Christus?

Resp.

Ea ratione, quemadmodum in sequentibus articulis (3, 4, 5, 6 et 7) commemoratur.

Interr. 138.

Quomodo sonant illi?

Resp.

Qui conceptus est e Spiritu Sancto, natus e Maria virgine.

Interr. 139.

Quid hoc?

Resp.

Mat. 1. Luc. 1. Gala, 4. Vere credo, aeternum atque unicum (50<sup>a</sup>) Dei filium cita omnem naturalem aut carnalem viri cuiuspiam tactum, mirabii tantummodo Sancti Spiritus vi tempore conceptum esse et quidem verum naturalem hominem, e Maria virgine natum.

Interr. 140.

Oportuit ne Christum verum esse hominem?

Resp.

Ephe. 5. Non tantum verum hominem, sed nostrae carnis nostrique sanguinis participem.

: des Heere woordt, oock Priesters in de Schrifture genaemt. Act. 18. er uuterlycke ghesalfde priesters, om uutwe-(49°)dighe offer-Tit. 1. les te doen kentse niet meer. Wat Christus die met sijn eenis offerhade een eewighe verlossinghe verworuen heeft allen mercorene, is en blyft nu Priester inder eewicheyt, ghesalft be den Heylighen Gheest bouen alle sijn broeders, die nu sk alle door sijn volheyt tot Coninghen en Priesters den eere en den Gheest ghewijt sijn.

Vraghe (136).

Waero naemt he de Scrift den eenighen Sone Gods?

Antwoorde.

Tot een seker onderscheyt tusschen hem en allen ghelouighen.
ant hi alleene uut der nature en Godlijcke wesen des Vaders,
ad uut God en een schynsel sijnder heerlicheyt geboren is. Hebr. 1.
aer de welcke dan (49b) oock alle gheloouighe tot kinderen
ads uut ghenaden op ghenome werden, die anders van aerde
naturen kindere des toorens en des doots sijn moesten.

Vraghe (187).

Hoe en waer door heeft he Christus onser aenghenome?

Antwoorde.

In sulcke manieren als de nauolghende artikelen, de 8, 4, 5, 7 vermelden.

Vraghe (138).

Hoe luyden die?

Antwoorde.

Die ontfangen is van den Heylige Gheest, gheboren va der nighet Maria.

Vraghe (139).

Wat is dat?

Antwoorde.

Ick ghelooue warachtelijck, dat de eewighe en eenige (50a) Math. 1. the Gods sonder alle natuerlijck en vleeschelyc toe doë eenich Luc. 1. thus, alleene door woderbaerlijcke cracht des Heylige Gheest i der tijt ontfange en een warachtich natuerlijck mensche, van tr maecht Maria gheboren 1).

Vraghe (140).

Moest Christus een waerachtich mensche sijn?

Antwoorde.

Niet alleene een warachtich mensche, maer ooc ons vleschs

<sup>9</sup> Ed, al 1558: gheboren is gheweest.

### Interr. 141.

Car P

## Resp.

Gene. 2, 8. Nimirum condemnatio et satisfactio Adami carai impolia erant. Ideireo, si Christus carnem suam ab Adamo nea sus pisset, nostri (50°) loco legi satisfacere non potaisest, neque qui obedientia nobis acternam vitam recuperare.

## Interr. 148.

Quomodo igitur ostendis, Iesum verum hominem e Marie vigine natum esse?

## Resp.

Luc. 12. Math. 1, 2. Ioan. 1. Luc. 21. Gene. 3. Exo. II. Hebr. 2, 4. Ephe. 5.

Propterea quod, a Maria concepto ipeo et ex ipea nato,: mater, ipse hominis filius, feminae semen atque foetus did qui nostrae carnis nostrique sanguinis particeps, ad ha bus hominibus in omnibus similis factus est, excento n Si igitur verba haec "filius", "mater", "semen", "foctas" (51ª) Scriptura sacra nihil aliud quam in aliis acriptit histo et linguis hominum significare possunt, merito hine effici Dei filium. Iesum Christum carnem a carne nostra, verum le minem factum esse et naturalem Mariae filium fuisse iuxie nem. Alioquin si filius et mater, semen et foetus, conciper de parere, lactere atque adolescere in Scriptis Propheticis atom Apostolicis aliud quid essent et significarent, quam in reliqui sermonibus omnibus, quid certi haberemus essetque nobis & cendum de cruce, morte, resurrectione, vita atque condem-(11) natione? Quin imo tota Scriptura, os Dei atque Divina vaits incerta nobis redderetur.

### Interr. 148. .

Esay, 7. Math. 1. Luc. 1. Quare oportuit Christum, non naturali modo, sed a virgine vi Sancti Spiritus concipi nascique hominem?

#### Resp.

Luk. 1. Essy. 58. lere. 23, 33. 1 Ioan. 8. 1 Pet. 2. Heb. 4. Sic decuit, ut prorsus sanctus ac mundus, sine ulla macula el peccato, non solum in vita sua, sed etiam in conceptu atque ortu suo, iuxta ordinationem paternae misericordiae, omnium electorum carnalem contaminationem et quicquid insuper pravum in iis esset, auferret, mundaret, compesceret veramque nobis adipisceretur (52a) iustitiam, quod neque ipsi, neque ille

## Vraghe (141).

Vaerom P

#### Antwoorde.

Want de verdomenisse en ghenoechdoeninghe was Adams vlee- Gen. 3.

e opgheleyt, daerom indien het vleesch Christi niet van Adam Luc. 1.

veest ware, so hadde hi der wet voor ons (50b) niet conen weech doen, noch met sijnder betalinge ons van haer verdomisse niet moge beuryen, noch door die wets veruullinghe dat oewich leuen verweruen.

## Vraghe (142).

Hoe bewysde ghi dan, dat Christus een warachtich natuerk mensche van Maria gheworden is?

#### Antwoorde.

Daerom, dat hi van Maria ontfangeu en gheboren sijnde, sij Hebr. 2. reder, hi eens menschen sone, eender vrouwen saedt en vrucht ensemt werdt, die ons vleeschs en bloets deelachtich en daer allen menschen ouer al ghelijck (uutghenomen de sonde) eworden is. Moghen nu dese woorden Sone, Moeder, Saedt, acht in (51a) der Heyligher Scrift niet anders dan sii in der scriften historien ende spraken der meschen beteekenen. enomen ende verstaen werden, als sij inder waerheyt niet mhen, so besluite wij recht dat de Sone Gods Christus Jesus zesch sij van onsen vleesche eun waerachtich mensche ghewden ende natuerlyck Sone Marie, nae den vleesche. Oft anwaert dat Sone en Moeder, Saedt en Vrucht, ontfanghen de baren, soghe ende wassen in de Prophetische ende Apoolische schriften niet anders sijn ende beteekenen soude dan ı alle ander spraken. Wat souden wij sekers hebben oft segben moghen van het cruce, doot, opstädinghe, leuen ende veromme-(51b)nisse. Ja de gansche Scrifture, de mont Gods en s Godlycke waerheyt moeste ons onseker werde.

# Vraghe (143).

Waerom moeste Christus nyet natuerlycker wyse, maer van na maecht door de cracht des Heylige Gheest ontfangen en unsche gheboren werde?

#### Antwoorde.

Also heuet betaemt, op dat hi gans heylich en rein sonder be beuleckinghe en sonde sijnde, niet alleene in sijn leue, maer ock inder ontfanghinge ende gheboorte, nae de ordinantie der derlijcker bermherticheyt, aller uutuercore vleeschelijcke betetinge, metgaders al wat sondich in haer is, wechnemen, inighen en seghene ende de waerachtige gerech-(52°)ticheyt

sine istiusmodi ortu potuisset.

## Interr. 144.

Quomodo potuit caro a nestra carne et homo nassi, non simul quoque acceperit perversam carnis nostrae min humanae indolem?

#### Resp.

Psal. 51. Rom. 5, Luc. 1. Gene. 2, 5, 1 Cor. 15. Phili. 8. Quodsi hoc matri datur, cam filium suum perveran vacque naturae humanae indolis hacredom facere posse, etiam hoc omnipotenti Patri concedendum est, cum seneti fructum, et abeque omni pravae naturae contamination rum cum servasse atque continuisse. Peccatum enim, (55° carni nostrae inhacret et naturali usu transfertur, potest nobis recedere, ut nihilominus tamen natura humana proi sistat, quemadmodum principio in Adamo fuit et in ret tione omnium electorum crit.

#### Interr. 145.

Nihilne praeteres declarandum tibi est de ratione, que Dei homo factus sit?

# Resp.

Hebr. 2. 1 Cor. 3. Phillip. 2. Ioan. 17. Ioan. 3. Ioan. 17. Ephe. 4. 1 Ioan. 1. Hoe unum etiam hie tenendum est, hominem eum i esse, non quod divinitatem suam deposuerit amiseritv humilem se praebens humanam naturam (ut dictum est) assumpsit, idem nihilominus tamen remanens, qualis a initio, adeo ut utraque haec natura in Christo sine ulle mixtione inter sese consistat, quamvis splendorem suum terris divinitatisque suae gloriam humanae naturae influ contegeret. Hinc fit, Christum subinde in Scriptura de s iuxta divinam suam naturam, quam ab initio mundi ha subinde etiam iuxta humanam naturam, quam suo tempt sumpserit, natus e Maria virgine.

#### Interr. 146.

Quid hoc nobis prodest, filium (58b) Dei humanae a assumptione vere hominem factum esse?

#### Resp.

Hebr. 2. Ioan. 2. Hebr. 2. Hinc intelligimus, eum esse fratrem nostrum nosque is omnes communionem cum ipso habere unius carnis atque guinis, et quum ille in nostra carne Sathanam vincere ve

veruen souden. Dwelck sy selue ende hi oock sonder ') gherte nyet vermochten.

Vraghe (144).

ioe conde hi vleesch van onsen vleesche ende van een mëe gheboren worden, sonder den verdoruen aert ons vleschs te menschelijker naturen mede te ontfanghen?

Antwoorde.

Sijst, dat më der moeder toe gheeft dat se haren sone aen verdoruen ende sondelijcken aert der menschelijcker naturen en can, met meerder reden machmë dat den almogëden Vatoe gheuen dat hi de vrucht gheheylicht ende sonder alle mettinghe des sondelijcken natuers bewaert <sup>2</sup>) en verhouden ft. Want de (52<sup>b</sup>) sonde, die in ons vleesch cleeft, ende met natuerlijck ghebruyck voort ghebracht werdt, can wel van wijcken, ende dies nyet min sal de menschelijcke nature euë staende blyuë ghelijck het int beghinsel in Adam was, ende de verryssenisse alder vercoren syn sal.

Vraghe (145).

Heb di nyet breeders te verclaren van de wijse hoe de Sone da mensche gheworden is?

Antwoorde.

Ben dinck is hier noch van noode te weten, namelick dat mensche gheworden is, niet dat hi sijn godheyt afgheleyt i verloren heeft, maer dat hi hem vernerende, de menschecke nature alst gheseyt is (53\*) heeft aenghenomen, euen wel Phili. 2. Schtans de selue blyuëde die hi was van den beghin, so dat yde dese verscheyden naturen in Christo, sonder eenighe veranghinge onder een ander, bestädich blyuë \*), hoe wel hi sijn zrlycheyt hier op aerdë en de glorie synder godheyt, met de racheyt der menschelycker naturen, bedect heeft. Hier uut zant het, dat Christus onder wijle in der Scrift van he spreect ze synder godlycker nature die hi van voor tbegin der weett \*) aë, gehadt heeft, onderwijlen nae sijnder menschelijcker zuren, die hi tsynder tijdt aen ghenomen heeft, geboren van ze maecht Maria.

## Vraghe (146).

Wat profiteret ons, dat de Sone Gods (53b) door aenneminge r menschelycker nature warachtich mensche gheworden is?

Antwoorde.

Hier uut verstaen wi, dat hi ons brocder is, ende dat wij

<sup>)</sup> Ed. ai 1553 add. dusdanighe. 2) Ib. beware. 3) Ib. bleuen.

Ib. des meerelis.

Rom. 8. Ephe. 1. agnoscimus eius victoriam esse nostram, esseque nos assumntos in acternam coelestium divitiarum ipsius communionem.

## Interr. 147.

Quid filius Dei, Iesus Christus, praeterea fecit in gratiam nostram?

# Resp.

Passus est sub Poncio Pilato, crucifixus, mortuus (54a) et sepultus, descendit ad inferos.

Interr. 148.

Quid hoc?

## Resp.

Math. 27. Marc. 15, Luc. 28, Ioan. 18.

Credo atque confiteor, Iesum Christum eo tempore, quo Pilatus procurator Caesaris Tiberii esset iudexque Hierosolymae sederet, prehensum esse atque passum, ad patibulum crucis condemnatum, atque ita turpem obiisse mortem, esseque sepultum iuxta narrationem Euangelistarum.

Interr. 149.

Quare ita evenit?

## Resp.

· Eca. liii. Rom. 4. Ioan. 1. 2 Cor. 5. Heb. 7, 10. Ephe. 1, 11. Colos. 1, 11. Esa. 53. Heb. 2. morte atque orco. 1 Cor. 15.

Non propter propria eius, sed propter nostra totiusque orbis peccata, ut sancto (54b) suo, unico atque aeterno sacrificio peccatum auferret, nosque cum Deo reconciliaret. Idcirco peccatoris omnino loco se contra Dei iram instar veri mediatoris stitit, satisfecit Dei iustitiae nosque adeo liberavit a peccato, diabolo,

#### Interr. 150.

An igitur Christi obedientia, passio ipsius atque mors vera ratio est, qua nostra peracta sit restitutio?

#### Resp.

Ita sane neque ullo alio modo, adeo ut, si in fundamentum atque firmitatem fidei nostrae inquirere velimus, ad hanc nobis deveniendum sit deliberationem, in ea sapientia nostra atque (55a) gloriatio reponenda omnis, qua reconciliaverit nos Deus. peccatum abstulerit, vicerit Diabolum, mortem absorpscrit aeternamque recuperaverit gloriam atque salutem.

Ioan. vi. Titus. ii. Collos. II. 1 Pet. II. 1 Corin. 1. Gala. 6. Phil. 8. 1 Cor. 1, 2. Rom. 3, 5. 1 Ioan. 2, 4. Ephe. 2. Esay. 5, 3. Daniel. 9. Zach. 8, 12. Gene. 3. Ican. 8.

1 Cor. 1.

et een ander eens vleeschs 1) ende bloets ghemeynschap hebn. ende nae dat hi in onsë vleesche Sathanä heeft willë ouernnen, bekennen wi, dat syn ouerwinninghe onse is, ende dat 7 in een eewighe ghemeynschap sijnder hemelscher rijckdomen op genomë sijn.

Vraghe (147).

Wat heeft de Sone Gods Jesus Christus meer om onse wille

Antwoorde.

Gheleden onder Poncio Pilato, ghecruyst, ghestoruen (542) ende grauen, neder gedaelt ter hellen.

Vraghe (148).

Wat is dat?

Antwoorde.

Ick ghelooue ende bekenne dat Jesus Christus in dien tijdt, at Pilatus stadthouder des Keysers Tiberij, en rechter te Jerulem was, gheuaghen is, ende gheleden heeft, se de galge des tayeë veroordeelt, ende also de schandelycke doot gestoruen, ade begrauen is, nae de bescryuinge der Euangelisten.

Vraghe (149).

Waerom is dit geschiet?

Antwoorde.

Nyet van weghen synder eyghen sonden, maer om die onse, ā des ganschē weerelts sonde wille, op dat hi door sijn (54b)

beylighe, eenighe ende eewighe offerhande de sonde wech nemē,

tade ons met God versoenen soude. Daerom heeft hi hem alle

tins in des sondaers plactse, tegen den tooren Gods, als een

recht middelaer gheset, Gods gerechticheyt genoech ghedaen,

tade ons also van sode, duyuel, doot en helle verlost heeft.

Vraghe (150).

Is dan de ghehoorsacmheyt Christi, syn lyden ende doot, de middel door de welcke onse salicheyt ghewrocht is?

Antwoorde.

Jase vryelijck, ende anders nyet, so dat wanneer wij den gront mede versekeringhe onser salicheyt willen soecke, wy moeten tot dese verlossinghe come, hier onse wijsheyt, ende (55°) berominghe in stellen, door de welcke ons God versoent, de sonde wechtenomen, de duyuel ouerwonnen, de doot verslonden ende de twighe heerlycheyt ende salicheyt verworuen heeft 2).

<sup>1)</sup> Ed. ai. 1553: ende dat wij alle te zamen met hem eenes vleezchs.

<sup>7)</sup> Ib. is.

Coloss. 2. Hebre. 2. Luc. 1. 11. Osc. 13. Esay. 25. 1 Cor. 15. 2 Tim. 1. 1 Pet. 3. 1 The. 5. Dan. 9. Gala. 8.

Gene. 8. Roma. 8, 5.

Hebre. 2.

Ephe. 5.

Interr. 151.

Quid hoc?

Resp.

Nimirum poena, in nostra carne propter peccata luenda, si iusto Dei satisfieret iudicio, nunc in Christi carne (i. c. in carne nostra) praestita atque soluta est.

## Interr. 152.

Nonne alia quadam ratione nobis succurri Deoque satisfici potuit quam istiusmodi filii ipsius passione, (55<sup>b</sup>) et quam teri morte!?

Resp.

Luc. 28.
Ioan. 8.
Roma. 8.
1 Ioan. 4.
1 Pet. 2.
Phillip. II.
Hebre. 18.
Roma. 8.

Hoc ita postulavit Dei iustitia placuitque ingenti ipsius misericordiae atque sapientiae, ut hac ratione ingens peccatorum nostrorum pondus, pro quibus ipse Dei filius pati debasti, et ineffabilis Dei dilectio, qui ne proprio quidem filio pro sobis pepercerit, eo dilucidius nobis significarentur. Item, st passionem nostram atque crucem eo patientius post Domisma ferremus, ignominiam atque opprobrium libenter propter ciss causam sustineremus, quippe qui iis una cum Christo ad gloriam illustremur atque promoveamur. (56°) 1)

1)

#### Interr.

Quid sub inferorum voce intelligemus, ad quos Christus descendit?

Luc. 16. Math. 8. 2 Samu. 12. Hebre. I3. Apoc. 8. 4 Eadr. 2.

Luc. 16. Osc. 18.

Ioan. 19.

Colosse. 2

1 Pet. II. Gene. 3.

Roma, 5, 6.

1 Cor. 15. Pro. 7, 9, 23. Resp.

Nullum quidem adornatum inferorum propugnaculum, ad veteres sanctos patres inde liberandos — illi enim semper in lactitia fuerunt et in sacra Scriptura nullibi sub inferorum voce istiusmodi propugnaculum comprehenditur.

#### Interr.

Quo tunc sensu vox inferorum in Scriptura sumitur? Resp.

Primo pro condemnatorum loco, ad quos Christus non descendit. Omnem enim passionem moriens in cruce adimplevit, qua vicit peccatum adeoque mortem, diabolum atque inferos, qui per solum peccatum contra nos valent.

#### Interr.

Quonam sensu praeteres vox inferorum in Scripturs sumitur?

Resp.

Gen. 87, 48, 44. 8 Reg. 2.

Priore loco pro sepultura, adeoque pro conditione mortuorum. Altero

# Vraghe (151).

Toe so?

#### Antwoorde.

Want de straffe die in ons vleesch betaelt moest worden van gen der sonden, op dat den rechtuerdigen gerichte Gods gheich ghedaen soude werden, nu in dat vleesch Christi (dat se vleesch is) afgheleyt ende betaelt is.

## Vraghe (152).

Conde ons nyet op ander wijse gheholpen, ende God te vren ghestelt worden, dan also door dat lijde syns Soës, (55b) de door welcke een schandelycke doot?

#### Antwoorde.

Dit heeft also de gherechticheyt Gods veruordert, ende heeft ader groote bermherticheyt ende wysheyt also ghelieft opdat so den swarē last onser sonden, daer de Sone Gods selue sor lydē moeste en de onuutsprekelycke liefde Gods (die oock jaen eenighen Sone voor ons nyet gespaert heeft) ons dus te ster uutghedruct worde '). Item dat wij oock ons lijden ende rayce den Heere dies te verduldigher nae draghen, scande ens versmaetheyt gheerne om synē wille lydē, nae die dat wi lao met Christo tot eerlyckheyt verlicht en veruordert worden 56°) ')

## Vraghe.

Wat sal me by dat wordt Helle verstaen, tot de welcke Christus nederhedaelt is?

## Antwoorde.

Gheen versiert voerburcht der Hellen om de oude heilighe vaders daer mit te verlossen want sy altyt in vruechden gheweest syn, ende in de heilighe scrifture werdt ooc nerges, by den naem der Helle sodanich voerwerkt verstaen.

## Vraghe.

Waer voer werdt dan dit wort Helle in de Scrifture ghenome?

Antwoorde.

Aldereerst voer de plaetse der verdoemden, tot de welcke Christus niet bedaelt is. Want hy alle lyden in het cruyce, steruëde veruult heft, daer oer hy de sonde, ende also de doot, duuel ende helle, die alleen om der beden wille, teghen ons crachtich waren, ouerwonnen heeft.

#### Vraghe.

Hoe werdt dit wordt Helle meer in de Scrifture ghenomen?

Antwoorde.

Ten cerste, vocr een graf, ende also de conditie der dooden mensche.

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553: mochte werden.

<sup>9)</sup> De Iesu ad inferos descensu ed. ai 1553 septem interrogationes hasce atui originalis editionis inseruit, quas ad calcem versionis nostrae latine seque dedimus.

### Interr. 158.

Quid porro de Domino nostro Iesu Christo credis? Resp.

Rum tertio die a mortuis resurrexisse.

Interr. 154.

Ac£ 2. Gene. 8. Roma. 5. 1 Cor. 15. Iosa. 10. Math 28

Maro. 16. Luc. 24.

Icen. 2. 1 Cor. 15.

Phillip. 8. 1 Cor. 15. Quid hoc?

Resp.

Oredo atque confiteor. Iceum Christum, sanstum Dei cuni macula atque peccaso expertem, non potnisse contineri a list mentis mortis, quae nonnisi ob peccatum in mundum intravisti Divina igitur sua potentia mortem inferosque superavit, tertia resus die resurrexit et in vita impassibili atque immottali dis

Peal. 6, 115, Ess. 88. ah. 82. 18, 80.

49, 85. Tob. 18. 1 8amu. II.

sensu articulus ille de Christi descensu sincere intelligendus est.

Interr.

loco pro extremo angore atque contritione animae, et hocce quiden dulle

Quomodo hoe?

Ram.

Luc. 28. Act. 11.

· Quod ed prins, cum vere mortuum sepultumque esse, animamque in usque ad tempus resurrectionis a corpore sciunctam fuisse neque any cum mortalibus in terra, sed, ubi fidelium auimae commorentur, in pendi scilicet fuisse.

Luc. 9, 16. 28. Ioau. 5, 8, 14. Roma. 14. Quam consolationem fideles in ea re habent?

Resp.

Phillip. 1. Actum. 7. Luc. 23.

Animam corum, usque ad diem resurrectionis a corpore morte separatus. non perituram esse tamen, neque somno sopitum iri, sed lactam esse cui Christo in regno ipsius, quemadmodum latroni promissum esset.

Quomodo articulus ille de Christo altero eo sensu intelligendus est? Resp.

Anima sua sapuisse eum omnes dolores cruciatus atque angores irae di vinae nostraeque condemnationis per totam vitam, sed praecipue in pri bulo crucis, quia scilicet poenam mundi peccatorum in se sustulisset.

Interr.

Quid fructus in ea Christi angoris notitia est?

Resp.

Hebr. 4.

: .,

Eum non tantum in corpore suo sublationam in crucam, mortam et # pulturam (quae suo loco a.:tea in symbolo brevi recensentur), sed etiam is anima sua gravem Dei iram propter peccata nostra sustulisse, in omnibu sine peccato repertum, ut in hac Christi passione certam haberemus cor solationem, non tantum in gravibus corporis nostri molestiis, sed etian is omni animae contritione, imo in gravissimis desperationis vexationibus.

Vraghe (153).

Wat ghelooft ghi meer va onsen Heere Jesu Christo?

Antwoorde.

Dat hi ten derden dagbe wederom opghestaen is van der oodt ').

Vraghe (154).

Wat is dat?

### Antwoorde.

Ick gheloone ende bekenne dat Jesus Christus de Heylighe Bods sonder alle viccke ende sonde nyet conde van de benden les doots (die alleene om der sonden wille in de weerelt ghesomen was) ghehouden worden, Bi den welckë hi door syn godlijcke cracht de doot ende helle ouerweldich, is ten derden

Tea anderen, voor uutersten armoet 2) ende benautheyt der sielen. Ende in dese twee manieren, mach desen artikel, vä de nederdalinghe Christi op-rachtelick verstaen wesen.

Vraghc.

Hoe so ?

### Antwoorde.

Angaende deerste dat hy warachtelic so ghestoruch ende begrauen si, dat syn siele, tot den tyt der verrysenisse, van den lichaeme verscheide synde, niet met de mensche op der eerde gheweest is, maer daer de verscheiden sielen der gheloouighen syn, nameliek int Paradys.

Vraghe.

Wat troost hebben de gheloouighe hier inne?

## Antwoorde.

Dat haer sielen, tot den dach der verrysenisse, va de lichaeme, doer de doot gescheiden synde, niet vergaen of slapen, maer in blyschap syn, met Christo in syn rycke, als het den mordenaer toegheseit was.

## Vraghe.

Hoe mach desen artikel van Christo op die ander wyse verstaen wesen?

Antwoorde.

Dat hy in syn siele ghesmaect heeft alle pynen ende anexten des toorens Gods ende onser verdomenisse, in al syn leuen, maer in sonderheyt au het lodt (sic) des cruyces, ouer mits dat hy de straefue der sonde des werelts op hem ghenomen hadde.

#### Vraghe.

Wat vrucht is in dit verstant des anext Christi gheleghen?

## Antwoorde.

Dat hy niet alleen in syn lichaë het cruiceghë, steruë ende begrauë (waer af aldereerst ordenlie, in de symbolo cortelie verhaelt werdt) maer ooc in syn siel, de swaren toorë Gods om onser sondë wille gheledë heeft, in alle dynghë, sëder sonde gheproeft, opdat wy niet alleë in de sware lastë des lichaës, maer ooc in alle benauthedë der sielen, ia in de swaerste anuechinghe der wanhopicheyt, in dit lyden Christi, sekaren troost hebben souden.

<sup>5</sup>) Ed. ai 1553: den dooden. <sup>9</sup>) Ed. ai 1558: anxt.

pulis suis apparuit, (56b)

#### Interr. 155.

Quid prodest nobis Christi resurrectio?

Resp.

Osc. 18. Rom. 4. Marc. 16. loan. 8. 1 Cor. 15. 2 Cor. 4. Coloss. 8. Ioan. 5, 11. Paal. 16. Christi resurrectione certa nobis subiit persuasio, mortem inferos atque diabolum superatos, peccatum sublatum atque actenam iustitiam nobis allatam et fide operante apud patrem comparatam esse. Etiam certum pignus nobis exhibet, nos olim a morte, diabolo atque inferis liberos in corporibus nostris resurrecturos esse, quare nunc laeto corde omnia e manu Di expectemus.

#### Interr. 156.

Quid nunc porro de (57ª) Domino nostro Jesu Christo sequitur?

Resp.

Eum adscendisse in coelum, ubi nunc sedeat ad dexterm Dei, Patris omnipotentis.

Interr. 157.

Quid hic articulus docet?

Resp.

Ioan. 1, 8. Act. 1. Marc. 16. Luc. 24. Hebre. 7.

Credo atque confiteor, Iesum Christum (qui iuxta divinam suam naturam semper alioquin in coelis fuerit) posteaquam ministerium atque officium suum, ut et resurrectionem suam satis declaravisset, corpore etiam suo in altum sublatum esse, et in coelo ad divinam pervenisse gloriam, ubi aeterna laetitia sit atque beatitudo.

Interr. 158.

1 Pet. 8. Hebre, 10. Quid hoc sibi vult, Christum ad dexteram (57b) Dei sedere?

Resp.

Eph. 1. Coloss. 1, 2. Phillip. 2. 1 Pet. 3. Roma. 14. Philli. 2. Esay. 45. Ad nostri dicendi rationem his verbis intelligitur, eum (iuxu humanam quoque naturam, quippe divinae coniunctam) potentiam atque honorem accepisse supra omnes Angelos et creaturas, regnantem una cum Patre ex eodem gloriae solio pari potentia atque gloria in coelis atque in terra, quare flecti debeant ipsi omnia genua, servire omnes creaturas, agnoscere eum et adorare omnes linguas.

## Interr. 159.

In quem finem Dominus divina hac sua gloria atque potentia inprimis utitur?

the wederom opgestaen ende in een onlijdelijck ende onsterjck (56<sup>b</sup>) leuen sijnen iongeren verschenen.

Vraghe (155).

Wat profijt bringht ons de verrijseniese Christi?
Antwoorde.

Daer door werden wij beuesticht, dat doot, helle ende duyuel grwonnen sijn ende dat de sonde, sekerlijck wechghenomen, eewighe gherechticheyt ter stede gebracht ende ons (so wij gloouen) bi den Vader verworuë is. Ooc is se ons een seker at, dat wi vrij van de doot, duyuel ende helle met onse lismen verrijsen sullen. Der haluen wij nu alle dinck met vroke herten van de handt Gods verwachten.

Vraghe (156).

Wat volchter nu meer van (57°) onsen Heere Jesu Christi?

#### Antwoorde.

Dat hi opgheuaren is ten hemel, en sidt nu ter rechterfandt ods des almachtighen Vaders.

Vraghe (157).

Wat is dat?

## Antwoorde.

Ick ghelooue ende bekenne dat Jesus Christus (die anders is de godlijcke natuere altyt in den hemel was) als hi sijn apt en officie volbracht ende sijn verrijsenisse genoechsaemick bewesen hadde, oock met sijn lichaem int hooghe is optenomen, ende ten hemel in de godlijcke heerlijckheyt verme, daer eewige vruecht ende salicheyt is.

Vraghe (158).

Wat wil dat wesen, dat Christus ter rechter handt (57b) ods is sittende?

#### Antwoorde.

Dat is nae menschelijcke wijse ghesproken, daer bi verstaen ordt, dat hi (oock in de meschelijcke nature, ouermits datse et de godlijcke vereenicht is) ghewelt en eere ontfanghen heeft ser alle Engelen ende creaturen regierende met den Vader uut en eyghen throon sijnder heerlijcheyt, met ghelijcker cracht de glorie ouer hemel en aerde. Also dat hem buyghen sullen le knijen, hem dienen alle creaturen, hem bekennen ende aenidden alle tonghen.

Vragbe (159).

Waer toe gebruyct de Heere in sonderheyt dese sijne godicke eere ende ghewelt? · Rosp. (589)

Ephe. 1. Coloss. 1. Mat. 18, 28, Ephe. 4. Ephe. 2. 3. Ioan. 14, 1 Timo. 2. 1 Ioan. 2. Hebr. 7. 1 Cor. 15. Ut nunc omnia in 'coclis atque in terra reget,' Adelibus his in terris semper praesens adeit, ut servet cos atque tuestur ab omni calamitate, atque omne benum its impertist, Rateun pispetuo ad instar fidelis et misericordia Sacerdotis atque Patrui pro its precetur, donec aliquando omnes una sum inco in etclis-ad acternum honorem acternamque gloriam provehenter.

# 1nterr. 160.

Quid nobis prodest credere, Christum in coelum sublatures se sedereque ad dexteram Dei?

Resp.

Ioan. 14, 17. Hebre. 7. Rom. 8. Phil. 8. Coloss. 8, Roma. 6. 1 Cor. 8, Eph. 1, 4, 5. Colosse. 1, 2. Primum affirmat nobis, viam atque aditum in coclum, quantobac (58°) ob peccata nobis omnibus clausus seed, nune petere. Deinde in omni adversitate tum animae, tum corpora consolabitur nos et ad patientiam corroborabit, quandoquidan nobis attestatur, tam potentem tamque faustum adacestum a patronum apud Patrem in coclis nos habere. Denique istimante persuasio cor nostrum atque animam nostram incitabit atque eriget ab omnibus, quae terrestria, praesentia, visibilia atque carnalia sunt, ad omnia quae sunt coclestia, futura, invisibilia atque apiritualia, adeoque e hoc mundo in coclum, abi Christa est, Dominus noster atque caput nostrum, subvehet nos atque subriget. (59°).

Interr. 161.

An praeterea adhuc aliquid de Christo confiteris?

Resp.

Eum coelitus olim huc adventurum esse ad iudicandos vivos ac mortuos.

Interr. 162.

Quid hoc?

Resp.

Actn. 1. Apoca. 1. Mar. 13, 14. Mat. 34. 25. Apoc. 1. Mare, 14. Rom. 14. 2 Cor. 4, 5. 2 Timo. 4. I Thes. 4. 3 Thes. 1. Math. 25. Dani. XII,

Psalm. 2. Luc. XIX. Credo atque confiteor, Dominum meum Iesum Christum is proprio suo corpore atque visibili Patris gloria coelitus rarena venturum esse, totique mundo appariturum ad indicandos canes homines, tunc in terra viventes, sive antes defunctos, is consolationem omnibus fidelibus, qui agnoscant eum pro advetato suo, fratre atque patrono, et in (59b) acternam condemastionem omnibus infidelibus, qui nolint eum accipere neque is se regnare patiantur.

## Antwoorde. (58a)

Dat hijt nu al in den hemel ende op der aerde regere, den slouighen hier op aerden altijdt teghenwordich voor al misghenadelijck beware ende bescherme, haer alle goet besorge.

a Vader stadelijck, als een trouwe ende bermhertich Priester le Patroon voor haer bidde tot der tijdt toe, dat se alle met 1 Cor. 15. n ghelijck in den hemel tot ter eewigher eere ende heerlijckt verhenen worden.

# Vraghe (160).

Wat nut bringht ons tghelooue des hemels varē Christi, ende

### Antwoorde.

Ten eersten versekeret ons, dat de wech ende inganek tot den mel, der son-(58b)den haluen, in voertijden ons allen ') gheten, nu ') geopēt is. Ten anderen sal het ons in alle teghentet, nae den gheest, als nae den lichaë troosten ende tot ghelt versterekë, nae dat het ons getuycht, dat wi sulck eenen eweldighen ende vriendelijckë voorbidder ende beschermer bi Vader in den hemel hebben. Ten derden, sal sulck een ghete ons herte ende ghemoet hier verwecken ende verheffen a alle aertsche, teghenwordighe, sienlijcke ende vleeschelijcke hemelsche, toecomende, onsienlijcke ende gheestelijcke dinten, en also va desen aertrijcke tot den hemel daer Christus se heere ende hooft is, verweckë ende verheffen. (59°)

## Vragbe (161).

Bekendy noch yet meer va onsen Heere Jesu Christo?

Antwoorde.

Dat hi va daer hier toe comede is, om te rechte die leuede de die doode.

Vraghe (162).

Wat is dat?

## Antwoorde.

lek ghelooue en bekene dat mijn Heere Jesus Christus met met warachtich lijf en sienlijcke heerlijcheyt des Vaders wedernavan de hemel comen sal, en hem seluen vertonen der ganker weerelt, richtende alle mensche, die alsdan op aerden lendich en te vore verstoruen sijn sulle, ten trooste va alle genige die he voor hare 3 voorspraker, broeder en beschermer ekenne en (59b) tot cewiger verdoemenisse alder ongheloouihen, die hem nyet hebben willen aenneme, noch ouer haer ete regnere.

<sup>1)</sup> Ed. ai 1553 :andersins. 2) Ib. in Christo 3) Ib. omittit voc. voor hare.

## Interr. 168.

# Quando illud indicium venict?

Resp.

Mat. 24.
Luc. XII.
Marc. XIII.
Actu. 1.
S Thec. 5.
Math. 24.
S Thec. 11.
Luc. XII.
Math. 94, XXV.
Luc. XIII.
I Pot. II.
II Pot. III.
Tit. II.
Luc. XII.

Dies atque hora omni carni abscondita. Nequa ciam a tempore anxie circumspiciendum nobis est, etai Dominus hai pauca nobis in Euangelio tradidit, quae nobis diem iliam has exspectandum intiment. Sed nobis eo semper inprimite nitradu est ut pro sua quisque vocatione omnes faciamus, quae iniqua xerit Dominus et seduli simus in iis obeundis, ne tempus noi intempestivum evadat. Huius enim semper admonebit nos incerta temporis ratio, (60°) nt nullo tempore otiosi simus, a perpetuo in timore Domini vivamus et succinctis animae habi semper parati ad occurrendum Domino nostro Issa Cirita adeoque tanquam benedicti Patris sedulo incumbannas camila bonis operibus, quae in proximi nostri commodum atque si tem facere possimus, tali modo exspectantes beatam spen que apparitionem gloriae magni Dei et Salvatoris nostri lat Christi: nam beati sunt, qui sie Dominum exspectant.

## Interr. 164.

Sed ut pergamus, dicas quaeso (60°) quae sit tertis pars e caput veluti Christianse nostrae fidei, quam Symbolum appellemus?

## Resp.

Credo etiam in Spiritum Sanctum?

Interr. 165.

Quid hoc significat?

Resp.

Ioan. 14, 15.
Math. 28.
1 Cor. 12.
1 Corin. VI.
Act. V.
Gene. 1.
Ioan. 5.
Ioan. 8.
Rom. VIII.
II Pet. 3.
I Co. 2, 12.
Ioan. XVI.

Credo atque confiteor, Spiritum esse Sanctum, excuntenta Patre et Filio, quibuscum etiam verus ac vivus Deus est, sel tertia persona, quae in nobis efficiat, nos salutis quam comparverit nobis Christus, fieri participes. Item cuius vi atque inspiratione omnes sancti locuti sint, et extra (61a) cuius operationen nil boni facere nec penitus in rebus divinis intelligera posimus et in nobismet ipsi nil praeter vanas tenebras, inscitima atque hypocrisin habeamus.

## Interr. 166.

Quid iam igitur Sancti Spiritus proprium ministerium stque opus est?

Vraghe (163).

anneer sal dit gericht geschien?

Antwoorde.

an dach en ure is allen vleesche verborgen. Wi sullen ons : des tijts haluë oock 1) niet seer becomere, hoewel de Heere vele int Euangelie daer af geleert heeft, waer uut men den cortelijck verhopë mach. Maer wi behoorë in sonderhevt It daer nae te staen, dat wi doen, een vegelije in sijnen , tghene, dat ons van den Heere beuolen is, opdat ons de niet tot ontijt ghewerde. Want daer toe sal ons des tijdts kerheyt al-(60a) wech vermanen, dat wij tot gheender tijdt Math. 24, 25. shtsaem, maer ghestadelijck in de vreese des Heeren leuen Luc. 12. met opghegorde lendenë ons ghemoets alle tijdt bereyt n om den Heere Jesu Christo te ghemoete te gaen ende 1 Pet. 1. ghelijck de gheseghende des Vaders ons tot alle goede cken, die wi onsen naesten ten oerbare ende goede doen nen, nerstelijck begheuen. Sulcker wijse wachtende op de Tit. 2. ghe hope ende verschijninghe des heerlijchevts des grooten ls, ende ons Salichmakers Jesu Christi. Want salich sijnse Luc. 12. de Heere also verwachten.

Vraghe (164).

Laer op dat wi voort gaë so seght mi doch, welck is (60b) derde deel ende hooftartikel ons Christelijcken gheloofs dat dat Symbolum ghenoemt hebben?

Antwoorde.

ck ghelooue oock in den hevlighen Gheest.

Vraghe (165).

Vat is dat?

#### Antwoorde.

sk ghelooue ende bekene dat daer is een heylich Gheest van Act. 9. Vader ende den Sone uutgaende, met den welcke hi ooc Gen. 1. waerachtich leuendich God is, maer de derde persoon, de Act. 1. ske in ons weret, dat wij der salicheyt, door Christu ver- Rom. 8. nen. deelachtich werden. Item door des welcken cracht ende Math. 28. beuen alle heylighe mensche ghesproken hebben, ende bute Act. 5. 1) wiens gaue wij nyet goets doen, noch recht in godlijcke Ioan, 8. m verstaen connen, ende hebben in ons oock nyet dan ijdel 1 Pet. 1. 2 Pet. 1. sternisse, onwetenheyt ende gheueynstheyt. 1 Cor. 2, 12. Ioan. 16.

Vraghe (166).

Vat is dan des heylighen Gheest eyghen office 2) oft werck?

In ed. ai, 1558 deest. · 2) Ib, officie.

## Resp.

1 Cor. 3, 6. II Thes. 1I. Roma. 8. 1 Ioan. 3, 4. Ioan. 14, 16. Galla. 5. Ioan. 8. Ezech. 86. Ier. XXXI. Omnes homines, quotquot ad Domini in Christo foedus pertineant, sanctificare in sacra Domini templa, ut aliquando in mortalibus suis corporibus ad vitam acternam resurgant, et nunc etiam Deum habeant in se habitantem, — et cor corum cognitione Patris et Filii illuminare, in omnem ducere veritatem, in periculis et vexationibus (61b) consolari, ad vitam vividam praeparare, ad omne bonum confirmare, adeoque omnium electorum cor sic renovare, ut alii novique homines esse coeperint.

## Interr. 167.

Sunt autem multi spiritus, — quomodo igitur Sanctum Spiritum ab humanis, mundanis, diabolicis aliisque pravis spiritibus discernemus?

Resp.

II Tim. II.
II Per. I.
Ioan. 14, 16.
Hebre. i.
Gala. I.
1 Cor. 4.
Ioan. XIIII.
Ier. XXXI.
Rzech. 36.

E praedictis hisce fructibus eius atque operatione, sed inprimis e Sacra Scriptura. Hanc enim Sancto Spiritu inspiratam esse certo certius (62°) constat. Quaecunque igitur doctrina cum illa non congruit, alius spiritus sit necesse est. Sanctus enim Spiritus neque sibimet ipse obloqui potest, neque novam ullam doctrinam in divinis proferre, quandoquidem a Deo hanc doctrinam fore ultimam accepimus promissionem, qui nunc igitur Spiritum suum nobis largitur, ut hanc doctrinam in nobis interpretetur et operari in nobis faciat.

Interr. 168.

Quid porro sequitur?

Resp.

Credo sanctam Christianam Ecclesiam, communionem sanctorum.

Interr. 169.

Quid hoc?

Resp. (62b)

Act. 10.
Mat. XVI.
Luc. 1.
Luc. 1.
Ler. XXVIII.
Ephc. 1, 5.
Rom. XII.
1 Cor. XII.
Coloss. 1.
Ephc. 1, 4.
1 Pet. 2.
Ephes. II.
Galla. 8, 5.
Colos, III.

Credo atque confiteor coetum Christi fidelium in terra, ab Adami inde tempore hucusque incolumem et usque ad finem mundi duraturum, sanotificatorum Sancto Spiritu et veluti membra in unum corpus sub uno capite coniunctorum, ad suam in fide et omnibus bonis operibus aedificationem, omnia in Christo et omnia

## Antwoorde.

Alle menschen (die emmer tot den verbonde des Heeren in 1 Co. 3, 6. hristo behooren) tot heylighe tempelen in den Heere heylighe Z Tess. 8. it se hier namaels in haer sterffelijck lichaem ten eewighen Ioan. 14, 16. nen verrijsen ende oock God in haer wonende nu hier hebben Gal. 5. ogen, ende haer herte met des Vaders ende des Soens ken-Phil. 1. see verlichten, in alle waerheyt (61b) leyden, in den noot en- Ezec. 36. s aenuechtinghe vertroosten, tot eenen leuendighen leuen be- Ier. 31. iden, tot alle goet stercken ende also alder vercoren menschen erten so vernieuwen, dat se andere ende nieuwe mensche behinnen te werden.

loan. 3.

## Vraghe (167).

Nae dien datter veel gheesten sijn, hoe salmen dan desen eylighen Gheest van de menschelijcke, werlijcke '), duiuelsche nde ander boose gheesten onderkennen?

#### Antwoorde.

Uut dese sijne voorghemelde vruchten ende werkinge, maer 1 Ioau. 4. a sonderheyt uut de heylighe Scrift, de welcke nae dat se se- Act. 17. kerlijck door den heylighen Gheest inghegheuen is, (62°) moe- 1 Pet. 5. ten alle leeringhen, daer mede nyet ouer een comende, eens an- 2 Tim. 3. Ioan. 14, 16. date geests sijn. Want de heylighe Gheest can hem seluen niet Gala. 1. contrarie segghen, noch gheen nieuwe leeringhe in de Religie 1 Cor. 11. Mat. 28. roort brenghen, ghemerekt dat ons van den Heere beloeft is. Ioan. 14. at dit de leste leere soude sijn, die ons derhaluen sijne gheest Ezec. 36, rheest, dat hi ons dese leere verclare ende tot sijn werkinghe a ons brenghe 1).

# Vraghe (168).

Wat volchter meer?

#### Antwoorde.

Ick ghelouc een heylighe Christelijcke kercke, ghemeenschap ler Heylighen.

Vragbe (169).

Wat is dat?

## Antwoorde (62b).

Ick ghelooue endo bekenne een vergaderinghe der Christen ler. 3. reloouighen op aerden, van Adams tijden aen, tot nu ende Psal. 73, 88. sectionignen op aeruen, van Adams tijden ach, soe ha chae Mat. 16. 28.

soch tot den eynde des weerelts durëde, gheheylicht door den Eph 1, 5. beglighen Gheest en als lidtmaten in een lichaem onder een Rom. 12. booft te samen gheuoccht, tot harder opbouwige int ghelooue Col. 1.

<sup>4)</sup> Certam sedem in lingua medii aevi haec forma apud nostrates habebat 1 Pet. 2. pro recentiore wereldlijk. Cf. LERENSP. Gloss. in voce waerlije.

<sup>1)</sup> Ed. al 1553: ende ons tot de werckunghe der seluer brenge.

dona Dei invicem inter se communia habentium.

Math. 16.
Ican. X. Quom
I Cor. XII.
Eph. II, IIII. clesiae?
Essy. LIX.
Act. IIII.
II Cor. 6. Sana
Ephe. V. crament
Marc. 16.

Interr. 170.

Quomodo fit collectio illa atque aedificatio Christianae Be-

Resp.

Sana doctrina et confessione nominis Christi, rite peracto &cramentorum (68°) usu, et reliqua Ecclesiae aedificatione atque 10. regimine, quibus etiam continetur et ab aliis sectis discernite, ut facile detegenda sit et palam conspicua?

## Interr. 171.

Num igitur omnes fideles sancti iustique sunt, qui in ham modum coetui illi adiungantur nomenque suum dederint?

Resp.

Mat. 18, II Tim. II. Roma. 9. I Cor. XI.

Hebr. 10.

Haudquaquam sane. Multi enim pravi et hypocritae inter eos sunt, qui vel sic tamen pro membris Christianae Ecclesie et Christi eorporis habendi sunt, quamdin Christi nomes et articulos fidei ore profiteantur, Sacramentis utantur (63°) et Christianam disciplinam et admonitionem patienter ferant.

## Interr. 172.

Quomodo Christi Ecclesia animadvertet in perversos? Resp.

Mat. XVIII. Gala. 5. 1 Corin. 5. Ioan. 11. 2 Thes. 3, Tit. 8.

Si nequities palam erumpit et offendiculo est Ecclesiae, excommunicandi sunt (omni scil. spreta admonitione) et tota Ecclesia privatam eorum consuetudinem evitabit,

Interr. 173.

Cur?

II Cor. 7. II Thes. 8. 1 Corin. 5. 1 Cor. 5. Roma. 11. Math. 18. Resp.

Ut pudore confundatur Diabolus et sincera poenitentia convetatur. Item ne tota Ecclesia peccatum obsecundare vel ei connivere videatur. Denique ne malorum exemplo contaminatur peccato ipsa, quo (64°) laedatur Dei nostri nomen.

Interr. 174.

Quid porro sequitur?

Resp.

Remissionem peccatorum.

Interr. 175.

Quid bacc verba significant?

oede wercken. Alle dinck met Christo ende alle gauen den anderen door de liefde ghemeyn hebbende.

Vraghe (170).

schiet dese vergaderinghe ende opbouwinghe der er kercken?

Antwoorde.

reine leere ende belydinghe des naems Christi, doort 1 Cor. 12. bruyck der (63°) Sacramenten, ende andere kerck Eph. 4. Psal. 18. ende regiment, daer door sy oock by een worden Act. 4. ende van ander secten onderscheide wordt dat mense 2 Cor. 6. ende van ander secten onderscheide wordt dat mense 10 vinden en sien mach.

Vraghe (171).

n alle gheloouich, heylich, en rechtuaerdich die also hemeinte gedaen ende vergadert worden?

Antwoorde.

trouwen. Want daer veel boose en gheueinsde onder Mat. 18. deke nochtäs so lange se den name Christi en de 2 Tim. 2. 2 se gheloofs met den monde bekennen, de Sacramente 1 Cor. 11. ruycke, de Christelijcke straffe en vermaninghe lijd-lragen, voor lidtmaten der Christelyc-(63b)ker Ghede des lichaems Christi te houden sijn.

Vraghe (172). •

le ghemeynte Christi met de boosen lidtmate handelen?

Antwoorde.

de boosheyt openbaer ende der Ghemeinte seer hin-Mat. 18. so moet men se (als sy alle vermaninghe verachtē) 1 Cor. 5. 2 Tess. 8. en de güsche Ghemeynte sal haer sonderlije ghesel- 2 Cor. 2. wen.

Vraghe (173).

Antwoorde.

de boose also beschaemt en door oprechte leetschap 2 Cor. 7. den. Item dut de gütsche ghemeinte niet scijne de 2 Tess. 8. 1 Cor. 5. sewillige, en te laetste ook niet door der boosen ex- Rom. 2. alderley sonde besmet worde, waer door den (64a) Ezec. 36. ghelastert wert.

Vraghe (174).

hter voorder?

Antwoorde.

nghe van sonden.

Vraghe (175).

lat?

Resp.

Esay. 88. Iere. 81, 88. Math. 18. I foan, IL Rom. 8. I Corin. V.

Ephe. 1, 5.

1 Corin. 1. II Cor. V. Roma. XII.

l Ioan. II. Gal. V, III. Psalm. 82. Math. VI.

Daniel. IX. Rom. 7.

Ioan. III. Rom. VIII. Rom. 7.

Ioan. 15. Gal. V.

Credo atque confiteor in sancta Christiana Koclesia 4 indulgentiam esse et peccatorum remissionem, adeo ut m Dominus cum illa descensurus sit in iudicium, ed in ipsi peccata in condemnationem, aut punienda ea.

Interr. 176.

Intelligo igitur, etiam Christianos peccato affectos quomodo ergo praecedens articulus de Ecclesiae Ch sanctitate stare potest?

Resp. (64b)

Uterque articulus aeque verus.

Interr. 177.

Quanam ratione?

Resp.

Nimirum fide in Christum, caput suum atque sponsum est ac sancta, nam in Christo, filio Dei, nullum peccat immundities ulla esse potest. In se ipsa vero multifari atque peccatis obducta est, quae non absque condis dok tidie confitetur, auxilium atque gratiam quaerens apa stum, qui tamen quotidie spiritu suo in se ipso sanctifi atque renovat, quamquam veteris hominis vestigia plus fidelibus remansura sint. (65ª)

Interr. 178.

Quomodo istiusmodi aeternam peccatorum remissione ciscimur P

Esa. 64, 43.

Esa. 63. Tit. 8. Ephe. 1. Rom. 3. 1 Pet. 1. l loan. l. Esay. 53. Coloss. 1. Ephc. 1.

Hebre, 1.

Tit. 8, 1.

Resp. Nulla neque nostra neque cuiuspiam hominis neque de rum sanctorum dignitate, operibus meritisve, sed unice a taxat immerita mera Dei gratia et satisfactione Domin Iesu Christi, qui nobis hoc suo sanguine indulgentiam illa tus est et comparavit. Illius enim innocens mors solutio es nostrae et peccatorum nostrorum, iuxta testimonium Eus Interr. 179.

Euangelii mentionem facis, — dicas quaeso, quid sub gelii voce intelligam?

Resp. (65b)

Luc. 1. Roma. 1, 9. Actu. 11. 2 Tim. 11.

Proprie significat lactum nuntium et annuntiationem et amoris Dei erga nos per Christum, unicum suum iuxta carnem e gente Davidica natum.

## Antwoorde.

Ick gheloone ende bekenne dat in de heylige Christelijcke Esa, 33. hemeynte is eenen eewighe aflaet ende vergheuinghe der son- Iere. 31, 88. Mat. 18. en, so dat de Heere nummermeer mit haer int gherichte tre- 1 Cor. 5. en sal, om haer de sonde tot verdoemenisse toe te rekenen ft te straffen.

Vraghe (176).

So hoore ick wel, dat de Christenen noch sonde hebbe, hoe nach dan de voorgaende artikel staen van der Christelycker hemeinte hevlichevt? (64b)

Antwoorde.

Bevde de artikelen sijn eue waer.

Vraghe (177).

Hoe so?

### Antwoorde.

Want door tghelooue in Christum haer hooft ende brudego, Eph. 1. 5. is se rein ende heylich, want gheen sonde noch onreynicheyt en in Christo den Sone Gods sijn. Maer aen haer selnen is mit menigherley ghebreken ende sonden behanghen, diese dezelvex mit smerte haers herten bekent, hulpe ende genade by Christū soect, diese nochtans daghelyex mit sijnen Gheest, cock in haer seluen is hevlighende ende vernieuwende. Hoe wel des oude menschen noch genoechsaem in den gheloouighen al ouerblyuen. (65)

Vraghe (178).

Hoe vercryghen wij sodanige eewighe vergheuinghe der sonden?

### Antwoorde.

Niet door ons cyghe, noch oock door eenigher menschen oft Esa. 43. verstoruen heylighen werdicheyt, wercken oft verdiensten, maer Tit. 3. alleene door de onuerdiende bloote ghenade Gods ende voldoe- Mat. 1. ninghe ons Heeren Jesu Christi, die ons met sync bloede, dese Ioan. 1. Esa. 53, afact gecocht heeft. Want syn ontsculdighe doot, is de betalin- Rom. 8. she voor onse scult ende sonden, nae het gheluit des Euagelijs. Eph. 1.

Vraghe (179).

Nac dat ghi hier des Euangelijs gedencket, so segt doch wat dat Euangelium si?

# Antwoorde. (65b)

Dat is eyghentlijck te segghen een vrolijcke bootschap, ende Luc. 1. em vercondinghe der genaden en liefden Gods tonswaert door Ro. 1, 9. Christum sijnen eenighen Sone, gheboren van den gheslachte Dauids, nae de vleesche.

re strategy

## Interr. 180.

# Quibusnam Euangelium annuntiatur?

## Resp.

Math. 10. 4 Reg. 3. Roma. V. Tit. 8. 1 Timo. 2. H Pet. III. Luc. 14. Mat. 5. 11.

Exod. III.

a. XXVI.

Omnibus hominibus annuntiatur, quemadmodum ciem com homines in se comprehendit, exceptis qui de industria il contemnunt, rident atque calumniantur. Vel sic tames vin sens praecipue exserit in pauperibus spiritus, qui peccetis suis que pressi, diligenter operantur ut ab iis liberentur. (66°)

### Interr. 181.

Quid porro sequitur?

Resp.

Resurrectionem carnis.

Interr. 182.

Quid hoc?

Resp.

Ersch. 37.
Dani, XII.
Soph. III.
Les. 10.
Ioan. V, 19.
Mat. XIX.
1 Cor. XV.
II Corin. V.
Mat. 28.
Luc. XXIII.
Ioan. XX.
1 Cor. XV.
Roma, VI. 8.

Credo atque confiteor, omnes homines, quotquot defuncti sis, die extremo rursum a mortuis excitatum iri, adeo ut olim unanquodque corpus, (mortuum interim, putrefactum et in squi igne vel humo resolutum) una cum anima iterum coalect stresurgat a morte, ad quem modum Christus quoque, capt nostrum, cum proprio suo corpore resurrexerit.

## Interr. 183.

Quomodo hoc fieri potest?

Resp. (66b)

Apud Deum, qui id efficiet, nulla res fieri nequit, quembmodum creatio hominis e nihilo eius potentiam non excessit.

## Interr. 184.

Quorsum hace corporis resurrectio? Nonne satis fuisset, solam animam aut in gloria aut in turpitudine fuisse?

#### Resp.

Gen. II. Philip. I. Luc. XII. II Cor. V.

Roma. IIII.

Luc. 1. Marc. X.

Act. 26.

Mat. 26.

Phili, III. Gene, II.

Dec its visum non est, hominem, duabus partibus, anims of corpore compositum et ad salutem creatum, iuxta alteramutrat duntaxat naturae suae partem superstitem remanere et vitae aeternae heredem fieri, sed, ut corpus etiam secundum opersua acciperet, totius hominis resurrectionem requisivit (6?) Deus.

## Interr. 185.

Homines igitur post resurrectionem iidem prorsus crust quales nunc?

Exo. 8.

Vraghe (180).

dt dat Euangeliü vercondicht?

Antwoorde.

it allen menschen vercondicht, ghelijck het allen Mar. 16.

hem begrijpt, uutghenomen die bet moetwilles verpotten ende lasteren, daer en tusschen so bewijset
syn cracht in den aermen van gheeste, die met haer
len sijnde, trouwelijk aerbeyden, op dat sijse quijte

)

Vraghe (181).

hter meer?

Antwoorde.

sse des vleesch.

Vraghe (182).

at P

Antwoorde.

oue en bekenne dat een yeghelijck ghestoruen meDan. 12.

Soph. 3.

Luc. 10.

Ioan. 5, 19

ot en in water, vier oft aerde, verteert is, met de
vereenicht sal worde ende van den doode opstaen,

ooc Christus ons hooft, met sijn warachtich lichaem

Luc. 24.

Luc. 20.

1 Co. 15.

Vraghe (183).

at moghelijck?

Antwoorde. (66b)

lie sulcx sal uutrechten is gheen dinck onmoghelijck, Act. 26.
2 Cor. 5.
n nyet onmoghelijck gheweest is, den mensche uut Phil. 3.
ppen.
Luc. 1.
Gen. 2.

Vraghe (184).

dese verrisinghe der lichame van noode. Waer het ech, dat de siele alleene, oft in der eerlicheyt, oft inde waer?

Antwoorde.

t God also niet gelieft, dat de mensche uut twee is siele en lichaem te hoope geset, en ter salicheyt sijnde, alleene nae een deel sijnder naturen ouer en dat eewich leue beerue, maer op dat het lichae inghe, nae sijn wercken, heeft God de gantsche ver- 2 Co. 5. es menschen van noode (67°) gheacht,

Vraghe (185).

an de menschen achter de verrisenisse de selue wem sijn? I Cor. XV.
Ioan. 6, 9.
Rom. VIII.
Apo. XX.
Ioan. 11.
S Cor. 4, 5.
Phili. III.
I Thes. IIII.
I Cor. 15.
Mat. 18, 17.
I Cor. XV.

Resp.

Ita sane, quatenus propriam corporis naturam spectat, iuxta exemplum excitati corporis Domini nostri Iesu Christi, sed fideles in longe aliam et aeternam ineffabilem formam et pulchritudinem transformabuntur.

Interr. 186.

Quomodo hoc intelligam?

Resp.

Nunc quidem peccato infectum adeoque debile, mortale ac fragile corpus est, multis vitiis ac doloribus obrutum. Tunc autem prorsus sanctum et (67b) ob hanc causam vitale, immortale atque incorruptibile corpus erit, omni vitio doloreque vacuum, plane spirituale, potentia ac gloria ornatum, ceu Angelorum Dei, imo iuxta exemplum in monte Thabor a Iesu Apostolis exhibitum.

Interr. 187.

Qui hoc firmiter tenet, nullo igitur mortis angore premitur?

Resp.

Luc. XXII. Gene. 3. 1 Corin. 15. Roma. 5, 6. Ioan. 16, 17. Heb. 4, 11. Phil. 1. I Thes. IIII.

Philip. III. Math. 13, 22. Math. 17.

Luc. IX.

Natura mortis horrorem suum secum affert, ut e Christi exemplo patet, et quum mors poena peccatorum sit, vehementer expavescere eam solent homines, — quem tamen horrorem fideles vincunt, quandoquidem mortem sibi viam in vitam illam incorruptibilem esse sciunt, (68a) quare fideles hic non tam aegre ferunt piorum amicorum suorum obitum, neque tam intemperanter eos lugent, quam Ethnici, qui omnis resurrectionis spe destituti sunt, ad quem modum agricola quoque non dolebit granum quod sparsit in arvo, ob certam spem multiplicis et magnifici reditus. Summa, in resurrectione mortuorum fideles semper spem suam omnem reposuerunt.

Job. 19. 11 Thes. 4. 1 Cor. 15.

Interr. 188.

Quis iam ultimus in hac nostra Christiana confessione articulus est?

Resp.

(redo vitam aeternam.

Interr. 189.

Quid hoc? (68b)

Resp.

Credo atque confiteor, me post resurrectionem, anima iterum corpori coniuncta, in coelesti lactitia atque beatitudine cum

#### Antwoorde.

Fac se voorwaer, so verre als het haers lichaems warachtich 1 Cor. 15. sen sengaet, nac het exempel des afgestoruen lichaes ons Phil. 3. zerē Jesu Christi: Maer de gheloouighe sullen in ee seer ') Mat. 18, 17. der en eewelijcke onuutsprekelijcke ghedaente en schoonbevt radert werde.

Vraghe (186).

Hoe so?

Antwoorde.

Nu eest een sondich en der haluen een swack, sterfelijck en zgäckelijck lichaem, met veel ghebreken ende iämer belade. er sal het gans hevlich ende (67b) daerom een machtich, onrfelijck ende onuerderfelijck lichaem sijn, vrij van allen iamer ghebreck, gans ghestelijck, met cracht ende eerlichevt beedt als de Enghele Gods, ia euen nae dat voorbeelt op den rch Tabor van Christo den Apostelen vertoont.

Vraghe (187).

Die dat geloofde sonde hi he ooc van de doot wel conen mericken?

#### Antwoorde.

De nature bringt het scricken des doots mede, als wij sie in Luc. 22. risto en nae die dat de doot een straffe der sonden is, so Gen. 3. icke haer de mesche daer sonderlijck vore, welkce scrickinghe Ro. 5, 6. gheloonighe ouerwinnen, nac dien sij weten, dat het steruë er de wich tot der ontsterffelijchevt is, derhaluē (68ª) de ghemige hier niet so ongherne haer gheloouige vrienden verlie-L oft om hare wille so onmatelijck trueren als die Heydenen gheen hope der verrissenisse hebbe, als ooc den ackerman # truert, om het cooren, dat hi inder erden gheworpen heeft, armits hi een versekerde hope heeft des menichfuldighen en lijeke wedercomste. Suma, inder opstandinghe der dooden lob. 19. bben altijdt de gheloouige al haeren troost gheset.

2 Tes. 4. 1 Cor. 15.

Vraghe (188).

Welcke is nu de leste artikel in dese onse christelijcke belinghe?

Antwoorde.

ick ghelooue een eewich leuen.

Vraghe (189).

Wat is dat? (68b)

Antwoorde.

lek ghelooue ende bekenne, dat ick met siele ende lichae In ed. ai 1558 deest.

Ioan. V.
I Cori. VIII.
I Thes. IIII.
II Cor. 4, 5.
Math. 25.

Christo, Dei filio, quasi membrum eius corporis, aeterne victurum adeoque regni Dei haeredem evasurum esse.

Interr. 190.

Qualis vitae acternae beatitas crit?

Resp.

Ess. 64. 1 Cor. 11. Apoc. 11. Ioan. 17. I Ioan. III. Luc. XXII. 1 Thes. 4. Apo. XXI. Pss. XVII. I Cor. XV. Neque mortalis lingua eloqui illam, neque cor hominis concipere potest. In hoc autem inprimis erit, fideles corporalibus oculis suis aeternum lumen atque supremum bonum aeterne agnituros atque contemplaturos esse, et in aeternum ipsos (69°) Deo adiunctum iri omniumque coelestium bonorum aeternam communionem atque expletionem in ipso esse habituros. Namque Deus tunc erit in omnibus omnia.

Interr. 191.

Quid dicis de incredulis atque impiis, de quibus nihil audio?

Sapi. V. Esa. 34. Luc. 16. II Thes. I. Ioan. 5. Mat. 18, 8. Marc. 9. Roma. 2. Apoc. XX.

## Resp.

Quemadmodum resurgent ad aeternam confusionem, perditionem atque condemnationem, sic quoque beatitudine atque gloria fidelium prorsus spoliabuntur, eritque sors corum in igne inexstinguibili et in tenebris extremis, ubi aeterna miseria erit, fletus ac stridor dentium.

Interr. 192. (69b)

Quid prodest, hunc de vita aeterna articulum credere?

### Resp.

Plurimum sane prodest. Etenim, ubi huic articulo fides recusatur, reliqui quoque articuli aut prorsus non, aut frustra creduntur. Ubi vero sincera fide articulus ille recipitur multifarium secum fructum adfert, nimirum tranquillitatem conscientiarum, laetitiam in Deo et hanc ob causam patientiam in afflictionibus, quin etiam contemptum rerum huius seculi, sive divitiarum, sive honoris, sive vitae.

Interr. 193.

At vero rebus ita perpensis, ultimo huic articulo proprie primarius locus in articulorum (70°) serie assignandus fuisset?

Resp.

Praecipuum quidem locum teneat in existimatione nostra, vel sic tamen in articulorum serie explicanda ultimus habendus est, quandoquidem vita aeterna finis est omnium rerum, quae in sacra Scriptura nobis ad salutem proferuntur. Lero vereenicht, nac de verriisenisse, eewelijck in de hemel- Ioan. 5. e vruecht en salicheyt met Christo den Sone Gods, als een 1 Pet. 1. amate sijns lichaems leuen sal, en also dat rijcke Gods beeruen. I Thes, 4. Vraghe (190). 1 Cor. 15.

Hoe danich sal de vruecht des eewighen leuens siin?

# Antwoorde.

Dat can gheender mensche tonghe uut spreken, noch eenich Ess. 64. rte begrijpen. Maer daer in salse sonderlijck wese, dat de loan. 17. cloonighe, lichaemeliick met haren ooghen, dat eewich licht 1 Ioan. 3. de opperate goet eewelijck bekennen ende aenschouwen sullen, 1 Thes. 4. met God (69b) eewelijck vereenicht worden, oock alder he- Apo. 21. macher goeden eewighe ghemeynschap ende versadinghe in 1 Cor. 15. m hebben. Want God de Heere sal dan al in allen wesen.

## Vraghe (191).

Wat seght ghi van den onghelouighen ende godloosen, daer k nyet af hoore?

#### Antwoorde.

Ghelijck alse verrijsen sullen ter eewigher scande, versmaet- Sap. 15. yt ende verdoemenisse, also sullen se van de vruecht ende Esa. 30. urlijcheyt der ghelouighen ganschelijck berooft sijn, ende haer 2 Tim. 1. bal sal wesen int eewich vier ende in de uuterste duysternisse, Mat. 9. ser eewich wee, huylinghe en knerssinghe der tanden wesen sal,

Vraghe (192). (69b) Is daer ooc yet aengelege dat men desen artikel van den wighen leuen gheloouen sal?

#### Antwoorde.

Seer veel. Want waer desen artikel niet gelooft wordt, daer wden oock die andere artikelen nyet ghelooft, oft te vergeefs relooft. Maer waer hi met warachtighen gelooue aenghenomen with, daer bringht hi met hem veel goets te weten, vrede in Hebr. 11. m conscientien, vruecht in God ende daero verduldichevt in Luc. 9. roefheyt, ia oock een verachtinghe alder tijdelijcker dinghen, et si goet, eere oft leuen.

## Vraghe (193).

Nac deser wijse waer dese laetsten artykel nyet wel de (70a) erste?

## Antwoorde.

Hi mach wel de eerste sijn in de meeninghe, maer de laetste in de nutlegginghe, ouermits dat het eewich leuen dat eynde is alder dinghen, die ons in de heylighe Scrift tot der godmicheyt voortgebracht sijn.

# TERTIA CATEONISMI P DR PRHOATIONR FIDELITM FILICATM:

## Interr. 194.

Quid practerea in religione Christiana requiritur? (7 Resp.

1 Cor. 2. II Par. 20.

Rite peracta et assidua precatio sive invocatio divini: Quum enim homo in se omni bono destitutus sit, nihi bus divinis intelligere, no vel credere quidem, neque vivere potest, nisi assidue omnia a Deo expetat nomes sins invocet.

## Interr. 195.

Quum de iusta precatione loquaris, intelligere mihi v quamlibet precationem apud Deum esse potentem? Resp.

Gala. S. Iaco. 2. Iaco. 4.

Recte sentis. Nimirum quemadmodum nonnisi singul salutem aeternam proposuit, sic quoque singularis pres quam audire pollicitus est (71ª) Dominus.

### Interr. 196.

Qualis igitur precatio potens apud Deum erit? Resp.

Psal. 46. Math. 6. Marc. X. Iacobi. 1. Ioan. 16.

Precatio iusta erit, in qua imploratur atque sollicita quid a Patre, certa fide atque fiducia, eum annuere vell bus nostris, in nomine Christi sublatis.

### Interr. 197.

Dicis Deum Patrem nobis invocandum esse, num im functorum sanctorum auxilium implorare non licet?

Resp.

Math. 6. Luc. 11.

Christus Dominus noster, qui ipse precepit nobis prece cui soli auditionem promisit, diserte dicit, nonnisi Deam invocandum atque adorandum (71b) nobis esse. Qui err facit, primum concipit preces omni promissione destitute idololatriae culpa sese impedit, defunctis sanctis adeoque ris adscribendo, quod nonnisi soli Deo proprie comp mirum eum esse Deum nostrum atque Patrem, qui solu

nullo pacto nobis licitum est istiusmodi adorationem

Esa. 48.

potens et a quo solo omne bonum sit exspectandum. enim proprie sic dicta adoratio pars sit cultus Divini, spicuum est in praeceptis de Dei adoratione nobis e

Iscob. 1. Ioan. 3. Paal. 50.

# EX DAT DERDE DERL DER CATECHISMI VAN DAT GHERET DER GHELOOTIGEN KINDEREN GODS.

## Vraghe (194).

Wat behoeft men meer tot de Christelijcke religie? (70b) Antwoorde.

Een recht ende stadich ghebet, oft aenroepen des godlijcken 1 Cor. 2. Mant ghemeret dat de mensche in hem seluen van alle 2 Pa. 20. mest bloot is, so verstaet hi niet van de sake Gods, hi can mach gheloouen, noch goddelijck leuen, so moet hijt al bi God merstelijck soeckē en sijnen naem aenroepen.

# Vraghe (195).

Nac dat ghi van recht bidde(t)n spreect, so hoore ick wel, dat alderlev bidden nyet verhoort wordt?

## Antwoorde.

Het is also. Want ghelijck het een sonderlijck ghelooue is, Gal. 5. welcken de Heere de salicheyt belooft heeft, also eest oock Inco. 2. - een sonderlijek ghebet dat de Heere beloeft heeft te (71a) verbooren.

# Vraghe (196).

Welck is dan een recht ghebet?

#### Antwoorde.

Psa. 49.

In dwelck yet ghebeden ende beghert wordt van den Vader, Mat. 6. met oprechten ghelooue ende vertrouwen, dat hi ons verhooren Ioan. 16. . wilt, in den name Christi.

## Vraghe (197).

Nae dien ghi seght dat wi God den Vader aenroepen sullen. moghen wi dan de ghestoruen Heylighen nyet aenroenen? Antwoorde.

Christus onse Heere ende meester in dat gebet, welcke hi beloeft heeft te verhooren 1), seyt dat men alleene den Vader al senbidde ende senroe-(71b)pen. Daerom, die anders doct, Mat. 6. die ghebruyet ten eersten sulcken ghebet, welck gheen toeseg- Esa. 43. zinghe heeft. Ten anderen so doct hi afgoderie, als hi tghene dat Gode alleene eyghelijek toe coemt, namelijck dat hi onse God ende Vader is, die alleene almachtich is, ende van welcke men alleene alle goet te verwachten heeft, den verstoruen hevhighen ende creaturen toe scrijft. Want nae dien dat de warachtige acbiddinghe, eenen dienst Gods is, alst openbaer is, Psal. 50.

<sup>1)</sup> Ed. at 1553: dat verhoort sal werden.

心。在

aliisve omnino creaturis deferre. Apud Denin enin plantini nis consolatio nobis conneque auxilium ia cumi situationi stra quaerendum est, ille solus adorandus (73°), quaerendum est, ille quoque solus colendus nobis est.

Interr. 198.

Quid est preces concipere in nomine Christi? : hen. Resp.

Hebrá, 1. Colossi, 1. Ioan, 1.

Mat. 4

Perinde hoc est, quasi dicas iuxta Christi mandatum et proper cum precari. Pater enim nobis nihil nisi proper Christian di cius causam concedit. Hine fit nominit vuos catalestes et qui apse ad Christum conversi sint, in Christian dissepte et qui scil. nihil unquam expetituri sive imploraturi sint, quedu set Dei honori contrarium.

Interr. 199.

Quid autem in precationibus suis a Deo expetent Christian Resp.

Lue, 11. Math. 1. Id ipeum quod Dominus Iesus (73°) Christas discipulis dispraescripsit et praeteres nihil. Nulla enim probari petait publiquae cum illa precatione non convenit, quae in se campa hendit, quicquid anima nostra sive corpus nostrum indigat.

Interr. 200.

Recita mihi precationem illam, quam discipulos saos dona.

Dominus?

Resp.

Tater noster, qui es in coclo!

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Et remitte nobis debita nostra, sieut et nos remittimus (?) debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem.

Sed libera nos a malo.

Quia tuum est regnum et potentia et gloria in saccala si culorum. Amen,

Interr. 201.

Quid intelligis sub verbis illis: Pater noster qui es in coels?

Resp.

Nulla his verbis concipitur precatio, sed invocatione illa preparare nos ad preces vult Dominus, ut commemoratione basitatis, omnipotentiae atque incomprehensibilis glorise Dei nostri gheboden van God aen te bidden, so moggen wij gheensylighen oft eenighe ander creature aenroepē. Maer sulGode alleene alle troost ende hulpe, in al wat ons ghesoeckē, hem alleene aen-(72°)bidden, gelijck wi hem al- Mat. 4.
soeten dienen.

Vraghe (198).

is in den name Christi bidden?

Antwoorde.

is so veel, als nae theuel Christi ende om Christus wille. le Vader gheeft ons alleene alle dinck om Christus wille. I connen die alleene bidden, in den name Christi, die in 2 Tim. 2. seloouen, ende rechte christenen sijn, die ooc nummer-Heb. 2. et sullen bidde ende begheeren dat teghen de eere Gods si.

Vraghe (199).

wat sullen de Christenen bidden?

Antwoorde.

selue dat de Heere Je-(72b)sus Christus sijnen iongheren i heeft, ende anders nyet. Want wat dat met dat gebet m al wat ons aen siele ende lichaem gebreect, begrepen t ouer een coët, dat dooch nyet.

Vraghe (200).

luyt dat ghebot, dat de Heere sijnen iongheren gheleert

#### Antwoorde.

nse Vader die daer sijt in de hemelen. nevlicht si uwen name.

icke toe come.

a wille gheschiede op aerden als in den hemel.

ft ons heden ons dagelijcx broot.

- yergheeft one onse schulden, als wi vergeuen onse maers (73°)
- ; leyt ons nyet in becoringhe.
- : verlost ons van den boosen.
- t u is dat rijcke, die cracht ende die heerlijcheyt, in richeyt. Amen.

Vraghe (201).

is dat gheseyt, Vader onse! die daer sijt in de hemelen?
Antwoorde.

is gheen ghebet, maer de Heere wilt ons daer mede tot bede bereyden, dat wi door de aendenckinghe der goetlmoghentheyt ende onbegrijpelijcke heerlijcheyt ons Gods Luc. XI. Math. 1. Psal. 103. Esay. 63. fidem in nobis confirmaremus, eius auxilio libentius confideremus, neque aliter quam liberi ad carissimum (73b) suum patrem gemisceremus, suspiraremus et clamaremus.

Interr. 202.

Quare dicis "Pater noster"?

Resp.

Ioan. 1. Ephe. 1. Roma. 8. Mat. 23. 1 Tim. 11. Additamento illo fraternae erga proximum nostrum dilestionis commonefacit nos Dominus, qui nos una omnes per Christum filium suum in filios adoptavit et omnium suorum bonorum keredem instituit. Quare etiam proximos nostros pro fratribus atque unius patris liberis agnoscere ecsque adamare debemus, ut et Patrem nostrum assidue pro iis precari.

Interr. 203.

Quid intelligam sub verbis illis: Sanctificetur nomen tuum? (74°)

Resp.

Ephe. 6. Coloss. 4. 2 Thes. 8. Dan. 4. Math. 5. 1 Pet. 2. Psal. 104. Act. 4. Hoc est: O, charissime Pater! fac, ut sana doctrina et vox sacrosancti Euangelii tui ubi ubi vere annuntietur et sincero corde recipiant eam homines, ut splendor gloriosi nominis tui coelum atque terram repleat. Tuam potentiam revereantur omnes creaturae, honorent aeternam tuam sapientiam, verbi tui veritati confidant, celebrent ineffabilem tuam bonitatem et componant se ad laudem nominis tui in omni obedientia, pietate, sanctitate atque iustitia, ut te solum, Domine Deus noster! agnoscant, confiteantur, colant atque adorent et pudefiat omnis impietas sive sancti nominis tui offensio. (74b)

Interr. 204.

Quid sibi vult precatio illa: Adveniat regnum tuam?

Resp.

Actum. 8. 1 Corin. 1. Philli. 1. Colossi. 1. 1 Thes. 1. 1 Cor. 15. Hoc est: O, Pater! destrue in nobis regnum Sathanae, peccati atque mundi et rege nos sancto tuo Spiritu, da nobis ut omnem fiduciam nostram collocemus in tuum verbum, ut regnum tuum in nobis incipiat, nos eius heredes olim fiamus et fidelium coetus indies adaugeatur, sanctificetur, corroboretur et in unitate fidei contineatur usque ad diem illum, quo tu o, Deus! omnis in omnibus eris et gloriose apparebis in sanctis tuis.

Interr. 205.

Quid hisce verbis deprecaris: Fiat voluntas (75°) tua in terra sicut in coelo?

s ghelooue versterct worde, op sijn Vaderlijcke hulpe ons dies vrier verlaten, ende niet anders tot hem, dan als kinderen b (73b) haren lieuen vader, huylen, suchten ende roepen.

Vraghe (202).

Waerom seght ghi onse Vader?

Antwoorde.

Elem mede vermaent ons de Heere die broederlijcker liefden gien onsen naesten, die ons te samen met een ander door bristum sijnen Sone, voor kinderen opghenomen, ende tot erfhenamen alder sijnder goede gemaect heeft. Daerom wij oock seen naesten, als broeders ende eens Vaders kinderen, bekenen ende beminnen sullen, ende de Vader oock trouwelijek voor eer bidden.

Vraghe (208).

\*Wat is dat gheseyt, geheylicht werde uwe naë? (74a)

Antwoorde.

Dat is, O lieue Vader gheeft, dat de reyne leere ende stemme les Heylighen Euägeliums ouer al recht ghepredict ende aenflenomen worde, op dat de heerlijcheyt uus werden naems heflet ende aerde vernulle. Dat alle creaturen uwe moghentheyt
fleten, uwe eewighe wijsheyt eeren, op uus wordts waerheyt
fleten, uwe onuutsprekelijcke goetheyt louen, haer tot den
flet nus naems in alle ghehoorsaemheyt, godsalicheyt, heylicflet ende gherechticheyt stellen. Op dat ghi alleene de Heere
flet God bekent, beleden, gheeert ende aeghebeden wordt, alle
fletosicheyt en uus heylichs naems onteeringe tot schade
fletosicheyt en uus heylichs naems onteeringe tot schade

Vraghe (204).

Wat is dat, u rijcke toecome?

Antwoorde.

Dat is, O Vader vernielt dat rijcke des Sathans, der sonden ade des weerelts in ons, ende regeert ons door uwen Heylighen theest, gheeft dat wi u woordt geloouen, op dat in ons u rijcke ughinne, dat wi des seluen erfghenamen worden, dat het ghetal ier gheloouighen daghelijex vermeerdert, gheheylicht, gesteret in de eenicheyt des gheloofs ghehouden worde, tot op den lach toe, dat ghi o God al in allen sult worden, ende heerlijek verschijnen in uwen heylighen.

Vraghe (205).

Wat is dat, uwen wille ge-(75°)schiede op aerden als in de henel?

Gala....
Rom. 7.
Ioan. 1.
1 Ioan. 11.
Iacob. 4.
Luc. 22.
1 Pet. 5.
Mat. 4.
Roms. 7.
Tit. 8.
Iacob. 1.

Resp.

Hoc est: Pater coelestis! quum caro nostra, mundus atque Sathan ultro nomen tuum offendere regnumque tuum devastare cuperent, tale quid averrunces quaesumus o, Pater! et da, ut omnes homines in sua quisque vocatione et ministerio tuae voluntati (quae sola sancta atque bona est) obtemperent, tibi placere studeant, in te sincere credant, et composito animo ferant quicquid sancta tua voluntas in corum salutem iis imponat.

Interr. 206.

Quare addis: in terris sicut in coelo?

Resp.

In coelo qui Dei (75<sup>b</sup>) voluntati resistat, frustra quaeras — hic in terra autem sic non est. Ideireo Deum nostrum precamur ut e medio tollat, quicquid renitatur voluntati eius nobisque omnibus largiatur iuxta divinam suam voluntatem cum omni hilaritate atque lactitia nos vivere in terris, sicut fit in coelis, ut sie denique omnia, non ad nostrum beneplacitum, sed veluti ab eo nobis in salutem ordinata pergant atque fiant.

Interr. 207.

Quid est, quod precamur: Panem nostrum quotidianum da

Resp.

Hoc est: Oramus te, o Pater coelestis! benigne largire nobis corporis nostri alimonism, escam atque vestitum, pium magistratum, pacem, valetudinem, ut et omnem vitae nostrae (76°) indigentiam ad gloriam divini tui nominis: da ut donis hisce tuis grato animo fruamur, pauperes atque egenos liberaliter iis sustentemus adeoque probe ac honeste iuxta tuam voluntatem iis utamur.

Interr. 208.

Quid hoc est: Remitte nobis debita nostra, sicut nos remittimus debitoribus nostris?

Resp.

Esay. 64. Psalm. Psal. 14, Luc. 10. Ioan. 15, Hebre. 18. Ephe. 2, 3, Luc. VI. Math. 5, 6. Hoc est: O Pater coelestis! quum omnes actiones nostrae coram facie tua nihil sint nisi mere peccatum debitaque nostra in dies maiora fiant numeroque adaugeantur, noli quaesumus descendere nobiscum in iudicium, sed per Christum filium tuum confer in nos, miseri dum sumus peccatores, gratiam tuam atque misericordiam, quemadmodum ipsi libenter (76b) tui nominis causa ex animi sententia remittimus et bene cupimus omnibus, qui nos offenderint.

Luc. IX.

1 Tim. 6. 2 Tim. 2.

I Tim. III,

Ephesi. 4. Luc. 1.

#### Antwoorde.

Bat is, O Hemelsche Vader, nae dië dat ons vleesch, de weet ende Sathan uwe name gherne wilden schende, ende u rijcke nyet doen, so weert sulcx o Vader, en geeft, dat alle menthen, een yeghelijck in sijnen roep ende dienst uwe wille (die Besne heylich ende goet is) ghehoorsaë sijn, u behaghen, opsattelijck gheloouen, ende met ghedult lijden tghene, dat ghi ser, nae uwen heylighen wille, tot haerder salicheyt oplegt.

Vraghe (206).

Waerō seght ghi, op aerden als in den hemel?

Antwoorde.

In de hemel wederstaet nie (756) mant de wille Gods, maer paerden gaet het nyet so. Daer om bidden wij onsen God, hi wechneme, al dat sijnen wille wederstaet, en ons allen treene, nae sijnen godlijcken wille, met alder lust ende vruecht her op aerden te leue, als het gheschiet in den hemel. Op dat the alle dinck, niet na onsen wille, maer als van hem tot onser michevt gheordineert, voortgae ende geschie.

Vraghe (207).

Wat is dat wi bidde, geeft ons hede ons dagelyex broot?

#### Antwoorde.

Dat is, O hemelsche Vader wi bidden u, dat ghi ons genastyck wilt geuë ons lijfs neeringhe, cost ende cleederë, godtige Ouerheyt, vrede, gesötheyt mitsgaders alle noodt-(76°)druft is leuens ter eerë uus godlijcken naems, en dat met dancbasheyt laetë genietë, den armen ellendë daer af mildelijck dicen, ende also recht ende wel nae uwen wille gebruycken.

## Vraghe (208).

Wat is dat, vergheeft ons onse sculden, als wi vergheuë onse

#### Antwoorde.

Det is, O hemelsche Vader, nae dien dat al ons doen nyet s dan idel sonde voor u aensicht, ende onse sculden daghelycx so grooter, so meerder worden, so treedt doch nyet met ös int gericht, maer weest ons armë södaers door Christum uwë Sone genadich en bermhertich, gelijck als wi ooc (76b) gherne om uwen wille van herten vergheuen ende wel doen allen die ons leyt doen.

#### Interr. 209.

Quomodo ea in nobis exseritur vis, ut proximo nostro, qui graviter nos offenderit, remittamus, ex animi sententia cam diligamus, quin imo bene faciamus insi?

Resp.

Ephe. 5. Collos. III. Ioan. 15. I Pet. 11. 2 Samu. 16. 1 Pet. 4. Quum assidue reputamus et sincere credimus, Christum nobis, quum nos adhuc inimici essemus, peccata nostra remisisse et pro nobis mortuum esse. Quum enim semel amor Dei et Salvatoris nostri Christi Iesu erga nos penitus in corde nostro haesit, omnem invidiam expellit et dilectionem nostram erga proximum nostrum progignit. Inprimis, si ultro confitemur, quicquid mali a proximis (77°) nostris nobis accidat, promeritam esse poenam, qua nobis Dominus peccata nostra retribust atque puniat exerceatque nos ad patientiam.

### Interr. 210.

An igitur qui proximo suo debita non remittit remissionem a Deo sibi comparare non potest?

## Resp.

Math. 5, 6. Math. 18. Esay. 58, Minime. Tali enim merito omnis gratia a Patre recusatur, qui ipse decem millium pondo debitor contra proximum suum expers misericordiae est et parvum debitum remittere non-vult. Quod tamen in hisce ob cordis duritiem non prorsus atque omnibus numeris absolutum a nobis praestari potest, id nobis Dominus in Christo benigne non imputabit. (77b)

## Interr. 311.

Quid hoc est: Ne nos inducas in temptationem?

#### Resp.

Luc. XXII. Ephe. VI. 1 Cor. 10. 1 Pet. 4. Hoc est: O charissime Pater! noli sinere quaesumus, ut Sathanae blanditiis decepti illectique in peccatum et pudorem incidamus inque iis pereamus. Sed tuo Spiritu da nobis sapientiam ac vires, ut strenue captioso sollicitatori resistamus et reportemus victoriam. Et quoties tibi videtur temptatione tua nos exercere atque explorare, succurre nobis clementissime Pater! ne poenas tuas promereamur et da nobis temptationem eiusmodi esse, quam ferre possimus, ut patientia nos in te sanctificet et in regnum (78a) tuum praeparet.

#### Interr. 212.

Quid intelligis sub verbis: Libera nos a malo?

#### Resp.

Hoc est: Serva nos, o Pater coelestis! et defende nos a Sathana, ab omni malo praesentis vitae tam corporis quam animae,

## Vraghe (209).

iloe comt men daer toe, dat wij onsen naeste, die ons swaerk misdaen heeft, vergheue, hem van herten beminnen en et doen moghen?

#### Antwoorde.

Als wij nerstelyck bedenekë ende warachtelyck gheloouen dat a Christus, doë wij noch syn vianden waren, onse sondë vermen heeft ende voor ons ghestoruë is. Want als de liefde eds ende ons Salichmakers Christi Jesu tonswaert, recht int ste eens gheust is, so dryfse ') alle nijdt uut ende brengt liefde voort tot onsen naesten. In sonderheyt als wij bekenn, wat leyt ons (77°) onse naestë doet, dat het een verdiende es is, daer de Heere ons onse sonden mede verghelt en aft, en ons oeffent tot verduldicheyt.

Vraghe (210).

Wie dan sijnen naesten niet vergheeft, can hi gheen vergheghe van God verweruen?

#### Antwoorde.

Neen hi. Want hem met rechte alle ghenade vanden Vader Mat. 18. sweyghert wordt, die selue thien duysent pondt sculdich, tema sijnen naesten onbermhertich is, ende hem de cleine scult st wilt verlaten. Maer wat uut cranckheyt va ons int herte et gans volmaectelijck gheschien can, wilt de Heere ghenade-k door Christum niet toerekenen. (77b).

Vraghe (211).

Wat is dat: Leydt ons niet in becoringhe?

#### Antwoorde.

Dat is, O lieve Vader, wilt doch niet toe latë dat wij door thans becoringhe bedrogë ch verleydt, in sonde oft schande llen ende verderuen. Maer gheeft ons door uwen Geest, wysyt ende cracht dat wy den boosen versoecker ridderlijck temen staen ende de ouerwinninghe behouden. Ende als het u tieft ons met uwer versoeckinghe te oeffenen ende proeuen, belpt ons doch, lieue Vader, dat wij ontstraffelijck beuonden waten, ende dat de versoeckinghe sulx sij, dat wijse verdragen une, op datse ons door lijdsamheyt tuwaert reynige, en tot ten (78a) rijcke bereyde.

Vraghe (212).

Wat is dat, Verlost ons va den boosen?

Antwoorde.

Dat is, O Hemelsche Vader, bewaert ende beschermt ons vä 7 Ed. si 1558: dryftse. 1 Pet. 5. Iob. 1, 2. quod Sathanas tyrannide saa quotidie in nos instruit, ut en omnes inferi portas praevaleamus et tea societate faste in til num fruamur.

## Interr. 213.

Quid appendix ille in fine significat: Nam tuum regions et potentia et gioria in sacoula secoulorum. Amen?

Resp.

Appendix ille hortatur nos preces nostras (78%) semisi

laudem Dei absolvere et hace in corde nostro-reputarer e la coelestis! res magni momenti, quaeque hominum virus de excedunt, in gloriam nominis tui et in nostrum continut animae quam corporis commodum a te enixe deprecatural. Tu rex omnipotens es ac gloriosus in saccula sacculorum, facile omne bonum filiis tuis impertire omnemque vim resistant frangere et destrucre potes — libera nos quaesum laudem divini tui nominis ab omni potestate inferi et pui

Interr. 314.

1 Cor. 14.

Pa. 103, 50.

Quid vocabulum - Amen" significat?

vess nos ad vitam acternam. Amen.

Ioan, 15,

Luc. 17.

Hoc est: O Pater coelestis! (79°) fiat quaesumus, quies precati sumus, et quum pollicitus sis, sonuere te omnibus, in nomine filii tui bona fide te implorent, confidimus me quoque certo sic a te factum iri. Et quum nostra fides hums vanitatis causa ad id non valeat, confirma nobis cam et les nobis Spiritum tuum sanctum, ut precationem hane "Panoster" in fide tibi offeramus et omnibus precibus nostris is semper finem imponere queamus "Amen".

# Q QUARTA CATECHISMI PARS. DE SACRAMENTIS.

Interr. \$15.

Quid porro ad Christianam religionem pertinet? (79)

Resp.

Usus caeremoniarum, quae Sacramenta dicuntur, et a Dom nostro Iesu Christo in Ecclesia ordinatae usuique continuo de sthan, va alle quaet des teghenwordigen leuens des lichaems side der sielen, dat Sathan door sijn tirannie daghelijex tegë ns aenricht, op dat wij teghen alle helsche poorten bestaen, ade u eewich gheselschap in vruechden ghenieten moghen.

Vraghe (213).

Wat bediet dat aenhanceel hier toe ghedaen, Want uwe is at rijcke, die cracht en die heerlicheyt in der eewicheyt?

Antwoorde.

Die vermaent ons, alle onse (78°) ghebeden in den loue Gods a besluyten, ende int herte te bedencken, o hemelsche Vader, ak hebbe groote dinghen bij den menschen onmoghelijck, ter plerien uus naems ende tot profiite onser allen aen siele ende liehaem van u ghebeden, ghi sijt een almachtich glorieus Conack van der eewicheyt tot der eewicheyt, die daer lichtelijck tree kinderen alle goet verleenen ende alle wederstaende macht braken ende vernielen cont, verlost ons ter eeren uus Godelijden naems van alle macht der hellen, ende staet ons voor ten swighen leuen. Amen.

Vraghe (214).

Wat is dat gheseyt, Amen?

Antwoorde.

Dat is, O hemelsche Vader, (79°) het geschiede doch al wat wy ghebeden hebben, en nae dien dat ghi beloeft hebt, te verkooren allen die u in den naem uus Soons met rechten ghebous aenroepen, wij betrouwen dat ons oock ghewisselijck also gheschien sal. En nae dat ös gelooue, der meschelijcker swackbyt haluen, hier toe ghebreckelijck is, so wilt ons dat stercken di geeft ons uwen heylighen Gheest, op dat wij dit Vader onse int ghelooue bidden, ende tot alle onse ghebeden van herte Preken moghen, Amen.

# ¶ DAT VIERDE DEEL DES CATECHISMI. VAN DEN SACRAMENTEN,

Vraghe (215).

Wat behoorter meer tot (79b) der christelijcker Religie?
Antwoorde.

Het ghebruyck der ceremonien die men Sacramenten noemt, tie van den Heere Jesu Christo in der Ghemeijnten gheordinatae cunt, quamdia preceens hace vita neetre agitur.

## Interr. 216.

Cur Dominus Sacramentales illus caeremonies & sub non ét sub vetere foedere instituit pobisque ils uti praescripsit?

## Resp.

Tres praecipue causae sunt, ob quas Sacramentalium signarum usum tam sub nove quan sub vetere foeders in Beditis sua ordinavent Dominus (80%) observatumque dupiet.

## Interr. 217.

Quaenam prima causa cet?.

# Reep.

Roma 4

Ut suae erga nos gratise essent testimonia et veluti sigilien obsignatum communionem nostram atque unionem com China in Reclesia sua obsignarent, adeoque fides nostra (quae aliquis debilis est) corum usu exercerctur et ad reputationem coslettim donorum dirigerctur.

### Interr. 218.

Nonne haec tamen proprie Spiritui Sanoto auctori tribuonda sant?

Resp.

Ioan. 16. 2 Cor. 5. Ephe. 1, 4. 2 Cor. 5. Ephe. 1, 4. Rom. 4. Omnino, plane et omni parte Spiritui Sancto auctori tribanda sunt. Ille enim Christum interpretatur (80°) acternuque ac locuples testis est totius doctrinse omniumque mandatora Christi, quippe qui in corde nostro Christi communicaem elsignet, sed exserit hanc suam vim iuxta verbum atque Sammentorum usum, quibus hoc adscribitur ne vana atque issui signa nobis viderentur.

Interr. 219.

Quid porro in causa est, cur Sacramenta instituta sint?

## Resp.

Ut perpetuo nos debiti officiique nostri per totum vitac nostras cursum admonerent adque ea obeunda incitarent nos.

1nterr. 220.

Qua ratione?

Resp. (81°)

Roma, 11. Ephes, 5. Phillip, 2. 1 Pet. II. Mat. XI. Quum fide hace nobis subierit persuasio, esse nos Christo Domino communione ipsius coniunctos, hoc quoque oficiam nobis incumbere, ut imaginem Christi in omni vita mostra stopes rt ende in gheset sijn, te ghebruyken, so langhe als dit temwordich leuen duert.

Vraghe (216).

Waerom heeft de Heere dese Sakramentelijcke ceremonien, wel int nieuwe als int oude testament geordineert, ende belen te gebruycken.

Antwoorde.

Daar syn in sonderheyt drie oorsaken, waerom de Heere bebruye der Sacramentelijcken teekenë so wel int oude als nieuwe testament in synder Ghemeynte geordineert (80°) abouden wilt hebben.

Vraghe (217).

Welck is die eerste oorsake?

Antwoorde.

Op datse ghetuyghenissen souden wesen synder ghenadē tonsert, ende als eenen versekerden seghel, onse ghemeynsehap da vereeninghe met Christo, in sijn Ghemeynte, verseghelen, da dat also ons gelooue (dat anders swac is) door haer ghesyck gheoeffent, ende tot aendachtinge der hemelscher gauen ghericht soude werden.

Vraghe (218).

Is dat nyet des heylighen Gheests eyghen werck?

Antwoorde.

Jae, het is ganschelyck des heylighe Gheests eyghe were, at hi verclaert Christum en (80b) is een ') eewich, crachtich utuych alder leeringhen en ordinancien Christi, die in onse rten de ghemeynschap Christi beseghelt. Maer hi richt dat he uut neuen dat woordt ende ghebruyck der Sacramenten. In welcken sulcx wordt toeghescreuen, op dat wy oock wisten, tas gheen ijdele, bloote teekenen syn.

Vraghe (219).

Welck is de ander oorsake, waerom de Sacramentë gheordiert sijn?

Antwoorde.

Dat sij ons alwech ons schults ende officye ons leuen lanck, manen ende daer toe verwecken souden.

Vraghe (220).

Hoe so?

Antwoorde. (81a)

Na dien dat wij gheloouen wij sijn Christen, den Heere door a ghemeynschap inghelijft, dat wy oock weten ons officie te b In ed. at 1558 deest.

**公安明的**第

actionibus nostris exprimamus, nisi Sacramenta vilipendere indignoque iis uti velimus.

## Interr. 221.

Quaenam tertia causa est Sacramentorum instituendorum?

Resp.

Cor. 10. Ut essent notae populi Dei, quibus tota Reclesia Dei velai in unum corpus colligeretur, aque sectis emnibus distinguesta, si unanimiter corum usum observat. Quibus item assiduati in ministerio stque obedientia Dei (81°) declaret et quasi in interiore palam se obstringat, — alios denique exemplo cur il veram religionem excitet.

#### Interr. 222.

Quid censes de iis, qui indigne Sacramentis atantur?

## Resp.

Quoniam Domini foedus temerant, abominatio coram Domini sul. 31, 4. sunt. Ideiroo etiam tanquam periurii rei in asternum a Domini reiiciuntur, quatenus se, errorem suum non exentiunt.

Interr. 228.

Quis indigne Sacramentis utitur?

## Resp.

Si quis utitur iis absque fide, dilectione atque obedientia (89)

Domini, quae omni externo Sacramentorum usu excitari atque
nutriri in nobis debent.

Interr. 224.

Suntne Sacramenta ad salutem necessaria?

#### Resp.

ath. 28. Quum a Domino instituta nobisque sub iactura salutis is vera obedientia observanda iniuncta sint, sine salutis detrimento corum usus negligi nequit neque contemni, quamques Sacramenta in se nos beare nequeunt.

## Interr. 225.

Quis pro Sacramentorum contemptore habendus aestimandus que est?

## Resp. (82b)

Qui corum usum negligit, ubi iuxta Dei ordinationem observari poesit. Nimirum qui Dominum Iesum Christum vera side amplectitur discipulumque docilem se ei praebere vult, non peterit negligere in vera side atque pietate usum corum omniam

dat wij de beelde Christi in al ons leuen handelinghe uutken, eest dat wij de selue Sacramente niet willen verachten onwerdelyck ghebruyken.

Vraghe (221).

elck is de derde oorsake der Sacramenten?

Antwoorde.

st se teekenē sijn des volex Gods, die de gantsche Gheste Gods als in een lijf vergaderen, ende van alle secten seiden, in dien sij haer ghebruyck eendrachtelijek onderlt. Item daer mede sij haer sonderlyck in dienste ') en soorsaemheyt des Heeren (81b) bewijsen 's), ende als met n eedt opentlijek verbindt, oock den anderen met haer exel tot de waerachtighe Religie verwect.

Vraghe (222).

at segt ghi van den ghenen, die de Sacramenten onwerdeghebruycken?

Antwoorde.

se dien dat die des Heerë bondt brekë, so sijnse voor den re een grouwel, daerom worden sij oock als meyneedighe den Heere eewelijek verworpen, so verre si daer inne bliuen.

Vraghe (223).

ie ghebruyckt de Sacramenten onwerdelijck?

Antwoorde.

ie se nyet int ghelooue, liefde ende gheboorsaembeyt (82°) s ghebruyet, daer toe ons alle uutwendich ghebruyek der amenten leydē ende verwecken sal.

Vraghe (224).

jn de Sacramenten ook van noode ter salicheyt?

Antwoorde.

ac dien si een ordinācie des Heeren sijn 3), en ons op het as des salicheyts, in warachtighe gehoorsaemheyt te gheeken beuolē, so mach haerder ghebruyck sonder schade der heyt nyet achter ghelaten oft veracht wordē. Hoe wel ons haeramenten in haer seluen nyet salich maken.

Vraghe (225).

ie sal men voor eenen verachter der Sacramenten houden aensien?

Antwoorde. (82b)

iese nyet ghebruyckt, als hi het nae de ordinancie Gods i can. Want wie den Heere Jesu Christo warachtelijck ghe, ende sijn warachtich discipel is, die en sal niet moghen 
Ed. al 1888: in den dienet. 2) 1b. benyet te wesen. 3) Ib. deset.

quae Dominus Christus observanda instit.

Interr. 224.

Quo numero Sacramenta sunt a Christo in novo testamente ordinata institutaque?

Roop.

Flaria enumerare quidem linet, sed revera istimusodi Sammenta nonnisi duo sant. Baptismus atque S. Cosas David nostri lesa Ohristi. (889)

# O DE SACRAMENTO BAPTISMI.

Interr. 227.

Quid est baptismus?

Lest.

Math. 26. Mare. XVI. Bphs. 5. Christi Domini nostri mandatum est aqua abluendi sire fagendi in nomine Patris, Filli atque Spiritus Saneti-

Interr. 228.

Ubinam hoc Christi mandatum reperitur?

Resp.

Mat. 28.

Apud Matthaeum in hune modum discipules sues alloquiter Dominus: Euntes ergo docete omnes gentes, bapticantes ees in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Item apud Marcai in sedecimo capite: Qui crediderit et baptizatus fuerit, erit (83) salvus, qui vero non crediderit, condemnabitur.

Interr. 229.

Quo fine baptismus institutus est?

Resp.

Mat. 28. Act. 2, 9. Titus. III. Ut esset in Sacramentum divini foederis ad obsignandes gratiam Dei et promissiones Euangelicas de remissione pecosorum, regenerationis aeternaeque salutis a Deo gratis per Christum nobis donatae.

Interr. 230.

Quomodo hoc intelligam?

Resp.

Roma, V. Geme. III. 1 Cor. 15. Coloss. II. Natura nostra in Adamo omnes irae acternacque mortis fili sumus, sed per Christum i. e. (84°) in cius communionem recepti, rursum in filies Dei adoptati sumus, in Christi sanguine

ten, met oprecht gelooue ende aendacht, te ghebruycken, al at onse Heere Christus gheordineert heeft te gebruycken.

Vraghe (226).

Hoe veel sijn der Sacramenten int nieuwe Testamet van Aristo geordineert ende ingheset?

Antwoorde.

Men mochte wel veel Sacramenten tellen. Maer alsuicke Sazramenten sijnder niet meer dan twee. Namelije den Doop en dat Anëtmael ons Heerë Jesu Christi. (88<sup>a</sup>)

## (I VAN DAT SACRAMENT DES DOOPS.

Vraghe (227).

Wat is den doop?

Antwoorde.

Het is een beuel Christi ons Heeren met water te wassche R te begieten, in de name des Vaders, des Soens, en des heyighen Gheests.

Vraghe (228).

Waer vinden wij dit beuel Christi?

Antwoorde.

In Matttheo spreect de Heere Jesus tot synen Jongherë, Mat. 28. Gaet henen ende leert allen volcken, ende doopse in den name des Vaders, des Soës ende des heylighen Gheests. Item Marci int xvi, Die daer ghelooft ende ghedoopt (83b) werdt, die sal salie worden, maer so wie nyet ghelooft die sal verdoemt worden.

Vraghe (229).

Waerom is den doop ingheset?

Antwoorde.

Tot een Sacrament des Godlijcken verbonts, om te verseghelea de genade Gods ende de Euanghelische beloftenissen, van de vergheuinghe der sonden, van de wedergheboorte ende eewyge salicheyt ons van God uut ghenaden door Jesum Christū gesconckē.

Vraghe (280).

Hoe sal ick dit verstaen?

Antwoorde.

Wij sijn alle van natueren unt Adam kinderen des toorens cadé des eewige doots. Maer door Christum (in sijn (84°) ghemesynschap aenghenome) sijn wij wederom tot kinderen Gods

ab comi innata impuritate: lastrati, cianque monte a regne fai thanse dunique condomnatione fiberati camat: Hoc matem all cuique nostrum in baptimus; visibiliter ob oculos ponius, di claratur et, ut nos dioscemus, chaignatur.

## Interes: 227.

Quantum : practeres : cana est Baptismi institutionio?

The Rep. with the M. Le al-

Rom. 6. Eum assidue horturi nos steue incitare ad obedientiam medatorum Dei, ut peccatis moriamur et Dominum nostrum Isan in nova vita magis magisque induamus, (84°) si nostram aliage baptismo pabis obeignatam sum Christo communicaem yera agnoscimus.

Interr. 222.

Quaenam tertia causa est haptimai instituti?

Resp.

Lance gen

1 Cer. 12.

. 1. 1/2

Eum omnes, quotquot ad. Despini foedus pertineant, una in unum compus, spiligare, cosque una cara ceram semine ab praibas Indiacia, ethnicis atque actis distinguere adeogra al Christo Domino in solo vero Dei cultu continere.

O DE BAPTISMO PARVULORUM.

Interr. 233.

Quibusnam ius baptismi est?

Resp.

Math. 28.

Iis omnibus, qui destinatum sibi habent foedus Dei et doctrinam sancti Euangelii, (85°) qualis ab Apostolis divulgata et.

Etenim fas est signum sequi rem designatam (quae in himpraccipuum locum tenet) et sigillum promissionis, ut ab inite inde in sancta Ecclesia exemplis demonstratur.

Gene. 17.

Interr. 284.

An igitur parvulis quoque ins baptismi est?

Resp.

Cor. 7. Gala. 8. Mar. 10. Gene. 17. Hauddubie. Quum enim parvuli quoque in Ecclesia Dei in foedere Dei comprehendantur, sententiam sequimur totius ab Apostolorum inde tempore Christianae Reclesiae, a baptime arcendos eos non esse, praesertim quoniam divina voluntas seis

ghestelt, van alle onse aengheborë onreinicheyt door het bloet Christi ghereinicht, ende door sijn doot van Sathans rijcke ende alle verdoemenisse verlost. Dit wort ons nu eenen yeghelijcken bysonder in den Doop sienlijck voorgheleyt, betuycht en nae menschelijcke wijse te spreken 1) verseghelt.

Vraghe (231).

Welck is de ander oorsake waerom den Doop gheordineert is?

Dat hi ons alwech vermane ende verwecke tot ghehoorsaemheyt der ghebodē Gods, dat wij der sondē steruē en dē Heere Jesum in een nyen leuen meer en meer aentrecken, (84b) eest dat wy anders onse ghemeynschap met Christo, de welcke os in dē Doop besegelt wordt, warachtelijck bekennē.

Vraghe (232).

Welck is de derde oorsake des doopsels?

Antwoorde.

Dat hi allen den genen, die tot des Heere verbont behooren, te same in een lijf vergadere, en haer met haren sade van alle Joden, heidenen en secten affscheide, en also onder de Heere Christo in sijnen eenighen Gods dienst onderhoude.

# (I VAN DEN DOOP DER ONMONDIGHEN KINDEREN.

Vraghe (233).

Wie coemt den Doop toe?

Antwoorde.

Allen de genen die dat verbondt Gods en de leere des heyligen Euangeliums, door (85°) den Apostele ghepredict, toe coemt. Want dat teeke moet het ghene dat beteket wordt, welck in deser sake het sonderlijczte is °) ende den segel de beloeftenisse volghen. Als door exepelen van tbeginsel af, in de heylighe kercke te mercken is.

Vraghe (234).

Behoort dan de Doop de kindere toe?

Antwoorde.

Jae hi vryelijck. Want nae dien dat de kindere ooc mede in de Gemeynte Gods tot des Heeren verbonde behoore, so houden wij met der ganscher Christelijcker kercken, van der Apostele

s) In ed. ai 1558 voc. nas—spreken omittuntur. s) Ib. welck—is omittit. II.

superque nobis reveleta est in circumcisione. (85)

7:

## Intern. 235.

Quaenam similitudo baptismo cum circumcisione interedit?

Baptismus et circumcisio, ab uno Deo institutas, codemanne explicandae sunt, idem prorsus mysterium, candem usum endemque finem habent. Ducunt nos ad Christum officiique per nos admonent et proprie igitur nonnisi unum Sacramentum sunt Quod ergo in altero Dei voluntas est, non potest Dei voluntas altero quoque Testamento non esse, quanquam diversis metatque caeremoniis administrantur. Non enim externa fasise pobis spectanda est, sed spiritui et sensui attendendum.

Interr. 286.

Quini soli puerculi baptizantur et quidem die octava, ut in circumcizione fiebat? (86°)

Resp.

ibr. 10. ilos. II. ila. 8.

Cor. 8.

Discrimen temporum atque personarum, quippe figura ia Christum, nune per Christum finitum est, qui nune cuni tempore omne est in omnibus, in quo neque masculus neque femina, neque famulus neque ancilla, neque maior neque minor natu, qui omnes in Christo sine ullo discrimine conciliati, lustrati et ad vitam aeternam perducti sunt, nisi incredatitate sua semet ipsi a tali gratia excludant. Quare nos Christiani nunc non amplius more Iudaeorum certis definitisque temporibus personisque alligati sumus, quae distinctiones nunc omnes dilectioni inservire atque cedere debent.

Interr. 237.

Sed quomodo parvulorum baptismus stare potest, quum um baptismi fidem atque (86b) obedientiam requirat, quae a provulorum actate prorsus sunt alienae?

Resp.

me. 17.

Ad quem modum in vetere Testamento parvulos circumcides licebat, quos ergo Deus circumcisione indignos non habit, quamvis fidei atque obedientiae prorsus ignari, quas tames tunc temporis circumcisio, non minus quam nunc baptismus, requirebat, — sic quoque dicimus, Dei voluntatem atque gratism, parvulis sub vetere foedere declaratam, nunc neque mutationem ullam neque diminutionem capere.

ide af, dat men haer den Doop oock nyet weeren mach, geerct dat wi der onueranderlycke wille Gods ooc ghenoechtem ') gheopenbaert hebben in der besnijdinghe. (85b)

Vraghe (235).

Wat gelijckenisse heeft den Doop met de besnidinghe?
Antwoorde.

Den Doop en de besnidenissen sijn van eenen God ingeset, sebben een verstädt, mysterie, ghebruycke en bediedinge. Si sysë ons ooc op Christum, en vermanen ons onser officie. Daerom sijnse ooc een Sacramët, en wat Gods wille is int eene, lat is ooc Gods wille ooc in dander, al eest schoo dat se door paracheyde wijse en ceremonien uutgericht worden. Want wi niet op de uutwendige letter, maer op den gheest en sin sien moeten.

## Vraghe (236).

Waero doopt men de knechtkens niet alleene, en dat op de achste dach, gelijck het geschiede in de besnidinghe? (86a).

Antwoorde.

Tghene dat sulcke seker tijde en persoone aengaet (nae dat het een figuerlijck dinck was op Christu) is nu door Christu gheeyndt, die nu tot alle tyde al in allen is, in de welcke noch man, noch wyf, noch knecht, noch maecht, noch oock oudt, noch iock gelt, die alle in Christo, sonder onderscheyt, versoent, gereynicht en ten eewige leue gebracht sijn, ten si dat se haer, door haer eyghen ongelooue, va sulcke ghenade uutsluyte. Daerom wi Christenen nu niet nae de Joedtsche wijse also gebonden sijn aen seker tijden oft persoonen, die nu alle der liefde dienen en wijcken moeten.

## Vraghe (237).

Maer hoe mach men de kinderë doopen, aengesië dat het (86°) gebruyck des doopsels tghelooue en gehoorsaëheyt is eywhēde, daer de kinderen nyet af en weten?

#### Antwoorde.

Gelijck als men int oude testament de kindere besnijden socht, die God niet onbequae geacht heeft der besnijdinghe, oe wel se van den gelooue en gehoorsaemheyt weynich vertonde, de welcke tghebruyck der besnijdenisse tot dier tijt niet sin, dan na de doop was eyschen?). Heeft dan God sijnen wille fin genade sen de kindere des ouden testamets hierin geopenseert, met recht segge wi dat de wille Gods nu niet verandert in, noch sijn genade vermindert.

<sup>1)</sup> Ed. al 1553: ghenoechsamelick.

<sup>2)</sup> ib. eyschende.

## Interr. 228.

Quomodo hoe intelligam?

Resp.

Esay. 58. Coloss. 11. 1 Corin. 6. Quicquid ipsis parvulis (87°) deficiat, id iis impertitu Christo Domino nostro, qui corum infirmitatem ipse subi tum corum tum omnium Christianorum plenitudo est. Rine: atque obedientia iis gratia imputatur, qua etiam in temple sanctificantur, si nempe confitemur, Christium corum capi Salvatorem esse esseque cos inter Christi corporis membra censendos.

# Interr. 289.

An igitar libera conscientia liberos nostros, veluti fii baptismo offerre possumus?

Resp.

Hauddubie. Si enim pro fidelibus in iudicio Dei reputs per Christum, qui omne deficiens, ut diximus, in iis sup (87b) tanquam fideles etiam baptizandi sunt, ut Ecclesiae a sterio iis exhibeatur testimonium, cos Christi Domini mus cese. Hoc enim Roclesiae Christi est, ut membra Detai membris diaboli, una cum ministerio ipsorum ad glorism distinguat.

#### OT DE SACRA COENA.

Interr. 240.

Quid est Coena Domini nostri Iesu Christi?
Resp.

Institutio Christi est, quae in cordibus fidelium attestati obsignat communionem corporis ac sanguinis Christi, quatimur pane et poculo Christi, in eius memoriam, donce ve iuxta eius mandatum (88°) instituta.

Interr. 241.

Igitur non pro inani signo habenda est?

Resp.

Minime. Nimirum in coena accipimus spiritualem cibes potum, in se comprehendentes iuxta propriam Christi instituem veri corporis ac sanguinis Christi communionem, i quorum usum praesens semper adest ac potenter sese manife dummodo secundum institutionem eius administretur.

Vraghe (238).

Hoe sal ik dit verstaen?

Antwoorde

Al wat den kinderë in haer (87°) seluen gebreect, dat hebbë in Christo onsen Heere, die haer swackheyt op he geladë peft, en die haer en alder Christene volheyt is, sijn gelooue gehoorsaëheyt wordt haer uut genade toegerekët, door makens gheest si ooc tot tëpelen Gods geheylicht worden, so mi ymmers bekenne, dat Christus haer hooft en Salichmaker is, mi dat se oock mede tot den lichame Christi behooren.

Vraghe (289).

Sullen wi da met vryer conscientien onse kinderen als geleonighe mogen laten doopë?

Antwoorde.

Sonder twyfel. Want nae dat se voor geloouigen int gherichtë Gods gheacht worden door Christü, die het al in haer (als gheseyt is) veruult, so sal (87b) mense ooc als gheloouige doopë to dat haer door dë diëst der kercken betuycht worde, dat se des Heeren Christi lidtmatë sijn. Want dat hoort der kercken Christi toe, dat se des Heere lidtmatë van de lidtmatë des duy-nels met harë diëst ter glorie Gods onderscheydë.

# ( VAN DEN NACHTMAEL CHRISTI 1).

Vraghe (240).

Wat is dat Nachtmael one Heeren Jesu Christi?

Antwoorde.

Het is een insettinge Christi, daer mede in de herte der gheleouige betuycht en versegelt wordt de gemeynschap des lichaes di bloets Christi, als wij dat broot en den kelck des Heere gesisten, nae sijn beuel in gestelt tot sijnder gedachtenisse, (88°) tot dat hi weder come.

Vraghe (241).

So eest dan geen bloot teeken?

Antwoorde.

Neent. Want wi int nachtmael een geestelijcke spijse ende dranck ontsanghen, in haer begrijpende, uut des Heeren eyghen insettinge de ghemeynschap des warachtige lichaes ende bloets Christi. Beneuen welcker ghebruyck hi alwech tegenwordich is,

<sup>7</sup> Ed. al 1558: one Heeren Christi,

#### Interr. 249.

### Quomodo sonat Christi de coena institutio?

## Resp.

Dominus noster in qua nocte tradebatur, accepit penen ei gratias agens (88<sup>b</sup>) fregit et dixit: Accipite et comedia, his est corpus meum, quod pro vobis traditur. Similiter et penting postquam coenaverat, dicens: Bibite omnes ex illo. His calicant testamenti est in meo sanguine, qui pro vobis et multis finditur in remissionem peccatorum, hoc facite, quotiescunque hisritis eura in mei commemorationem.

### Interr. 243.

In quem maxime finem coena Domini instituta est?

Resp.

Primo loco ut designaret nobis communionem veri serpen atque sanguinis (89°) Christi, ut et omnium fructaum et dese rum corpore et sanguine ipsius nobis comparatorum.

Interr. 244.

Unde hoc probas?

Resp.

Ex ipsissimis Coenae verbis, in quibus hoc clare cernitur. Ubi enim iusserit nos corpus suum manducare et sanguisen suum bibere, i. e. fide operante cibum nostrum in vitam acternam e corpore et sanguine ipsius sumere, statim addit quoi pro vobis traditur," qui pro vobis funditur," quibus verbis significare vult, quo tempore corpori atque sanguini ipsius participemus (quoniam fide caro ex ipsius carne et ossa ex ossbus ipsius, ille caput nostrum, nos autem membra ipsius (87) sumus), eo tempore nos participare etiam iis omnibus, que sacrificio suo atque sanguinis effusione adeptus est, nempe sum Deo reconciliationem, peccatorum remissionem, iustitiam atque vitam aeternam.

Interr. 245.

Quaenam praeteres causa fuit Coenae institutionis?

Resp.

Admonere eam atque incitare nos omnes, qui oredamus, aos omnes simul corpus Christi esse, ut idipsum etiam inter aos invicem declaremus, inque omni liberalitate, mansuetudine, comitate, patientia atque dilectione in alios alii ita sentiamus (90)

Ioan. 6.
Hebr. 2.
Ephesi. 5.
Ephe. 1, 4.
1 Ioan, 2.
Rom. 8.
Ephe. 1.
Coloss. 1.
Hebr. 1.
1 Cor. 1.

2 Cor. 5. Ioan. 6, 8, a bem crachtelijck bewijst, als ment nae sijnder insettinghe matricht.

Vraghe (242).

Hoe luydt de insettinghe Christi vant Auentmael?

Onse Heere Jesus in den nacht, als hi verraden werdt, nam hi dat broot, danckte, (88b) brackt, ende gaft sijnen iongeren, ende sprack. Nemet, etet, dat is mijn lichaem, dat voor u gefinen wordt. Sulcks doet tot mijnder gedachtenisse. Des gelijckë im hi oock den keick nae den auentmael, däckte en gaf haer den en sprack. Drincket alle daer uut, dit is den kelck des nieuwen testamëts in mijnen bloede, dat voor u en voor velen vergotë wordt, tot vergeuinghe der sonden. Sulcks doet so dicknael, als ghi het drincket, tot mijnder ghedachtenisse.

Vraghe (243).

Waer toe is dat Nachtmael in sonderheijt ingheset?;
Antwoorde.

Ten eersten, dat het ons besegele de gemeinschap des warichtigen lichaems en bloets (89°) Christi, met alle vruchten ende zauen, ons door sijnen lichame ende bloede verworuen.

Vraghe (244).

Waer uut bewijst ghi dat?

Antwoorde.

Uut de woorde des Nachtmaels, die ooc dat selue mede bringhen. Want als hi ons gebiet sijn lichaem te eten en sijn bloet se drincken, dat is door tgelooue ons voetsel ten eewighen lesem van sijn lichaem ende bloet te neme, hagt hi daer aen, lat voor u gegeue wordt, voor u vergoten wordt, daer hi mede se kennen geeft, de wijle wi sijns lichaems en bloets deelachtich in, ouermits wij nu int gelooue vleesch van sijnen vleesche inde beenen van sijnen beenden, hi ons hooft ende wy sijn littmaten sijn, dat (89b) wy oock deelachtich sijn, alles des, lat hi door sijn offerhande ende bloetvergietinghe verworuen leeft. Welck is versoeninghe met God den Vader, vergheuinghe ler sonden, gherechticheyt ende dat eewich leuen.

Vraghe (245).

Welck is die ander oorsake van des Nachtmaels insettinghe?

Antwoorde.

Dat het ons (die daer geloouen, dat wi met een ander 1) een ichaem Christi sijn) vermane ende verwecke, dat wij dat selue 1000 onder een ander bewijsen, ende also een tot den anderen

<sup>4)</sup> Ed. ai 1553: alle te sume.

or. 10. ut erga nos Christum animatum esses scimus — nici sempa indigne accipere adeoque temerati corporis ac sanguinis Child rei peragi velimus.

### Interr. 246.

Quaenam tertia causa est?

Resp.

Esse cam signum Sacramentale a reliquis impiis costiles veram Christi Ecclesiam discornens, quo etiam velati impiig rando in ministerium atque obedientiam Christi obstringamentostroque exemplo alios ad veram religionem excitemens.

## Interr. 247. (90b)

Quibusnam ius s. Coenae est?

Resp.

Omnibus peccata sua dolentibus ao fidelibus Christianis, qui revera ad Christi corpus pertinent et in vera obedientia stem timore Dei, in vera quoque erga proximum dilectione virust. Iis quoque ius coenae competit, qui parati sunt doctrinam santi Euangelii sub cruce afflictionis mortisque conservare, confini atque defendere, qua in re unusquisque nostrum semet ipu probabit.

Interr. 248.

Quid de iis sentis, qui numquam Coena cum Ecclesia Christi

Resp.

Tales extra Christi corpus (91a) esse censeo, si contempta e cordis duritie eam negligant, quum sc. iuxta Domini ordinationem accipere eam possunt et nihilominus eius usus spernunt. Nam ut supra quoque dictum est, qui sincere in Dominium credit, institutionem Domini negligere non posset, ut is Apostolis clare conspicitur.

#### Interr. 249.

Cor. 11. Dicit Paulus, probare nos debere nosmet ipsos et sic de pane illo edere — quomodo probatio illa peragitur, vel potim quando indigne homo coena utitur?

Resp.

Quantum in nobis, numquam digni Coena Domini esse possumus. (91b) Deus autem coelestibus suis donis tunc digno nos esse censet, quum remissionem peccatorum aeternamque seint sijn, in alle weldadicheyt, sachtmoedicheyt, vriendelyc-, ghedult ende liefde, ghelijck als wij we-(90°)ten, dat istus tonswaert ghesint is. Ten si dat wij anders dat Nachtl onwerdelijck ontfanghen, ende ons also des lichaems ende ts Christi besculdich willen maken.

Vraghe (246),

Velck is die derde oorsake des Nachtmaels?

Antwoorde.

at het si een Sacramentelijck teeken, onderscheydende de meinte Christi van alle andere godloose hoopen. Daer wij k ons seluen, als met eenen eedt, in den dienst ende ghermaemheyt Christi verbinden, ende die andere oock met ons npel tot der warachtigher religie verwecken.

Vraghe (247), (90b)

lien behoort dat Auentmael toe?

Antwoorde.

Hen boetuerdigen en gholoouighe Christenen, die in der rheyt tot de lichame Christi behooren, en in warachtighe gersaemheyt en vreese des Heeren, in warachtighe liefde haers ten leuen. Ooc die bereyt staet de leere des heylighen ngeliums midden int cruyce des noodts en doots te behoupelijden en beschermen. Daertoe dan hem een yeghelijc sen sal.

#### Vraghe (248).

Vat segt ghi van den ghenë die dat Auentmael met den meynte Christi nummermeer houden?

#### Antwoorde.

Die behooren den lichame (91°) Christi nyet toe, wen sijt verachtinghe en hartneckicheyt achterlaten, namelije wäneer met des Heeren ordinancie becomen moghen, ende nochseuen verachten te ghebruycken. Want (als hier voren ghet is) die den Heere oprechtelijck gelooft, soude nümermeer insettinge des Heeren connen onderlate, als men in den setelen wel can mercken.

## Vraghe (249).

Va dien dat Paulus segt dat hem een mensche wel prouen, en alsoo van desen broode eten, hoe gaet dat toe, oft meer eedt de mensche werdelijck dat Auentmael?

#### Antwoorde.

Uut ons seluen connen wij dat nümermeer werdich sijn. (91b) wer als dan reket ons God werdich te sijne sijner hemelscher was, als wy vergeuinghe der sonden ende eewighe salicheyt,

lutem in sola Christi morte quaeramus, inque omnibus ex suimi sententia eius voluntati obtemperemus, ne contra conscientiam nostram peccato involvamur.

Interr. 250.

Num indignos nos reddere potest, si una cum indignis ad Coenam accedimus?

Resp.

Minime gentium, quatenus sc. eorum peccata damnamus, eosque, dum noti nobis sint ullusque ad eos aditus nobis patest, diligenter admonemus sive ab aliis admoneri curamus. Ius enim excommunicandi alios nemini soli competit, sed in totius (92°) Ecclesiae potestate situm est. Cui semper hoc quoque mandatum est officium, ut in hisce rebus quemadmodum in reliquis omnibus dispiciat quae corrigi emendarive possint, ne in dissipationem abeat, quod in aedificationem a Domino institutum est.

FINIS CATECHISMI. (92b)

1 Cor. 5.

Reene in de doot Christi stellen, ende ons in alle van herten Rehenen, nae sijne wille, dat wij teghen onse conscientie nyet madighen.

Vraghe (250).

₩ Werden wy ooc daer mede onwerdich, dat wy met den onwerdighen daer toe gaen?

Antwoorde.

Niet met allen, so verre wij in sonden niet bewilligen, ende me, als sij ons bekët sijn ende tot hem eenen toeganck hebman, trouwelijck vermanë, oft door een ander vermanen laten. In the niemant alleene toe staet, yemant uut te sluitë, maer is het were der (92°) ganscher Ghemeynten. De welcker alwech in deser saken (ghelijck als in alle ander) sien met, wat beterlijck is, op dat een verstoringhe nyet gedije, at van den Heere tot opbouwinghe gheordineert is.

EYNDE DES CATECHISMI 1). (92b)

<sup>4)</sup> Bd. ai 1353: Finis.



.

# Een korte onder-

soeckinge des gheloofs, ouer de ghene die haer tot de Dundtsche Ghemeinte: die te Conde was, beghenen wonden. Wighestelt
door de Dienaers
der selner.

Colose. iii. c. xvi.

Aet woordt Christi wone rychelich in v/ in allerley wijsheys,

[Emdae apud Gellium Ctematium]
An. 1558.

the property of a control of the con

10 P

A CALL BY MADE AN ALL DESCRIPTION AND ALL DESCRIPTION AND ALL DESCRIPTION

# CORTE ONDERSOECKINGE DES GHELOOFS. ')

## Vraghe 1.

oe sydy in v herte versekert dat ghy een lidtmaet der synte Christi zijt?

#### Antwoorde.

t dien dat de heylighe Gheest tot mynen gheest ghetuyght, Ro. 8. c. 16. ick een kindt Gods des Vaders sy, door Jesü Christum <sup>2</sup> Co. 1. a. 25 n sone, en mynen oppersten Priester <sup>2</sup>), welcke my, door sylighe offerhande sijns lichaems en wtstortinge sijns bloedts<sup>3</sup>), mynen sonden <sup>4</sup>) gesuyuert <sup>2</sup>) heeft. Ick geuoele oock bolien, dat ick door de Gheest Gods tot de ghehoorsaemheit godtlicker gheboden gheuoert werde <sup>6</sup>).

## Vraghe 2.

'elcke sijn de ghebodë des godlicken wets '), waer toe alle schë pbonden sijn, ende tot der weleker ghehoorsaemheit v gheuoelt gheroert te syn?

Quae nunc sequitur brevissima fidei exploratio, qualis in Ecclesia pererum Londinensi coetus illius societatem appetentibus erat praescripta, a prorsus confessiuncula est, quae, Formae ac Rationi Ministerii Eccl. Lond. inserta, in hac nostra editione reperitur Tom. II. f. 127—135. tum autem a belgica hac editione versio illa latina distet, ad calcem arum sedulo annotavimus. In universo observatu dignum est in edibelgica omnia magis ad eum, qui respondere debeat, ipsum, — in ed. nagis ad universam Ecclesiam referri. Discrimen illud personarum, dicitur, hic semel observasse satius habuimus, quam ut in singulis ubique indicandum fuisset.

Text.: sacrosancto sacrificio corporis sui et effusione sanguinis sui. let.: sacrosancti corporis sui sacrificio et innocentissimi sanguinis sui iese.

In textu: per Iesum Christum, filium ipsius et summum sacerdolen.
1. Ed. lat.: adoptatus ab illo gratuito propter filium ipsius, summum stotem nostrum Iesum Christum.

Text,: a peccatis meis. Ed. lat.: ab omnibus peccatis meis.

Text.: repurgavit. Ed. lat.: repurgatum Patri suo coelesti reconciliavit.

Text.: excitari. Ed. Lat.: excitari et commoveri.

Text .: quaenam sunt praecepta legis divinae. Ed. lat .: quaenam est lex illa.

#### Antwoorde.

Die daer korteliex in tien gheboden verhaelt staë Ex. in het xx. naëliek dese:

- Dent. S. a. 1. Ick ben de Heere v God, die v wt Egipten lant, wt den diensthuyse gheleyt hebbe,
  - j. Ghy sult gheen ander goden voor my noch neuen my hebben.
  - ij. Ghy sult v gheë beelden noch eenige ghelijckenisse maken, noch van t'ghene datter bouen in de hemelê is, noch van datter onder op der aerden is, ofte van (2) datter in de wateren onder de aerde is. Ende anbidt se niet, noch eert se noch dient se niet. Want ick de Heere v God, ben sterek end seloers, die daer besoecke der vaderen misdaedt in de kinderen tot in dat derde en vierde lidtmaet der gbener die my haten. En ick doe bermherticheit an veel duysendê die my lief hebben en myne geboden onderhoude.
  - iij. Ghy sult den naem dyns Heeren dyns Gods niet te ygheefs of lichtuerdelick ghebruycken. Want de Heere sal hēm niet onschuldich houden, noch onghestraft laten, die synen naeme te vergheefs of lichtueerdelick ghebruyckt.
  - iiij. Syt ghedachtich des sabbaoths dagh, dat ghy die heylight. Ses dagen suldy arbeide en alle v werck doen, mer de seuenstensten dach is de sabbaoth des Heeren ws Gods. Dan suldy gheen werck doe, noch v sone, noch v dochter, noch v knecht, noch v ionckwyf, noch v vee, noch v vrēdelinck, die in uwer stadt poorten is. Want in ses dagen heeft de Heere hemel en serde ghemaeckt, en de zee, ende al datter inne is. Ende hy ruste ten seuensten dage. Hierom ghebenediede de Heere den sabbaoth dagh, ende heylighde hem.
  - v. Ghy sult vader ende moeder eeren, op dat ghy langhe leeft op der aerden, ende dat v wel gae in den lande dat v de Heere v God gheuen sal.
    - vj. Ghy sult niet dooden. (3).
    - vij. Ghy sult gheen ouerspel doen.
    - viij. Ghy sult niet stelen.
  - viiij. Ghy sult gheen valsch ghetuygenisse spreken teghen uwe naesten.
  - x. Ghy sult niet begheren ws naesten huys, ghy sult niet beghere ws naesten wijf, noch syn knecht, noch syn ionckwif, noch syne osse, noch syne esel, noch oock eenigh dinck dat syne is.

### Vraghe 8.

Hoe werde dese tien geboden gedeilt?

## Antwoorde.

Ex. 94. c. 12. In twee tafelen, waeraf de eerste Godt ansiet, ende de ander 31. d. 18. den naestē. Deut. 9. b. 10.

# Vraghe 4.

Wat leret ghy in de vier gheboden der eerster tafelen? Antwoorde.

Ten eerste dat ick verloochenede alle creaturen, gantz myn Mat. 4. b. 10. betrouwen stellen moet in den eenigen end almachtighen God 1). 6. e. 20.

Ten anderen, dat ick hem alleine, in den gheest ende waer- 1 Sa. 7. a. 8. Io. 4. d. 94. heit anbidden 3) moet, niet door beelden oft eenighen anderen 2 Co. 8. d. 17. versierden Goddienst.

Ten derden dat ick syn woordt ende name 4) in alle dingen Mat. 15. a. 9. Col. 2. d. 29. sal groot maken.

Ten laetstē, dat ick my schuldich bin te oeffenen in alle zyn Es. 20. b. 11 Goddelicke insettinghen s), volghende de heylighe ordinantie Ex. 20. d. 4. Nu. 15. b. 8 zyns woordts.

## Vraghe 5.

Wat leert ghy wt de gheboden der anderen tafels? Antwoorde.

Ten eersten, dat men vader en moe-(4)der, in alle dinghen, Pro. 28. c. 29. die tegen God niet zyn ghehoorsaem sal wezen, de selue eeren- Col. 2. d. 23. de en helpende in haren nooddruft. Door welck ghebodt de Tit. 2. c. 9. knechten oock tot haer heeren, ende de ondersaten tot haer Rom. 13. a. 2. Ouerheit in ghelijcker wijse verbonden zijn 6). En in de vier Tit. 8. a. 1. nauolgēde gheboden werden wy gheleert, dat wy onsen naestē Lu. 6. e. 81. oprechtelick beminnende, hem in gheender wijse beschadigen Tob. 4. c. 16.

Psal. 15. Ess. 29. d. 18. Ier. 17. c. 21.

Le. 19. a. 8. Eph. 6, a. 2. l Pe. 2. c. 18. Mat. 7. b. 12. Ro. 12. c. 10.

<sup>1)</sup> Text.: in prioris tabulae quatuor praeceptis. Ed. lat. omisit quatuor.

<sup>2)</sup> Text.: omnem fiduciam meam in solum atque omnipotentem Deum reponere debere. Ed. lat.: in solum nos Deum, Patrem Domini nostri Iesu Christi credere, illi fidere, illum invocare oporteat.

<sup>3)</sup> Text.: adorare. Ed. lat.: colere et adorare.

<sup>4)</sup> Text.: verbum et nomen. Ed. lat.: adorandum nomen et verbum summa cum observantia usurpare reverenterque.

<sup>5)</sup> Text.: omnes divinas institutiones. Ed. lat.: omnes illius institutiones Ecclesiasticas.

<sup>9)</sup> Text.: quo praecepto famuli etiam erga Dominum suum et subditi erga magistratum simili modo ia obedientiam adiguntur. Ed. lat.: sub parentum vero nomine comprehenduntur magistratus, domini in quorum familia versamur, praeceptores et qui ullo modo nostri curam parentum instar habent, aut quorum ope atque opera ullo modo sublevamur.

1

sullen '), in syn lichaë, huisgesians, goed en eere ') mer men dat wy allesins zyn profijt soecken, door woonden 's werken, na onse vermoghen.

Vraghe 6.

Wat eyecht Godt van one in het leste ghebodt? \*)

Ro. 7. b. 17.

Bx. 20. c. 17.

Dat wy gheanderhande boose gheneghentheit oft lest his
Dea, 5. c. 21, ben 4) sullen, teghen de glerie Geds of onsen naestë,

Vraghe 7.

Sijn oock alle menschen verbonden tot de volmseckte giehoorsaembeit deser gheboden, op de eewighe verdomenisse?

Antwoorde.

Dont. 27. d.26. Ja sy, want hy veruloeckt is "), die niet blyft in al tigen 641. 8. b. 10. datter geschreue staet in den boeck des Wets, om dat te den Vraghe 8.

Maer is t'oook eenighen menache, in dese ones gheelen nature, wel moghelick \*) de selue Wet, in alle haer studi gantzelick te volbringhen?

Antwoorde.

Ro. 7. c. 14.

et 8. a. 8.

t 8. a. 6.

kranck is \*). T'is (5) wel waer, datter een beginneel en mer

Fe. 143. a. 2, sticheyt tot der ghehoorsaemheyt des wets, in de gheloozigha

et 180. a. 3.

is, door de kracht des heyligen Gheests \*), mer gheen vel
Bibl. 8. b.

maecktheit \*\*) die in 't gerichte Gods staende kan blügen.

Vraghe 9.

Hoe konnen wy dan saligh werden?
Antwoorde.

Wt ghenade, door Jesum Christu, als wy in onse herten ")

Re. S. c. 24. et 5. a. 1. et 8. a. 1. Eph. 2. b. 7. Gal. 3. c. 22. 1 Io. 2. a. I, 2.

1 lo. 2. a. I, 2. () Ed. lat. inseruit: scientes ac volentes.

<sup>2)</sup> Text.: in corpore, re domestica, in fortunis ac fama. Ed. lat.: sie in fama, sive in fortunis aut abite quibuscunque tandou robus incine.

<sup>3)</sup> Text.: ultimo prascepto. Ed. lat.: ultimo secundas tabulas grascepta.

<sup>4)</sup> Text.: kabeamus. Ed. lat.: in cords nostro kaerere patiemur.

Text.: siquidem maledictus est. Ed. lat.: siquidem maledictum ess si seriptura.

Text.: Potest ne quisquam in vitiata natura nostra. Ed. lat.: Potest quisquam.

<sup>7)</sup> Ed. lat. inseruit: ut est tradita.

<sup>\*)</sup> Text.: carne debilie est, Ed. lat.: not vero comes, quod in nelle th. carneles sumus et proinde etiem lex ipsa in nostra carne inferma que destin

<sup>9)</sup> Text.: Sencii Spiritus pirtute. Ed. lat. ominit.

<sup>16)</sup> Ed. lat. addit: praeterquam in Christo.

<sup>11)</sup> Ed. lat. addit: per Spiritum sanctum excitatis,

onwanckelbaerlick 1) gheloomē, dat ons de hemelsche Vader ghenadich 2) is, door de verdiensten zyns Soons Christi Jesu.

Vraghe 10.

Moeten wy dan bouë de goede wercken oock geloouen?

Antwoorde.

Ja, vooral moetë wy geloouen. Want het onmoghelick is, Hebr. 12. a. 6. sonder het gelooue Godt te behaghë. Ende daer wt moeten alle goede werckë vloyen 3), tot Gods glorie ende ten oorbare des naesten 4).

## Vraghe 11. 5)

Welcke zyn de artickelen ons Christelicken gheloofs?

Antwoorde.

Ick ghelooue in God den Vader almachtigh, Schepper des hemels an der serden.

Ende in Jesum Christum synë eenighen Sone onzen Heere. Die ontfanghen is van den beylighen Gheest, gheboren wt de maeght Maria. Geleden onder Pontio Pilato, ghecruyst, gestoruen ende begrauen, neder ghedaeld ter hellen, die ten derden dage is opgestaen van den dooden, is opgheklom-(6)më të hemel, sit ter rechter hand Gods des Vaders, van waer hy komen sal om te richten de leuendë en de dooden.

Ick ghelooue in den heylighe Gheest, De Christelicke Ghemeynte. De ghemeynschap der heiligen. Verghiffenisse der sonden. Opstandige des yleeschs. Ende dat eewich lestes. Amen.

## Vraghe 12.

Wat gheloofdy mit dat eerste deel angaende God den Vader?
Antwoorde.

Dat is, Ick stelle alle mijn vertrouwen in den eewighen ende waerachtighen Godt <sup>6</sup>), versekert zijnde, dat hy my sal bystæn in alderhande noodwendicheit <sup>7</sup>) der sielē en des lichaems, ge- Ge. 17. a. 7. merckt dat hy een almachtigh God, en my <sup>8</sup>) een goedtwilligh <sup>et b. 8</sup>. Vader is.

<sup>1)</sup> Text.: indubitato. Ed. lat.: certo atque indubitato.

<sup>2)</sup> Text,: propitium. Ed. lat.: placatum prorsus propitiumque esse.

<sup>3)</sup> Ed. lat. voc. Want-behaghe et Ende-vloyen transposuit.

<sup>4)</sup> Ed. lat. ultima haec verba suppressit corumque loco nova haec addidit: quidquid aliunde quam ex ipso fidei fonte profluit est peccatum omnino, etiamsi iuxta rationis nostrae iudicium speciosissimum esse videatur.

<sup>8)</sup> Editio latina duas hic praeterea habet interrogationes cum responsis ad eas referendis, quarum in editione belgica ne vel levissimum vestigium reperitur. Sunt in ed. lat. nº 11 et 12. Tom. II. p. 129.

<sup>6)</sup> Text.: Deo. Ed. lat.: Deo Patre.

<sup>7)</sup> Text.: necessitatibus. Ed. lat.: periculis ac necessitatibus.

<sup>\*)</sup> Text.: miki. Ed. lat.: erga nos omnes.

### Vraghe 18.

Io. 5. c. 17. et 14. b. 10. Ro. 8. a. 3. Io. 1. c. 18. et 18. a. 8. Ro. 1. a. 3. Ra. 9. d. 5.

Ean. 9. b. 6.

Wat ghelooft ghy mit dese woorde: Ende in Jhesum Christm, synen eenighen Sone, onsen Heere?

#### Antwoorde.

Dat is: Ick stelle oock myn betrouwe ') in den Sone Gods 1 angesien dat hy syn cyghen ende cenighgheboren Sone sy, ca Io. 20. g. 28. angesten dat my syn cygnen ende centgngheboren sone sy, en 1 10. 5. d. 20. daerō een waerachtigh God, bouen all 3) ghepresen in cerioheit 4).

Vraghe 14.

Io. 1. b. 14. He. 2. c. 14. Lac. 1. d. 31. Phil. 1. a. 2. et 2. a. 6, 7. He. I. a. 8. et 2. c. 11, 14. Ro. 1. a. 3. et 9. a. 5. 1 Ti. 2. b. 5, Gal. 8. e. 9. He. 9. d. 15.

Gal. 4. a. 4.

Wat is: Die daer ontfanghen is van den heylighen Gheest, Phil. 3. a. 7. gheboren wt die maghet Maria?
Mat. 1. c. 16.
He. 4. d. 15.
Antwood

Antwoorde.

Dat is: Ick ghelooue, det de Sone Gods 5) waerachtigh mesche gheworde is, anghenomen hebbende t'vleesch ende blook der kinderë e), wt de maget (7) Maria 7), sonder cenighe vlecks der sonden. Door de kracht des heilighen Gheests, so dat Jesu Christus waerachtich Godt ende mensche sv. de cenighe mitdelaer, wt de maghet Maria ontfanghë en gheboren \*), tot mijeder en aller gheloouigher menschen saligheit.

### Vraghe 15.

Wat is: Die gheleden heeft onder Pontio Pilato, gheeruys, ghestoruen en begrauen, nederghedaelt ter hellen?

### Antwoorde.

Gal. I. a. 4. Dat is: Ick ghelooue, dat Jesus Christus, voor myne sonden, et 2. d. 21. in zijn lichaem, de aller schandelickste doodt des cruycen ghe-1 Pe. 2. d. 24. Mat. 28. d. 37. leden heeft, ende in zijn ziele ghesmaeckt heeft de graschsp Phil. 2. a. 8. Gods 9) ende de pyne der hellen, om my daerwt te verlossen.

Vraghe 16.

Wat is: Dat hy ten derden daghe verresen is van den dooden?

<sup>1)</sup> Text.: fiduciam. Ed. lat.: omnem fiduciam.

<sup>2)</sup> Ed. lat. addit: perinde atque in Patre ipso.

<sup>3)</sup> bouen all in ed. lat. non legitur.

<sup>4)</sup> Ed. lat. addit in fine : Amen.

<sup>5)</sup> Text : filium Dei, Ed. lat.: filium Dei, non tantum esse Deun, ud simul etiam.

<sup>6)</sup> Text.: carne et sanguine puerorum. Fd. lat.: carne nostra et sanguine nostro.

<sup>7)</sup> Text.: e virgine Maria sine ulla labe peccati. Ed. lat.: ex matre sirgin autore Spiritu sancto.

<sup>8)</sup> Text.: natum ad meam omniumque sidelium salutem. Ed. lat.: natum Spiritus sancti opificio, ut mori posset et peccata nostra omnia morte me innocentissima expiaret.

<sup>9)</sup> Ed. lat. addit: ad extremam usque anxietatem.

### Antwoorde

Dat is: dat syn lichaem ') gheen verderssen in t'graff ghe- Luc. 22. c. 42. en heeft, ende dat sijn siele 2) niet meer dan drie daghen et 18, c, 35, anden lichaem verscheiden is gheweest, want hy is verresen ten Ps. 16. c. 10. erden daghe van den doode 3), voor ons eerlick 4) ouerwinnen- Mat. 28. s sonde, doodt, helle, duyuel ende des wets verdomenisse 5). Vraghe 17.

Matt. 27. c. 45. Io. 11. c. 25. Gal. 3. b. 13. Ro. 4. d. 12.

Wat ghelooft ghy mit dese woorden: Hv is opgheklommen m hemel, sittende ter rechter handt Gods des almach-(8)tighen laders, van waer hy komen sal &c.?

### Antwoorde.

Dat Jesus Christus, na zijn menschelicke nature, in dese werlt Act. l. b. 9. ist meer is °), mer bouen de wolcken, by den Vader in den He. 7. d. 25. mel 7), van waer hy, door zijn goddelicke kracht, zyn Ghe- et 8. a. 4. cinte is regierende ende beschermende, tot den einde des we- Mat. 28. d. 20. tts, ende dan sal by haestelick kommen s), om te oordeelen Io. 14. c. 18. s leuende ende de dooden.

c. 32.

### Vraghe 18.

Wat is 't Ick ghelooue in den heiligen Gheest?

### Antwoorde.

Dat is: ick stelle myn betrouwen ) in den heylighen Gheest 10) 1 Co. 2. c. 10. under wiens inghouen 11) niemandt heiligh ofte rein kan we- Io. 14. d. 26. m, noch eenigen troost in God hebben, of eenighe salighma- et 16. b. 18. ande 12) kennenschap van den seluen.

### Vraghe 19.

Ghelooft ghy van den Vader ende den Sone en den heilithen Gheest, een 13) God te wesen?

<sup>1)</sup> Text.: corpus. Ed. lat.: sacrosanctum eius corpus.

<sup>1)</sup> Ed. lat. addit: neque in anxietate illa extrema ac infernali sit derelicta,

<sup>9</sup> Ed. lat. addit: corpore simul et anima.

<sup>9</sup> Ed. lat. addit: in carne nostra.

<sup>7</sup> Text.: et legis condemnationem. Ed. lat.: expiata iam per mortem suam mai nostra, sub quam conclusi omnes fueramus, condemnatione.

<sup>9)</sup> Ed. lat. addit: nam alioqui verus ille Pontifex, siquidem adhuc in teris esset, ausmadmodum Paulus docet.

<sup>7)</sup> Ed. lat. addit: in aeterna gloria collocatus.

<sup>9</sup> Text.: repentino veniet. Ed. lat.: in gloria ac maiestate sua veniet.

<sup>1)</sup> Text.: siduciam meam colloco. Ed. lat.: quemadmodum Deo patri et vigenito eius filio Christo Iesu confido, ita meam omnem fiduciam simul liem colloco.

<sup>\*)</sup> Ed. lat. addit: tertia in Divinis persona.

<sup>11)</sup> Text.: affatu, Ed. lat.: affatu divino.

<sup>65)</sup> Text.: salutarem. Ed. lat.: veram ac salutarem.

<sup>13)</sup> Text.: mann. Ed. lat.: mann, vivum atque acternum,

### Antwoorde.

Mat. 3. d. 16. Ja ick trouwen. Mer in dry persoonen verscheyde ') ca dag Mat. 28. d. 19. om so werden wy in den name des Vaders, ende des Some ende des heylighen Gheest ghedoopt.

### Vraghe 20.

Mer hoe sijnder dry persoone en nochtans mer een God?

Antwoorde.

Deu. 6. a. 4. Nadat de Schrifture leert \*) datter mer een Godt is, die zijn Marci 12. c. 29. eere tot gheenen anderen gheuen wil, ende de selue godlicht Mat. 28. d. 19. eere, in de Schrift, eygentlick toe (9) ghegeuen wordt den Va-Mat. 3. d. 16. der, cn den Sone, en den heilighe Gheest, so ist doch klaer \*), dat daer een eenich God sy \*), in dry persoonen verscheiden \*), de Vader en de Sone en de heilige Gheest.

### Vraghe 21.

Wat #stact ghy mit dese worden, Een heilige christelich ghemeinte?

### Antwoorde.

Mat. 16. c. 18. et 18. c. 17.

Dat is, İck bekenne, dat Christus Jesus s), in dese boome werelt 7), zijn seker #gaderinge der gheloouigen heeft, waard ick my bekene een lidmaet te zyne.

### Vraghe 22.

Wat eyghen schatten en vereierselen heeft dese ghemeinte?")

Antwoorde.

- 9) De ghemeinschap der heyligen, verghiffenisse der sonden, verrijsenisse 10) des viceschs en een cewigh leuen.
- 1) Text.: in tribus personis distinctus. Ed. lat.: ita tamen, ut in una atque eadem Divinitatis henadi distinctum prorsus trium personarum distinuen etiam aquoscam.
  - 2) Text.: docet. Ed. lat.: expressis verbis testatur.
- 3) Text.: perspicuum sane est. Ed. lat.: ego sane reducto in captisiales omni rationis meae iudicio, iuxta scripturas certo et indubitato credo qual sit renera
  - 4) Ed. lat. addit: iuxta divinam suam essentiam.
- 5) Text.: tribus personis distinctus. Ed. lat.: et trinus nihilominus inte personarum distinctionem.
- 6) Ed. lat. addit: Dominum nostrum habuisse ab ipso mundi initio kebert que etiamnum et usque ad sasculi consummationem semper habiturum esm.
- 7) Text.: in perverso hoc mundo. Ed. lat.: in suo nomine ubique terrares collectum.
- 8) Text: Quosnam proprios thesauros atque quaenam ornamenta coetusille habet? Ed. lat.: Quidnam interest inter hunc talem coetum et alia omme hominum in terris coetus?
- 9) Ed. lat. praemisit: Quod hic talis coetus prae aliis omnibus habed promissam sibi verbo Dei, quod mentiri non potest.
  - 10) Text,: resurrectionem. Ed. lat.: gloriosam resurr.

### Vraghe 23.

. Wat troost hebt ghy hier in?

### Antwoorde.

Ten eerstē 1) dat alle de weldadē Christi allen heylighen en Gal. 3. d. Coloss. 3. gbeloouigen, sonder eenigh wtwendigh ansien der persoonen, 1 Io. 1. d. 9. gbelyckmatigh toekomen. et 2. a. 1, 2. 1 Ti. 2. b. 5. He. 7. a. 24. Vader verkrygen so dickmael als sy dat, door een vast gheloo- 2 Co. 4. c. Io. 5. c. 29. mit een ovtmoedigh hert 5). in den naem Christi begheren. et 6. d. 40.

Ten lesten, dat sy (hoe seer sy hier veracht 3) sijn) ten laet. 1 Co. 15.d. 40.

\*\*Ten lesten, dat sy (hoe seer sy hier veracht 3) sijn) ten laet. 1 Co. 15.d. 40.

\*\*Phil. 3. f. 5.

\*\*Sten daghen, in haer eyghen lichamē verrysen sullen ten eewiden 12.d. 21.

\*\*ghen lenen 4). Ghelyckerwyse de ongheloouighe 5) op sullen Mat. 25. a. 2.

\*\*d. 47.

\*\*Act. 24. d. 15.

e en verdomenisse. Act. 24. d. 15.
Vraghe 24.

. Magh oock dese waerachtige gemein-(10)te Christi wtwendelick

### Antwoorde.

Ja sy. Insonderheid wt dry teekenen 7). Te weten, wt de Eprechte verkondinghe des woords Gods, wt het rechtsinnigh wtrichten der Sacramenten, en wt het nerstich ghebruick der Christeliker straffen 3).

### Vraghe 25.

Waerin is de oprechte verkondinge des woords Gods gelegē?

Antwoorde.

In de wet en den Euangelio .).

Vraghe 26.

### Wat is de wet?

<sup>1)</sup> Ed. lat. praemisit: Quod omnes in hoc tali coetu constituti certi sunt es perbi divini promissionibus.

<sup>9</sup> Ed. lat. totum verborum ordinem aliter disposuit omisitque illud:

<sup>5)</sup> Text.: contempti sint. Ed. lat.: contemptos atque invisos modis omnibus

<sup>4)</sup> Text.: ad vilam aeternam. Ed. lat.: ad vilam et gloriam aeternam.

<sup>7)</sup> Text.; impii. Ed. lat.: impii et Christo adversarii homines.

<sup>9</sup> Haos interrogatio in ed. lat. sie se habet: Suntne ullas externae huius latis coetus Ecclesiastici notae, per quas hase Christi Ecclesia agnosci atque 45 aliis hominum coetibus discerni possit?

<sup>7)</sup> Ed. lat. addit: insignitam vult esse Christus Dominus suam Ecclosiam et ab aliis hominum coctibus discernatur.

<sup>\*)</sup> Ed. lat. addit: quae quidem ab invicem inter sess its propendent, ut alias sine alio plene observari non possit.

<sup>9)</sup> Text.: In lege et Euangelio. Ed. lat.: in legis divinao et Euangelii para et fideti praedicatione.

### Antwoorde.

Het is een verklaringhe des Goddelieken Meinsteits De Le. 36. b. 14, menschen, die den seluen ouer al niet ghenoegh deen. willen, leerende wat men doen oft late moet, verdome

### Wat is dat Euangelium?

#### Antwoorde.

Ime, 2. b. 10. Ro. 3. c. 24. Het is een blyde boodschap, va een seker versku sonden, door de verdiensten ons hooghen priesters Christi J p. 2 a. 1. Coll. 2. c. 18. alleine \*). Heb. 7, 10.

Vraghe 28.

## Wat siin de Sacramenten der Ghemeinten Christi? Antwoorde.

Het zijn heylighe oesseningen 1), in seker wiwendighe essmonië, door Christum Jesum inghestelt, door de welche brits ghemeinte heeft willen ghetuygen ), dat wy allee door d ydiensten syns doods vergiffnisse s) onser sonde hobbe.

Vraghe 28.

### Hoe veel \*) sijnder sulcke Sacramenten?

### Antwoorde.

Twee. Namelick den Doop ende (11) het Nachtmael in Heeren.

Vraghe 80.

### Wat is den Doop?

### Antwoorde.

Io. 8. c. 22. Het is een heylighe instellinge Christi') door de welche Ma 28. d. 19. alle lidtmaten der Ghemeinten (sy zyn onmondighe kindere Marc. 16. c. 15. oft volwassen) mit water ghedoopt moeten werde, in den næm Eph. 5. c. 26. Mat. 28. d. 19. des Vaders, ende des Soons, end des heilighen Gheests.

### Vraghe 31.

Wat troost hebt ghy wt uwen Doop?

### Antwoorde.

3) Dat ik door het bloedt Christi so sekerlick afghewassche

<sup>1)</sup> Illud maiestatie omisit lat. ed., sed addit: Decalogo nobie patefaste.

<sup>2)</sup> Ed. lat. addit: quatenus per carnis nostrae adnatam nobis infirmitales legi Dei satisfuoere non valemus.

<sup>3)</sup> Ed. lat. siglis inclusum adiecit: (veluti verbi appendices queedan).

<sup>4)</sup> Text.: quibus Ecclesiae suae attestari volvit. Ed. lat.: quae sub signi rum visibilium involuero nobis ob oculos quodammodo ponunt.

<sup>5)</sup> Text.: remissionem. Ed. lat.: veram et plenam remissirnem.

<sup>6)</sup> Text.; quot. Ed. lat.: quas.

<sup>7)</sup> Text.: Christi. Ed. lat.: Doi.

<sup>3)</sup> Ed. lat. praemisit: Primum obsignatur Ecclesia tota in fide carticina emundationis suas per sanguinem Christi.

bein van myne sonden, als het lichaë in den Doop mit water 1 Io. 2. a. 1. beneprengt wort 1). Voort, dat ick altyd verghiffenisse der sonde He. 7. d. 24. Serveruen sal, so dickmael als ick dat in de gheest van mynen besmelschen Vader, door Christū, in t'ghelooue sal begheren.

Vraghe 32.

Waer af wordt ghy in uwen Doop meer vermaent? 2)
Antwoorde.

Dat ick my al mijn leuen lanck sal van sonden vermij-Ro. 6. a. 4.

3), mijn vleesch mit alle syne boose lusten doodende, ende

con nieuwicheit des leuens wandelende 3).

Vraghe 83.

Wat is het Nachtmael des Heeren?

Antwoorde.

Het is een instellinge Christi in de welcke zijn doodt door Ma. 24. c. 25. Marc. 14. c. 23. Marc. 14. c. 23. Luc. 22. b. 19. 1 Cor. 11. e. 23. 1 Cor. 11. e. 23.

Vraghe 34. 7)

Wat troost hebt ghy daer in? (12)

Antwoorde.

Dat ick door den offer des lichaems en bloeds Christi b) so He. 7. d. 27.

Cher vergiffenisse myner sonden b) heb, en gheuoed werde bloan. 6. c. 5.

- 1) Ed. lat. addit: Deinde baptisatur quisque, posteaquam suum et Christi Paptismum unum sundemque esse intelligit, credit verba illa, ad Christum a Patre Deo post eius Baptismum dicta, ad se etiam in Christo ipeo pertinere.

  Mempe, quod sit dilectus Dei Patris filius, qui nihil unquam possit ab illo per nomen Christi petere, quod non certo sit impetraturus, potissimum autem penissionem peccatorum et vitam aeternam. Postrema in ed. belg. non demut quidem, sed tamen longe aliter disposita et multum breviori redacta
  - 3) Ed. lat. rogat: Quid praeterea utilitatis affert.
  - \*) Bd. lat. praemisit: Admonet nos, quoties illum intuemur, nostri officii
  - 9) Text. habet: ut per omnem vitam a peccato me contineam. Ed. lat.
    watra: Ne videlicet emundationem nostri illam per sanguinem Christi factam, flagitiis deinceps nostris contaminemus.
  - ) Ed. lat. addit: pro summa viri/i.
- 9 Text.: in qua per manducationem panis fracti et potum calicis mors Domini ennuntiatur. Ed. lat.: in qua per panis et poculi Coenae participationem calutaris ipeius mors visibiliter suo modo annunciatur.
  - 7) Interrogatio, quam ordine tricesimam sextam proponit lat. ed., in bel-Sica prorsus deest.
  - 9) In textu est: propter sacrificium corporis et sanguinis Christi. Lat. ed. habet: propter traditum in mortem sacrosanctum corpus Christi et fusum sanguinem.
    - 9) Ed. lat. addit : omnium.
    - 10) Ed. lat. addit: coenae Dominicae testimonio.

ten eewighen leuen ') als iek ter tafelen des Heere het breek van den Dienser ghebroken ets, en den beker die my gegnat wordt drincke '), en ooek als myn lichaem dagelieks deer offen en dranek natuerliek onderhoude wordt.

### Vinghe 86.

Waer af words ghy door het Nachtmael meet vermeent?

Dat ick den Heere voor dese groote weldsed skijt dank sal 3) en myne danebeerheit betuyge, mit een deghelieled doodinghe des oude measche 4) en een niewicheyt des leame Vraghe 36.

Wat is de Christelicke straffe?

#### Antwoords.

Má. 18. b. 18. Het is een instellinge Christi, door de welcke een ieghik Lus. 17. a. 8. Lidtmact verbonden is, synd broeder christelick ") to vermenni Pa. 17. b. 10. ende wederom de vermaninge ghewillichtick ") to catfachik Ed. 19. b. 18. Luc. 5. d. 9. Anders so sal hy na d'woordt Gods wter ghemeinten ghewe-1 Co. 5. a. 3. pen ende den duyuel ouerghelesert werden ").

### Vraghe 87.

Magh oook de Ouerheyt boose mensehen mit den sweek straffen? 3)

#### Antwoorde.

## Ro. 18. a. 4. Ja sy. ende behoort dat oock te doene \*), want sy een Dis-

- 1) Additur in latinis: donata nobis gratuito eius ipsius corporis et un guinis Christi communione.
- 2) In textu est: quam certo in coena Domini panem a ministro frasten comedam et poculum mihi oblatum bibam. Pro quibus in lat. ed. hase tutum: dum de pane et poculo coenae participamur.
- 3) Ed. lat. addit: ne quomodo dignitatem corporis et sanguinis Christ, ci participumus profanemus.
- 4) Omisit lat. ed. id, quod in textu est: quotidiana veleris hominis metificatione, sed addidit: et charitatis erga omnes officiis ...., ad quan uni utranque rem plurimum conducit disciplinae Ecclesiasticae usus.
  - 5) Lat. ed. habet: in fraterna charitate.
  - 6) Patienter in lat. deest,
- 7) Text.: alioquin iusta verbum Dei ex Beclesia eiiciatur et tratatur Dei bolo. Ed. lat.: et qui neutrum horum animo pertinaci velit facere, d'il Ecclesia, observatis admonitionum gradibus ne feratur.
- 8) Lat. ed. rogat: An vero gladii ministerium in parte disciplines Bach siasticae positum est in Ecclesia Christi? quod multum differt ab co, que in textu habetur, An licitum sit magistratui in nequi homines gladio asso advertere?
- Text.: Etiam et quidem facere illud debet. Ed. lat.: Etiam omnine, m' in ea disciplinae parte positum est gladii ministerium, quae non ed seil ministros pertinet, sed ad magistratum.

ser Gods is, niet te vergheefs het sweerdt voerende. Vraghe 88 1).

Sijn 't oock alle kinderen Gods die (13) haer tot de wtwenize Gemeinte Christi voeghen.

Antwoorde.

Noen 't voorwaer. Want daer onder veel geueinsde Hypocry- Ma. 13. d. 309 a sijn 2). Mer die syn alleene kinderen Gods en leuende lidt- f. 47. aten der ghemeinten die haer in dese voorghenoemde teecke- a cerlick dragen en oeffenen 2) en God voor een vermeerdenge des godsalicheits 4) daghelicks zijn biddende,

Vraghe 89.

Hoe moeten wy in onzen noodt bidde?

Antwoords.

80 ons Christus gheleert beeft 1). Namelick:

Onse Vader die daer zijt in de hemelē. Gheheylight sy uwen Mat. 6.. b. 9. sem. U rijcke toekomme. Uwen wille geschie op erden als in Luc. 1. a. 2. m hemel. Gheeft ons huyden ons dagheliex broodt. Ende verbeeft ons onse schulden als wy onse schuldenarē ygheuen. Ende ydt ons niet in bekoringhe. Maer verlost ons van den quaden. Vant v is dat rijck, en die kracht, en de heerlickheit in der wicheit. Amen.

### Vraghe 40.

Wat begherdy in dat gantze ghebed van God?

Antwoorde.

Ten eersten, dat all wat dienende is tot zijn glorie 6) gheuoor
ard werde, ende wederō gheweert 7) dat de selue is #hinderen
b 9) of synen wille wederstaende (14). Ten anderen, so beghere

the hulpe ende bystand in alle noodwendicheit der sieleu oft

<sup>9)</sup> Huie interrogationi in lat. ed. alia quaestio praemittitur, quae, in lalais ordine quadragesima prima, in belgicis non reperitur.

<sup>1)</sup> Ed. lat. addit: et semper fuerunt in Ecclesia.

<sup>9)</sup> Text.: qui in signis illis praemonitis honeste se gerunt et exercent. Pro pilus in lat. ed. legitur: qui fide non ficta aut simulata in Ecclesia vertutur.

<sup>9</sup> Ed. lat. addit: Adei.

<sup>9</sup> Habet lat. ed. pro iis quae in textu sunt: Ad eum polissimum modum, um Christus Dominus Apostolis suis et proinde nobis quoque omnibus practificit Matth. 6, nempe Pater noster.

<sup>9</sup> Ed. lat. addit : regnique sui gloriam.

<sup>7)</sup> Additur in lat.: extirpentur.

b) Praemisit lat. ed.: remorantur.

des lichsems ') teghen de bekoringe des Duyuels 2). Vraghe 41.

Wat verstact glay by dat wordt \*), Amen?
Antwoorde.

Dat is, het sy also 4), waar door ick betuyghe, dat ick in myn herte door den heilighen Gheest versekert. ben, als dat my de homelsche Vader, om Christus wille, verhoort heeft.

Als de ghene, die hem totter gemeinten beghenen wilt, dese hooftstucken in den grondt bekent ende beleden heeft, so vraeght men hem oft hy ergens inne (der leeringen haluen) eenighen twyfel heeft, opdat men hem genoch doen magh. Indië hy segt Ja, so soektmen hem wt der Schrift te voldoen. En is 't dat hy gerust is, so vraeghtmen hem, of hy voor hem ghenomen heeft by dese voorseide leeringhe te blyuen, ende de werkt te versaken, ende een nieuw Christeliek leuen te leyden.

Ten einde vraeght men hem oock, of hy hem der Christelieker straffe wilt gewilliglick onderwerpen.

D'welck hy ghedaë hebbende so vermaent men hem tot vrede, liefde ende eendrachtigheyt mit alle menschen, ende tot vredemakinghe, indien hy mit iemandt eenigh wistaen heeft s). (15)

FINIS.

<sup>1)</sup> Ed. lat. addit: cui perpetuo subiacemus.

<sup>\*)</sup> Text.: adversus tentationes Diaboli. Ed. lat.: Postremo adversus dolos ac tyrannidem Satanae malaque omnia nobis impendentia opera supplices imploramus.

<sup>5)</sup> Subiunxit lat. ed.: ad finem precationis addita.

<sup>4)</sup> Haccce in latinis adduntur: Docet autem Deum solum esse, qui hacc quae petimus omnia nobis largiri et possit ut omnipotens Dominus et velit, ut Pater elementissimus.

<sup>8)</sup> Quae sub finem huius confessiunculae addiderunt ministri Eccl. Load. in "Forms ac Ratione Min." non ea concinnitate gaudent, quare latine es ad calcem adspergo. Sic fere se habent.

<sup>&</sup>quot;Si quis Ecclesiis nostris adiungere se velit et capita haecce funditus perspiciat atque profiteatur, rogatur, an forte in aliqua doctrinae parte dabius adhuc haereat, ut approbari deinceps ei doctrina possit. Quodsi dabia quaedam profert, e Scriptura ductis argumentis solvere ca conamur. Si vero quietus est in omnibus, quaeritur ab illo primum, statueritne in corde suo doctrinae illi perpetuo adhaerere, renegare mundo vitamque suam dohine Christiane instituere. Tum etiam, velitne sponte sua Christianae se disciplinae subiicere. Quae professus a ministro tandem admonetur, at pacem, dilectionem ac concordiam cum omnibus hominibus promovcat, dissidiaque componat omnia, si quae ullis modis cum aliis habeat."

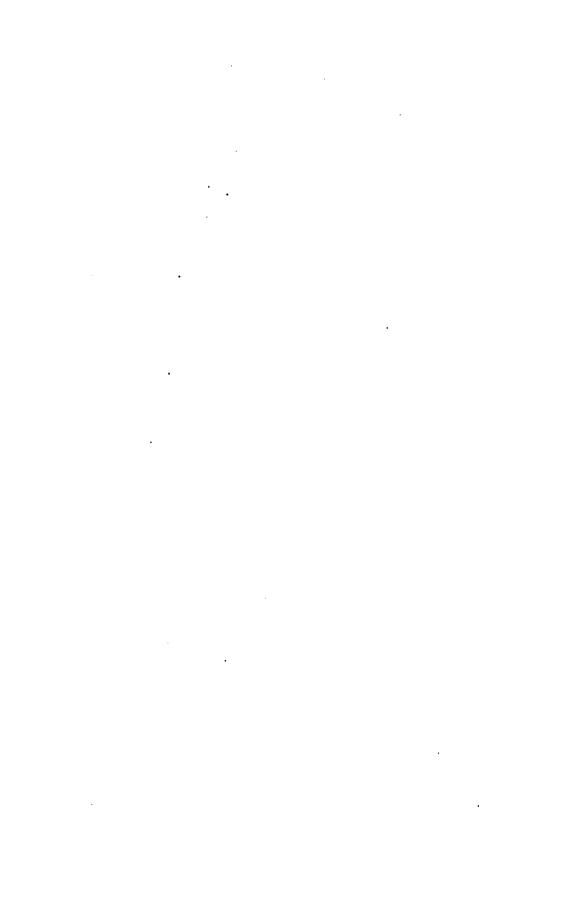



# atechismus

effte Kinderlehre, the nutte der Jöget in Ostfriesslandt dorch de Deners des hilligen Godtlicken Wordes the Emb-

Uppet korteste vernatet.

Ghedruckt te Embden by?

Anno MDLIV.

Octob. 10.

### TPRARFATIO.

MINISTRI Ecclesiae Emdanae omnibus fidelibus pastoribus ac ministris Comitatus Frisiae Orientalia gratiam ac pacem a Patre coclesti per Iesum Christum Dominum nostrum, Amen.

Quemadmodum, dilectissimi Fratres! in omnibus coetibus nostris diligentes nos atque fideles in ministerio nostro probare conamur, ut e plane perverso hoc mundo Domino Christo acternam perpetuamque Ecclesiam colligamus camque a inventnte. imo et prima pueritia inde, omnem Dei voluntatem in Domino doceamus — sic quoque pluribus e symmystis nostris et vobis etiam satis cognitum est, quoties omnes fere fratres monuerimus et excitaverimus, ut summa niterentur diligentia in sabbathi diei sanctificationem in concionibus suis pomeridianis Catechismum explicare et hoc modo plebem e deversoriis et inventutem a via publica adeoque ab omni vanitate libidine atque procacitate continere. A plerisque igitur e vobis iterum iterumque rogatis, in hunc usum parvum componeremus Catechismum ad captum iuventutis quemque omnes unanimiter in hac ditions docerent ministri, visum est nobis diligenter id atque de novo suscipere, experientia doctis, Catechismum, quo nunc per aliquot annos usi simus, esse longiorem, quam ut bis quotannis (ut iuvenilis requirit aetas) plene absolveretur.

Quare vos unanimiter omnes rogatos velimus, viri fratres! gratam hanc nobis diligentiam referre et Catechismum huncce, nunc primum in lucem editum, in usum vestrum recipere et die sabbathi in vestris Ecclesiis diligenter explicare atque adstringere in gratiam iuventutis et qui crassiores sint, ut sic tandem

### VORREDE.

DE Dener der Gemeine tho Embden wunschen allen truwen Pastoren unde Predikern der Graffschap tho Ostfriesslandt, Genade unde Frede, van Gade den Hemmelschen Vader, dorch Jesum Christum unsen heren. Amen.

Nach dem wy in allen unsen versamlingen, allerlevesten Broder, uns me flyth un truwe in unsem denste the bewysende: up dat wy uth desser gantz verdorven werldt, dem Heren Christo ein ewige blyvende kercke mogen versammelen, un desulvige in der Joget un kleinen kinderken, in dem Heren, van allem willen Gades recht underrichtet, erholden: So is velen unsen medehülperen under juw wol bewust, wo wy offtmals darvan geredet, unde vast alle Brodern vermanet hebben, se wolden doch mith högesten flyte dar nha trachten, dat se thor hilliginge des sabboth dages, in eren kercken, nha middage den Catechismum mochten lehren, unde dorch sodan middel, dat gemene volck uth den Krogen, unde die Joget van der straten, unde also van aller ydelheit, untucht, unde schalckheit weren. Daraver juwer vele uns offtmals gebeden hebben, wy wolden tho dem gebruke einen klenen Catechismum schryven, de der Joget bequem, unde alle Predikern hyr im Lande mochten eindrechtigen lehren. Dat wy vor gudt angesehen, mit flyte uppet nye gedan hebben, dewyle de erfaringe idt uns gelehret hefft, dat de Catechismus, den wy nhu etlicke Jaren her gebrucket hebben, lenger is, denn dat men en twehmal des Jahrs (wo der Jöget wol nödich is) scholde vullen uth lehren konen.

Bidden derhalven J. L. alle mith einander, gy willen unsen flyth juw gefallen laten, unde dessen Catechismum, nu in druck uthgegan, annemen, unde am sabbath Dage, in juwer Gemene, den kinderken unde einföldigen tho gåde, mith flyte lehren unde dryuen: up dat ja de kinder, dem Heren in der Dope

pueri, Domino in baptismo oblati, sana rectaque doctina in omnem pietatem Domino educentur et homo de plebe se catineat a violatione sabbathi diei, quae in temulentia, lusa, de ambulatione, emptione, labore aliisque servilibus operibus caspicitur, et sabbathum contra iuxta Dei partim voluntsten a rebus mundanis segreget.

Quum enim quotidie observemus, apud aetate provections adeoque maiorem mundi partem, laborem nostrum irritum fens esse et nonnisi perpaucos in sana doctrina continuo perseveran, in hoc saltem eluctemur, ne pueri quoque inscitia percant sine mundi perversitate prorsus in exitium rapiantur, sed nostra diligenti ac fideli ministerio doctrinam bonorum operum, fiden, sacramenta sanctique divini nominis invocationem probe documentur promoveanturque in vera Dei Christique cognitione. In autem aegre haec a nobis cura atque sollicitudo feratur! Sust enim pueri bona pars Ecclesiae tamque Deo Domino accepti, ut angelos suos iis in spiritus ministrantes ordinarit, et us suum pronunciarit in eum qui vel unum e parvulis illis officaderit laeseritye.

Dominus omnipotens Deus noster largistur nobis Spiritus suum sanctum, nosque in ministerio nostro aic corroberet, at Domino Christo multos lucrificemus, adducendo ad eum homines, ut beati fiant in laudem ac gloriam divini eius nominis. Amen.

Datum Aembdae, anno 1554 ad d. VI Octobris.]

redragen, mögen in reyner unde rechter Lehre, tho aller tsalicheit dem Heren upgetogen werden, unde de gemene i sick van der enthilliginge des sabbath dages, van drunt drincken, spelen, lopen, kopen, arbeyden, unde andern ihtlicken wereken entholde, unde den sabbath in dem dehl dem befele Gades hillige.

ewyle wy idt denn ock dachlickes sporen, dat by den olden e meysten dehl der werldt, unse arbeyt vast nha verloren, unde gants weynich lûde by der reynen Lehre bestendich arren, so latet uns doch dar nha ringë, dat de kinder in arstant nicht vergahn, edde dorch der werldt Bössheit ja it verderven, sunder dorch unse flyth unde truwe denst, in Lehre der güder wercken, des Gelouens, der Sacramenten, e der aaropinge des hilligen Godtlicken Namens, recht geset, unde in de ware erkentenisse Gades unde Christi gevowerden. Desser sorge unde arbeyt wy uns nicht verdreten n, nhademale de kinderken ein grodt dehl der Gemeine unde le dem Heren so angenehm sint, dat he syne Engele en tho stbare Geiste verordent, unde wehe ropet aver den jennen ein van den kleinen kinderken ergert.

De Here de Almechtige Godt geve uns synen hilligen Geest, le make uns düchtich in dissem ampte, dat wy dem Heren risto mögen gewin dohn, unde vele minschen em thobringen, se salich werden, thom lave unde pryse synes hilligen Godtken Namens, Amen.

Gegeven the Embden, im Jare 1554, den sosten Octobris.

## CATRON.

### Quantio 1. 1)

Gen. 1. Ecclesi. 17. Collossi, 8. Quem in finem creatus es homo?

Responsum.

Deut. 10. Deutero. 6.

Ut imago Dei essem, Deumque et Conditorem meum ac rem, celebrarem atque colerem.

Gen. 3. Psalm. 51. Roman. 5.

Tit. 8.

Quorsum Christianus es factus?

1 Corinth, 15. 1 Ioan. 2.

> 21.1 Ξ.

Ut qui transgressione primorum parentum in pecces mortem incidi, rursus Christi satisfactione a pecceto et liber redditus, haeres vitae acternae forem.

### Q. 8.

Unde constat tibi vere te Christianum esse taliumque ( beneficiorum participem?

R.

Roman. 8. Galat. 4. 2 Corinth. 1. Roman. 7, 8. Galatas, 5.

Primum, ex testificatione Spiritus Sancti qui per 14 Iesum Christum summum Pontificem meum spiritui mes tur me filium Dei esse. Deinde ex voluntate et desiderie iuxta internum hominem per Spiritum Dei in me sent serviendi [Domino] Deo.

Quo pacto autem inservies Deo?

1 Corintb. 2. Matth. 15. Deut. 4, 12. Proverb. 10.

Non pro meo arbitrio, ingenio aut sapientia, sed quem dum Deus ipse, tum (in sacris literis) per verbum suum tum] patefecit, tum sacrosancta lege sua ab (universo mor genere) [hominibus] exegit.

Q. 5.

Quae sunt verba legis?

R.

Exodi. 34. Deuteron. 4.

Lex decem praecepta complectitur quorum primum ad se habet modum.

I.

Exodi, 20.

Ego sum Iehova Deus tuus, qui te eduxi ex terra A domo servitutis. Non habebis Deos alienos coram me.

<sup>1)</sup> Omittantur, quae curvis, inserantur, quae obliquis uncis incl cursivis litteris exarata sunt, si antiqua versione accuratius latine vertere

## CATECH. THO NÜTTE DER JÖGET IN OSTFRIESSLANDT.

1. Frage.

War tho bistu ein minsche geschapen?

Antwordt.

Dat ick ein Bildt Gades scholde syn, unde mynen Godt un-Schepper scholde erkennen lauen unde denen.

2. Frage.

War tho bistu ein Christen geworden?

Antwordt.

Dat ick dorch de Avertredinge unser ersten oldern, in Sunde ade Dodt gevallen, wederumme dorch de voldoninge Christi seu, van sunde unde dodt gereddet, ein Erve des ewigen leandes sijn mochte.

3. Frage.

War her bistu gewisz, dat du ein warhafftich Christ bist,

Antwordt.

Thom ersten vih der getüchnisse des hilligen Geistes, de myim Geiste dorch den geloven in Jesum Christum mynen höim Prester, tüchenisse geifft, dat ick ein Kindt Gades bin. Hom andern, vih den willen unde lüst, den ick nha den inmadigen Minschen, dorch den Geist Gades, in my völe ummo lade dem Heren tho denende.

4. Frage.

Wo schaltu denn Godt denen?

Antwordt.

Nicht wo myn egen gûde meninge, vernufft edder wyszheit ichtet. Sûnder wo Godt sulvest in synem hilligen worde openaret, unde dorch syn hillich Gesette van den Minschen geforert hefft.

5. Frage.

Wo lûdet dat Gesette?

Antwordt.

Dat Gesette vervatet Teyn Gebode, darvan dat erste Gebodt

Ick bin de Here dyn Godt de dy vth Egyptenlande, vth dem lensthuse gevôret hebbe. Du schalt nene ander noch frembde Göden vor my, edder beneven my hebben.

#### TT.

Non [fundes nec] sculpes tibi simulachrum ulium, i imaginėm ullum [neque similitudinem] effinges, corum qui in coelo sunt sursum, aut deorsum in terra, aut in squi terra. Non adorabis ca neque [service iie neque] coles. Ego sum Ichova Deus tuus, fortis acmulator, visitans iniqui patrum in filios in tertiam usque et quartam generatiom qui oderunt me, (et) faciens [sutem] misericordiam in : [genera] iis qui diligunt me et custodiunt praccepta mea.

#### TTT

Non usurpabis nomen Iehovae Dei tui [temere] frustra sive leviter]. Non enim insontem habebit Dominus ess sumpeerit nomen eius in vanum, [frustra, leviter aut tes

### IIII.

Recordare diem sabbathi, ut sanctifices eum, sex dieber raberis, et facies omne opus tuum, septimus vero est sabba Domini Dei tui. Non facies in eo ullum opus, [neque tuus, neque flia tua] neo servus tuus, nec ancilla [at agant quemadmodum tu], neque bos, neque asinus, neque i linus, qui habitat inter portas tuas. Nam sex diebus pe Deus coelum, terram et mare, et quicquid in illis contis septimo quievit [ab omni opere suo]. Itaque benedixit diei bathi et eum sanctum sibi segregavit.

### V.

Honora patrem et matrem ut prorogentur dies tui super ram [et prospere res tuae tibi cedant in regione] quam de est tibi Dominus Deus tuus.

VI.

Non occides.

VII.

Non moechaberis.

VIII.

Non furaberis.

IX.

Non eris adversus proximum tuum testis mendax.

Dat ander gebodt.

schalt dy nene gegoten noch gesneden Bilde maken, ja mene bildtnisse, noch gelickenisse, noch der dinge de im med dar boven, noch des dat dar nedden up Erden, edder lat im Water under der Erden is. Bede se nicht an, ehre dene en nicht. Wente ick bin de Here dyn Godt, ein k Yverer, ick straffe de bössheit der vedern ahn den kin-, in dat drudde unde veerde geslechte an allen de my ha-Barmherticheit överst bewyse ick in dusent geslechte, den en de my lieff hebben unde myne Gebade holden.

Dat drudde gebodt.

schalt den Namen des Heren dynes Gades nicht unnutte, wes, ydel, edder lichtferdich nömen, vören effte miszbrücken. te de Here wert den nicht unschuldich holden, edder unaffet laten, de synen Namen unnutte, vergeves, yddel edder ferdich nömet, vöret effte miszbrüket.

Dat veerde gebodt.

edencke des sabbathdages dat du en hilligest. Sesz dage ltu arbeiden unde alle dyne wereke dohn. Am sövenden averst is de sabbath des Heren dynes Gades, so schaltu werek dohn, noch dyn Sone, noch dyn Dochter, noch dyn cht, noch dyne Maget, up dat se rouwen alse du, noch Osse, noch dyn Esel, noch alle dyne Vehe, noch dyn delinek de in dyner Stadt döhr wanet. Wente in sesz dage de Here Hemmel unde Erde gemaket, dat Water unde alwat darinne is, unde rouwede am sövenden dage van aller it, darum segende de Here den sabbath dach unde hillipen.

Dat voffte gebodt.

a schalt dynen Vader unde dyne Moder ehren, up dat du e tydt levest op Erde, unde dat idt dy wol gha im Lande, dy de Here dyn Godt geven werk.

Dat soste gebodt.

a schalt nicht doden.

Dat sövende gehodt.

u schalt nicht Ehebreken.

!Dat achtste gebodt.

u schalt nicht stelen.

Dat negende gebodt.

u schalt nene valsche tüchenisse reden wedder dynen ne-

X.

Non concupisces domum proximi tui. (Non cor uxorem proximi tui, non servum, non ancillam, non non asinum fino quicquid prozimi tui sit, sen e (nec quicquam aliud, quod ipsius sit).

Q. R.

Quae est huius legis distributio?

Exodi. 31, 54. In duas tabulas dividitur, quarum prior ad Deum, posterier Deuteren. 2. vero ad proximum pertinet.

Q: 7.

Qua porro ratione Deus inxta hanc legem valt coli?

Gen. 21 Feas, 61. Pelm. 8. Theseal, 5 1 Corinth. 6. Luc. 10. Matthei, 5.

Quemadmodum Dominus Deus Nomothetes noster, utruses et corpus et animam absolute ad gloriam suam creavit, its w nos, iuxta candem legem corpore et anima tam interne qu externe, perpetuo se colere, sibique per omnia esse obsequesta

Q. 8.

Quid discis ex primo praecepto?

Non in ullis idolis, aut creaturis, sed in unico duntaxat Des. Beai. 45. Deuteron. 61. Patre Filio et Spiritu Sancto spem, atque omnem animae fida-Matth. 4. 3. Psalm. 61, 21, ciam mihi collocandam esse.

Q. 9.

Quae est secundi praecepti mens?

Psalm. 44. Psalm. 115.

Matth, 15. 1 Samuel, 15. Exodi. 25. Deuteron. 4. Ioannia, 4.

Monet Dominum Deum etiam externe, non in statuis, aut alio quopiam commenticio cultu Dei, sed tantum iuxta praecepts ipsius, institutas caeremonias cultumque divinum, in spirita d veritate tum adorandum, tum colendum esse.

Q. 10.

Esai. 48. Levetic. 24. Ephes. 5. Luc. 9, 10. Psalm. 33.

Quid mandat tertium?

R.

Colloss. 3. Exodi. 31. Numer. 15. lerem. 17. Ezech, 20.

Ne Dominum Deum, aut sacrosanctum nomen eius, adhae sermonem institutiones, et opera ulla aut levitate aut blasphenia profanem, sed illum cum omni reverentia agnoscam, confiter, praedicem, invocem, laudem, colam, ac denique gratias agam.

Q. 11.

Quae est quarti praccepti sententia?

Dat teynde gebodt.

ra schalt dy nicht laten lüsten dynes negesten hüs, noch ser Ehefrouwen, noch synes Knechtes, noch syner Maget, h synes Ossen, noch synes Esels, noch synes Ackers, ja mt wat dyn negeste hefit sehaltu nicht begeren.

6. Frage.

No wert dit Gesette gedelet?

Antwordt.

in twen Taffelen, darvan de erste Godt den Heren belanget, ander överst den negesten.

7. Frage.

Wo wil denn Godt nha dissem Gesette gedenet syn?

Antwordt.

Nach dem Godt de Here unse Gesetgever, beyde Lyff unde de vullencomlyck the syner ehren geschapen hefft, so wil he k nha demsulven Gesette, dat wy em mit Lyff unde Seele wendich unde vthwendich ewich unde vullenkomlick denen de geborsam syn.

8. Frage.

Wat lerestu vth den ersten gebade?

Antwordt.

Dat ick in nene Bygode edder creaturen, sunder alleine in m enigen Godt Vader, Son unde hilligen Geist, myne hopeinge unde alles vertruwen des Herten setten moth.

9. Frage.

Wat lerestu vth dem andern gebade?

Antwordt.

Dat ick Godt den Heren ock vthwendich in nene Bilden, der ander erdichtede Gades denst, sunder allene nha synen boden unde verordenten Ceremonien unde Gades denst im iste unde warheit anbeden unde denen schal.

10. Frage.

Wat lerestu vth den drudden gebade?

Antwordt.

Dat ick Godt den Heren, unde syn hillige Name, dartho ak syn wordt, insettinge unde wercke, nicht dorch enige lichtrdicheit edder lasterent enthilligen, sunder mit alle chrbedinge tennen, bekennen, predigen, anropen, lauen, denen unde tacken schal.

11. Frage.

Wat lerestu vth den veerden gebade?

R.

2 Paral, 26. Nobem. 1. Luc. 4. Actor, 18. 1 Corinth. 6. Hebr. 10.

Docet, ut cum familia sabbathum, sive quintem Domini, quod nobis ad utriusque tam corporis, quam animae salutem institutum est, neque corporis labore, neque inutili ocio, neque vanis actionibus, aut operibus carnis transigam, sed contra fidei exercitiis, sacris ritibus, bonisque operibus a Deo praescriptis ad ipsius nominis gloriam illud ipsum sanctificem, et ad corporia animaeque incolumitatem consumam.

Q. 19.

R.

Quid agit quintum?

1 Theresi, 5. 1 Petri. 2. Romanor, 13 Levitici. 15. Ephesios, 7. Matth. 10. Actorum, 4 1 Samuel, 19. Romanorum. 5. Boolesi, S.

Praecipit, ut parentes, tutores, hospites, tum praeter hos etiam ministros Ecclesiae et Magistratum, honore et reverentia prosequar, imo in omnibus, quae quidem Deo non adversantur. illis parcam meamque erre illos, pro cuiusque vocatione, masquam non declarem gratitudinem.

Q. 13.

Quid sextum mandat?

R.

Matth. 5. Luc. 7. Roman, 13. Ephesics. 4.

Ne proximum, sive mihi amicus sive inimicus fuerit, ira prosequar aut odio, neve occidam illum, sed contra cum omni mansuctudine feram, atque amem, et ab omni corporis animacone periculo illum tuear ac defendam.

Q. 14.

Quid sibi vult septimum?

R.

Matth. 3. Galat. 5. Luc. 21. Ephesios. 5. 1 Thessal. 4. 1 Corinth. 5.

Prohibet non modo omnem libidinem stupra scortationes et adulteria, verum etiam luxum et quaelibet libidinum incitamenta vitanda esse docet. Deinde praecipit, ut omnium rerum castitatem modestiam ac sobrietatem tam in coclibatu quam in con-1 Thimoth.5,4, iugio amem atque defendam.

Q. 15.

Quis est octavi sensus?

R.

Hebr. 18. Proverb. 20. 2 Thess. 6. Levitici. 19 1 Corinth. 10, Ephesios, 4. Galat. 6.

Monet ne bona proximi furto, aut ullo aequitatis praetextu, aut astu quopiam, aut avaritia subtraham, sed illius facultates et quaestum promoveam, meque cum vere pauperibus et egenis proprio labore sustentem.

Q. 16.

Quid nonum docet?

#### Antwordt.

Dat ick sampt mynem hûssgesinde den sabbath edder ruwe des Heren, uns thor wolfart lyves unde der seelen verordent, nicht in lyfflicker arbeyt, noch in unnutte leddicheit, ydele handlinge, edder wereken des fleisches thobringen, sunder densulven dorch öffninge des gelovens, hillige ceremonien, unde gûde wereke van Godt befolen tho synes namens pryse hilligen, unde thor wolfart lyves unde der seelen averbringen schal.

12. Frage.

Wat lerestu vth den vofften gebade?

Antwordt.

Dat ick mynen Vader unde Moder, Vormunder unde Brodtheren, dartho ock myn Kerckendeners unde Overicheit ehren, grodt unde weert achten schal, ja in allen dat nicht wedder Godt is, en gehorsam syn, unde my jegen en nha eines ydern beropinge, in allem danckbar bewysen schal.

13. Frage.

Wat lerestu vth dem sösten gebade?

Antwordt.

Dat ick mynen negesten (he sy myn frundt edder vyant) nicht tornen, haten, edder dôden, sunder en in aller sachtmôdicheit dragen, unde leven, unde vor alle vahr lyves unde der seelen beschutten unde beschermen schal.

14. Frage.

Wat lerestu vth den sovenden gebade?

Antwordt.

Dat ick alle Unküscheit, Hörerye, Ehebrekerye, sampt alle overfloet, und orsaken de my thor unküscheit reiszen mögen, myden schal, unde de küsscheit, tucht, unde soberheit, aller dinge, beyde in unde buten dem Ehestande, leven unde beschermen schal.

15. Frage.

Wat lerestu vth dem achten gebade?

Antwordt.

Dat ick mynes negesten gudt nicht stelen edder dorch jenigen schyn des rechtes, edder andere list effte gyricheit em entwenden, sunder syn gudt unde nehringe beteren, unde my sampt den rechten armen unde nodtrufftigen van myner arbeit ernehren schal.

16. Frage.

Wat lerestu vth den negenden gebade?

R.

Psalm. 15. Ezech. 8. Ephes. 4. Proverb. 10. 2 Petri. 4. Ut linguam frenem, omne mendacium et obtrectationem odio habeam, et in omnibus dictis ac factis veritatem amem, atque adiuvem, denique ut proximi turpitudinem non secus ac si a me commissa esset, iuxta regulam charitatis, caelem.

Q. 17.

Quid sibi vult ultimum?

R.

Matth. 6. Roman, 7. Deuteron. 10. Roman, 7. 1 Thessal, 5. Primum monet me, ne quid appetam, quod divinae adversetur voluntati, sed omnes affectus meos ad gloriam Dei et proximi utilitatem referam. Deinde ex eodem praecepto disco interiorem simul et exteriorem requiri in me sanctimoniam et puritatem. Deoque plenam in colendo praestandam esse obedientiam. Id quod cuivis etiam ex summa (sive compendio) legis perspicuam est.

Q. 18.

Quodnam est istud de quo ais compendium?

R.

Deuteron. 6. Luc. 10. Matth. 22. Levitici. 19. Matth. 22. O Israel, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, ex omni mente tua, et ex omnibus viribus tuis, et proximum tuum sicut teipsum. In his duobus mandatis tota Lex pendet et Prophetae.

Q., 19.

Num porro universum mortalium genus perfectum huic Legi praestaro obsequium debet?

R.

Roman. 1. Maxime. Adeo ut in die illa Domini, ne Ethnicus quidem futurus sit, quem non sua conscientia huius debiti redarguat.

Q. 20.

Quid praemii Deus obedientibus et quam contra poenam immorigeris proposuit?

R.

Levitic. 18. Roman. 10. Luc. 10. Deuteron. 17. Galatas. 3.

Gen. 2.

Praeceptis eius per omnia obsequentes, vita aeterna. Immorigeros vero morte perpetua et condemnatione remunerabit.

Q. 21.

Est ne igitur nostrarum virium exactam legi, quemadmodum iam dictum, praestare obedientiam?

Ecclesi, 15. Rumanorum. 8.

1 Corinth. 2. Romanor. 7. loannis. 3. Ante lapsum quidem id potuimus, postea vero in hac naturae corruptione nequaquam nobis est eius praestandae facultas. Lex

### Antwordt.

Dat ick myn Tunge bewaren, alle lôgen unde achterrede haten, unde in alle mynem dohnde unde wesende de warheit leven unde vorderen, unde mynes negesten schande, wo myn egen (nha de regel der leve) bedecken schal.

17. Frage.

Wat lerestu vth dem Teynden gebade?

Antwordt.

Thom ersten dat ick wedder den willen Gades nicht lüsten, sunder alle myne lüst thor ehren Gades unde thom besten mynes negesten richten moth. Thom andern, lehre ick ock vth dissem gebade, dat ick inwendich unde vthwendich moth hillich unde reyn syn, u\overline{a} Gade dem Heren in vullenkamen gehorsam denen, wo dat de summa des Gesettes ock mede bringet.

18. Frage.

Welcker is de summa des Gesettes dar du van redest?

Antwordt.

O Israel du schalt Godt dynen Heren leven, van gantzen herten, van gantzer seelen, van gantzen gemôthe, unde van alle dyne krefften. Unde du schalt dynen negesten leven alse dy sulvest. In dissen twen geboden hanget dat gantze Gesette unde de Propheten.

19. Frage.

Sint wel alle Minschen schuldich thom vullkamen gehorsam disser gebaden?

Antwordt.

Gewiszlycken, so dat in den dach des Heren ock neen Heyden wert syn, den syn egen conscientie van disser schuldt nicht wert beschuldigen.

20. Frage.

Wat wert Godt den gehorsamen the lohn, unde den ungehorsamen ther straffe geven?

Antwordt.

Den de synen gebaden vullenkomlick gehorsam syn, wert he dat ewige levent unde den ungehorsamen den ewigen dodt unde verdômenisse geven.

21. Frage.

Mögen wy denn dem Gesette wol vullenkomlick (wo gesecht) gehorsam syn?

Antwordt.

Vor den Val mochten wy idt wol, överst nha den Val, in disser gebröken natur, mögen wy idt nenerleye wyse. Wente

enim spiritualis est, nos imbecilles et carnales venditi m

### Q. 22.

Hoo de aniverso mortalium genere dicis, neminem anne qui integre Legi obtemperare valeat?

Psalm. 18. Romanorum.S. Roman. 8. Galatas K Essi. 64. Psalm, 148.

Hauddubie. Est tamen inchestie aliqua, studium et ve praestandae Legis in fidelibus, caque Spiritus Sancti Romanorum.7. excitata: nulla interim perfectio existit quae in indicio D sistere possit, ad vitam videlicet promercudam.

### Q. 98.

Cum ergo propter naturae nostrae depravationem nece Romanorum 8. per omnia obsequi possimus, neque nostris operibus vitam nam mereri, quem in finem Deus miseris nobis et perdi minibus legem proposuit?

Roman. 8. Roman. 6. Roman. 4, Galatas, 8.

Primum ut perspicue nobis ob oculos pomeret, qual esse opartest, et quid faciendum fugiendumque demoni Deinde et potissimum, ut quoniam divina iustitia, quae i expressa est, caremus, testetur nobis a vita acterna, iura tum quidem in nobis est. alienos nos esse factos, et in execrationi, morti et condemnationi propter peccata nosti icctos.

### Q. 24.

Unde igitur miserabilis hic, maledictus homo, tantoper consternatus, solatium petet?

R.

Actu. 4, 13. 1 Ioan. 2. Rom. 8, 10. Galatas. 8. Hebr. 7. Roman. 10.

Non a seipso, neque ab ulla alia creatura, quae aut in sit, aut in terra, sed sola fide [in] (ab) unico[um] medial Roman. 1, 16. nostro[um] et servatore[m] Iesu[m] Christo[um], quem sancta Euangelii doctrina aperit nobis. Ad quem not proposita lege tanquam paedagogo quopiam ducit urget pellit.

Quid discriminis inter Legem et Euangelium instituis!

#### R.

Roman, 10. Deuteron. 6. Deuteron. 18. Exodi. 20. Marci. X.

Ex Lege discimus, quales nos esse oporteat, et quid ! dum sit fugiendumque requiritque a nobis absolutam or suis numeris obedientiam, maledictos pronunciane omn aibi non integre obsequentur, promittit quidem miserie dat Gesette is geistlick, unde wy sint swack unde fleischlick, vnder de Sûnde verkôfit.

### 22. Frage.

Sechstu van allen Minschen, dat erer nemaudt dem Gesette kan vullenkomlick gehorsam syn?

#### Antwordt.

Ane twyvel, överst dar is wol ein anfanck, flyt, unde wille thom gehorsam des Gesettes in den Gelövigen dorch de krafft des hilligen Geistes, jedoch nene vullenkamenheit, de im Gerichte Gades bestahn kan, vmme dar dorch dat levent tho erlangen.

### 28. Frage.

Nach dem wy nhu van wegen vnser verdorven natur dem Gesette nicht könen genoch dohn, noch dorch vnse wercke dat ewige leven averkomen, warumme hefit Godt denn uns armen verdorven Minschen dat Gesette gegeven?

#### Antwordt.

Thom ersten, dat idt uns klarlick vor ogen helde, wo dane wy wesen unde wat wy dohn unde laten schölen. Thom andern unde am meisten, dat idt ons betüge, dewyle wy in uns de gerechticheit Gades, im Gesette vth gedrucket, nicht hebben, dat wy mit recht vth uns sulvest, vam ewigen levende entfrombdet, de torne Gades, flock, dodt, un verdomenisse unser Sûnde halven vnderworpen sint.

### 24. Frage.

War schal denn disse arme unde verdömede Minsche also dorch dat Gesette erschrocken, tröst söken?

### Antwordt.

Nicht ahn sich sulvest, noch ahn enige ander creatur im Hemmel effte up Erden, sunder allene dorch den gelöven ahn den enigen Middeler unde Heylandt Jesum Christum, de uns dorch de Lehre des hilligen Euangelij geopenbaret wert, tho welckeren uns Godt dorch dat Gesette, als dorch einen Tuchtmeister, leydet, enget unde drenget.

### 25. Frage.

Wat onderscheyt makestu twisschen dem Gesette unde Evangelio?

#### Antwordt.

Dat Gesette lehret uns, wo dane wy wesen, unde wat wy dohn edder laten mothen, unde fordert vullenkamen gehorsam van uns, verdômet ock alle de jenne de neen vullenkamen gehorsam bewysen. Belovet wol barmherticheit unde levent, jedoch nemande

Lar. 15 Rosenna. 1 P.c. 1 Dramma. 1 Larenta. s rem milis umen um in mi e depus parimente. Resction unten umes um miligios cue dont et parimer pautentium a nada residerat, esta pomer koma Orione comesanen reseasem, impatatonen unida. Spiritus Santim s riam reservam.

Novem aptir est it present instrumin Legis haumann explication, stiom in Issum Christian strongues?

Maxime. Sine lide of

Maxime. Sine ide enun impossible est pienre Den. Aspeinde puitem 10v1 'plan vicant, ibedienda donorem aparem, in fills Del existit est indicambre ad longrem eins, presimque itilitatem assista stadio companior.

Q. 27.

R

### Canic est vera fries?

Mater. 11. Roman. 6. Roman. 17 1 Corneth 2 Isan. 15, 15, 15 Roman. 3. Isan. 16. CE 122 245.

Firma conficenta sel filmeia en verbe Dei per Scirium Senenta la corcibne noncia exemusa, de bona en mineral Patris coelectia crya non benevolentia per merita unici mentiatoris nomi Ima Christi nopulatta.

#### DE ARTICULIS FIDEI.

Q. 25.

Quid credendum est nobis?

R.

1 Corinth, 3. Galat, 5. Kyhenien, di Ipaum illud, quod summatim ex Sacris Literis, qua fieri potult persplenitate, comprachensum, duodecim articulis fidei nostrae continetur.

Q. 29.

Qui sunt illi articuli?

R.

- 1. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem coeli et terrae.
- 2. [Credo] (Et) in Iesum Christum filium eius unicum Dominum nostrum.
- 3. Qui conceptus est e Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine.
- 4. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus idescendit ad inferos].

me alleine den werdigen. Dat Euangelium överst lehret uns, wy alle onwerdich syn, unde belövet den böthferdigen, so me se gelöven, vergeves, vnme Jesu Christi willen, vergevinge stude, thorekeninge der gerechticheit, den hilligen Geist, de dat ewige levent.

26. Frage.

So mothen wy denn beneven der Lehre des Gesettes, susz zne verklaret, ock in Jesum Christum gelöven?

Antwordt.

Ja trouwen, wente idt vnmögelick is, ahne den gelöven, Gade behagende, unde darher kumpt twar de nye gehorsam, der blen wercken in den Kindern Gades, dem se thor ehren Gaz, unde nütte des negesten mit flyte stedes nha trachten.

27. Frage.

Wat is de ware gelôve?

Antwordt.

Ein gewisse thovorsicht edder vertruwent, vth Gades Wordt, irch den hilligen Geist in unsen herten erwecket, van der iden unde salichmakenden gunst des Hemlischen Vaders jeun, dorch de verdensten unses enigen Middelers Jesu iristi erworven.

28. Frage.

Wat schölen wy gelöven?

Antwordt.

Even dat jenne, dat in einer korten summa, vth der hilligen hrifft, uppet aller dåtlickste, in den twölff Articulen unser bristlicken gelovens vervattet is.

29. Frage.

Wo lûden de Articulen?

Antwordt.

Ick gelove ahn Godt den Vader almechtich, Schepper Hemels unde der Erden.

De ander Artikel,

Ick gelöve ahn Jesum Christum, synen enigen Sone unsen Heren.

De drudde.

De entfangen is dorch den hilligen Geiste, gebaren van der nekfrouwen Maria.

De veerde.

De geleden hefft onder Pontio Pilato, gecrusziget, gestorven ide begraven, nedder gefaren tho der Hellen.

IL.

- 5. (Descendit ad inferos), tertia die resurrezit ez mertia.
- 6. Ascendit in coelum, sedet ad dexteram Dei Patris engipotentis.
  - 7. Inde venturus est ad iudicandum vivos ac mortuos.
  - 8. Credo in Spiritum Sanctum.
- 9. Sanctam [Christianam] Ecclesiam (Catholicam). Sudstrum communionem.
  - 10. Remissionem peccatorum.
  - Carnis resurrectionem.
  - 12. Et vitam acternam.

Q. 80.

R.

Quid credis in primo capite de Deo Patre?

Actorum. 17. Ephesios. 1. Ioan. 1, 20.

Psalm. 2. Matth. 8. Ioannis. 1, 8. Ioannis. 1, 8. Ioannis. 1, 5. Hebr. 1. 1 Corinth. 8.

Hebr. 2. Matth. 1.

1 Timoth. I.

Ioaunis, 5.

Gen. 1, 12, 17.

Credo verum aeternum et vivum Deum nos omnesque carturas, tum condidisse tum conservare eumque nos per Christma. Iesum in filios sibi adoptasse et propitium nobis esse Patra.

Q., 81.

Quae est secundi capitis sententia de Iesu Christo?

R.

Iesum Christum esse verum (co-)aeternum et unigenitum filmateris, verum Deum cum Deo per quem omnia facta sunt, que ego propterea quod nos redemerit Dominum nostrum et libertorem agnosco.

Q. 32.

Quomodo Redemptionis nostrae opus peregit?

B,

Haud aliter, quam qui sequuntur articulis explicatur.

Q. 88.

Quid hoc articulo significas, conceptum esse de Spiritu Sancto, natum ex Maria virgine?

R.

Ioannis. 1. Credo filium Dei praefinito tempore iuxta promissiones senta Galatas. 4. Genesis. 3, 22. Abrahae, ex virgine Maria, purum absque omni labe peccati De vôffte.

De am drudden dage wedder upgestan is van den doden.

De sôste.

Upgevaren tho Hemmel, sittende the der rechtern handt Gades, des Almechtigen Vaders.

De sôvende.

Van dar her he tho kamende is, tho richten de levendigen unde de doden.

De achte.

Ick gelove ahn den hilligen Geist.

De negende.

Ein hillige Christlicke Kercke, gemeinschup der hilligen.

De teynde.

Vergevinge der sunde.

De elffte.

Upstandinge des fleisches.

De twôlfite.

Ende ein ewich levent.

30. Frage.

Wat gelövestu in dem ersten Hövet Artickel van Godt dem Vader?

### Antwordt.

Dat de ware, ewige unde levendige Godt uns unde alle creaturen geschapen hefft unde erholdet, unde dat he uns in Christo Jesu vor Kinder upgenomen hefft unde ein genedich Vader is.

31. Frage.

Wat gelövestu in dem ander Hövet Artikel van Jesu Christo?
Antwordt.

Dat Jesus Christus sy de ware, ewige unde eingeboren Son des Vaders, ware Godt mit Godt, dorch welcken alle dinck geschapen sint, den ick derhalven dat he uns verlöset hefft, vor unsen Heren unde Verlöser erkenne.

32. Frage.

Wo hefft he dat werck unser Verlösinge vth gerichtet?

Antwordt.

Even so de nhavolgende Artickelen melden.

33. Frage.

Wat gelövestu nha ludt des Artikels, de ontfangen is van dem hilligen Geiste, gebaren van der Junckfrouwen Maria?

Antwordt.

Ick gelöve, dat de Sone Gades, in der bestemmenden tydt, nha de belöfften dat Sadt Abrahe, van der Junckfrouwen Maria,

Hebr. 2. Matth. 1. Esai. 7, 11. Luc. 1. 1 Samuel. 7. Psalm, 131. Actorum, 2. Hebr. 2. Phillipen. 2. Hebr. 4.

virtute Spiritus Sancti assumpsisse, eumque vere promissum fructum lumborum Davidis esse, carnis et sanguinis, quocum pueri commercium habent, participem, atque ita verum hominem factum per omnia nobis similem excepto peccato. Adeo ut nunc verus Deus et homo in eadem persona, unicus et acternus mediator sit summusque pontifex noster.

### Q. 84.

Quid (porro) Iesus Christus, Mediatoris nostri summique Pontificis munere fungens. Redemptionis nostrae gratia exantlavit?

Ioannis. 1. 2 Ioan. 1. Galatas. 3. 1 Timoth. 2. Hebr. 5, 7, 9,10.

Passus est sub [iudice] Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, [et] descendit ad inferos.

Q. 85.

Quid hic credis?

Matth. 27. Luc. 27. Roman. 8.

R Credo Iesum Christum summum Pontificem meum, seipsum

2 Corinth. 5. 1 Petri. 1, 2. Deutero.27,21. Esai. 53. Galatas, S.

in ara crucis meae redemptionis causa obtulisse et in corpore suo teterrimam mortem ac poenam, quarum nos iuxta legem rei eramus, esse perpessum.

Q. 36.

Quid amplius?

Psalm. 21. Matth. 27.

R.

Hebr. 4. Esaie. 13. Galatas. 3. Matth. 27.

Illum ctiam in agone externae et temporalis passionis intrin-1 Corinth. 15. secus in anima sua iram Dei et poenas inferorum expertum esse, meque ab iisdem liberasse, praeterea ad suae mortis certi-1 Corinth. 15, tudinem meaeque sepulturae sanctificationem esse sepultum.

Q. 87.

Etiamne quid amplius summus ille pontifex pro redemptione nostra praestitit?

R.

Iam quidem tertia die resurrexit ex mortuis.

Roman, 8. Phillippen. 2. Romanorum. 3. Psalm. I5.

Quid hic credis?

R.

Q. 38.

Actorum. 2 loanni. 2, 10. Matth. 12. 1 Corinth. 15.

Credo et confiteor, quod quandoquidem Iesus Christus per omnia Legi fuerat obsecutus ideoque illi ex promisso Legis vita debebatur aeterna, corpus eius in sepulchro non compu-1 Corinth. 15. truerit, sed illum tertia die, (uti fas erat) divina et vivifica 1 Thimoth. 1. virtute animam suam resumpsisse et resurrexisse ex mortuis. reyn ahne alle besteckinge der sünde, dorch de kraft des hilligen Geistes hest angenomen, unde is de ware belavede frucht der lenden David, des Fleisches unde Blodes, dat de Kinder hebben, dechhaftich geworden, unde also ein ware Minsche, uns in allen gelick, vthgenamen de sünde, gebaren, so dat he nu ware Godt unde Minsche, in ein Persön, unse enige unde ewige Middeler unde Hoge Prester is.

34. Frage.

Wat hefft Jesus Christus, alse unse Middeler unde Hogeprester, the unser Erlösinge gethan?

Antwordt.

He hefft geleden, under dem Richter Pontio Pilato, gecräsziget, gestorven unde begraven, unde is nedder gevaren the der Hellen.

35. Frage.

Wat gelövestu hyrinne?

Antwordt.

Ick gelöve dat Jesus Christus myn Hogeprester, sick sulvest tho myner Erlösinge am holte des Crützes geoffert, unde ahn synen lyve den aller gruwlicksten dodt unde straffe (de wy nha dem Gesette schuldich weren) geleden hefft.

36. Frage.

Wat mehr?

Antwordt

Dat he ock darbeneven in der anvechtinge des vtherlicken tydtlicken lydens, inwendich an syner seelen, den torn Gades unde pyne der Hellen gesmecket, unde my van dersulvigen erlöset hefft, unde is thor sekerheit synes dodes unde hilliginge myner begreffnisse begraven.

37. Frage.

Hefft onse Hogeprester ock mehr the unser Erlösinge vth-gerichtet?

Antwordt.

Ja, he is am drudden dage wedder upgestan van den doden. 38. Frage.

Wat gelövestu hyrinne?

Antwordt.

Ick gelöve unde bekenne, dat nademale Christus Jesus dat Gesette ock vullenkamelick geholden hadde, unde eme derhalven, nha den belofften des Gesettes, dat ewige leven tho queme, dat syn Lyff in dem grave nicht verrottet is, sunder dat he syn seele (wo recht unde billick) am drudden dage, dorch syn Quo se et victorem peccati mortis inferorumque declaravit et veram nobis justitiam vitamque aeternam restituit.

#### Q. 89.

Quid insuper Christum ad nostram utilitatem et salutem fecisse credis?

Ascendit in coclum, sedet que ad dexteram Dei Patris omnipotentis.

Q. 40.

Actor. 13. Colloss. 8. Phillippen. 3. Marci. 16. Ephesios. 5. Philip. 2. Colloss. 2. Matth. 18. Ioan. 14, 16. Matth. 18. Actor. 2. 4. Eph. 8, 4.

Quid hic credis?

Credo, Dominum meum Iesum Christum iuxta humanam naturam desiisse corpore in hoc mundo versari, sed a terra in nubibus sublatum, Patri suo adesse in coelis, ibique in gloria et maiestate omnibus dominari creaturis, inde porro Spiritu suo et divina virtute semper praesentem Ecclesiam suam usque ad exitum mundi exaudire, regere, tueri et defendere.

### Q. 41.

Quid adhace Christus pro salute nostra facturus est?

R.

Inde venturus est ad iudicandum vivos et mortuos.

Q. 42.

Quid hic credis?

R.

Actor. 3. 1. Hebr. 9. Roman. 14. 2 Corinth. 5. 1 Petri. 4. I Thessal. 4.

Mat'h. 15. Marc. 3.

1 Cor. 3, 6.

Credo illum novissimo die, glorificato corpore, quo ascendit, Matth.6,14,25. in maiestate Patris, cum angelis suis in nubibus cocli, substantialiter et visibili forma (quemadmodum spectantibus discipulis sublatus est) rediturum ad iudicandum tum illos, qui in adventu cius adhuc supererunt, tum omnes, quicunque ab initio mundi corporali hac vita defuncti sunt.

Q. 43.

Quae est tertii capitis sententia de Spiritu Sancto?

R.

Ez. 36. Roman. 5, 8. Ierem. 31. Ioannis. 3. Titum. 3.

Spiritum Sanctum cum Deo Patre et filio unicum et aeternum Deum esse, eumque me cum omnibus, qui Christi sunt. Godtlicke levendige krafft, wedder the sick genamen unde van den doden opgestahn, sick also ein overwinner der sünde, des dodes unde der Hellen bewyset, unde uns de ware gerechticheit sampt dat ewige levendt wedder gebracht hefft.

39. Frage.

Wat gelövestu wyder van Christo, dat he tho unsem nûtte unde salicheit schal gedan hebben?

Antwordt.

He is upgefaren the Hemmel, unde hefft sick gesettet ther rechtern Gades synes Almechtigen Vaders.

40. Frage.

Wat gelövestu hyrinne?

Antwordt.

Ick gelöve, dat myn Here Jesus Christus, nha syner Minschlicken natur, nicht mehr lyfflick hyr op Erden sunder van der Erden, in de wolcken upgenamen, by synem Vader im Hemmel is, unde in der glorie unde herlicheit, aver alle Creaturen herschet, darher he ock dorch synen Geist unde Godtlicke krafft, stedes jegenwordich, syn Gemene beth thom vthgange der Werldt erhöret, regeret, beschuttet unde beschermet.

41. Frage.

Wat wert Christus wyder the unser salicheit dohn edder vthrichten?

Antwordt.

He wert van dar her kamen, tho richtende de levendigen unde de doden.

42. Frage.

Wat gelovestu hyrinne?

Antwordt.

Ick gelöve dat he am Jungesten dage, mit synem verklarden lyve, darinne he upgefaren is, in de herlicheit des Vaders, mit synen Engelen, in den Wolcken des Luchtes, wesentlick unde sichlick (wo he vor den Ogen syner Jungeren wechgenamen wart) wedderkamen wert, tho richtende de iennen, de als denn in syner thokumst noch levendich syn werden, unde de vam anfange der werlt lyfflick gestorven sint.

43. Frage.

Wat gelövestu in dem drudden Hövet Artikel van dem hilligen Geiste?

Antwordt.

Dat de hillige Geist mit Gade dem Vader, unde dem Sone, ein enich unde ewich Godt is, unde my sampt allen de Christo

Deuteron. 16. 2 Corinth. 1. l Ioan, 6. Ioan. 14.

sanctificare, corda nostra ad fidem excitare, atque ils am vitae novitatem et spem vividam salutis regenerare, dunien omnibus, quibus premimur necessitatibus nos consolari. mare, docere, manere et in omnem veritatem ducere.

Hae tres personae igitur Pater. Filius et Spiritus San suntae unus et verus Deus?

R.

Gen. 1. Deut. 5. Matth. 3, 28.

Sane quidem. Id enim docet universa Scriptura et Besti noster, in quo in nullum alium, quem in unum Deam et 1 ex mandato Christi in nomine Patris et Filii et Spiritus 8 baptizamur.

Q. 45.

Quid in sequenti articulo credis de sancta (Ecclesia cal ca?) [Christiana Ecclosia sivo communione?]

. R.

Matth. 16, 18, Rom. 10, 15. Gen. 1. Ier. 18. Eph. 5. Esai. 46. Matth. 10. Romanor, 10.

Credo Deminum meum Iesum Christum ex hoc perdi depravato mundo. Spiritu Sancto et voco [ascrosancii] I gelii, ab initio mundi acternam, sanctam et permanentem ( torum Ecclesiam) [ Ecclesiam sive Electorum communicam collegisse et conservare, cuius Ecclesiae ego me membran profiteor.

Q. 46.

Quid boni consequitur hace Ecclesia?

Ipsum illud, quod sequentes articuli testantur, nimiram. munionem sanctorum, remissionem peccatorum, carnis rest tionem et vitam aeternam.

Q. 47.

Quid sibi volunt verba: credo communionem sanctorur

1 Petri. 2. Eph. 2. Gal. 8, 9. Coll. 5. Eph. 4. 1 Cor. 12, 13.

Illa sic accipio, quod, quemadmodum vera membra Lec Christi communione capitis sui omniumque beneficioran inter se fruuntur: ita etiam per charitatem dona sua ad ficationem habeant communia.

Esai. 83. Ierem. 23, 33. Quid credis in articulo de remissione peccatorum? Eph. 5. Roman. 3.

Matth. 18. Credo in Ecclesia Christi esse veram et aeternam remise l Ioan, 2. Rom. 3, 10, 4. peccatorum, omnibus in quibus est poenitentia et fides, [44 Eph. 2. Tit. 3. ex mera gratia per unicum mediatorem ac Dominum ne 1 Cor. 3. Iesum Christum.

thokamen hilliget, unse herten tho dem geloven erwecket, unde also tho einem nyen levent unde levendigen hopen unser salicheit wedder telet, in allen anliggenden noden trostet, starcket, lehret, vermanet unde in alle warheit voret.

# 44. Frage.

Sint disse dre personen, Vader, Son unde hillige Geist ein warhaftich Godt?

#### Antwordt.

Gewiszlicken, wente so lehret uns de gansze Schrifft, unde unse Döpe, in welckerer wy in nenen andern, alse in einen Godt, unde den noch na dem bevele Christi, in den namen des Vaders, unde des Söns, unde des hilligen Geistes gedöfft werden.

# 45. Frage.

Wat gelôvestu in dem nhavolgenden Artikel, Ein hillige Christicke Kercke edder Gemeene?

#### Antwordt.

Ick gelöve dat myn Here Jesus Christus, vth disser verdorven böse Werldt, dorch den hilligen Geist, unde stemme des hilligen Euangeliums, sick van anbeginne der Werldt, ein ewige, hillige, blyvende Kercke edder Gemene der vtherweelden hefft versamlet, vnde erholdt, van welckerer Gemene ick my ein lidtmate tho syn bekenne.

# 46. Frage.

Wat gudes erlanget disse Gemene?

# Antwordt.

Even dat jenne dat de nha volgende worde unde Artickelen betügen, nomlicken Gemeinschup der hilligen, vergevinge der sünde, upstandinge des fleisches, unde ein ewich levent.

#### 47. Frage.

Wo versteystu de wordt, Gemeynschap der hilligen?
Antwordt.

Ick verstha se also, dat gelyck wo de ware lidtmaten der gemene Christi, eres hovedes unde aller syner woldaden, under einander gemeynschup hebben. Dat se ock also dorch de leve ere gaven thor vpbouwinge gemeen hebben.

#### 48. Frage.

Wat gelövestu in dem Artickel, vergevinge der sånde?

Antwordt.

Ick gelöve dat in der Gemene Christi sy ein ware unde ewige vergevinge der sûnde, vor den böthverdigen unde gelövigen, allein vth lütter genaden dorch den enigen Middeler Jesum Christum unsen Heren.

#### Q. 49.

Quid duobus postremis significas [avidudis], (cam inquis Credo) carnis resurrectionem et vitam actornam?

Ioan. 5, 10. 1 Cor. 12. Es. 86. Matth. 22. 1 Cor. 5. 1 Thess. 4. Coll. 8. Phill. 2. Credo unumquodque membram Ecclesiae Christi ab initio mundi (quambibet contestipta vel vita vel morte defuscium il in extremo iudicio proprio corpore in quo hie vizit ed infibilem gloriam a corporali merte resurrecturum et vitae astama dum capito suo (Christo) tam corpore quam anima (percentia mem atque hacreditatom) (feereditatem atque possessiones) en secuturum.

Sed de illis, qui poenitere nessiunt, impiis, inquam, et incredulis, qui Christum et Ecclesiam eins contemporint, qui futurum est?

 $\mathbf{R}$ 

Ioan, 5. Dan, 12. 2 Cor. 5. Mat. 25. Luc, 16. Apo. 20. Marc, 9.

Illi /quoque in spo quisque sorpore a temperali morte remgent, sed ad agromam confusionem atque ita como Dialule es pite , suo, norpore et anima in abyasum infermi detrudente, acternae maledictioni obnoxii.

igi general) was that 💁 51. Afta

Potestne vera [germana] Ecclesia Christi externo aliquo sigui dignosci, etiamsi per totum terrarum orbem diffusa sit?

R.

Luc. 24.
Mat. 28.
Mat. 16.
Bph. 5.
1 Corint. 11.
Actor. 2.
Hebr. 10.
Psalm. 119, 84.
Ioan. 8, 10.
Psalm. 147.
Matth. 10.

Deus certum (cultum) [ministerium] in Ecclesia sua institut, videlicet (synceram) [puram sancts] divini verbi praedicationen, (verum) [rite peractum sacrorum] Sacramentorum usum et et ternam Ecclesiae disciplinam, (quem) [quod] (cultum) [ministrium] vera Christi Ecclesia sine intermissione observat, si mod (illum) [illud] syncerum ac purum habere potest, eodemque domnibus impiorum coetibus secernitur.

Q. 52.

Iam vero quibus in rebus syncera [eacri] divini verbi predicatio consistit?

R.

Marc. 1. Luc. 24. In genuina Legis et sacrosancti Euangelii explicatione, de quibus hucusque in hoc Cateohismo dictum est.

# DE SACRAMENTIS.

Q. 53.

Quid sunt Sacramenta Christianae Ecclesiae?

# 49. Frage.

Wat gelövestu in den twen lesten Articulen, Vpstandinge des ffeisches unde ein ewich levent?

#### Antwordt.

Ick gelöve dat ein iszlick lidtmate der Gemene Christi, van anbeginne der werlt, wo verachtlick idt hyr ock gewest unde gestorven is, am jungesten Gerichte, in synem egen lyve, dar idt hyr in gelevet hefft, thor unvthsprecliken herlickheit schal van dem lichamelicken dode wedder upsthan, unde dat ewige levent, mit synem hövede, am lyve unde seele erven unde besitten.

# 50. Frage.

Wat schal den unböthferdigen, godtlosen unde vngelövigen, de Christum unde syne Gemene hyr verachtet hebben, weddervaren?

#### Antwordt.

De werden ock wel in erem lyve, van dem tydtlicken dode wedderumme upstan, överst tho erer ewigen schande, unde werden also mit erem hövede den Düvel, am lyve unde seelen, im effgrunde der Hellen verstot, unde ewich verdömet werden.

# 51. Vraghe.

Mach ock de rechte ware Gemene Christi wol vterlick bekant werden, effte se schon in der gantzen werldt verstrouwet is?

Godt de Here hefft in syner Kercken einer sekeren denst verordent, alse de reyne predige des hilligen Godtlicken Wördes, den rechten gebrück der hilligen Sacramenten, unde de vterlicken Kercken tucht. Welcken denst de ware Christlicke Gemene stedes underholdet, so verne alse se den recht unde reyn hebben unde averkamen kan, unde wert dorch densulven van allen Godtlosen versamlingen aff gesundert.

#### 52. Frage.

Warinne steyt de reyne Predige des hilligen Godtlicken Wordes?

#### Antwordt.

In der rechten verklaringe des Gesettes unde des hilligen Euangelions, darvan bethertho in dissem Catechismo gerodet is,

#### 53. Frage.

Wat sint de Sacramenten der Christlicken Gemene?

R.

Matth, 18. 1 Cor. 11. Rom. 4. Sunt sacrae actiones sive externae caeremoniae, a Domini Iesu Christo in Ecclesia sua ordinatae et praeter dominia sacrosancti Euangelii, nostrae imbecillitatis causa, institute.

Q. K4

Quem in finem?

R.

Rom. 8, 4. Kom. 4, 6. J Cor. 1, 10. Primum, ut promissiones [secrosascii] Euangelii de gratilitare remissione peccatorum et communione iustitiae Christi, qui fui posset perspicuitate, nobis ob oculos ponerent, that invitarità obsignarent, nostramque finem in Dei erga nos benevolenta et meritis Christi exercerent confirmarent que: Deinde, ut utilità nos officii nostri erga Deum et proximum [nostram] communifacerent et ad gratitudinem dilectionem (fidem) [constantian] atque obedientiam voluntatis eius commoverent.

Q. KK.

Quot sunt istiusmodi Secramenta?

R

Duo, [nempe] Baptismus et SPCochs. Quae utraque a De-Matth. 18. mino Iesu serio [admodum] nobis demandata sunt. Inc. 23.

#### DE BAPTISMO.

Q. 56.

Quibus verbis Dominus baptismum instituit?

**n** 

Matth. 28. Marc. 16. Data est mihi (inquit) omnis potestas in coelo et in tem-Euntes ergo in mundum universum docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti docesta eos servare omnia quae praecepi vobis, quibus verbis deinces promissionem subiungit: qui crediderit inquiens et baptimus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit condemnabitur.

Q. 57.

Quid est Baptismus?

Mat. 8, 28. Ioan. I.

Luc. 20. Eph. 5.

Act. 16. Gen. 17. Coll. 8. R.

Sacra institutio Dei, qua singula Ecclesiae Christi membratam infantes, quam adulti fideles, aqua in nomine Patris & Filii et Spiritus Sancti rite baptizantur.

#### Antwordt.

Idt sint hillige Handelingen ødder vterlicke Ceremonien, van dem Herrn Jesu Christo in syner Gemene verordent unde beneven der Lehre des hilligen Euangelions, unser swackheit halven ingesettet.

54. Frage.

The wat ende?

Antwordt.

Thom ersten, dat se uns de thosagen des hilligen Euangelions, van der unverdeenden vergevinge unser sûnde, unde gemeenschap der gerechticheit Christi, uppet aller dûtlickste vor ogen stellen, betûgen unde versegelen, unde unsen geloven an de gude gunst Gades unde verdenst Christi ôven unde stercken. Thom andern, dat se uns wedderumme unses plichtes jegen Godt unde unsen negesten vermanen, unde thor danckbserheit, leve, truwe unde gehorsamheit synes willens bewegen.

55. Frage.

Wo vele sint dar sodane Sacramenten?

Antwordt.

Twe nomlicken de Dope unde dat Nachtmal, uns alle beyde van dem Heren Jesu Christo selve ernstlick befolen.

56. Frage.

Wat lüdet dat befel der Dope?

!Antwordt.

My is gegeven alle gewalt im Hemmel unde up Erde. Darumme gaet hen in de gantze Werlt, unde lehret alle Völcker, unde Döpet se in den Namen des Vaders, unde des Söns, unde des hilligen Geistes, unde lehret se holden allent wat ick juw bevolen hebbe. Dar he vordan syne thosage anhanget unde secht, wol dar gelövet unde gedöfit wert, de wert salich werden, wol averst nicht gelövet, de wert verdömet werden.

57. Frage.

Wat is de Dôpe?

Antwordt.

Ein hillige insettinge Gades, dorch welcke alle lidtmaten der Gemene Christi, so wol de unmundige Kinderken, alse de vulwassene gelövigen, mit Water, in den Namen des Vaders, un des Sons, unde des hilligen Geistes, recht gedöfft werden.

#### Q. KB.

# Quem in finem Done baptismum instituit?

R.

Mat. 28.
Tit. 8.
Eph. 5.
1 Petri. 8.
Eph. 5.
1 Petri. 8.
Act. 9.
Gal. 8.
Rom. 6.

In eam praecipue, ut mihi atque emnibus Roclesiae Christ membris eo efficaciter ob oculos ponat, testetur atque obsigut quamvis natura peccatores, immundi et filii irae simus, nos temen tam certo a peccatis nostris ex gratia per Christam detos, illius iusticia circumamietos et a Deo pro filiis assumptaesse, quam certo corpora nostra in Baptismo aqua haptimuta consperguntur, sive abluuntur.

# Q. 89.

Anne igitur Baptismus (originale duntaxat peccatum et es que ante commisimus remitti) [originalium duntaxat atque praesittium, quae ante Baptismum commisimus, peccaterum remissimus nobis testatur?

R

l Petri. 3. Rom. 3. Matth. 18. Matth. 6. Non, verum etiam certam ac perpetuam omnium peccateres remissionem, quae per omnem vitam et imbecillitate perpetubimus, quorumque remissionem per Iesum Christum in spirit et fide [a Deo Domino] petemus.

Q., 60.

Quis est alter Baptismi finis?

R

Coll. 8. Roma. 6. Gal. 5. Ut commoneat, quemadmodum omnibus diebus vitae nostre a peccatis abstinere et corruptam carnem nostram cum omnibus eius concupiscentiis mortificare nos oporteat, atque in (novitate) [renovatione] vitae ambulare.

D. 61

Unde probas etiam infantes Ecclesiae (Christi) baptizandos esse?

R

Gen. 17. Eph. 5. Mat. 28. Mare. 10. Rom. 4. Act. 10, 1. Mat. 18. 1 Cor. 7. Math. 10. 1 Reg. 12. Eph. 5. Act. 2. Quoniam illi et ad foederis societatem Ecclesiamque [Dei] pertinent et ex gratia communionis Patris et Filii et Spirita Sancti aeternaeque salutis sunt participes, praeterea cum baptismus ad horum similiumque beneficiorum obsignationem institutus sit, utpote per quem pro filiis [adoptantur et pro] poenitentibus fidelibus sanctis et iis, qui regnum Dei suscipiant, a Deo reputantur. Item, quum omnes, qui ad corpus pertinemus, sine ullo membrorum discrimine in unum corpus baptizemur, & Christus Ecclesiam suam dilexerit proque infantibus etiam Ecclesiae sit mortuus, non magis a Baptismo arceri possunt quam adulti.

# 58. Frage.

Wartho hefft Godt de Dôpe entlick ingesettet?

Antwordt.

Vornemlicken tho dem ende, dat he my unde alle lidtmaten der Gemene Christi, dar dorch krefftigen vor Ogen stelle, betüge unde versegele, efft wy schön van natur Sünders, vnreyn unde Kinder des torns sint, dat wy dennoch so gewiszlick van unse sünde, vth genaden dorch Christum gewasschen, mit syner gerechticheit bekledet, unde van Gade vor kinder upgenomen sint, alse unse lyve in der Döpe mit Water gedöfft, besprenget edder gewasschen werden.

# 59. Frage

Betüget uns den de Dôpe alleine de vergevinge unser ahngeboren unde vôrigen sûnden, de wy vor der Dôpe gedan hebben?

#### Antwordt.

Neen, sunder ock gewisse unde stedige vergevinge aller unser sûnden, de wy dorch dat gansze levent vth swackheit môgen begaen, unde der wy vergevinge dorch Jesum Christum, im geiste unde geloven van Gade dem Heren bidden werden.

# 60. Frage.

Tho wat ende is de Dôpe wyder ingesettet?

#### Antwordt.

Dat se uns vermane, wo wy alle dagen unses levendes van såndigende schölen uphören, unde unse verdorven fleisch, mith allen synen lusten döden, unde in vernieuinge des levendes wandern.

#### 61. Frage.

Warher bewysestu dat men de Kinder der Gemene ock dôpen schal?

#### Antwordt.

Nach dem de thom verbunde, unde tho der Gemene Gades hören, unde en vth genaden gemeenschup des Vaders, unde des Söns, unde des hilligen Geistes, sampt der ewigen salicheit tho kumpt. Item, dewyle de Döpe is ingesettet thor versegelinge sulcker unde dergelicken genadē, alse dorch welckere se vor Kinder upgenamen, vor böthferdich, gelovich, hillich, unde ock vor die de dat Ryke Gades annemen, van Gade gereknet werden. Item, nhademale wy alle de thom lyve hören, ahne underscheit der Lidtmaten, in ein Lyff gedöfft, unde Christus syne Gemene gelevet hefft, unde is ock vor de kinder der Gemene

#### Q. 62.

At interim infantes non sunt mysteriorum Baptismi capaces?

R.

Esai. 58. 2 Cor. 5. Genesis. 17. Coloss. 1. Marci. 10. Id quidem verum est. Sed hic sciendum, primum nativam imbecillitatem vitiumque naturae (quod Christus pertulit quodque illis propter Iesum Christum non imputatur) minime impedire posse, quominus Deus gratiam suam infantibus obsignet. Quemadmodum in circumcisione fiebat cuius in locum Christiana Ecclesia Baptismum a Domino suscepit. Deinde propter infantium ignorantiam, baptismum illis datum inefficacem non esse, alioquin et illa benedictio Christi ignaris puerulis manum imponentis inefficax fuisset.

#### DE S. CORNA.

#### Q. 63.

Quae sunt verba institutionis Coenae Dominicae?

R

Mat. 26. Marc. 14. Luc. 22. 2 Cor. 11. Dominus noster lesus Christus in ea nocte, qua proditus est, accepit panem et gratiis actis fregit deditque discipulis suis, dicens: Accipite, comedite, hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur [sive frangitur], hoc facite in mei recordationem. Ibidem [sumpsit] et poculum postquam coenasset, dicens: (Accipite) bibite ex hoc omnes, hoc poculum novum Testamentum est in meo sanguine, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite, quotiescunque biberitis in mei recordationem. Et ex eo omnes biberunt.

Q. 64.

Quid est S. Coena Christi?

R.,

Corinth. 12. Est sacer ritus, [iuxta mysterium suum] veri corporis et san-1 Cor. 10, 11. guinis Christi (κοινωνίαν μυςικῶς) in se complectens, ab ipso Matth. 26.
 Corinth. 11. Domino nostro Iesu Christo, usu panis et vini, in sui recordationem institutus, qui in Ecclesia, ex praescripto ipsius, observetur, donec veniat.

Q. 65.

Quem in finem praecipue instituta est Coena?

torven. So mach men se van der Dope nicht mehr alse de

# 62. Frage.

De Kinderken verstaen dennoch van der Dôpe geheymenisse

#### Antwordt.

Dat is wol war, överst hyr moth men weten: Thom ersten, it de angebaren swackheit unde feyl der natur (de Christus iragen hefft, unde en umme Jesu Christi willen nicht thomaknet wert) nicht wehren kan, dat Godt en syne genade iragele, alse idt in der Besnydinge geschach, aan welckerer is de Christlicke Gemene de Dôpe van dem Heren entfanta hefft. Thom andern, dat umme der Kinder unverstandt ist, de Dôpe en gegeven nicht unnütte sy. Süsz moste idt ik unnütte gewesen syn, dat Christus de unverstendige Kinder wende, unde de Hende up se lede.

# 63. Frage.

Wo lûdet de insettinge des Nachtmals?

Antwordt.

Unse Here Jesus Christus in der Nacht do he verraden wert, in he dat Brodt, danckede unde brack idt, unde gaff idt syn Jungeren unde sprack: Nemet, etet, dat is myn Lyff, dat is juw gegeven edder gebroken wert. Sulckes doht tho myner dechtenisse. Dessulven gelycken nam he ock den Kelck, nha avent etende unde gaff en den unde sprack: Drincket alle suth, dat is de Kelck dat Nye Testament in mynen Blode, wor juw unde vor velen vergaten wert thor vergevinge der inde. Sulckes doht so vaken alse gy idt drincken schölt tho per gedechtenisse. Unde se hebben dar alle uth gedruncken.

64. Frage.

Wat is dat Nachtmal Christi?

#### Ant wordt.

Idt is ein hillige handel, in sick vatende (nha syner geheymiese) de gemeynschup des waren Lyves unde Blodes Christium, van dem Heren Jesu Christo sulvest, in der genetinge Brodes unde Wynes, tho syner gedechtnisse ingesettet, umin der versamlinge, nha synem befele, beth dat he kumpt, manderholden.

65. Frage.

Wartho isset denn vernemlicken ingesettet?

R.

Rom. 4. Primum quidem in eum, ut, omnibus fidelibus virtute Spifitus 1 Cor. 10, 12. Sancti testetur, confirmet, atque obsignet, salutarem corporis et sanLuc. 23.
Esai. 53. guinis Christi communionem, cum omnibus fructibus ac donis,
quae corporis sui oblatione, sanguinisque effusione nobis acquisivit.

Q. 66.

Unde id probas?

R.

Matth. 29.
Ioannis. 6.

Ex verbis Coenae. Cum enim inquit, comedite corpus meum, et bibite meum sanguinem, hoc est, cum mandat nobis, ut per fidem nos corpore suo et sanguine pascamus ad vitam acternam, addit: Quod pro vobis datur. Item: Quod pro vobis ef-

Q. 67.

Quid inde percipis?

R.

Ephesios. 3.
Ephesios. 1.
Galatas. 3, 4, 1
Ioau. 2.
Roman. 3.
Ephesios. 1.
Hebr. 1.
1 Corinth. 1.
1 Corinth. 5.
Ioan. 6. 8.

Quoniam corporis eius, et sanguinis participes sumus, caro de carne eius, et ossa ex ossibus, is Caput nostrum, et nos eius membra per fidem, intelligo nos quoque, omnium quae quidem, offerendo corpus suum, sanguinemque profundendo, comparavit, simul esse participes, qualia sunt reconciliatio cum Deo Patre, remissio peccatorum, insticia et vita aeterna.

Q. 68.

Quorsum praeterea instituta est?

funditur in remissionem peccatorum.

R.

Luc. 22. 1 Corinth. 11. Roman. 6.

Ut mortis Christi memoriam perpetuo conservet, nosque ad gratitudinem cum laude et gratiarum actione, Domino Iesu Christo, pro tantis eius in nos beneficiis, peccatorum, quae Christus in cruce pertulit, mortificatione, vitaeque renovatione, declarandam, hortetur.

Q. 69.

Etiamne quid aliud Coena Domini monet?

R

Ephesios. 5. 1 Corint. 10. Ioannis. 13. 2 Corinth. 6. 1 Petri. 2. Sane quidem. Ut mutuam inter nos, iuxta Christi exemplum, charitatem exerceamus, et ministremus invicem, utque, caeremoniis Christi et confessioni firmiter adhaereamus, ab omnibes sectis falsisque cultibus nos separantes. Postremo, ut ad erucis, passionisque onus, non invite, patienter, et cum constantia ferendum, nos praeparemus.

#### Antwordt.

Thom ersten dat idt alle gelovigen (dorch de krafft des hilligen Geistes) betüge, versekere unde versegele, de salige gemeenschup des Lyves unde Blodes Christi, mit allen fruchten unde gaven, de he uns dorch syn Lyff unde Blodt verworven hefft.

66. Frage

Warher bewysestu dath?

Antwordt.

Vth den worde des Nachtmals. Wente als he uns gebut syn Lyft tho ethen unde syn Blodt tho drincken, dat is, dorch den geloven unse spyse unde dranck thom ewigen levende, van synem Lyve unde Blode tho nemende, hanget he daran, dat vor juw gegeven wert. Item, dat vor juw vergaten wert thor vergevinge der sünde.

67. Frage.

Wat versteystu daruth?

Antwordt.

Dewyle wy synes Lyves unde Blodes deelhaftich syn, fleisch van synem fleische, unde knaken ') van synen knakenen, he unse Hôvet unde wy syn Lidtmaten dorch den gelôven, so verstha ick daruth, dat wy ock declhaftich syn alle des, dat he dorch synes lyves offer unde verstortinge synes Blodes verworven hefft, nômlicken versôninge mit Gade dem Vader, vergevinge der sûnde, de gerechticheit, unde dat ewige levent.

68. Frage.

Wartho isset wyder ingesettet?

Antwordt.

Dat idt den Dodt Christi in stediger gedechtnisse holde, unde uns vermane, dat wy den Heren Jesum Christum, vor sodane grote woldadt laven unde dancken, unde unse danckbarheit dorch affstervinge der sünde (dar Christus umme gestorven is) unde vernieinge des levendes bewysen.

69. Frage.

Erinnert uns dat Nachtmal ock etwas anders?

Antwordt.

Ja, dat wy uns under ein ander nha dem exempel Christi leven unde denen, uns an de Ceremonien unde bekentnisse Christi holden, unde dardorch uns von allen Secten unde valschen Gades densten affsünderen schölen. Thom lesten, dat wy uns ock thom Cräsze unde lydende, in gehorsam gedult unde bestendicheit bereyden schölen.

<sup>1)</sup> Knaken, nobis superest in knoken, knekelhuis, germ. knocken. Cf. Stürenburg, Ostfr. Wörterb. in voce.

#### DE DISCIPLINA ECCLESIASTICA.

#### Q. 70.

Quibus verbis Dominus disciplinam Ecclesiasticam instituit?

Matth. 18. Si peccaverit, inquit, in te frater tuus, vade et argue eum inter te, et ipsum solum, si te audierit, lucratus es fratrem tuum. Sin vero te non audierit, adhibe adhue tecum unum aut duos, ut in ore duorum aut trium testium consistat omne verbum. Quodsi non audierit eos, dio Ecclesiae. Quodsi Ecclesiam non audierit, sit tibi velut Ethnicus et Publicanus. Amen dico vobis, quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligata in coelo, et quaecunque solveritis super terram, erunt soluta in coelo.

# Q. 71.

Quid est externa Ecclesiae disciplina?

R.

Matth. 18. 1 Corinth. 5, Heb. 8. Est institutio Christi, qua singula totius Ecclesiae membra lapsos fratres ordine iuxta verbum Dei monere atque obiurgare tenentur. Et ex adverso lapsi admonitionem, obiurgationemque, poenitenti animo, minime repugnanter, ad sui emendationem accipere.

#### · Q. 72.

Si quis interim animo poenitere nescio, omnes admonitionum gradus contemnat, quomodo tunc agendum est?

K,

1 Corinth. 5. Matth. 18. 2 Tess. 3. Matth. 5. Luc. 17. 2 Cor. 2.

Eum Ministri cum Senioribus, adhibito Ecclesiae consensu, tanquam inobedientem et praefractum hominem a communione arcere atque excommunicare debent. Ea tamen lege, ut si post [excommunicationem] admonitus resipiscat [ad Dominum] Ecclesiaeque (faciat satis,) [satisfacere paratus sit] in gratiam illum accipiant.

#### Q. 73.

Quorsum hanc disciplinam instituit Christus?

R.

2 Corinth. 2, Matth. 18, 1 Corinth. 5.

Ut (hoc quasi fraeno) miser peccator (domitus) in viam redeat, omnia offendicula procul ab Ecclesia arceantur, et Ecclesia tum in doctrinae, tum in vitae quoque sanitate possit contineri, praeterea ne apud illos, qui sunt extra Ecclesiam, aliqua in Dei nomen infamia redundet.

70. Frage.
Wo lûdet de insettinge der Kerckentucht?
Antwordt.

Såndiget dyn Broder an dy so gha hen unde straffe en twisschen dy unde em allene. Hôret he dy, so heffstu dynen Broder gewunnen. Hôret he dy nicht, so nim noch einen edder twee tho dy, up dat alle sake bestha up tweer edder dreer tåge munde. Hôret he de nicht, so segge idt der Gemene. Hôret he de Gemene nicht, so holdt en als ein Heyden unde Toluer. Warlicken ick segge juw, wat gy up Erden binden werden, dat schal ock im Hemmel gebunden syn. Unde wat gy up Erden uplösen werden, dat schal ock im Hemmel lôss syn.

# 71. Frage.

# Wat is de utherlicke Kercken tucht?

#### Antwordt.

Idt is ein insettinge Christi, dorch welcke ein itzlick Lidtmate der gantzen Gemene plichtich is, synen gevallen Broder ordentlick nha Gades Wordt tho vermanen unde tho straffen. Dar wedderumme ein itzlick de gevallen is, de vermaninge unde straffe, mit bothferdigen herten, gantz willichlicken tho syner verbeteringe schal upnemen.

# 72. Frage.

So jemandt alle ordninge der vermaniuge mit unböthferdigen herten verachtede, wo schal men den vortvaren?

#### Antwordt.

So mothen de Dener sampt den Oldesten, mit bewilliginge der Gemene, den ungehorsamen unde haltstarcken vthsluten unde bannen. Averst so he nha der vthslutinge vermanet, sick tho dem Heren wolde bekeren, unde der Gemene genoch dohn, wedderumme annemen.

# 73. Frage.

# Warumme hefft Christus disse Kerckentucht ingesettet? Antwordt.

Dat' de arme sûnder dar dorch bekeret, alle ergernisse vth der Gemene gewehret, unde de Gemene in gesunder Lehre unde levende erholden werde, unde ock Gades Name by den de dar buten sint, nicht gelastert werde.

#### Q. 74.

Estno praeter hanc disciplinam etiam alia impiorum poena a Deo in Ecclesia instituta?

#### R

Roman. 13.

Sane quidem. Supplicia Magistratus. Non enim frustra gladium gestat, estque Minister Dei ultor ad iram ei qui 'quod malum est, fecerit, bene agentibus vero in (laudem et bonum) [bonum et laudem].

# Q. 75.

Sed suntne omnes filii Dei, quicunque huic (visibili Ecclesiae) [externae Christi communioni] se coniungunt, aut pro membris eius reputantur?

#### R

Matth. 13. Luc. 3. 1 Ioan. 3. Rom. 8. Ioan. 18. Nequaquam. Multi enim in ea hypocritae reperiuntur. Caeterum illi duntaxat Filii Dei sunt, et viva Ecclesiae Christi membra, qui se in praedictis fideli animo exercent, ad illa se modesti accommodant, et pietatis incrementum a Deo [Domino] quotidie petunt.

#### DE OBATIONE.

# Q. 76.

Etiamne quid amplius ad Christianam religionem nobis opus est, praeter puram doctrinam, quae Lege et Euangelio continetur, legitimum [sacrorum] Sacramentorum usum et externam Ecclesiae disciplinam?

# R.

Matth. 7. Luc. 11, 18. Ephes. 6. Ioan. 16. Apoc. 18. Imo sane, Oratio, quam Dominus Iesus (Ecclesiae), [Christus christianis suis], tamquam imbecillitatis remedium reliquit, ac demandavit, qua nimirum omnia bona, quae quidem expetere fas est adipisca[s]tur, et omnia mala damnaque devite[s]t.

#### Q. 77.

2 Paral. 20. Ephes. 6. Marc. 11. Luc. 1. Matth. 18. Ioan, 14, 16.

Psalm. 145. Luc. 18, 11.

Ioan, 14.

Quae res ad orandum extimulabunt nos?

# R.

Primum inopia, miseriae et vitia nostra. Deinde Dei erga nos bonitas, qua omnia, quae quidem recte petierimus se nobis daturum promittit. Postremo Dei mandatum invocationem a nobis severissime exigentis.

# Q. 78.

Sed quaenam est vera Oratio, quam se exauditurum Deus promisit?

# 74. Frage.

Is dar ook enige ander straffe der bösen van Gade in der Christlicken Gemene verordent?

#### Antwordt.

Ja, de straffe der Overicheit. Wense drecht dat swert nicht vergeves, unde Gades Denerinne, ein wrekeringe thor straffe over alle de quaet dohn, thom guden averst unde lave den framen.

# 75. Frage.

Sindt idt wol alle Kinder Gades de sick the disser vtherlicken Gemene Christi vogen, effte der sulvigen Lidtmate gerekent werden?

# Antwordt.

Nenerley wyse. Wente dar sint wol vele Huchelers manck!). Averst dat sint allene Kinder Gades unde levendige Lidtunten der Gemene Christi, de sick in den vorgedachten stucken mit gelövigen herten öven, fuchtich holden, unde Godt den Heren dachlickes umme vermehringe der Godtsalicheit biddē.

# 76. Frage.

Is ons thor Christlicken Religion ock etwas anders nödich, also de reyne Lebre im Gesette unde Euangelio vervatet, unde de rechte gebruck der hilligen Sacramenten, sampt der vtherlicken Kerckentucht?

#### Antwordt.

Ja, dat Bedent, welckes de Here Jesus Christus synen Christen, als ein remedye jegen ehre swackheit hefft nhagelaten unde bevalen, umme alle gudt, dat se billick begeren mögen, dar dorch the erlangende, unde alle quaet edder schaden darderch the entgaende.

# 77. Frage.

Wat orsaken schölen uns thom Gebede bewegen?

Antwordt.

Thom ersten, unse Elende, Nöde unde gebreken. Darnha de güdicheit Gudes, de uns belavet allent wat wy recht bidden tho geven. Thom lesten dat befel Gades, dat uns thom Gebede enget.

#### 78. Frage.

Welcker is denn ein rechtschapen Gebedt, dat Godt verhören wil?

<sup>1)</sup> Manck, angl. among., nostrum onder. Of. Stürenburg, o. l. in voce.

Ioan. 14, 16. Ioann. 4. Hebr. 13.

Roman, 3.

R.

Ea est, quam Christi nomine in spiritu et veritate coram Deo Patre caclesti effundimus.

Q. 79.

Iam vero quid continere preces nostrae debent?

R.

Matth. 6. Luc. Il. (Id) [Ea, post alind alind, omnia] ordine nobis in Oratione (Dominica) [\*Pater noster"] Dominus Iesus [Christus] complexus est. Illam enim tanquam perfectam omnium Christiansrum precum formulam Discipulis suis reliquit, adeo ut omnes preces, quae cum hac norma non conveniunt, iure pro infidelibus reputentur reiicianturque.

Q. 80.

Quae est verborum institutae et relictae a Christo precationis forma?

R.

Matth. 6. Luc. 11. Pater noster qui es in coelis.

I.

Sanctificetur nomen tuum.

II.

Adveniat Regnum tuum.

III.

Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.

IIII.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

V.

Et remitte nobis debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribus nostris.

VI.

Et ne in inducas nos in tentationem.

VII.

Sed libera nos a malo.

Quia tuum est Regnum et Potentia et Gloria in saecula seculorum, Amen.

Q. 81.

Quid invocatio te docet, cum inquis: Pater noster qui es in coelis?

R.

Esai. 66. Luc. 11. Psalm. 103. Esai. 63. Ioan. 16. Deum omnipotentem qui in coelis est, benignumque in Christo Iesu se mibi Patrem exhibet, cum filiali fiducia invocandum, atque ideo a paterno ipsius in me favore et virtute omnipotente quicquid per et propter Iesum Christum precor, tum expectandum mibi esse, tum etiam me adepturum.

#### Antwordt.

- Dat wy in dem namen Christi, im geist unde warheit, van Bede dem Hemmelschen Vader bidden.

79. Frage.

Wat schölen wy bidden?

Antwordt.

Dat wert uns alle, ein nha dem andern ordentlick in dem Wader Unse, van dem Heren Jesu Christo vervatet. Wente salve hefft he synen Jungeren, alse ein vullenkamen vorhaldt aller Christlicken Gebeden nhagelaten. So dat alle Gescheden, de mit dissem vorbilde nicht stemmen, mit recht alse mehristlicke Gebeden geachtet unde verworpen werden.

80. Frage

Wo lûdet dat Gebedt uns van Christo gelehret unde nhage-

Antwordt.

Unse Vader de du bist im Hemmel.

Dyn Name werde gehilliget.

Dyn Ryke kame.

Dyn wille geschee up Erden, alse im Hemmel.

Unse dachlicke Brodt giff uns huden.

Vergiff uns unse schulde, alse wy unsen schuldenern vergeven.

Unde vore uns nicht in versökinge.

Sunder erlöse uns van den bösen.

Wente dyn is dat Byke, unde de krafft, unde de herlicheit in ewicheit. Amen.

81. Frage.

Wat lerestu uth der anropinge, alse du sechst, Unse Vader de du bist im Hemmel?

Antwordt.

Dat ick den Almechtigen Godt im Hemmel, de in Christo Jesu myn genedige Vader is, mit kindtlickem vertruwende bidden, unde derhalven van syner vederlicken gunst unde almögende krafft, alles wat ick nha unde umme Christus wille bidde, verwachten unde erlangen schal.

#### Q. 89.

Quie est primi postulati sonsus, cum dicis: Sanstificatur somen tuum?

R.

Ephesios. 6. Coloss. 4. 2 Thess. 3 Psalm. 86. Loganis, 17. Precor ut Nomen Dei per synceram divini verbi praedicationem in toto terrarum orbe rite agnoscatur atque inde magnu et sanctum in [omnium] hominum animis existat, et cius enfessionem coram mundo nemo detrectet.

Q. .88.

Quid sequentibus verbis petis: Adveniat Regnum turm?

Ioan. 14. Roman. 8. Psalm. 51. 2 Cor. 1, 5. 1 Petri. 1. Ut Spiritus Dei oum donis suis et ministerio affatim sun in nobis, tum inter nos habitet, nos regat et in Reguo suo in conservet, donec corpore et anima acterni Regni sortiamar in-reditatem.

Q. 84.

Quae est tertii postulati sententia: Fiat voluntas tra, sistin coelo et in terra?

R.

1 Ican. 8. 1 Corinth. 7. Hebr. 1.

Illo petimus, ut (domita subiugataque) [victa] carne nota, desiderium in nobis amorque (divinae) [bonae Dei] volunti, quae in Lege et Euangelio expressa est, parendi existet, to que in Deo accepta vocatione nostra [perfecta obedientia dombulemus, quemad modum Angeli in coelo] (Angelorum instar, qui in coelis sunt, integram et omnibus suis numeris absolutum obedientiam praestare possimus).

Q. 85.

Igitur his tribus postulatis coniunctim petis, quicquid un ad gloriam Dei, tum ad (nostram quoque salutem) [felicem solutis nostrae successum] pertinet?

R

1 Corint. 13. Sic est. Non enim possumus precari, ut Dei honor aut in nohis, aut (inter) [per] nos promoveatur, ut non eudem open petamus, quicquid nobis ad salutem est opus, qualia sunt, Fides, Spes et Charitas, quibus et Dei gloria (apud) [per] nos, et nostra quoque salus quaeritur.

Q. 86.

Quid sibi vult quartum votum: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie?

R

Petimus, ut quioquid ad necessariam temporalis huius vitee

# 82. Frage.

biddestu im ersten Gebede, wenn du sochst: Gehilliget ivn Name?

#### Antwordt.

le name Gades, dorch de reyne Predige des Godtlicken, in de gantze werldt recht erkant, unde dar dorch grodt illich in aller minschen herten geholden, unde vor den an bekent werde.

# 83. Frage.

viddestu im andern Gebede, wenn du sechst: Dyn Ryke kame?
Antwordt.

de hillige Geist Gades, mit synen gaven unde denst, in unde manck ') ons allen wane, uns regere, unde in Ryke hyr erhalde, beth dat wy mit dem lyve unde der syn ewige Ryck erven.

# 84. Frage.

biddestu im drudden Gebede wenn du sechst: Dyn sehee up Erden alse im Hemmel?

# Antwordt.

wy in averwinninge unses fleisches the den giden wille im Gesette unde Euangelie openbaret, mogen lust unde ebben, unde in unser Gade welgevellige beropinge, in amen gehorsam wandern, wo de Engel im Hemmel.

# 85. Frage.

estu den in dissen dren Gebeden thogelyck allent wat hren Gades unde thor wolvart unser salicheit böret?

#### Antwordt.

Wente wy kônen nicht bidden dat Gades Ehre in uns y ons gefordert werde, effte wy bidden mede allent wat ser salicheit nôdich is, alse Gelôve, Hapeninge unde Leve, rch Gades Ehre by uns, unde ock unse salicheit gesocht

# 86. Frage.

biddestu im veerden Gebede, wenn du sechst: Giff uns anse dachlieke Brodt?

# Antwordt.

my alles dat thor nodtrufftige underholdinge unde wolfart aan, in quest. 75.

Proverb. 18, 1 Timoth. 6, Pealm. 104.

1 Thessal. 8.

1 Timoth. 6. 2 Corinth. 8.

Ephesics. 4. Actorum. 4.

Roman, 12.

Tob. 4

Paalm. 104. Paalm. 106.

Matth, 6.

sustentationem et salutem, tum nobis, tum proxime utile et, victum, inquam, amictum, pacem et sanitatem consequi pommus, si modo ad salutem nobis expediat.

Q. 87.

Sed quid monent te huius postulati verba?

R.

Primum, quotidie orandum esse. Deinde vitae accessaria an [proprie] (peculiariter) a (proprio) labore, viribus aut sepimitia, sed de manu Dei expectanda. Postremo victus [temperalis] eura minime nos torqueri oportere, sed iis, quae quotidis a Domino largiuntur (sic!), contentos esse, et in pauperes, si quid supersit, aliquam partem erogare,

Q. 88.

Quid sequentibus membris postulas?

B.

Quemadmodnm superioribus quatuor petii, quicquid tum el corporis, tum ad animae incolumitatem necesso est nobis, ils sequentibus precor, ut omnia, quae vel in hoc sacculo, vel in futuro, aut corpori nostro, aut animae, aut fortunae bosis assis (damnosaque) sunt, avertat ac minuat, aut patientiam in iis, per sua voluntate, (ferendia,) nobis donet.

Q. 89.

Quis est quinti postulati sensus: Remitte nobis debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribus nostris?

R.

Paalm. 143. Ioan. 15. Ephes. 4, 5. Matth. 18. Psalm. 51. Matth. 6, 18. (Tria in universum continet:) Primum (enim) precamur, utDeus coelestis Pater per Iesum Christum peccata, corunquepoenam ignoscat nobis. Deinde, ut in posterum cor poenitentimsaucium elargiri dignetur, quo tum ipsa peccata, tum peccatorum occasiones odisse et vitare possemus. Postremo, ut ex adverso sua bonitate corda nostra eo semper flectat, quo et proximi imbecillitatem ferre, et si quid illum erga nos delinqueres
contingat, ex animo condonare valeamus.

Q. 90.

Quae est sextae petitionis sententia: Ne inducas nos in ten-

R.

Matth. 26.

Luc. 22.

Ephesios. 6.
Paalm. 89.
I Petri. 2.
I Corinth. 10. peris, quam adversis in rebus ducere dignetur, ne illis oppressi

les tydtlicken levendes, vor uns unde unsen negesten denst, les Kost unde Kleder, Frede unde Gesuntheit mögen erlangen: Derne idt uns salich is.

87. Frage.

Wat vermanen dy de worde disses Gebedes?

Antwordt.

Thom ersten, dat wy alle dage bidden schölen. Thom andern, flat wy unses lyves nodtrufft nicht egentlick van unser arbeyt, brafft odder wyszheit, sunder van Gades handt verwachten schölen. Thom drudden, dat wy ock nicht sorchfoldich vor unse tydtllike nodtrufft syn, sunder mit deme dat Godt uns dachlickes gift, tho freden syn schölen, unde den armen van unser averfødt mede delen.

88. Frage.

Wat biddestu in den nhavolgenden gebeden?

Antwordt.

Wo ick in den vörigen vehr stucken gebeden hebbe, allent wat uns am lyve unde der seelen nödich is, the erlangen, so bidde ick in den nhavolgende Gebeden, dat Godt ock allent wat uns nhu unde in thokomenden tyden, am lyve, sehlen edder an tydtlicken güdern schädlick is, wehre unde geringer make, edder darinne gedult nha synem willen geve.

89. Frage.

Wat biddestu den im vofften Gebede, wenn du sechst: Vergiff uns unse schulden alse wy vergeven unsen schuldenern?

Antwordt.

Thom ersten, dat Godt unse Hemlische Vader, uns dorch esum Christum unse sûnden unde de straffe dersulven vergeve. hom andern, dat uns Godt vordan ein böthferdich herte verschne, umme de sûnde unde alle orsaecken der sûnde tho haten nde tho myden. Thom drudden, dat he dorch syne gûdicheit, inse herte also stedes [dar] hen wedderumme bewege, dat wy inses Negesten swackheit dragen, unde em syne feyle jegen uns ran herten vergeven konen.

90. Frage

Wat biddestu im sosten Gebede, wenn du sechst: Vore uns nicht in versökinge?

Antwordt.

Dat unse genedige Vader uns nhu vordan, vor alle schdalicke versökinge Lyves unde der Seelen wil behöden, edder uns dorch syne almögende krafft, dorch alle anvechtinge, beyde in vorspoet unde wedderspoet, hendorch voren, dat wy dar nicht in

succumbemus, sed firms fide constanter pagnantes, corous assequanur.

Q. 91.

Quid ultima petitione significas, cum inquis: Libera nos a malo?

R

Ioannia, 8. 1 Petri. 5. Luc. 22. Cum Diabolus origo sit et fons omnium pravarum tentaisnum, imo nihil non malorum ab illo dimanet (ac diffundstr), petimus ut fortis illo, Deus coelestis Pater noster, non tan s Diabolo, tum a laethali tyrannide eius, peccato, morte et canibus corporis animacque malis clementer liberet et crinist.

Q 92.

Quid sibi vult hace, quae a Christo adiecta est, clausula: Quatuum est regnum, et potentia et gloria in saccula sacculoran?

Paalm. 50. Paalm. 108. Matth. 4. Luc. 4. Quoniam regnum, [omnem] potentiam et gloriam solius Dei coet constat, nostraeque preces sola cius potentia et boniste [per Christum] suffaltae sunt, monemus illum, ut ad nominis sui laudem preces nostras exaudiat, nosque tandem s Disbele communi [nestro] hoste, qui sibi omnem principatum et gloriam asscribit, liberare diguetur.

Q. 98.

(Quid illud 7) Amen significat?) [Quid intelligis and socula illa - Amen" rite cuivis precationi in fine aubiungenda?]

R.

1 Corinth. 2

Idem valet, ac si dicas: Id faxit Deus, sive: Id fiat, aut etian: Id certo futurum est.

Q. 94.

Quid monet nos haec (explicatio) [significatio]?

R

Psalm. 61. Marc. 11. Ioannis. 14. Incobi. 1. Ut omnes precationes ardenti (cordis) desyderio firmsque [cordis] fide, ad Deum dirigamus, et in divinis promissionilus acquiescentes nihil dubitemus, quin Deus Pater per Christum filium suum praeces nostras exaudierit.

(Δοξὰ τῶ Θ. ῷ.)

Hyven, sunder dorch den Gelöven de averwinninge beholden.

# 91. Frage.

Wat biddestu ihm sövende Gebede, wenn du sechst: Verlöse ans van dem bösem?

#### Antwordt.

Nha dem de Dûvel ein orsake unde fonteyn aller bösen versökingen, ja alles böses is, so bidden wy, dat de starcke Godt unse Hemlische Vader, uns vam Dûvel unde aller syner mordtlyken gewaldt, van der sûnde, dodt unde allem övel Lyves unde der Seelen, genedichlick redde unde erlöse.

# 92. Frage.

Wat willen de Worde de Christus am ende dar an hunget:
Wente dyn is dat Rycke, de Krafft unde Herlicheit in ewicheit?
Antwordt.

Nach dem unsem Gade alleine dat Rycke, alle gewaldt unde Ehre tho kumpt, unde wy uns ock in unsen Gebeden alleine up syne macht unde güdicheit dorch Christum verlaten. So vermanen wy en dorch disse Wörde, dat he unse Gebeden tho synes namens prysz erhöre, unde uns entlick van Düvel, synem unde unsem vyende, de sick alle gewaldt unde Ehre tho schrifft, wil erlösen.

# 93. Frage.

Wat versteistu dorch dat wordeken Amen, dat men billick an ein itzlick Gebedt hangen schal?

#### Antwordt.

Dat heit so veel, alse idt werdt wahr, edder idt geschee, effte ock, idt wert gewiszlick gescheen.

# 94. Frage.

Wat vermanet uns disse bedüdinge?

#### Antwordt.

Dat wy alle unse Gebeden, mith vürigen begeerten unde gelövigen herten, tho Godt richten schölen, unde getröstet up de thosage Gades, nicht twivelen, Godt de Vader hebbe unse Gebedt, dorch synen Son Christum verhöret.

FINI8.

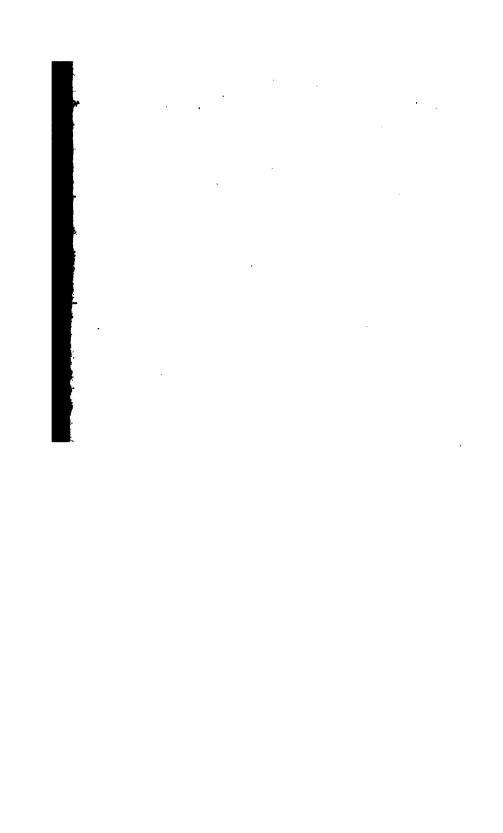

# III. E P I S T O L A E.

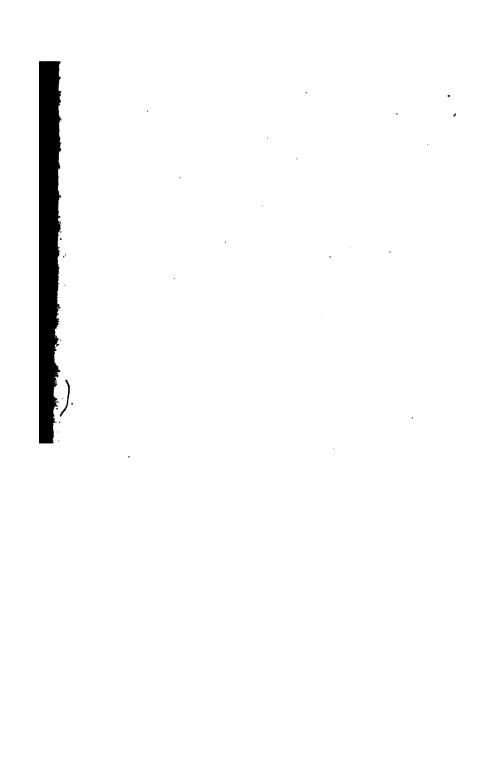

# EPISTOLAE

1.

[Gordes Scr. aut. Tl. 645.]

# Ad JOH. HESSUM 4).

tuamquam mihi non sis de facie cognitus, tamen hie adeo nomen tuum aruit, ut ipse doctorum omnium alioqui studiosissimus statuerim tibi m ianotescere. Atque eum nune mihi per alias occupationes non liceat su per literas atque ego vellem agere, illud saltem te nune rogatum m, ut ia his mihi operam tuam accommodes, in quibus, ut isthic omnes ile superas, ita nisi te, alium mihi neminem consulturum puto. Sunt u nonnulli emendi libri, quorum hic summa est penuria, nec haberi nisi seoviae possunt. Vellem itaque hunc qui ca potissimum causa isthue est me missus, consilio adiuvares tuo curaresque ut, quicquid novi post peraspistem 2) prodiit ab Érasmo vel Luthero, is consilio tuo mea pecuemat. Fieri poterit ut tao huic officio respondere ego quandoque posquod me iam inde semper facturum tibi recipio. Vale et opera vicissim is mea. Calisii 15 Kal. Decembris {17 Novembr. | 1526.

I. à Lasco, Decanus Gnezensis. m. pr. sed volante.

Ichannes Hessus, Norimbergensis (1487—1547) Theologiae Doctor erat et enicus Wratislaviensis. Ad d. 25 Oct. 1523 (Sechemborpius male scribit 1528) nam Concionem rogante Senatu contra Pontificios habuit. Cf. de eo Sechemb. L. 1. Sect. 47. § 151. p. 270. Adam, Vit. Theol. Germ. p. 183. Recenvolte, Hist. Eccl. Stav. p. 346. Freherus, 1. p. 148b. Gerdes, Hist. Ref. II. p. <sup>9</sup>) Hyperaspistes, i. e. Diatribae adversus servum arbitrium Mart. Lutheri per Erasmum. Basileae 1526. Cf. Grässe, Trésor des livres rares. Dresd. 1861 a. II. 496.

2.

[Ex. Arch. Socr. Regis Regionent.]

#### IURAMENTUM.

go Ioannes à Lasko, cum me falso ab aemnlis hic traductum esse invrissem quasi suspecta aliqua dogmata et a Sanctae Catholicae et Apoicae Romanae ecclesiae doctrina aliena sequi deberom, putavi necessarium fore, ut hanc confessionem meam facerem, ad hune modum: Quel licet multa multorum ex indulto Apostolico legerim, etiam corum qui si ecclesiae Romanae unitate discesserunt, profiteor tamem nunquam me si corum opinioni adhaesisse, nec ullum corum dogma volentem ac scientem amplexum csse, quod praesertim scirem sanctae Catholicae et Apostolicae Romanae ecclesiae repugnare: quod si imprudens forte alicubi, ut sums homines, lapsus sim aut in aliquem incidi errorem, id quod multis mere doctissimis ac sanctissimis etiam viris usu venit, illi nunc plane et exprese renuntio et ingenue fateor, me nullas sectas ac doctrinas sequi velle, que a sanctae Catholicae et Apostolicae Romanae ecclesiae unitate et instituti essent quoquomodo alienae, imo id solum amplecti velle quod a sancta Catholica et Apostolica Romana ecclesia receptum est et approbatum, illimque sedi sanctae obediam dum vivo et ordinariis praelatis meis atque Episcopis ad ea designatis in omnibus licitis et honestis, et ita iuro, Sie se Deus adiuvet et sancta Dei Euangelia! [aº. 1536].

loannes à Lasko manu proprie.

[Inner.: Hoc iuramentum manu propria scriptum exhibuit Ioannes à lab Archiepiscopo Guernensi et Episcopo Craccoiensi cum rediens ex Germenis of Armaret se noc duxisse uxorem nea doctrinae Euangelii adhaesisse,]

Nº. 3.

Cottonian M. S. Lond. Young, L. L. P. 4.1

# Ad Anthonium Rincon 1).

Magnifice Domine! Amice observandissime!

Essent mihi multa scribenda ad tuam Dominationem, quae negocium &renissimi Hungariae Regis Domini concernerent 2), sed et cyfras illas mecus nunc non habeo, quibus omnia tuto scribi potuissent et nunc vix tatan est quidquam litteris committere. Hace tamen te seire velim, si quiden al tuam Dominationem pervenient, imprimis illius Maiestati omnia pro vole nutuque succedere. Cuius Maiestas, relicta nostra Polonia, ingressa est Regnum suum tertia Novembris, istic excepta ab octo milibus equitum Hugarorum apud Dominum Homoñay 3). Nuncque sua Maiestas est Szegedini una cum Turcarum exercitu copioso, ad servitium suae Maiestatis ab Caesare Turcarum dato, operaque fratris mei Domini Palatini 4) cousque deducto, qui quantus nunc sit nescio, poterit tamen esse intra quattu ordecen dies sexaginta milium equitum, si res ita poscat. Ita sunt per loca quaeque proxima dispositi, ut facile advocari possint per Regiam Maiestatem, si inquam res poscat. Nulla tamen sunt adhuc indicia prelii. Nam etsi Ferdinandus dicatur facere delectum militum Viennae, nihil tamen adhec gentium habet, et tota Hungariae nobilitas omnisque populus agminatia convolant ad Serenissimum Ioannem Regem, partim Turcarum metu, partim

etiam Principis elementia, qui in suscipienda in gratiam nobilitate communique populo facilis est, in magnatibus recipiendis difficilis, neque id sine causa. quamquam et Magnatum multi iam se in gratiam suae Maiestatis submiserunt. Andreas Bathori 5), frater Naderspanu 6), captus est nuper in levi quodam praelio et detinetur in arce suae Maiestatis Wykel, quae instoria iam sexta est post ingressum suae Majestatis in Hungariam. Nuner etiam Simon quidam, literatus cognomine 7), Cassoviensium 8) peditum tria millia, equites trecentos ad unum usque profligavit, ut ne nuncius quidem cladis superfuerit. Sie illos inter montes incluserat arte quadam, ut nusquam exitus illis pateret, caesi ad unum omnes, machinae viginti captae advectacque ad Regiam Maiestatem \*). Praeterea Caesar inse Turcarum conscripsit iam novum alium exercitum quadringentarum milium hominum peditum et equitum cum quo ipsemet aestate proxima Austriam est invasurus 10) perrecturusque per Danubium, adverso videlicet flumine quousque poterit ad fontes fluvii, cuius maiorem iam partem parvo negotio se in suam ditionem subegisse gloriatur, idque futurum esse sine dubio, nisi hoc vere proximo, priusquam se loco Caesar moveat, res inter Regiam Maiestatem Hungariae et Ferdinandum Regem aliqua concordia transigatur 41), quam tamen nullam seceptabit Rex Ioannes inconsulto Turcarum Caesare. Is est enim primus foederis articulus inter illum Caesarem et suam Maiestatem. Exercitus Germanicus suae Maiestatis Duce Nicolao Mynkwycz 18), qui iamdudum exspectabatur nunc tandem Slesiam 18) ingressus Swydnyozam <sup>16</sup>) oppidum occupavit et iam nomine suae Maiestatis possidet. Speramus et reliquas Slesiae civitates in deditionem venturas, qua de re iam et nuncii habentur et litterae. Vraklamenses miserunt ad Ferdinandum, ut fidem illorum, ut insi dicunt. Enangelicam, iureiurando suo Regio confirmaret liberaretque eos ab illa obligatione, qua in summam quadringentorum milium oppignorati sunt coronae Hungariae. Se fidem suam [prae] omnibus integram servare velle. Cassovienses item miserunt ad Ferdinandum non pro auxiliis ullis, sed ut illos intra duos menses pacificaret omnino, quod nisi faceret, se curaturos suum negocium, ut possint, neque sinerent se suaque diripi. A Petro Perenii 45), qui coronam ad Ferdinandum detulerat, sunt secreti nuncii, rogantes veniam apud Regiam Domini nostri Hungarias Maiestatem. Is pollicetur se una cum corona ad suam Maiestatem rediturum, quam se habere dicit, multaque sunt circa eam rem mysteria, quae litteris committere non licet. Pollicentur tamen bona omnia Regiae Maiestati facilioraque omnia futura, quam speramus. Ferdinandus indixit comitia Hungariae in Preszburg, ad quae tamen nullus ex Hungaria venit, neque ex nobilibus, neque ex Magnatibus praeter Turzonem 16) et Naderspanu. In summis omnia divino beneficio foelicissime succedunt, gentium copia summa. Utinam non desit quo illam alere possimus, qua in re principia sunt vehementer fere difficilia. Nunc tamen sufficient omnia et vestram interim operam nobis profuturam sperabimus, quae nune multo quam unquam alias maior adhiberi debebit. Cum tuis bene valeas, diu incolumis

et foelix. Datum in Lubnicze 17), xviii Novembris anno Dom. M. D. xxvii. Eidem vestrae Magnificentiae deditissimus

# IOANNES à LASCO

Gnesnensium praepositus etc., manu propria

[In dorso: Magnifico Domino Antonio Rynkon Consiliario et Cambelles Christianissimi Galliarum Regis etc., amico observandissimo.]

<sup>4)</sup> ANTONIO RYNKON, sive RINCON, Dominus de Germolas, natione History in exercitu Hispanico ad gradum Capitanei provectus, patriam suam reliqui d cum summo omnium applausu legati ministerio sub auspiciis Franc. I, Galliae neis functus est. Anno 1526 legationem suscepit ad Zapolyam. Cf. CHARRERS. No. de la France avec le Levant, I. p. 520, "Anthonium Rinconem, idelen et dilectum Cambellanum consiliariumque nostrum cum his litteris ad illustrisima Dominationem vestram mittimus." (Franc. 1 ad Zapolyam). Mense Sept. a. 127 Francisci apud Sigismundum, Pol. reg., orator fuit. Ib. p. 160. Cf. ZIMKERE, Gesch, des Osm. Reich, II. 672, BAR, DE ST. GENOIS, Miss, divi. de C. D. de Schepper. Brux. '56, p. 14. Adelung u. Rotern, VI. 2182 einsdem nominis Franciscano ordini adscriptus Antonio Rincon commemoratur, qui serissit . Ilnumenta ordinis sive de viris illustribus. Salam, 1511, 40, 2) Ludovico anul Mohacz, ao. 1526 profigato inque paludibus adiscentibus suffocato, Ioannes Zandya et Ferdinandus de corona Ungariae decertaverunt. Ioannes ad X Nov. cinedes anni in Comitiis Stuhlweissenburgensibus electus, mox tamen ab aemulatore sae patriae finibus cedere coactus, auxilium imploravit regum Poloniae Galliaeque, ut et Turcarum Caesaria. Sigismundus ei refugium aperuit, Galliae rex spopoadit pecuniam. Sulciman autem, quibus maxime ei opus erat, copias ei suppeditavit seque ipsum proximi veris initio cum toto exercitu suo venturum esse Zapolyss oratori Iaroslavi (Hieronymo) Lasky, Siradiae Palatino, pollicitus est. In has nostra Epistola oratoris Lasky frater, rerum regis Zapolyae, ut apparet, beat gnarus, Antonio Rinçon, qui apud Franciscum I rebus Hungarici regis patrecinabatur, felicem primae in Hungariam e Polonia incursionis eventum exoptatur que Turcarum exercitus apparitionem eo consilio annuntiat, ut strenue Gallies regem impelleret, nummis e longinquo Ioannem sublevare. Cf. MAJIETE, Geck v. Oesterreich. II. p. 18-21. Gesch. d. Magyaren. p. 21-23. ZIMKEIBEN, o. L. II. 659 sqq. von Hammen, Gesch, d. Osm. Reich. III. p. 72 sqq. Bucholte, Gesch. Ferd. I., III. 250 sqq. (DE BRENNER) Hist. d. Rév. de Hongrie. Hagne Comit. 1739. T. I. p. 46. ISTHUANFFY, Regni Hung. hist. Col. Agr. 1724. p. 96,7. 18 SACY, Hist. de Hongrie. Par. 1778. I. p. 268 sq. SECKENDORFF, Hist. Lath. III. 5. 6 9. p. 28. CRAIG, Hist. of the prot. church in Hungary. Lond. 1824. p. 47. 3) De magnate illo Homonay. Cf. Urk. und Acteust. zur Gesch. der Ferh. 22. Oesterr. Ungern u. d. Pforte im 16 u. 17 Jhd. Wien 1840, 60 Lief. Ges. K. Ferd. I an Sultan Suleiman, ed. GEVAY, in Ep. Thomas Szalaházys ad R. Ferd. d. Ofra 8 Sept. 1528. "Exspectat tormenta maiora et Ioannem ipsum qui una cum Franc. Homonnay omnium praedicatione et plausu venturus est." ISTHUANFFY, p. 96. 4) Sc. Iaroslaw Lasky, Palatinus Siradiae. Cf. SLEIDANUS, VI. 103a et Actio H. Lasky apud Turoam nomine Regis, in BEL. Apparatus ad hist. Hungarius. Posonii 1753. p. 159. Majlath; Gesch. d. Mag. IV. p. 21. 5) Cf. Gevay c. l. p. 39 \_addet ut spero (sc. copiis Ferdinandi) suos Dominus Andreas Bathory." 6) Quis ille sit, nullibi detegere potui. 7) Cf. GEVAY, o. l. in ep. laud. sub &

Simon aliquet jam diebus arcem Pathak cum equitibus VIe et peditibus ut iunt, circiter duobus millibus obsidet." Nomen ei erat Simon Athenay, v. Mas-BEE. Goods, d. Mag. IV. p. 22, ISTHUAMPPY, p. 96, Simon, patris Athenensis lecus est inter Crisium et Posegam) cognomento literatus." 8) Cassovia, (Kashaw) in parte septentr. Hungariae non ita longe a flumine Theiss. \*) Proclium and depugnatum est inter Cassoviam et Saros-Pathak ad d. 85 Sept. '28. Simon 'ardinandi coniis. Stephan Révay Zapolyse exercitui imperabat. Majlath. Gesch. l. Mag. IV. p. 22. ISTHUAMPPY, p. 97. BUCHOLTZ, o. l. p. 258 ad Ferd. scribit: Er stehe im Mitte der Rebellen und habe den Tod vor Augen" 6 Sept. 1528. Mense Maii anni sequ. 1529 fines Hungariae migravit. 41) Sigism.. Poloniae mr. concordiam inter cos restituere frustra conatus est. 42) De NICOLAO MYNO-FICE of. SECKEND. III. 5. § 9. p. 28. Buchols, III. p. 258. 12) Icannes Zap. a En. ad Franc. I. "Utriusque Slesiae ducem" se appellat. Cf. Née. de la France ness de Levent, I. p. 163. 14) Schweidnitz, 15) Cf. Gevay, p. 89. Majlath, Bonch. Oct. H. p. 21, Grech. d. Mag. IV. c. \$7. p. 21-28. v. HAMMER. trad. Hellert, V. p. 116. 16) Proprie Thwaso. Cf. Gevay, Schreiben Stephen Bathorus' von Ecced an K. Ferd. p. 59, bene distinguendus a Joh. Turzo, Episcopo Wratislay, Cf. Seckendorff, I. 57, p. 270, D. Erasmi vita, Lugd, Bat, 1642, p. 155. 47) Non longe a Liegnitz.

Nº. 4

[Gord. a. a. IIb. 483.]

#### Ad HARDENBERGIUM.

Nescio, mi Alberte, uter alterius maiore teneatur videndi desiderio, tu ne mei, an ego potius tui. Certe quod ad me attinet, magno redemptum velless, ut te in reditu saltem meo 1) videre potuissem. Sed scis, ut tum valucrim, cum istac iter facerem. Alioqui te haudquaquam praeteriturus fuema si modo me paululum istic immorari valetudo mea permisisset. Ac ne nune quidem multis tibi opus est, ut mecum agas ut ad te veniam. Iam dudum ipse mecum hoc statui, ut te mox visam, simul atque id mihi per valetudinem liceat. Sed. mi Alberte! vix credes, quam mihi sint attritae vires omnes aegritudine hac mea. Paululum aliquid legenti vertigo mox oboritur, scribenti protinus caligant oculi, adeo ut haec quoque nisi ex intervallis scribere non potuerim, febris quidem ipsa abacta est iam divino beneficio, sed est adhue mira quaedam totius corporis debilitas, quam abigere nullis adhue remediis possum. Videor mihi nimium laesisse stomachum, frequenti aquarum medicarum potu, quibus ex medici praescripto ad febris aestum restinguendum utebar. Nunc aegre concoquit omnia et perpetua gignit tormina, quae me graviter excruciant. Hoe die solis praeterito volebam mei ipse periculum facere, si quomodo aerem ferre iam possem, ac sub concionem ad templum prodii, sed tantula ambulatiuncula ita affectus eram. ut corpore plane delassato in medio itinere, dum redirem, paulominus conciderim redieritque rursus non quidem sebris ipsa, sed typus tamen sebrilis quidam, qui me tertio quoque die ab eo ipso die solis leviter quidem sed

impetiit tamen. Nunc item hoo primum die accessit morbus ille mihi fasi liaris haemorrhoidum, quae mihi leviter quidem hodie coeperunt finere, ad nescio quam diu duraturae. Spero tamen illas mihi salutares fore, nisi sud vereor, ne me plus satis alioqui debilem ita deiiciant, ut non facile sin rursus vires resumturus, neque patiantur me tam cito, quam vellem, ai te transcurrere. Id quod tamen sum facturus omnino simulatque paululum pvaluero. Ita autem visum est Deo, me nunc per cam valetudinem et envem et longam utcunque visere, de febre loquor, qua totis hisce trederie et amplius annis iam non laboraveram 3). Illi gloria, qui me debiti officies erga se mei, istiusmodi admonitionibus commonefacere dignetur. Alioqui a est nostra infirmitas, mi Alberte! ut parum forte illina memores futuri esemus, si non ille se et bonse et malae valetudinis nostrae, atque sies vitae et mortis, omnium denique successuum nostrorum Dominum esse mbis subinde declararet, simuloue tamen etiam et patrem clementissinus. dum nihil in nos permittit, nisi quatenus nobis bono nostro esse et perferri etiam a nobis ipsius auspiciis possit. Quod scribis, te premi a quibadam mei nominis invidia, illud equidem facile credo, sed miror tamen istos tantopere offendi meo nomine, quod aliqui adeo alibi invisum non est. at nunc etiam Antverpiae plurimi et magni viri me officii causa inviserent, inter quos non postremus erat του των 'Panainy Basilenc Louiseausτεύς 3) atque item Brandenburgensis Marchio, de aliis conjecturam facito. Offerebatur tum Caesaris tum Regis Romanorum diploma, qualecunque voluissem etc., nedum ut ab ulla mihi metuendum sit nominis invidia.

Quae de Caesare scribis, ea iampridem scimus, ceterum fallitur, qui tibi rettulit, Regem Ferdinandum eo consilio in Germaniam profectum esse, ut fratrem a cogendo concilio excuset, longe enim aliter se res tota habet, et melius de Caesare nostro sperare debemus, quam isti praedicant. Legit pridem avidissime novum Philippi Melanchthonis libellum, qui continet autitheses Pap. et Evang. doctrinae 4), nec prius misit e manibus, quam totam perlegisset. Mirum est autem, quanta illic brevitate complexus sit Philippes capita religionis fere omnia. Est libellus octo non amplius plagularum, Latine, Germanice, Gallice, Hispanice et Italice, paucis tamen adhuc exemplaribus excusus. Ego tamen unum exemplar nactus eram, non tamen venale, sed ab illo, cuius supra memini, Marchione datum, sed quod tames alteri mox amico negare non potui. Ibi demum, mi Alberte! vidisses Philippi παβέησίαν, qua nunc alterum illum 5) non aequare modo, sed plane superare etiam videtur, tametsi a conviciis procacibus in totum abstineat. Vidisses item quibus coloribus Thy AsiToupylay Thy UmsTépan depingat, sed. brevi, ut audio, prodibit libellus ipse, et auctior et accuratius scriptus, mox ut de illo Papistici Principes in hisce Spirensibus comitiis in utramlibet partem pronunciarent, quem tamen Caesar ipse fassus est, sed privatim, non posse sibi non magna ex parte probari, et non obscuram postea aliquot exemplis significationem dedit animi multo quam antea erga Evangelii studiosos placidioris, qua de re multa essent scribenda, sed neque inum est id facere, et ita iam sum hao scriptione fatigatus, ut etiamsi ime velim, plura scribere non possim, cum haec pauca toto hoc die ex rvallis vix etiamnum absolverim. Vale mi charissime Alberte! et me t ut paululum vires rursum collegero, certo apud te expectato. Interim Abbati tuo diligenter commenda, eumque verbis meis salutato. Dominus servet omnes dirigatque vias nostras omnes, non ad nostri sed sui no-uis gioriam. Amen [medio anni 1540] \*).

Agnoscis manum vere et ex animo Tui.

) Iter susceperat in Flandriam, ut hac ipsa epistola docemur. 2) Tredecim es ab anno, quo data est hacc epistola, deducentes, redimus ad annum 1527. Esta igitur antes quoque dum Lovanii commoraretur febri laborasse, sed dehine Peloniam redux meliore usus esse valetudine. 3) Erzkanzler. 4) Die furnembete tereckied swischen reiner Christl. Lehre des Emang. 2. d. abgott. Pap. Lere. 222 Erzkanzler. 4) Cf. Rotzenwund, IL p. 1309. 5) Sc. Lutherum. 6) Gerdesius expistolae locum dedit post eam, quae est nobis ordine 92, camque ad a. 1542 Erze videtur. Nos ad 1540 eam reducimus 16. quia libellus Melanchthonis, en dicit nuper in lucem prodiisse, editus est a6. 1589; 26. quod narrat se 13 annos nulla febri laborasse, quo sane respicit ad tempus dum Lovanii petat; 36. quoniam Caroli consilium de Concilio cogendo maxime per annos 10 et 1540 agitatum est; 46. quia ne verbo quidem Albertum monasterium inquere hortatur, quod in seqq. ep. ubique facit.

[Gord s. a. IIb. p. 478.]

. 5.

# Ad HARDENBERGIUM.

Logor iam, licet invitus, sed cogor tamen abs te repetere libros meos, n tibi. cum primo itinere apud nos esses, commodavi. Nam hoc vere stimo alio iam cogito, propter coeli huius inclementiam. Video me hic il alind, quam perpetuo aegrotare, sic ut nulli hominum usui esse pos-Litaque cepi de migrando consilium, quod etiam mei a me fieri postut. et proinde te rogo, ut libros meos iuxta catalogum mea, ut seis, am conscriptum, ad Doctorem Hieronymum 1) transmittas, is iam ad me le illos porro remittet. Valetudo mea nihil sese adhuc remittit, sub ver spero feliciora omnia, siquidem Dominus volet, cui me totum perto. Tu quid facias nescio, credo tamen te non feriari, praesertim quod conciones et praclectiones attinet. Optarim in omnibus monasteriis tales s Abbates, qui sic iuventutem iustituendam curent, quemadmodum id per te facit Abbas tuus 2), imo vero noster potius. Nam et ego eum ainis animum non possum non amare, ut interim de eius candore et inritate taceam, quam mihi in illo haud obscure videor perspexisse. Tu ean fac me illi commemores idque diligenter. Dabo operam ut illum adet te simul invisam praesensque hinc advolem. Interim tu, mi Alberte!

vale. Neque enim plura nunc. Emdae die Mercurii post Dominica natalità (29 Dec.) ad finem Anni 1540.

[In dorso: D. Alb. Hardembergo, Theol. Doctori in manus proprin, Advardice 1).]

\*) Hieronymus, Guilielmi Frederici, praeclari apud Groninganos saerorum atistitis, filius. Cf. Brucherus, G. d. opk. en vest. d. H. kerk in Gron. p. 22.

Beninga, Matth. Anal. p. 528. Gerd. h. r. III. p. 203. \*) Monasterii, in qualibertus tunc degebat, abbas Ioannes Reekamp erat, qui Aduardiensi Cometis praefuit 1528—49. Cf. Kerkelijke omdh. v. Gron. en Groningerk, p. 248. \*) Aduardi, Adewert sive Auwert, notissimum Groningae apud Hunsam monasterium, Bernhedinorum ordini addictum, quod a\*. 1192 conditum, a\*. 1580 devastatum, referentionis tempore magna dectrinae puriorisque religionis laude Cornit. Cf. Hare. in W. Gansep. Opera. p. 7. Benninga, Matth. Anal. IV. p. 409. U. Eminua, Le. Pris. hist. p. 7 passim. Brucherus, o. l. p. 18. Dient Lorgion, Beschr. s. Gra. I. 104 sq. Hoydyk, Kloosterorden in Ned. p. 6, Chr. Kerk im Ned. I. p. 230.

Nº. 6.

[Gord. a. a. ID. p. IB.]

# Ad HARDENBERGIUM.

Ad tua nunc non respondeo, charissime mi Alberte! non quiden ulan aliam ob causam, nisi quod distringor quibusdam, quae me vix cibum etim capere patiuntur, et quoniam brevi apud te esse constitui, in mutuum colloquium differenda mihi nostra omnia esse putavi. Sed est quod priusquan ad te veniam scire ex te interea vellem. Memini te a me petiiase (ni fallor) cum tibi narrarem me bina multorum autorum exemplaria habituran esse tum Graeca, tum Latina, in sacris pariter ac profanis literis, et a tibi indicarem, te apud D. Abbatem tuum id curare velle, ut illa in tuum usum emeret, hoc itaque nunc abs te scire velim, an eo adhue sis anime, an vero non amplius illis egeas. Mihi enim Francfordium nunc libri mei et patria advehentur. Quod si scirem tibi nullis opus esse, non esset cur illes hue paucis exceptis adferri curarem, sed illic potius iuberem divendi, ne me frustra sumptu vecturae non necessario onerarem. Id vero me nunc heen iam oportet. Quare te rogo, facias me ea de re quamprimum certioren. Indicem librorum ad te mittam, vel ipse adferam, postquam animum miti tuum significaveris. Vale et ne graveris mihi quamprimum respondere, ne diu animi pendeam. Dominus te servet, mi Alberte charissime! Hie aiunt, regem Ferdinandum a Turca his paucis diebus profligatum esse ac quateor non amplius suis comitatum, e praelio aegrum rediisse 1), ubi et fratri 1 tum multum metuo, quem istic certum est etiam adfuisse. Iterum vale. Synodum 3) audita hac clade solutam esse aiunt negociumque religionis in conventum ad Michaelis Coloniae institutum rejectum esse, qua parte nondum est transactum. Sed Eccius dicitur, quibus initio subscripserat, ca rursum omnia retractasse ac recantasse. Aemdae Nonis [5] Augusti Anno 1541.

Agnoscis manum tui.

a) Copias Ferdinandi, quas ducebat Roggendorfius, eo ipso anno 1541 apud Ofen a Turcis profligatae sunt. 3) Iaroslaw s. Hieronymus Lasky aº. 1532 in comitiis Ratisb. Ieannis Zapolyae et Solimanni litteris instructus apparuit (SECKEND. III. § 5. p. 28), haud ita multum post a Ioanne rege in vincula coniectus ac demum aº. 1535 ab codem dimissus (Ep. Eraami p. 1534. Ep. ad Petrum Ep. Cracoviens. d. 26 April 1535), prorsus taudem a Ioanne defecit et transiit ad Ferdinandum aº. 1540. SLEIDARUS o. l. XIII. p. 220b). Cf. MEL. Er. ed. L. B. 1647. p. 821.

No. 7.

[Gerd. s. a. Ib. 487.]

#### Ad HARDENBERGIUM.

Quae tibi toties praedixi, ea nunc evenire, profecto multum gaudeo, mi Alberte! videlicet te iam perspicere vanam spem fuisse fructus illius, quem te isthic facere posse credebas. Fieri non potest, mi Alberte! ut Christi regno exoriente alicubi Sathanas dormiat, cuius artes et furias tu ipse jam deprehendere in te ipeo potes. Sed tibi cogitandum est, haec omnia quae pateris, a Domini tibi immitti, esseque veluti voces quasdam ipsins, quibus te evocat e tua ista servitute ad suam libertatem. Proinde fac quod debes facere, et vocem Domini ne contemnito. Explica te quam primum, et ingum hoc Pharisaicum excute. Nihil tibi, mihi crede, deerit. Quod ad me attinet, habebo tecum mea communia omnia, neque tibi prius quidquam deerit, quam mihi, modo iam rumpas semel moras istas tuas. Habeo consilia quaedam eaque non dubia, quibus tibi facile ita prospici poterit, ut honeste et pro dignitate tua vitam sustinere poseis. Illud tantum te rogo et per Christum ipsum testor, ne amplius ouncteris, sed quod tandem aliquando facturus es, id quam primum ut facias. Quae te cum Abbate agere velle scribis, ca mi Alberte! si verum apud te fatear, humana sunt omnia, quae ego abs te omitti malim, imo id optarem, ut omnes intelligant, te non ob aliud, quam propter Christum solum et huius tuae vitae odium secisse, quod es sacturus. Invidiam vestrorum nihil moror, sacileque illam prae Christo et caritatis nostrae officiis contemnam, tu modo ad me recta etc. .... O mi Alberte! quam grata mihi hora illa, qua te hic apud me hoe animo venientem videbo, quod utinam cito fiat per Dei misericordiam Nihil erit meum, quod non sit aeque tuum etiam futurum, modo veni in nomine Domini, te istinc evocantis. Et vale, [fine a. 1541]

Nº. 8.

[Gard. s. a. Ba.s. M]

## Ad HARDENBERGIUM.

Expectabam hisce diebus, ut mihi ad ea quae tihi nuner nunciavam responderes, mi Alberte! saltem ut intelligerem, quidnam animi super a re haberes. Nam si eo esses animo, quo te ego esse vellem, in hae re presertim, tum facile de aliis transigeremus. Sed hoe primum necesse est si sciam, an velis exterizer une metabédhecon, nam ad manum bio nuncium, per quem me oportet jam significare summam rerum omnim Hi. qui mea opera uti in hac parte voluit. Quare te rogo ut me de animo te facias certiorem per hunc puerum etc. ..... Volebam ad te mea peracriber omnia, sed Gerardus civis noster 1), qui non ita pridem rediit Viteberra 1. iuvenis sane et pius et doctus, narravit mihi tuis verbis, te brevi ad me hue venturum esse in dies aliquot. Quare in tui adventum differenda patavi omnia potius, quam ut illa literis committerem. Iam melius valeo, gratia Domino! Ridebis si audias, quid cum Episcopis nostris in patria egerim 3: prodibunt tamen in lucem brevi omnia 4). Vale et da operam, ut nos visere possis. Interim tamen scribe paucis et D. Abbatem tuum verbis meis saluta. Raptim Emdae XII Maii Anno 1549.

Agnoscis manum.

<sup>2</sup>) Sc. Gerardus tom Camp, Ecclesiae Emdanae senior. V. Ep. ad eum. Gabbana, c. 1. e. 68. nonnullas ab eo scriptas, adhue ineditas in Scr. Emd. Cf. Israbid. Arch. v. Kist en Moll II. a<sup>0</sup>. 1859. p. 49—51. <sup>2</sup>) Sc. in Polonia. <sup>3</sup>) Respicit ad ea quae in Hardenbergii gratiam molitus erat. Cf. initium Ep. 8. <sup>4</sup>) Nikil huius superstes esse videtur.

Nº. 9.

[Gord. s. a. 10. 491.]

#### Ad HARDENBERGIUM.

Paucis ad multa respondebo, mi Alberte! idque ea libertate, qua uti semper soleo. In reditu meo obstitit valetudo mea quominus te adierim, quae eiusmodi sane erat, ut me non pateretur usquam haerere, nisi indies gravius periclitari voluissem. Eam tamen, mi Alberte, excusationem, si ma audes pronunciare iustam, aut quemadmodum ais, sufficientem fuisse, quid aliud quaeso in causa fuisse putas, quod te non inviserim? si quid suspicaris, id tibi equidem ut amico ad amicum scribendum erat. Sin minus, et tamen tibi non satisfacit mea illa excusatio, vide, ne et causae tuae, quae gravissimas videri vis, quod me visere non possis, multo minus ponderis habeant, quam excusatio illa mea. Mihi sane valetudinis ratio habenda erat. Sed quae tu de pudore dolore tristitia atque ea, quae te perpetuo, ut scribis, excarnificat, miseria adfers, haec, qui tibi credam obsecro? cum tamen ipse affirmes, consilii te tui rationes Christo haud dubie approbare posse. Apud illum igitur tutus es, apud me vero erubescis et angeris? Ego maior illo scilicet? Qui Sabbathum in Christo suum sanctificat, non est cur

apud homines turbetur. Id si tu in animo ipse tuo agnoscis, non est quod te instituti tui apud me pudeat, mi Alberte! quodque tantopere angaris. Sin minus, apud Christum te magis profecto pudere, quam apud me deceret, essetque plane our animo tuo et quidem graviter angereris, praesertim si certus non sis, consilii tui rationes ita olim firmas in Dei indicio fore. ut animus iam tuus in illis Christi testimonio probe communitus conquiescat. Hoe sabbathum a nobis vult coli Paulus, quod ego tibi istic etiam vere et ex animo optaverim. Sed cum ipsemet fatearis, te in tam varia adhuc ferri, ut dici vix quest, vereor, ne longius ab eo adhuc absis, quam putas, ac ne perpetuo ita huo atque illuo feraris. Dubitas an vestrum istud vivere sit blasphemia, et interim abusus absurdissimos agnoscis, quasi abusus, per quos dedecoratur nomen et meritum Christi, non sint blasphemia. Sed hos non sequeris et libere etiam, si Deo placet, reprehendis. Mi Alberta! ita nobis praedicas tuam libertatem, quasi nesciamus, quibus sit cancellis conclusa. Reiicis Ezechiae exemplum velut a munere tuo alienum propter functionis diversitatem. At anod inse ferro admoto fecit, qui externae disciplinae custos erat, id tibi non generalibus istis reprehensionibus quas facis in concionibus, sed peculiari quodam malleo petras contundente praestandum sane esset. Doctoris est, sui quemque debiti suique officii admonere. Hic si tibi tuus non pareat Magistratus, imo si non patiatur se admoneri, ac te praeterea multa simulare ac dissimulare cogat, et tu illi obsequaria, est ne hoc libere reprehendisse? Neque recte Babylonem confers cum Babylone. Nos enim idolum nullum habemus quod colamus, vos abominationem illam in loco sancto constitutam publico cultu pro Deo veneramini et estis eius cultus ministri. Idola si quae apud nos supersunt, ea plane contempta neglectaque iacent. Quem autem exspectes ductum spiritus, nescio. Ego a spiritu Dei dictum esse puto Esa. 52 et 2 Cor. 6 . Exite de medio illorum et separemini ab illis". Ab eodem et illud his simile Apoc. 18. Exite de illa populus meus etc". Hoc si ad animi fugam referas, certe qui hanc fugam vere cum animo suo semel est meditatus, non libenter inter eos haerebit, quos videt assidue dedecorare virtutem ac meritum Christi. Quod ad me attinet, amo te, mi Alberte! si unquam antea, sed tuam istam baesitantiam non amo. Quonam sim migraturus nondum scio, sed vocor a multis. Ero tamen apud vos, priusquam abeam, et omnia tibi coram narrabo. De sumptu illo quem excusas, plane nihil unquam neque ego cogitavi, neque quisquam omnino mecum egit, quare supervacanea sunt, quae ea de re scribis. Vale et me tuum esse tibi persuadeas omnino. Dominus det nobis suam gratiam. Amen. Postrid. Iacobi. [26 Iulii 1542].

[Bibl. Brem. Cl. VIII. p. 332, 3. Gard, Rb. p. 490.]

No. 10.

# Ad DRUSILLAM SYSSINGE 1).

Heri mihi sunt redditae literae ab Alberto ") nostro, soror in Domino

Iesu charissima! quibus scribit. se co loco aliquandiu, hoc est, per hanc hyemem manore velle 3), id quod et tu forte ex adnexis literis facile intelliges. Nunc sum habiturus rursum certum nuncium. Si quid ad illum voles acribere, ad me quam primum transmittito. Ceterum metuo, mea soror! ne brevi istic bellum sitis habituri, forte circa ipsa moenia vestra, quare tibi profecto suaderem, ut hue in tempore te transferres, et non diu cunetareris. Non possum multis acribere, nam vocor alio. Sed vellem mea soror ut te illine quam primum explicares. Non deseret te Dominus, ubi ubi fueris, si illum vere et ex animo sequi welis, et non dubito te velle. Ego etiam tibi non decro pro summa virili mea. Vale. Raptim Emdae 23 Iulii Anno 1543.

De eligendo novo Caesare inter Principes Imperii consultatur. Tures in finibus Germaniae iam grassatur, Viennam fortassis obsessurus, nisi iam obsident. Gallus denuo imminet Brabantiae. Hace nova babemus. Dominus te interim servet, faciatque ut te hie quam primum habemus. Si venire voles, ad me recte venies ut mutuo consultemus. Iterum Vale. Salutarem te uxoris meae nomiue, sed ea nunc abest. Interim scio iliam tibi precari felicia omnia. Ruraum vale.

No. 11.

[Obbo Emm. H. Fr. p. 949. Gord. Hb. p. 492.]

### Ad Annant Comitissam 1).

\*\*) \* Satis scire se, animum ei esse timentem Dei et promovendae apud subditos gloriae Christi cupidum, istamque suscipiendi ministerii non postremam sibi causam fuisse, sed in eo ipsam peccare, quod nimis facile hue atque illue flecti se in religionis negotiis patiatur, et suorum potius quam Dei ipsius autoritatem sibi sequendam interdum existimet. Blandiri se hie non posse, ubi non de principis ac sua solum, sed de multarum quoque ecclesiarum salute agatur, de quarum cura nosse se, sibi ex aequo et principi apud Deum aeternum iudicem reddendam esse rationem: praeclarum sane et arduum esse principem agere, sed ei annexam esse conditionem serviendi gloriae Dei. Itaque, cum si verit induci se ad suscipicienda reip. gubernacula, spectandum ipsi, ut in gubernatione consilia et actiones referat ad gloriam eius, a quo in solio collocatam se esse et cuius ministram se agere non queat ignorare. Per Deum reges regnare, direcere sacram paginam, et eius ministros esse, quibus sceptra sunt commissa, neo temere in ea principes populi pastores nuncupari, affirmarique, nea ho-

<sup>4)</sup> Tune temporis virgo religiosa, sive Beghina, Truytje Syssinghe (GEED. s. a. IIb. 619). proprie appellata, ex antiqua apud Groninganos familia. Frater ei erat Franciscus, Doctoris titulo ornatus (GEED. s. a. IIb. 537). Nupta fait D. A. Hardanbergio 1547—74. Cf. SWEGKENDIECK, D. Hardens. p. 25. Obiit 1560.
2) Degebat tunc Wittenbergae. 2) Sc. Hardenberg.

minis, and Dei indicium cos exercere. Id sc. oracula ista docere, cogistandom iis, in hoc notissimum se constitutos esse, ut divini cultus promotione pascant populum et Dei autoritatem hominum consiliis et persussionibus anteponant, quapropter principi Dei timorem profitenti necessum ease, aut hace, quae praecipua principis officia sunt, praestare, aut, vai id facere non possit, munere decedere. Talia vero sine controversia esse verum Dei cultum iuxta externam disciplinam promovere, falsum reprimere, sectas carumque auctores submovere, omnia, quae verbo divino adeversantur, ab ecclesia sibi commissa propellere. In his non pati Deum, ut consiliis. quae humana sepientia dietat, detur locus, sed iuxta mandatum et voluntatem suam puram ac putam requirere obedientiam. Non satis esse. convocasse cam proceres et consultasse, sed consilia exigenda fuisse ad normam verbi divini, ca sola recipienda esse, quae cum illa convenirent. caetera humanis tantum rationibus nixa, repudianda a quocunque etiam profects. Quid enim, si qui te, ut Deo non obedias, hortentur, cos ne "sequeris et ils magis parebis, quam ipsi Deo? abait!" Dein consilia ipea in hac causa suggesta recenset et vanitatis coarguit. Porro subiicit. monachos idololatriae reos ac ministros esse aliosque etiam nunc ita dementatos tenere, ut vetitum cultum idolis tribuant. Haec ferenda non esse et Deo hic magis, quam consiliis sapientize humanae parendum, et auctoribus corum occurrendo hoc modo, curandum quidem ut tranquillitas publica constet et filiorum fortunae ne quid decèdat, sed magis etiam shoc agendum, ut gubernante ipea in populo gloria Dei illustretur, qui omnis tranquillitatis et omnium fortunator dominus et dator sit, eui gloriae omnia reliqua postra sint postponenda, extare mandatum altissimi, at ido-" lolatriam fugiamus, idola tollamus, corum cultores et quesvis falsos doctores e medio nostri profligemus, extare et illustria exempla piorum principum hae in re, Gideonis, Esechiae, Iosiae, nec hie periculorum ducendam sesse rationem, cadem illa docere exempla. Et quid? haeccine idola melioris notae aut originis esse, ut parcendum iis magis sit, quam serpentem sillum aeneum, ab ipso Mose Deo iubente erectum, ab Ezechia, regum pientissimo, ob surrepentem abusum destructum, quam cetera ab aliis eversa? Quousque tandem claudicabimus in utramque partem? Quousque Deo simul et mundo placere studebimus? si Deum vere et ex sanimo Dominum nostrum esse credimus, quidni illum utroque demum pede semel aliquando sequimur? sin minus, quid me hic ministro opus est? Ego, quemadmodum lubens suscepi ministerium ecclesiae Christi, quae non novit alienorum doctorum voces, ita in eo operam omnem meam tibi. Princeps! et huic ecclesiae lubens etiam defero. Paratus etiam sum, non mea solum, quantulacunque ea sunt, in usum ecclesiae sine ulla praemii aut mercedis spe insumere, sed vitam quoque meam pro Christi gloria periculis omnibus exponere (siquidem ita res postulet), modo ut vos verbo « Dei regi obedireque velle testemini. Si vero id nolitis, atque humana vos bis consilia mandique huius sapientiam potius, quam divinam voluntatem sequendam case putatis, tum demum vero meam hic vobis operam polli-

ceri neque possum ueque volo. Doctrinae Evangelicae atque Apostolicae minister lubens ero pro mea tenuitate, atque hic me non pubedit vel a minimo quovis fratre, quae forte nondum didici, discere. Caetarum humanae sapientiae aut consuctudinis praeter verbum Dei inductae — quod quidem ad divina attinet - minister plane esse nolo. Habeat locum et pondus suum in rebus humanis humana sapientia, in divinis antenonenda est omnibus consiliis divina auctoritas et voluntas. In illis pracelarum est, ingenio prudentia ac dexteritate excellere, hio stultus sit necesse est, quieouis sapiens haberi cupit. Non est consilium in divinis nisi ex ore Domini. salioqui moz audimus: Vae filii desertores, ut facerelis consilium et non ex " me." Post hace iterum addit: "Nihil se sibi arrogare, aut poscere, ut ex auctoritate geratur aliquid, sive credatur, nisi quatenus sua verbi divini e testimoniis probaverit. lam et in probatione hac insa fateri se, hominem se esse et in scripturae intellectu falli posse, proinde nec erudiri nolle, modo ex verbo Dei fiat eruditio, imo gratiam se ei habiturum, a quo con-• tigerit aliquid se discere, nec se quidquam imperare, ut calumniantur inimici, sed ad Dei tantummodo obedientiam revocare hortarique. Eam vero semper invisam fuisse huic mundo, nec fieri posse, qui hue homines revocet, ut placentia loquatur, ideoque nec mirum, se, qui prius omnes amicos habuerit, nunc. Dei obedientiam urgentem, multorum animos a se alienatos experiri." Et post alia, commemoratis vitiis: hiene sibi tacendum, nec novandum quidquam? sic sane facientem placiturum se multis. potissimum vero iis, qui se nune novatorem appellent, verum non esse ministerii sui placentia loqui, sed adnunciare omnibus peccata ipsorum, id autem semper offendere impios, piis vero ingratum esse non pome. Se sadeo non uscárfenzov, ut non amari ab omnibus malit, quam odio haberi, nec ita esse stupidum, ut intelligere nequeat, quam utilis sibi ait favor hominum, imprimis eorum, quorum nutus ac renutus pondus suum habeant. Agnoscere se conditionem suam, hominis peregrini, familiam habentis, cui opus sit domicilii sede, quae gratiam potius requirat, quam odium aut offensam, et sane cupidum se esse gratificandi et morem gerendi omnibus, sed usque ad aras, hace septa transilire prudentem ac volentem se non posse, etiamsi deserenda sibi sit omnium amicitia, atque adeo familia iu summa inopia et mendicitate relinquenda: eum, qui omnem carnem pascit, pasturum etiam suos, etiam nulla re ipsis a se relicta. Interim in ministerio se perstiturum donec videat, an Princeps ipsa, cae-\* terique Christum doctrinamque eius super se regnare pati possint, quod si sic, futurum se Ecclesiae ministrum ipsorum studiosissimum, sin minus, obsecraturum se, tum ipsam, tum reliquam ecclesiam, ut qua gratia ac benevolentia ad ministerium se vocarint, eadem quoque rursum dimittant. Demum, pro debito officioque suo monere et hortari principem, ut cogitet, quantum Deo, quantum ecclesiae eius, ex muneris suscepti ratione debeat. Ministerium publicum, inquit, ecclesiae Dei suscepisti, ministerium zagnosce, scio quod vapulare oporteat servum, qui non faciat domini sui voluntatem, sed omnium gravissime eum, qui illam sciens negligat, Ex-

pende igitur talentum tuum, tibi in divina cognitione concreditum, illudque in populo tibi commisso Domino Deo tuo foenerare. Cogita tibi dici, quicquid Regibus a Prophetis olim mandato Dei dictum legitur. Non e detulissent ad reges mandata ella Prophetae aut Angeli, etiam in religionis causa, si illius cura ad Reges non pertineret. Negge David sane dixisset: El nunc intelligite reges, servite Domino, apprehendite disciplinam velc., ne quando irascalur Dominus et perealis. Ad eam igitur vait" pertinere curam religionis, et eius partium esse ex voluntate Dei hanc ante compia promovere, idque facere non secundum humanae sapientise consilia. sed secundum verbum Dei, neque enim juxta humana consilia judicatum rii olim homines, sed sermonem Christi ad nos delatum indicem omnium nostrum futurum in die novissimo, itaque sic principi fungendum munere suo, si fungi illo cupiat, ut Deo ipsi se probet. Haec vero se haudquaquam scripturum fuisse, ni cognitum haberet ipsius in pietatem studium. simo confisum se, probe intellecturam illam, officii sui esse, fideliter monere, quae tum ad ipsius, tum ad ecclesiae salutem sciat pertinere, et benigne quoque hanc suam in scribendo libertatem esse accepturam. Perfidum se fore, ni faceret, praestare autem, ingratum quam infidelem esse, atque interim sperare, etiamsi parum gratus apud alios propterea sit, quod non satis grata loquatur, tamen apud ipsam ingratum ideiroo non futurum. Certe secisse se quod debuerit, si parum seliciter, tamen bona # fide: offerre se operam suam paratae Deo magis obedire, quam hominibus: ceteroquia dimissionem rogare. Postremo precari se ei a Deo Spiritum -Sanctum, qui dirigat consilia et actiones eius in gloriam eiusdem nominis et ecclesiae aedificationem." [8 Aug. 1543]

No. 12.

[Gerd, s. a. 11b. 649.]

### Ad DRUSILLAM SYSSINGHE.

Quod tibi ita sero remittat pannum tuum lineum uxor mea, soror in Domino charissima! in causa id fuit, quod is nuncius, qui illum ad nos attulit, ad vos deinceps reversus non est. Et me aliquot diebus una cum uxore mea hino abesse oportuit, cumque heri vespere rediissemus, curavit mox uxor mea ut tibi remitteretur. Atque uxor quidem crassiorem pannum illum acceptura esset in usum meum, si aliquanto citius allatus fuisset,

<sup>1)</sup> Anna, vidua Ennonis II. 2) Initium huius Ep. deest et nonnisi oratione obliqua bonam superstitem eius partem habemus, quam historiae suae inseruit Emmius. Responsoriae Annae Epistolae habentur in Meiners, Oostfr. Kerckgesch. I. 249 sq. Quod monet Gerdesius hanc Ep. autographam in scriniis Emd. Eccl. asservari, huius scrinii perquisitio minime confirmat. Adest autem Ep. de libro Interim ad Annam Comitissam data, quacum hanc nostram proculdubio confuderunt falsi illius nuncii autores.

sed paulo antea quam tuus adferretur, illa iam similis propessodum pami tantum emerat, quantum mihi satis erit. Offerebat interim aliis emeals pannos hosce tuos, suppresso tamen et tuo et suo nomine, sed nemo est, qui illos tanti vellet emere. Uxor Comitis Ioaunis htc pro panni tensisis ulna non amplius quam decem stiferos brabanticos offerebat. Agit asten tibi magnas gratias uxor mea, quod ad se pannum hunc ita miseris, sel dolet ita sero allatum et quod tibi in eo vendendo non potuerit gratificas.

Quod ad me attinet, mea soror! quod tibi semel sum pollicitus, id seaper pro virili mea praestabo, hoc est, ut intelligas me rebus tuis camba nunquam esse defuturum, teque non alio apud me quam sororis charissime loco esse futuram. Quod scribis, esse in quo consilio meo uti vehemente cupias, quidquid huius est, fac modo ut sciam, nihil tibi deperabite. quod modo praestari a me queat. Vellem tamen abs te fieri certior, anno te certo iam sub Michaëlis expectare debeamus. Et vellem, quemadmodua antea queque scripsi, primo quoque tempore istine te explicares, imo ven alias quoque tecum liberares, si posses. Quanquam enim ego alienas conscientiae dominus ac iudex esse neque possum neque volo, tamen nos video, quo pacto is, qui aliquam veritatis cognitionem habet, et impietatis monasticae mysteria agnoscit, conscientiam suam Deo approbare pomit si inter eos haereat, a quibus Christi Domini meritum ac gloriam blasphemati indies videt et audit. Scio hic variare multorum iudicia, sed quonien scimus infinitas ubique a Satane saluti nostrae insidias strui, tutius esse puta, etiam ea quae certa esse credimus, haberi pro dubiis, ne nimium securi simus, quam quae dubia sunt pro certis reputare, si tamen pro dubiis siat habeuda, quae sine offendiculo atque impietate esse non possunt. Vak charissima scror! et in tuis precibus nostri quoque memineris, rogo. Uxw mea te brevi viset fortassis et tibi clarius omnia exponet. Iterum vale. Aembdae xvi Aug. 1543.

I. à Lasco, m. pr.

[In dorso: Der andechtige Innsfer Truytje Syssinge in 't eerste Baghynn-hoff te Groningen ter handen.]

Nº. 13.

[Gerd. s. a. IIb. p. 189. Gabbema. Cent. M. 493.]

## Ad N. N.

.... Postea legi correctionem tuam in Epistola ad Albertum. Ego nec a Philosophia alienus sum, nec adeo prorsus rudis omnium disputationum, ut non de religionum varietate deque illa infinita multitudine hominum estra Ecclesiam saepe cogitem. Quid videtur absurdius, quam tanta agmisa etiam virtute excellentium condita esse a Deo ad aeternas miserias? Sed compescamus has cogitationes Philosophicas. Magnum et peculiare beneficium Dei ducamus, quod se sua voce patefecit hominibus. Nec frustra

nec sine causa se sic patefecite Vult nos alligatos esse ad suum testimonium. ad verbum traditum et ad ministerium, quod instituit, vult illos exaudire ac recipere, qui agnoscunt insum se patefacientem, vult discrimen esse inter coetam, qui nec audit, nec curat, nec quaerit Deum sese patefacientem, sed auf fingit more Philosophico opiniones de Deo ex humana ratione, aut etiam maledicit illi doctrinae, quam Deus sese patefaciens nobis tradidit. Hos discrimen et hos fontes si curaremus, magnificeremus vocem Dei et ministerium. At plerique homines iudulgemus nostris cogitationibus et quaerimus concinnas opiniones. Id commune malum est universae humanae naturae. Sed repugnare discamus, et hunc vere ease Deum aeternum conditorem rerum statuamus, qui sua voce et misso Filio suo se patefecit. Hic est eius populus, qui eum audit, non qui maledicit, ut Turci, Iudaei. Ethnici. Epicurei. Academici. Non igitur transferatur promissio salutis ad coetum illum maledicentem. Deinde nos, qui agnoscimus Deum, qui se sua voce et misso Filio suo patefecit, utamur ministerio. Inseramus Ecclesiae nos et nostros per ministerium, quod existere in Ecclesia voluit. Scriberem plura si certo scirem ad te hanc epistolam perventuram esse. De nostro colloquio etiam brevi te certiorem reddam.

Hace cum scriberem, Dux Iuliacensis ferebatur iam sese et suas ditiones omnes dedidisse Imperatori Carolo. Hoc constabat, Ducatum Iuliacensem occupatum esse a Carolo. Hace qualemcunque habitura sint exitum, Ecclesiam spero Deo curae futuram esse. Bene vale, die xvII Septembris 1543.

Nº. 14.

[Gabb. p. 495. Gord.s a. lib. 498. Bretscha. C. R. Ep. Hel, V. 231.]

## Ad Pailippum Melanchthonem.

Video te nonnihil offensum fuisse literis meis, Vir Doctissime! idque ex aemuli cuiusdam mei, quantum audio, instigatione, qui, ut dissidium inter nos sereret, ac inde demum illius praetextu omnem mihi auctoritatem abrogaret, Evangelii se studiosum apud te fingebat, homo alioqui non indoctus, sed Evangelii summus et mire callidus adversarius. Causam autem offensionis eam fuisse intelligo, quod in illis visus tibi sim tribuere salutem infantibus omnium Ethnicorum. Ego vero, mi Philippe! etsi non prorsus caream scripturae testimoniis, quibus id mihi tueri posse videor, et puto id ad Christi gloriam imprimis pertinere, ut illius beneficium quam latissime patere ex verbo Dei doceamus, tamen in mea ad te epistola nihil huius attingere volebam, quandoquidem id tibi per Albertum nostrum transmissis ad te scriptis quibusdam meis aignificaram.

Sed, cum in hoc potissimum nostra versatur disputatio: An per baptismum proprie inseramus in Ecclesiam Christi? — id quod tu mihi equidem affirmare quodammodo velle visus es — ego de nostrorum, hoc est de Christian.

stianorum duntaxat infantibus quaerebam, qui ad Turcas aut Scytha in perpetuam abacti servitutem inter illos interim in coniugio versantes ponerant, et tamen nullum habere legitimum possunt neque publicum neque privatum ministerium verbi aut sacramentorum. Addebam et cos qui sub Papae tyrannide constituti, in hac iam praesertim Evangelii luce, non moplius aibi cum Christi adversariis propter offendicula communicandum emputant. Horum porro omnium infantibus si salutem tribuimus, professe neque a Christo illos (extra quem nulla est salus) neque item ab cine Ecclesia excludere possumus, etiamsi non baptizentur. Et proinde nos un tam inseri proprie Ecclesiae, per Baptismum, quam insitionem nostran potius, promissione ad nos delatam, veluti per sigillum quoddam in hoi a Christo Domino institutum obsignari. Haec erat Epistolae mene semma, quod quidem ad infantes et Baptismum attinet. Neque puto te imprehaturum fuisse ca quae ad confirmandam hanc meam sententiam adferebam, nisi se tibi tum parum mihi aequus interpres ille obtrusisset.

Ego enim, mi Philippe! non ideo elevo Baptismi usum aut dignitaten, quod doceo, illo non tam proprie nos inseri in Ecclesiam Christi, quan insitionem nostram potius promissione ad nos delatam obsignari. sed proprium baptismi finem indico, eundem sane quem Paulus tribuit circancisioni, dum illam nostrae acceptationis σΦραγίδα esse docet. Promissio enim nos certos reddit. Deum esse nostrum et seminis nostri Deum, seque vicissim una cum nostro semine in lumbis nostris incluso esse populum Dei, atque eadem nobis applicat etiam Dei erga nos benevolentian. dum audimus ret Deus tuus et Deus seminis tui." Baptismus autem illan et in nobis et in semine nostro obsignat ex Christi institutione, quae sane, nisi Christo Domino simul contempto, contemni nulla ratione potest. Dicebam tamen, mihi non improbari eum dicendi modum, ut fateamur, no per Baptismum inseri Ecclesiae Christi atque per eundem nobis applicari promissionem, siquidem de visibili insitione et applicatione iuxta natura Sacramenti intelligamus, ut Baptismus sit, quemadmodum et olim circuscisio erat, benevolentiae ac promissionis Divinae visibile testimonium, set . σφραγίς.

De Ethnicorum infantibus rem tibi per Albertum nostrum proponere ideo volui, ut quid tu hie sentias seire possem, ac ex tua sententia doctrimam meam demum moderarer. Nunc etsi idem mecum iam cogitaram, tum per te etiam admonitus nihil huius amplius docebo, praesertim cum tu statuas eam doctrinam hoc potissimum tempore non ita multum facere ad Ecclesiae aedificationem, etiamsi vera esset. Absit autem hoc a me, mi Philippe! ut ego novi alicuius dogmatis autor esse velim, quod praesertim nunc perturbet quoquomodo Ecclesiarum concordiam, aut sola humana Philosophia nitatur. Agnosco meam ipse caecitatem quod ad rationis iudicium attinet, et ineffabile illud Dei Optimi Maximi erga humanum genus beneficium, quo se nobis Verbi sui Divini testimonio patefecit, tanti pro mea infirmitate apud me facio, ut illi soli modis omnibus et mihi et aliis insistendum putem. Fateor item, omnes qui traditum ab illo et verbi et sacramentorum

ministerium non volunt agnoscere, eos nihil prorsus neque ad Christum neque ad eius Ecclesiam pertinere. Est enim certissima regula Christi illa, Qui non crediderit condemnabitur. Et tantum abest ut salutis promissionem ad coetum impiorum transferre unquam voluerim, ut hoc imprimis nomine non bene hic audiam apud imperitos quosdam gratiae iactatores, quod doceam, promissiones Dei ad contemptores neque pertinuisse unquam, neque posse omnino pertinere. Loquor autem de eo contemptu, qui delatam in Christo salutem spernit blasphemat et ridet. Imo vero hoc ipsum discrimen, quod tu inter eos, qui vocem Dei sese patefacientis audiunt, et qui illam contemnunt, statuendum esse putas, hoc ipsum discrimen, inquam, facit, ut mihi videor ego de omnium ubique infantium salute bene sperare posse, nedum, ut in hanc cogitationem delapsus sim ex ulla admiratione innumerae illius multitudinis, quam in suam ipsius perniciem ferri toto terrarum orbe videmus. Hanc equidem semper statuebam damnari justo judicio Dei, neque tamen conditam esse a Deo ad aeternas miserias, qui neminem a sua excludit gratia, et universum in Adamo mortalium genus ad salutem condidit nominisque sui gloriam immortalem, sed voluntarium in ea multitudine contemptum damnari, ut dum oblatam gratiam destinata voluntate contemnit, ab illa sane excidat, sed interim vel invita gloriae Dei serviat, ac poenarum aeternarum magnitudine testetur. Deum Dominum suum esse, quem ut Patrem indulgentissimum oblata in Christo Domino salute agnoscere nolebat. Caeterum ut huie multitudini infantes quoque includamus, id vero non ita mihi facile, ut ingenue verum fatear, e scripturis praesertim persuadere adhue possum, imo vero diversum mihi colligere posse videor. Sed tamen, mi Philippe! libenter hic sequar iudicium tuum, et posteaquam tu iudicas utilem non fore nunc eam doctrinam si urgeretur, ero et ego hic deinceps mutus, donec id inter nos semel aliquando vel coram, quod maxime optarim, vel per literas excutiamus. Ego enim dum et plurima et eadem eximia dona Dei in te intueor, te unum esse etiam statuo anud quem effundere debeam omnino quidquid in animo meo dubitationum oboriatur. Et facio id sane summa cum fiducia, tum libertate, ea spe, ut non dubitem, te hoc pro tua humanitate proque Christiana charitate boni consulturum esse inque optimam partem interpretaturum.

De Caena Domini gaudeo tibi probari nostram sententiam, utinam ea iam pace omnium Ecclesiarum obtinere demum possit. Tua carmina de Mose in caverna petrae constituto ac rursum de percussa per illum petra magna cum voluptate legi. Plane sic est. Qui in legis ministerio positi, illius ministri videri volunt, illi ipsi omnium gravissime nunc petram in membris suis feriunt, haec porro icta aquam nibilominus reddit, idque tanto copiosius quanto vehementius feritur, et nulla maior consolatio haberi potest, quam dum certo statuimus protegi nos dextera Dei propterea quod nos in caverna petrae illius invictae, quae nullis ventorum aut fluctuum quamlibet saevientium furiis loco suo moveri potest, constitutos esse videmus. Dominus adaugeat nobis eam fidem, ut tantum illius beneficium

# Ad DAVIDEM GEORGII. 1)

Gratia tibi et pax per Christum Iesum, unum cum Patre et & Deum, unum et nobiscum in carne fratrem, verum Dei et homi diatorem, qui in caput anguli positus vetera cum novis connectit in se ipso utraque unum, ut regnum suum possideat ab aeterno a tre suo donatum. Illi laus et gloria in secula. Amen.

Postquam in eius ministerio positi sumus. Frater charissime! Dominus esset omnium, se tamen nobis totum impendit, ut nos i regni sui adduceret, idemque testatur, se in hoc venisse ad no solum eas oviculas, quae in ovili suo iam collectae fuissent, pasi ut alienas quoque illis adiungeret, putavimus et nos nostri offici sub ea, non doctrinae modo, qua nunc totum orbem scindi vide ovilium quoque varietate, quae a nonnullis iam peculiaria erigunt bus nos etiam, quantum in nobis esset pro nostra tenuitate impen etiam iis qui a nostra doctrina quoquomodo dissentirent. Proinde que ad ecclesiae huius ministerium Deo ita volente vocati essem primis, communicato cum collegis nostris consilio, operam dedin quibus nostra non omnino probari intelligebamus, cos ad amicu quium fraterne invitaremus, non quod nobis clavem scientiae arre qui nostram exilitatem libenter agnoscimus, sed quod nostra int telligeremus, ut doctrinae consensus per omnes ecclesias nobis co I alia Basi mannat satinasatus dantsima inanam ma

stra verbi divini tesiimoniis, aut ab aliis inde discere si quid forte nondum didicissemus.

Ita factum est, ut cum tuis conveniremus, de quibus atque adeo de tua doctrina etiam mira hic spargebantur, idque non apud plebem solam, sed etiam apud Magistratum. Erant autem qui nobis non prorsus bene ominarentur si cum tuis colloqueremur. Dicebant enim, te studio nondum prodere tua omnia iubereque ut omnes tui idem faciant, dones lux nescio quae clarior exoriatur. Sed nos haec nihil morati, experiundum id nobis esse iudieavimus, priusquam de quoquam in alterutram partem pronunciaremus. Convenimus igitur cum tuis et summam doctrinae nostrae illis claris et perspicuis verbis exposuimus, non aliud prementes in animo, quam quod verbis apertissimis testabamur. Petebamus etiam, ut pari candore tui nobiscum agerent et, positis omnibus simulationibus, nostra aut approbarent aut impugnarent. Iudicem omnium constituebamus doctrinam Evangelii Christi, quae omnes alicquin homines ad extremum judicatura esset. Acceperunt tui conditionem, et habitis ultro citroque sermonibus doctrinae nostrae demum unanimiter (Deo sit gratia!) subscripserunt, praeterquam quod in vocationum discrimine pondum potuit inter nos convenire, propteres quod tui peculiarem tibi quandam super alios vocationem decernunt, et tu ipse agnoscere illam videris etiam. - nos autem unicum duntaxat vocationis genus post Christi Apostolos in Ecclesia statuamus, etiamsi in una atque eadem vocatione non negamus alios aliis virtute et spiritu antecellere. Sic Iohannes plus quam propheta vocatur, cum tamen propheticam duntaxat vocationem baberet. Sie et Paulus, etsi caeteris Apostolis plus fructus attulcrit in Evangelii praedicatione, nihil tamen sibi supra Apostolos arrogat, quod quidem ad vocationem attinet, imo vero se illorum minimum appellat, et ponit discrimen inter eos qui doctrinae fundamentum iecerunt, et qui posito fundamento superstruunt. Et qui post jactum semel fundamentum in ministerio constituuntur, intelligant, se fines positi fundamenti excedere iam amplius non posse, multo minus aliquid peregrinum illi velle inducere, aut illud ad alium quendam modum formare. Breviter, id petimus, ut peculiarem hanc tuam vocationem quam tibi usurpas, aut approbes nobis verbi divini testimoniis, aut missam omnino facias, ne ecclesiae sciudantur. Non invidemus tibi dona, si quae in te praeter alios contulit Deus, quin potius illa suspiciemus etiam, sed consultum cupimus unitati Ecclesiae Christi, plus satis aliqui hactenus perturbatae, ab iis, qui sibi alias etiam peculiare vocationis genus arrogabant. Huic sane debemus omnem Papae et Mahumetis tyrannidem, huio, quam et nostro seculo vidimus, Monasteriensium insaniam, ut de Montano taceam, qui in se Sp. S. descendisse iactabat. Quare te, mi frater! per Iesum Christum rogamus, ut tecum probe expendas quid agas. Extrema sunt tempora, quibus leo ille rugiens, si unquam alias solicite quaerit quem devoret, vertit se in lucis angelum, ut omnibus imponat, et habet additam illusionis efficaciam etiam in edendis miraculis, ut ad mendaciorum fidem pertrahat omnes, qui nolunt credere patefactae nobis iam per Christum Dominum et eius Apostolos veritati. Non dubitamus autem, quin boni consulturus ais hanc nostram admonitionem, quam certo statuere debes proficisci ex Christiano tuique amastinius pectore. Et ai Spiritu Dei ageris, is haud dubie id ita se habere tili declarabit. Approbationem igitur vocationis tuae expectamus ex verbs Da, quam vellemus ut verbis dilucidis minimeque allegoricis aimplisi cratisus contesteris. Vale. Deus te servet et dirigat nostra cannia ad glorism meminis sancti sui et Ecclesiae aedificationem. 4 Feb. A°. 1544. \*)

1) Davides Georgii, Davidistarum sectae autor. 2) Ut ex ipea epist. apparat responsoria habenda non est, licet Davides iam antea epistolam ad eum dedinat quae tamen nondum ad eum pervenisse videtur. Cf. von Nippolo, Zeitzele. f. Hist. Theol., 1863. Heft I. S. 149—62.

Nº. 16.

[ 18. Arch. Tigur. Ep. M. 277, cist, c. Gord. s. a. W. M.]

#### Ad HENR. BULLINGERUM.

Ita suos ubique coniungit Dominus per Spiritum suum, vir doctissine! ut etiamsi longissimis ab invicem intervallis absint, neque alii norint alia, in mutuum tamen amorem nescio quo pacto invicem rapiantur. Id ses tibi ego de me testari nune vere possum, qui, cum propter insignes alias dotes tuas, tum vero ob singularem inprimis doctrinae tuae simplicitatem, quam in plerisque aliis non ita possum agnoscere, ita te iam pridem amare coepi, ut et occasionem ineundae tecum amicitiae dudum quaesierim, et nunc facere demum non potuerim, quin ad te scriberem, praesertim em Hermannus, frater et collega noster 1) hoc mihi negotii dedisset, ut sus hasce literas ad te transmittendas curarem.

Mirum autem tibi videri non debet, quod te propter doctrinae potissimum tuae simplicitatem ita amem. Equidem hanc unam maxime nunc, si unquam alias, necessariam Ecclesiis esse puto, sub hac opinionum ac iudiciorum varietate, quam si omnes observarent, minus hauddubie dissidiorus nunc in Ecclesiis haberemus. Audimus expeti ab omnibus, ut claram at dilucidam doctrinam de omnibus habcamus. At vero, optandum esset, ut id quisque pro sua virili ubique praestaret. Nune plerosque videmus, qui me in eo, quod sibi tuendum semel susceperunt, errasse quoquomodo videri possint, quam multa sibi permittant in Scripturae interpretatione, camque ita tractent, ut implicent magis quam explicent lectorum animos. Videnus item alios, qui figuratas adhuc locutiones tueantur, sive e Scripturis, sive e Patribus desumptas, quasi non multo clariorem doctrinam habituri esse mus, si, servata interim scripturae dignitate, simplici ac dilucida oratione exponerentur, quae sine troporum praesidio recte explicari non possunt Atque ego quidem non elevo cuiusquam vel eruditionem vel autoritatem, sed cum omnes fateantur, oportere in Ecclesia claram de omnibus documnam extare, non possum non plurimi facere eos, qui pure ac simpliciter

docent, quicquid docendum susceperunt. Quare cum te quoque ita affectum come videam, ut quam simplicissime tractare coneris omnia, quae tibi explicanda desumsisti, non possum tuum hoc studium non vehementer probare, atque adeo te ipsum non magnopere etiam hoc nomine amare.

Enm porro animum erga te meum declarare tibi volui per literas hasce meas, at mihi aditum onendam pararem liberius tecum agendi deincens de omnibus, quae se forte offerrent, si id tibi gratum fore intelligerem pro humanitate tua proque caritate Christiana. Habeo enim quaedam, in emibus mihi quidem inse satisfacio, quod ad meam conscientiam attinet. (ut fere nobis facile in nostris satisfacimus ipsi) sed non scio, an aliis perinde sim satisfacturus etiam, si ea invulgarem. Sunt enim nonnihil diversa a recepta passim doctrina populari, sed quae nos tamen ad penitiorem et Divini beneficii et nostri ipsorum cognitionem, nisi ego prorsus fallor, adducunt. Versantur autem circa lapsi ac restituti rursum hominis considerationem, sed nou alio spectant tamen, quam ad illustrandam magis adhuc meriti Christi gloriam ac virtutem, cui soli debemus omnem nostram restitutionem. Sed te nune obruere istis nolo. Satis est, meum erga te animum hac enistola declarasse, quod te vehementer amem et proinde cupiam etiam tihi probari mea omnia, etiamsi te non norim. Iam si scire cupias, quisnam mim. facile id ex Erasmi Roterodami scriptis cognosces - extant enim aliquot illius ad me epistolae - qui etiam mihi autor fuit, ut animum ad sacra adjicerem, imo vero ille primus me in vera religione instituere coepit. Breviter, ut apud te quoque praedicem Christi Domini in me beneficium ae virtutem, eram pridem insignis Pharisaeus, multis ornatus titulis, multis et opulentis sacerdotiis a puero adhue pulchre suffarcinatus, nunc autem, relictis ultro per Dei gratiam hisce omnibus, relicta item patria atque amicis, inter quos me Christiane vivere non posse videbam, nudus sum inter externos nudi Christi Domini pro me crucifixi servus, constitutus nuper hic Ecclesiarum minister in Evangelicae doctrinae annuntiatione, iuxta voluntatem illius, qui me e caulis Pharisaeorum ad ovile suum per suam misericordiam evocavit. Habes meas rationes, tuum erit iam, ut me recipias in tuam amicitiam et pro fratre deinceps habeas. Vale. Aemdae xiv Martii 1544.

Tuus ex animo, Ioannes à Lasco. m. pr.

[In dorso Bulling. adscripsit: «Ioannes à Lasco nobilissimus Polonias «Baro, quondam Gnesensis praepositus, singularis D. Brasmi Rot. amicus, «Regis Poloniae legatus. Cuius patruus, et ipse Ioannes à Lasco dictus, fuit «Archiepiscopus Gnesensis in Sarmatia...]

1

Se. Hermannus Brassius, qui medio an. 1543 V. D. ministerium Emdae susceperat. Cf. U. Emmus. p. 916.

Nº. 17.

[Bleed, p. 165 at. Gord, a. a. P., p. 36.]

### Ad DAVIDEM GROBEIL.

4) Accepi nuper literas tuas, mi frater, quibus tibi gratum case serbis. quod cum tuis amice de religione collocuti sumus, ao fateria etiam, te les nostro provocatum officio oportuisse vicissim declarare tuum erra nos animum, nempe eum, ut nos non minus quam te ipsum sis amaturus, signifen in nobis idem veritatis studium agnoscas, quod in te esse testaris. Et quidem eius veritatis, non quae historica duntaxat notitia constat (sie esia tuae literae verilalem interpretari putamus), sed quae a Spiritu & animi nostris impressa, specimen insa sui non obscurum in nobis edit, efficiente nimirum id codem inso Sniritu S., ut fructus illa veritate cognita dimo pro sui quisque doni mensura faciamus. Addis praeterea, ne te ideo cotempamus, quod linguis usuque illarum non provide instructus videri posis, sed ut te pro fratre potius habeamus, posteaquam eodem veritatis cognoacendae tuendaeque studio tenearis, praesertim, cum vera charitas non si aestimanda a nobis e verborum ornatu atque eloquentia, non externo allo rerum carnalium cultu, neque item linguarum aut disciplinarum apparata, sed ex interno animi motu potius per Sp. S. excitato. Postremo optas et libere mecum, non secus quam cum tuis de religione possis agere, ita ut demum appareat, uter nostrum pleniorem habeat veritatis cognitionem, quet, ut dictum est. Spiritu. non litera constet. Cupis item, ut. quod de Dec Patre et Filio sentiamus, quid hic in te vel probemus vel improbemus, certiorem te reddamus, aut si quid praeterea in acriotis tuis requirames. id ut etiam tibi significemus, quo facilius mentem tuam de omnibus aperire demum possis, Offers etiam librum Admirabilium operum Dei" simulatque fuerit absolutus, ut summam totius doctrinae tuae nobiscum probe expendamus, et, si nos in veritatis cognitione superari abs te intelligeremas, pateremur etiam, nos abs te deduci ad maiorem illius cognitionem, quod etiam te facturum polliceris vicissim, hoc est, ut nobis modis omnibus obsequaris, si te a nobis videas superari, etiamsi constanter affirmes, apud te hauddubie esse ipsam veritatem, quam iam demum in lucem proferri oporteat, de qua interim nobis potius gratulandum esse censes, quam ut illa quoquo modo offendamur. Haec est summa tuarum ad me literarum. Quemadmodum cum tuis libenter, o David! collocuti sumus de religione, ac nunc cupimus etiam in nostra illos societate Ecclesiastica, quantum in nobis quidem est, retinere, si modo consensum doctrinae nostrae candide ac simpliciter sine simulatione ulla sequantur, aut nobis e verbi Dei ostendant, sicubi nos errare arbitrentur: ita et animum tuum quoque multo lubentissime amplectimur, quo nobis amorem tuum denuucias, quatenus in nobis agnoscas studium veritatis: imo vero, non alio ullo quam Christi solius nomine vel abs te vel ab alio ullo homine amari postulamus, atque adeo non volumus, ut nos in nobis amet quisquam, sed Christum potius, hoc est, virtutem et dona illius, si quae in nobis elucescunt. [Quodsi quis

alio quodam pacto nos amare sive amari a nobis velit, hunc a Christiana dilectione diversum plane prorsusque alienum existimarem, quod in Socratis apud Platonem exemplo satis clare perspicitur.]

Proinde hanc conditionem libenter accipimus, ut, rejecto externae faciei aspectu omni. Christum solum in nobis mutuo intucamur, [qui solus tantummodo auctor ac gubernator est dilectionis meae, cui omnia nostra tribaenda aunt, et qui solus consiliorum nostrorum judex atque moderator constitui debet. In ipso omnes fratres sumus, quouiam ille, quamvis Deus, frater noster esse voluit. ] Sic igitur et te pro fratre multo libentissime agnoscere et a te vicissim pro fratribus agnosci volumus, mi David! illudque tibi certo affirmamus, nobis nihil magis cordi esse, quam ut in reddenda doctrinae noatrae ac fidei ratione omnibus prorsus satisfaciamus, qui nostrum in verbo Dei ministerium [qui hauddubie iuxta verbi insius testimonium auctor huius estl agnoscere modo volunt, neque quicquam ardentioribus votis petere, quam ut, positis humanis affectibus nostris, uno corde et ore omnes veram Dei et nostri cognitionem annunciemus et exprimamus. parati interim nos discere meliora sem rer ab omnibus, qui nos docere possunt, sed non aljunde, quam e Propheticis et Apostolicis literis, mutuo sibi testimonium semper et ubique perhibentibus, propteres quod eas Paulus Ecclesiae fundamentum. Christo ipso summo angulari lapide compactum appellat, et anathema esse vult, quicquid praeter positum iam fundamentum hoc etiam ab angelo de coelo quocunque modo doceretur. [Quare nihil, quod magis e votis nobis sit, facere potes, quam ut iuxta hanc Spiritus Saucti Pauli ore prolatam regulam, quam liberrime nobiscum agas et quam apertissime nobis explices, quaenam in doctrina nostra landanda, quaenam improbanda tibi videantur.

Ex his autem, quae vel ex tuis audivimus, vel ex scriptis tuis etiam deprehendisse nobis videmur, illud probare nou possumus, quod tibi novum quoddam ac prorsus peculiare vocationis genus arrogare videris, in quo videlicet neque falli possis, neque fallere. Causas iam audivisti in prima nostra Epistola, etc.

Id videtur quoque paulo arrogantius, quod in tua hac ad me Epistola acripsisti, te certo affirmare, quod tecum sit veritas et tu cum veritate vicissim, siquidem hace verba nude ac simpliciter accipiamus. Fatemur sane, veritatem nobiscum esse, quatenus in nobis per Spiritum suum vivit ac spirat Christus. [Fatemur etiam nos cum veritate esse, quatenus, lege membrorum nostrorum non ad condemnationem nobis imputata, corpori Christi insertos nos esse credimus.] Sed hoc non est proprie, nisi partem unam esse cum veritate, nempe quatenus iuxta legem mentis nostrae sectamur veritatem, postquam Sp. S. illius cognitionem animis nostris impressit. Nam est et altera nostra pars eaque multo violentior, nempe quae nos cogat vel invitos facere malum, quod nolumus, et proinde fallere quoque ac falli, iuxta quam nos omnes mendaces propheta apellat. Iuxta hane igitur nostri partem cum veritate esse non possumus, quicunque homines sumus. Sed interim a veritate non excludimur tamen, propterea quod eam nostri par-

tem Christus Dominus, in se translatam, per mortem suam expiarit. Quare si per meriti Christi communicationem ét te in veritate ét veritatem in te esse dicis, hic tibi libenter assentimur. [Id enim in nobismet ipai tam absque ullo dubio confitemur, quam certo vivere nos scimua, neque ille mendax, qui nos in se, seque in nobis, dum credimus, esse asseverat.] Sei si te veritati ita adnexum simpliciter affirmas, ut te errare non posse putes, id probare nulla ratione possumus, quouiam Deo id soli proprium esse scimus, et a Christi Domini doctrina (qui nullum nobis hic magistrum habere vult), deinde a Pauli mente prorsus alienum.

Adhace videris nobis in libellis quibusdam s) sentire, quod Adamus na per alium quenquam inductus, sed suae ipsius naturae illecebris captus peccaverit: nos quoque eius posteros, dum, neglectis et contemtis Dei madatis, obsequimur cupiditatibus nostris, repraesentare ipsum Adamum, atque adeo ipsum diabolum et Luciferum, quem tamen verbis detestari videnus, propterea quod idem Lucifer se nescio in quo solio Dei collocarit. etc.

Quare autem hanc, David! sententiam probare vel admittere non possas, hae sunt causae. Prima est, quod fidem historiae in scriptura nobis abrogare atque etiam totius scripturae [quae a nobis in aeternum saneta et omnibus modis inexpugnabilis, quippe a Sancto Spiritu prolata, habetur atoue existimatur doctrinam non leviter confundere videatur. Eam docese videmus expressis verbis, Evam a serpente. Adamum ab Eva ad peccandum adductum esse, sicque alium fuisse Adamum, aliam Evam, alium serpenten. Hoc declarant tum verba ipsa scripturae manifesta, tum peculiaris unicuique eorum poena a Deo ipso constituta, - constitutam esse scilicet Adae poenam mortis, quae in Evam quoque derivata sit propter naturae communionem, sed esse constitutam quoque peculiarem poenam Evae, quae ad Adamum nihil pertinest, nempe pariendi molestiam et subjectionem, ut alium hic Adamum, aliam vero Evam fuisse intelligamus. Sic et serpenti suam peculiarem poenam constitutam esse, nempe aeternam maledictionem. aeternamque super terram reptationem, ut se erigere nunquam possit. etc. Et quanquam nou negem, animos nostros nonnunquam attolli debere ad rerum sublimiorum meditationem, quae nobis rebus corporeis adumbrantur, hac tamen lege id faciendum esse affirmo, ut semper nihilominus retineatur historiae fides ac scripturae sua auctoritas constet. Ita, etsi alicubi non incote Evam carnem nostram, serpentem item concupiscentiam nostram vocemus, in historia tamen lapsus Adae exponenda allegoriam hanc admittere nequimus, propterea quod fidem historiae obscuret, et scripturse repugnantiam gignat.

Postremo et hoc probare non possumus, si eam naturae nostrae constitutionem in hac vita nostra expectandam putes, ut abolita membrorum nostrorum lege, qua sub peccati servitutem, vel inviti, conclusi sumus iuxta Spiritum toti prorsus vivanus, idque per nostram ipsorum intra nos resurrectionem quandam, quam tu fortassis primam appellas. etc. Hoc autem pugnare patet contra testimonium 1 lo. 1., ubi dicit, eos Deum mendacem facere, qui se sine peccato esse affirment. Hanc doctrinam per-

tinere certum est ad omnium temporum aetates, quemadmodum verbum Domini, dum vivimus, mutari nunquam potest, ut frustra hic discrimina aetatum imaginemur. Deinde obscurare quoque gloriam pontificii Christi. and tamen acternum in hoc mundo fore tota scriptura testatur. Si enim consque eluctari in vita nostra quocumque tandem tempore possemus, ut mullan veteris Adae reliquias in nobis hic sentiremus, non esset iam profecto, cur ulla amplius tum demum interpellatione apud Patrem Deum egeremus. [Nullam enim sine interpellatione pontificium et quorsum interpellatio, si nulla egeremus remissione. Quid autem remitteretur, si, veteri Adamo in nobis sepulto, prorsus et ab omni parte iuxta spiritum vivere possemus. Hoc praeterea mihi constat, nos, quemadmodum omnium pater moster Adamus alius cuiusdam instigatione atque illecebris ad mortem pertractus sit, nos quoque omnes nec scientes nec volentes in inso mortuos case, quantum in nobis est, quoniam alius quoque auxilio ac meritis extra omne opus nostrum iuxta ineffabilem Dei misericoldiam ad vitam rursum acternam inserimur, quatenus se. magnam illam Dei misericordiam refractaia obstinatione non reiiciamus.] lam non ideo Christus Dominus nostram in se transtulit infirmiratem, ut nos illa in hac vita experet, sed ut, noxa cius per sanguinem suum expiata, poutificem se illius ad finem usque mundi constitueret omnisque salutis nostrae gloria ad solam pontificii sui virtutem, hoc est, mortis sune meritum, pertineret, quae equidem non derivatur in eos, qui aliquam sibi perfectionem hic pollicentur, neque etiam perpetuam infirmitatem suam agnoscunt, ut medici opera perpetuo se egere intelligant, qua dum non egent, ne Christo etiam egent, sed inter iustos se constituunt, quos a meriti pontificiique sui communione Christus ipse excludit. [Postremo quod a me scire cupis, quid de Patre et Filio teneam. quid porro in doctrina tua laudem sive improbem, id libentissime quidem facerem, si quid cupias melius intelligerem essetque mihi compertum, quid iam a me de Patre et Filio doceri velis. Quum cuim de Patre et Filio tam variis modis disputari posset, fac ut luculentius mentem tuam mihi aperias. Eo melius doctrinae meae fundamentum indicare tibi potero. and facere me posse prorsus non dubito]. (m. Aprilis 1544.)

<sup>1)</sup> Blesdyckius nonnisi excerptim epistolam hancee pagellis suis dedit, quam restituere conati sumus ex ipsius Davidis responsoria Epistola, in qua Lasci verba erdine citantur. Davidis Epistolae titulus est: Cort bericht un schriftlyck antwoort D. I. op de Brief des Eerwaerdighen Heere I. A. L. Prouerb. 15 cap. ver. 32. Wighegaen int Iaer M. D. XLIIII. Den XXVI Maii. Cuius opusculi manu exaratum exemplar asservat Teleiobaptistarum, quae Amstelodami est, bibliotheca. (Theol. XII. 24.) Quae in textu uncis inclusa reperiuntur ex hoc fonte manant. Cf. Meiners, O. F. K. G. I. 270. U. Emmius, Contra Huygelmans. p. 242, 3. IESEMII Aufged. Larve. D. G. p. 247. Arnold, Ketzergesch. II. 286. 2) Praesertim in opusculo Van 's menschen affual und wederbrenginge. 2) Responsoria Davidis Ep. data est 26 Maii 1544 et hand multum post Lasci litteras acceptas scripta esse videtur, unde satis tuto hanc ep. ad mensem Aprilis huius anni referre licet.

N°. 18.

[spegr, in Arch, secr. reg. legion.]

Ep. ad N. N. de S. Coena.

Legitur in ed. nostra Tom. I. 557.

N°. 19.

[Bibl, Bren. VI. 420. Gerd s. a. Ib. 32]

## Ad HARDENBERGIUM.

Incommode accidit, mi Alberte! ut cum omnium fere maxime occupates essem, Gabriel hic noster ') ad nos venerit, neque diu hic moratus retitum ad vos accelerarit. Quare si vel ad te, vel ad Bucerum ') secus seribam, quam oportebat, imputabitis meis quibus nune distringor occupationibus, ut ne unam quidem vel brevissimam epistolam possim scribere, quin aliquoties interpeller.

In causa est nova Magistratus nostri in sectas severitas, ad Caesaris mandatum instituta. Confluebant huc sine numero sectarii, propemodum omnis generis, simul atque eorum persecutio in Hollandia exorta esset. Ea res ad aulam Brabanticam delata magnam nobis illic. nec immerita. invidiam conflavit, ut ad extremum videatur Caesar interdicturus nostris commercium prorsus omne cum suis, si non patria haec ab istiusmodi sectariis repurgaretur. Ea res visa est Epicuris nostris 2) formidabilior multo. quam Dei minae magistratus negligentiam percellentes. Itaque quod repurgandam Dei Ecclesiam curae suae commissam mitioribis consiliis aggredi nunquam voluerunt, id nunc metu Caesaris orsi sunt. Proscribunt. si Deo placet, sectas, non propter Deum, sed propter Caesarem 4). Et quod antea mitioribus consiliis egisse poterant, id nunc tanta severitate prosequentur, ut sublato nocentium atque innocentium discrimine in peregrinos omnes saeviant. Huius rei ego Principem nostram admonui et rogavi, ut discrimen aliquod haberetur inter sectis obnoxios, et quos certum esset ab illis immunes esse, - et, si ita iam constitutum esset, ut sectae hinc pellantur, innocentes interim a nocentibus discernerentur. Sie factum est, ut de quorum side nos testimonium daremus, hi ius manendi inter nos habeant. Obruor itaque nunc frequentia corum, qui a nobis testimonia fidei suae petunt, ne eiiciantur. Et sunt plerique nobis ignoti, ut nos multis agere cum illis oporteat, priusquam de illis testificari possimus. Non possum igitur nunc, ut vellem scribere, scribam tamen ex intervallis ut possum.

Meditamur nunc quandam disciplinam in nostra hac Ecclesia, cui omnes fere hactenus manibus, quod dicitur, ac pedibus restiterunt, qui me adiuvare potissimum debebant. Dicebam, nunquam fore, ut sectis careamus, si, dum in alios severi sumus, in vitiis interim ipsi nobis indulgeamus. Quae cum inter nos regnarent, statuendum etiam nobis esse discrimen in nostra

colosia, dum ita in alios severi sumus, inter eos, qui sese ad resipisoenism volunt componere, et qui Dei Ecclesiam eiusque disciplinam concompunt.

Breviter, post multos clamores id tandem effeci, ut nobis ministris aduncti sint quatuor cives, viri alioquin graves, et, quantum iudicare posamus, pietatis studiosi, qui a tota Ecclesia potestatem nobiscum habeant n mores civium inquirendi, admonendi quenquam sui offici, et ad extremum etiam nomine totius Ecclesiae excommunicaudi nobiscum, si quos admonitionum nostrarum contemptores haberemus. Meditamur itaque nunc formam quandam disciplinae in nostra Ecclesia, in qua constituenda magno sobis erit adiumento Episcopi tui <sup>5</sup>) Coloniensis ordinatio <sup>6</sup>), quam mihi a Gabriel attulit tuo nomine.

Si tulerint nostri disciplinam iuxta verbum Dei, habebunt me ministrum saum. Sin minus tum fortassis et me propellent. Ego enim nulli sciens st volens parcam, et, ut sunt àvy 30ποίητει fere, vereor, ne me non diu sint laturi. Ego vero id Domino totum permitto, illumque oro, ut ministerium meum dirigat ad nominis sanoti sui gloriam et Ecclesiae suae sedificationem.

Vocor, mi Alberte! et quidem magnis precibus a Prussiae Duce, homine et pio et nobis iam dudum amico. Ternas iam ab illo super ea re literas accepi. Nihil tamen polliceri illi potui, praeterquam si hinc propellar. Volebet, ut illi mitterem doctrinae verae epitomen. Misi per Egidium uxoris mese fratrem 7), qui ad nos pridem totus commigravit, eiusque reditum indies iam a duce expecto \*). Bucerus me hortatus est, ut me conferrem ad Coloniensem tuum, vel ut venirem ad vos 9), si hic mihi locus non teset. Ego vero, mi Alberte! etiamsi hine propellerer, non video, cui usui rel istic, vel apud Episcopum essem futurus, praesertim cum lingua hac locere non possim. Deinde, si impar es obeundo illi apud Episcopum muneri, quemadmodum scribis, quid hic ego de me me obsecro cogitarem? Postremo, nosti libertatem meam. Ea nunc non ubivis locum habet, quam ego tamen omnium maximam inter Evangelicos doctores extare debere puto. Sed hinc nondum propellor, etiamsi non multum absit quin propellar, nisi quod Principem mihi faventem habeo, quae ut est pia plane et Christiana foemina, ita me, ne se deseram, rogat. Vellet illa quidem nobis adiumento esse in restituendis Ecclesiis, sed uti est foemina, ita aliorum consiliis regitur, quos sibi in administratione reipub. adiunctos habet. His vero nihil minus cordi est, quam religio, et sine legibus vivere assueti, ne nomen quidem disciplinae ferunt. Si hino pellerer et certus essem to apud Episcopum vocationem habiturum esse, ad cuius societatem et ipse vocarer, non abnuerem venire, ut tu doceres, ego vero tibi adiumento essem, praesertim si me a duce Prussiae liberare possem, in quo alioqui nonnihil adhuc desidero, quod equidem testari illum oporteret, si me habere vellet.

Mei mihi in patria iam nuncium remiserunt amicitiae omnis et consuetudinis, ut nihil illine mihi amplius sit sperandum. Sed ego Deum patrem habeo, qui me elegit, is me non deseret, etiamsi a meis omnibus defituar. Tametsi plura mihi iam dederit, quam ut de inopia queri posia. Nescio quid significes sub verbo καμπανίζειν <sup>10</sup>), nam huius nihil hetanus vidi. Sed seio Mennonem versari nunc potissimum in episcopatu Caloniensi et fucum facere multis.

Pro misso nuper Doctissimo Domino Doctore et Magistro nostro Muraa super sentimentum almissimae universitatis de villa Parisiis habeo tibi magnas gratiam, qui mihi hoc nomine gratissimus est etiam, quod sit e bibliothem Io. Oecolampadii, cuius ego memoriam summa cum veneratione prosequi semper soleo ob singularem illius, cum viveret, simplicitatem et pietsten, taceo eruditionem, nam manifesta illius documenta in scriptis habeana. Vellem, mi Alberte! ut illius Opera, quae ego non habeam, mihi cama curare velis. Habeo illius Epistolas, Esaiam, Danielem, Demegorias, Pagmata Chrysost. cum ipsius annot., et quae in Bircheimerum Noribergasem scripsit. Tu iam considera, quae mihi desint. Maxime autem habea cuperem in reliquos Prophetas et Ioannem. Quare fac quaese ut habea, Francofordiae sub mercatum. Praeterea Calvini postremam Institutionem, et si quid praeterea novi emisit. Reddi haec poterunt Hadriano hospiti meo 11), ut is demum ad me transmittat.

De abbate tuo 12) utinam te spes tua non fallat: ego, ut verum fatear, metuo, ne in eo quod apud eum agis operam ludas. Scio esse meliorem quam pro monacho, sed non facile avellemur ab ollis Aegyptiis, praesertim si deserti solitudinem (quod nobis metuendum est) ob oculos propositam habeamus. Et tamen ego faciam, quod petis, scribam ad illum diligenter, plusculum otii nactus. Sed ut dicam quod sentio, vereor ne nihil agamus. Utinam autem fallar. Hallo 13) adfuit mihi brevi. Huic indicavi, tibi non probari, quod illic adhuc haereat, suasique ut se hue conferst. Si venerit, habebit apud nos bonam conditionem. Adfuit mihi et Franciscus quidam cum cruce alba. Rhodiani ordinis illum esse opinor, sed mihi, si verum fatear, non prorsus placuit hominis ingenium. Videtur fidem coniugii dedisse Catharinae, quae est in Drusillae contubernio. Ab hac nihil iam dudum accepi.

Vellem, mi Alberte! te iam aliquo certo loco esse certamque iam vocationem sequi, nam longae istae deliberationes varie afficiunt homiaes et multas actiones remorantur. Si tibi non est animus esse apud Episcopum Coloniensem, et inter tuos malis, quin hic accipis conditionem apad nos fiasque collega meus. Hinc facile cum tuis posses omnia agere. Et si fructum quaeras, nusquam mea sententia maiorem facere posses. Si bic esse nolis, statue semel, ubi esse velis, ut certam vocationem sequi possis. Mi Alberte! vereor ne hoc magis stulti reperiamur in iudicio Dei, quo magis sapientes esse volumus. Da quaeso veniam libertati meae et amori meo imputa, qui me cogit, quod sentio, dicere.

Franciscus Rengers nihil mihi tuo nomine numeravit, sed ego nihilominus tibi mitto viginti taleros, nam ad manum plures non habeo. Calculum subducemus rerum omnium, ubi ad nos veneris. Si te divitem vire, tum repetam a te, quae debes. Sin minus, tum etiam addam plura, qui tibi dudum communionem detulerim rerum mearum omnium, in ima poesessione te esse; statuere certe debes, ubi ubi fueris.

Responsionem, quam adversus Coloniensem una cum Bucero adornatis, sut habeam <sup>14</sup>). Petrus Medmannus <sup>15</sup>) erit nobis gratissimus hospes, ad nos veniat, et vellem ut veniret: multa enim de hominis integritate divi.

Vestes tuae excutiuntur saepenumero, ut non putem esse a tineis perilum, praeterquam quod tibialia 15) iam arrodere coeperant, sed rursum sussee sunt. Ego vero reliquam eius cucullae tuae partem (cuius manilum ad te Witebergam miseram) in usum meum accepi, redditurus rursum. Annulum, qui adhuc apud nos erat, ad te mitto ut volebas. Pro netis Bibliis scribam ad Caronem 17), ut iubes. Ad tuos, quorum nomina paris inseruisti, scribam multo libentissime. Utinam illis, quod suadebo, usuadere possem!

Schwencfeldii nihil vidi hactenus. Nihil mirum autem exoriri nunc talia mustra, cum extrema sint tempora, in quibus armatus ille et potens, dum muit potentioris adventum iam instare, extremum (quod dicitur) conatum lat ad regnum auum tuendum adversus potentioris potentiam. Dolendum at tamen seduci tam multos. Sed haec est ingratitudinis nostrae poena, t mendaciis credamus facile, qui veritati credere nolumus.

Mitto tibi exemplar postremae meae ad Davidem epistolae 12). Postea iii ab illo accepi 19) et fortassis non accipiam amplius quicquam, praestim si hine suos pelli audiat. Ostendit mihi Gabriel noster loca, ex tibus ille doctrinam suam colligere videtur. Sed nos hic plura habemus, isi quod ego de iis cum Gabriele liberum colloquium habere non potui, and latine nesciat. Breviter David vult se agnosci Emanuelem a protetis promissum, hoc est, per se id fieri iam et indies fore magis, ut shiscum sit Deus. Hane blasphemiam quia ferre non potuimus, animos norum a nobis alienatos esse videmus. Plura ad nundinas Francofurienses a nobis expecta. Et vale.

Mi Alberte! si eges, scribe ad me audacter, partiar tecum libenter, quae tominus mihi dedit, neque existimes me per te gravatum iri. Iterum de et semel statue, ubi esse velis. Mihi videtur animus meus praesagire, se hie diu non esse mansurum. Neque enim puto laturos istos meam sprehensionem, multo minus disciplinam, et proinde quaesituros occasionem, ut me hinc propellant. Tentarunt id nuper per Comitem Ioannem, im hoe mihi Comes ipse narravit, posteaquam secum in gratiam rediistra. Et non mutabunt suum ingenium, quantum ego iudicare possum. Isare si animus tibi non sit esse apud episcopum Coloniensem, fac meam in Prussiam concedas, aut etiam sine me, siquidem mihi manendum ti Dabo operam ut illic habeas honestam conditionem. Si autem causam on habes, cur episcopo Coloniensi tuam deneges operam, fac te illi adless et pro tua virili Christi illic Ecclesiae servias. Si hio mihi non sit tius, ipse ad te venire curabo. Vale lterum et semel status. Aut m

mecum hic esse velis, veni. Embd. postridie Iacobj. [26 Iulii] Anno 1544. [In dorso: Doct. viro D. A. Hard., Phrisio, Theol. D.. Argenterati ammoranti, fratri is Dun. observ.]

· 1) Gabriel ille pluries in Lasci epistolis nuntii officio fungens aliunde netra me est, nisi idem ille Gabriel Antverp. sit, qui senioris titulo ornatus Synodi Ind. actis, ao. 1571 promulgatis, infimo loco subscripsit. Cf. HOOYER. Noderi. Kerked. Bommel, 1865 p. 65. 2) Hard, tunc Argentorati sc. commorahatar. ef, inestipt. 2) Aulicis sc. 4) Cf. U. Emmius, p. 925. 5) Hardenb, tune iam Hermans à Weda Ep. Col. concionator erat designatus, cf. Schweckendieck, p. 16. 9 Her mann's Ertzbischoffs und Churfürsten zu Cölln einf. Bedenken über eine Chrisliche Ref. der Kirche. Bonn 1544. Ordinatio illa scripta erat a Mel. et Bon 7) Epitome illa doctrinae, e m. s. edita, habetur in nostra ed. Tom. I. p. 48. \*) Egidius ille Lasci uxoris frater, frequenter infra occurret. \*) Sc. Argentinena. 10) Si observes, Hardenb. ex illa fere patriae nostrae parte, qua urbe Kampin sita est, oriundum fuisse, coniicere posses, xauxavičeiv nihil alind fuisse cum Campanensium more lepida rusticitate risum movere, quod proverbiale apad setrates dictum Lascum, quippe extraneum, latere facile potnit. (1) Hadrian Francofordise hospitio excipere nostrum solebat. 12) I. Renkamp. 23) Habes. Amswerus of, Gabbena, I. 21. 14) Gropperus Colonicasis Ep. reformationes acriter erat aggressus, quam strenue deinde vindicandum sibi anacepit Buerra, Hanc defensionem latine vertit Hardenb. Cf. Schweckendiece. p. 18. 45) Petra Medmannus Coloniensis Hermanno à Weda fuit à consiliis, donce inde profess honorifice ab Anna Comitissa susceptus Emdae consulatum gessit, Cf. U. Empts. p. 948, Beninga, p. 793, 16) tibiale i. e. crurale, caliga. Ducange in voc. 17) Fortasse Petrus Caro, qui in bibliis imprimendis operam navavit Parisiis (nates 1489). Cf. Grasse, Alq. Litt. gesch. V. 288. 48) Est epist., quam ordine 17= dedimus. 19) Et tamen respons. ep. Davidis data est 26 Maii h. a.

Nº. 20.

7.

[Hild, Bress, Cl. VII. p. 333, Gerd, s. a. Hb, p. 34]

### Ad DRUSILLAM SYSSINGE.

Vidi literas tuas, soror in Domino Charissima! quas ad uxorem meas proximis hisce diebus scripsisti, et volebas ut meam tihi sententiam de omnibus quae illic habentur significarem. Ego vero nunc plurimis occupatus, non possum ad te ut vellem scribere. Sed tamen facere non possum pro amore in te meo, quin ad te vel tumultuarie scribam. Primam igitur quod ad veterem nostrum amicum ') attinet, is etsi perplexe tecum, quantum ex literis tuis intellexi, agere videatur, ad me tamen aliter scribit neque aliud in te requirit, quam ut ad nos quamprimum venias larvamque hanc hypocriseos ablicias. Et facit hoc bona ex parte hortatu meo. Intellexeram enim illum tibi suasisse, ut istic haerens, donec evocarens, Id porro ego in homine reprehendi per meas literas et scripsi sui ofici esse, si tecum fideliter velit agere, ut te quam primum istinc eximat, ne dum ut te istic amplius haerere permittat. Ita fortassis ille te solite

rehementius ursit, ut aut te istine iam subducas, aut significes an istic

Caeterum se constantem in suo instituto esse affirmat, neque se mutaurum animum, nisi id ego illi suadeam. Praesertim si in abiicienda hac ua hypocriseos larva neque suum neque meum item consilium sequi elles. Iam id sieri non potest, mea soror! ut non aliquid in nobis omnes lesideremus — homines enim sumus, non angeli — et profecto nos movere non debent omnia quae in nobis mutuo non usquequaque probamus. Quin potius sustincre nos mutuo debemus, quemadmodum Paulus docet, et id sincere, ut si quid corrigi per nos queat, omnem in hoc operam adhibeamus. Quid est tam grave obsecto, quam fidei diversitas inter eos qui una debeant vivere? et tamen docet nos Paulus, sanctificari infidelem virum per Adelem mulierem. Quanto facilius igitur corrigi possunt ea, quae cum infidelitate comparari non debent. Quare hic te, mea soror! nihil offendi velim. Sed utcunque id se habeat. Ego ita mihi de te persuadeo, te non propter ullum hominem vitae tuae genus mutaturam esse, siquidem mutare debeas, sed propter solam Christi Domini gloriam exemplo tuo promovendam, quam si larva hac tua hypocritica, dum in illa hacres, obscurari sentis, eadem sane opera intelligis tibi istic hacrendum haudquaquam case, ai Christi gloriam per te promotam vere cupis, etiamsi nemo sit usquam a quo quidquam omnino sperare exspectareque possis.

Proinde probare non possum, ut verum fatear, quod scribis, te neque de ullo coniugio deinceps cogitare velle et velle istic demum manere, si quam in amico hoc videas mutationem. Sive enim ille mutet animum, nive non mutet, tu id sequi interim debebis, quod Christi gloria poscere abs to videtur, sive te Dominus alteri velit nubere, sive in virginitatis instituto permanere. Et si vere et ex animo servire cupis, quod spero. Christi gloriae, haerendum tibi minime esse cogitabis in eo vitae genere, utcunque se res omnes habeant, quod, ut nihil praeterea accedat, Deo sane approbare tuta conscientia tua non possis. Haec enim simul non possunt consistere, velle ex animo promotam per nos Dei gloriam, et in eo vitae genere nibilo minus haerere, quod non prorsus certi simus probari Deo. Certi vero esse non possumus in Dei iudicio, etiamsi coram hominibus certi nobis esse videamur, probari Deo ullum vitae genus, cnius apertum testimonium in verbo ipsius non habcamus. Qui eum intra se animi affectum vere sentit, mea soror! ut per se promotam modis omnibus cupiat gloriam Christi, is certe dubio incertoque animo diu esse non potest, certumne an vero ambiguum sequatur vitae genus, sed mox sine haesitatione ulla statuit, id sibi omnino sequendum esse, quod certo scit placere Deo et ad promovendam Dei gloriam intelligit quoquomodo pertinere. Statuit item fugere sine mora, quod illius gloriam obscurare illique repugnare videtur, nedum ut ei vel suum vel cuiusquam alterius sive hominis sive loci commodum honorem favorem atque existimationem anteponat.

Quare, si te vel tuae ipsius personae vel loci in quo versaris honor commodum tranquillitas atque existimatio, si amicorum tuorum odium

aut amor, si ocii tui quies, denique si ullus omnino humanus vel aftetus vel metus quoquomodo remoratur, quominus vitae genus hoc desens, in quo certa interim non esse queas an Christi gloriae vere servia, adhuc declaras, mea soror! te non vere atque ex animo id cupere, ut pe te Christi Domini gloria promoveatur. Scio hic habendam esse infirmitata nostrae rationem, sed accusare eam in nobis debemus, non alere, multo minus illi ita indulgere, ut illius etiam excusationes quaeramus.

Equidem est hoc rationis nostrae ingenium ut in inveniendis peccatorus nostrorum excusationibus nimium ingeniosi simus, sed qui Christi gloise vere servire cupit, is facile intelligit, non tam rationis nostrae arguis quam verbi divini potius autoritatem sibi sequendam esse. Iam segue non potes vitae hoc tuae genus larvam plane hypocriticam esse, utcusque tandem illam excuses, et adversus hanc exstare apertum Dei mandatum quo nobis ab omni hypocriseos specie cavere iubemur. Huic igitur ta mandato suo obedire magis oportet, etiamsi infinitas hypocriseos excustiones habere possis, siquidem Christi gloriae in mandato suo servire veis. Taceo hic impietatis lernam, cuius sanctitatem 3) publico larvae huius hypocriticae testimonio profiteris, etiamsi te animo tuo illi non assentiri dicas.

Si vere ab illa animo tuo abhorres, conquiescere non poteris, done certa sis, te cum illa nullam prorsus communionem habere, etiamsi tuoren omnium odia convicia et contemtum debeas sustinere. Fac igitur, me soror! declares te velle servire ante omnia Christi gloriae et larvam base hypocriticam abiice, Papisticae impietatis testem. Adiunge te palam his qui coram angelis et hominibus lumen ac doctrinam Christi Domini unici Regis ac Pontificis aeterni nostri profitentur. Neque hic spectes ullun omnino hominem, sed Christum solum duntaxat intuere. Is tibi amico protinus dabit qui tui curam habeant, si in virginitate permaneas, et sporsum te dignum, si velis nubere, etiamsi hic, quod equidem non puto, silamur. Breviter Christum iudicem actionum tuarum omnium propone, is hunc defixos oculos habcas, hunc tibi statue sequendum esse, et ne more ris .... Quod ad me attinet, detuli tibi non semel mea omnia. La nune iterum tibi non sucate desero. Veni itaque et curam hanc abiice, eris mili curae non secus atque soror mea, et quae mihi Dominus largietur, & tecum communia habebo. Uxor mea te salutat et de fide silentii apid Franciscum ') iubet te securam esse. Si quid ad amicum veterem nostrum velis scribere, fac ad me sine mora transmittas, simulque mihi mentem tuam extremam perscribe, aut quod mallem, ipsamet nos invisas, etiansi mox rursus te redire istic oporteret. Sed fac ut hac hebdomade vel te ipsam, quod optarim, vel literas tuas habeamus. Non enim scribere possum omnia quac vellem. Vale Emdae 25 Augusti Anno 1544.

Nosti manum.

<sup>1)</sup> i. e. Hardenb. 2) Gerd.: satietatem. 3) Franc. intelligo. Rengers. Cf. ep. 19. p. 576.

| Bibl, Brem, Cl. Vl. p. 132. Gord, s. a. 11b, 523. ]

N . 91.

### Ad HARDENBERGIUM.

Ordiar nunc ad te ab eo, mi Alberte! quod nuper mihi per imprudentiam contigit. Annulum quem me tibi per Gabrielem misisse scripseram, hunc illi imprudens non dedi. Eram enim plurimis occupatus et ille nondum literis acceptis Groningam abierat. Sic ego literas postea ad illum, sed sine annulo transmisi. Dabis itaque veniam, dabit et ille, in quem magis, quam in te peccavi. Nunc eum ipsum annulum per Ioannem fratrem ') Francofordiam mitto, ut illinc ad te per Rigelium typographum perferatur.

Post abitum Gabrielis, novam hic mihi tragaediam Comes Ioannes excitare voluit, ab iis hauddubie instigatus, qui meam hic in vitiis suis reprehendendis libertatem aegerrime ferunt. Miserat huc Doctorem illum Ennium, ut is cum Principe nostra Reginae <sup>2</sup>) mandato ageret de me hinc propellendo, propterea quod apud Reginam periurii et turbulentiae nescio cuius accusatus essem.

Ego per Principem \*) vocatus publice illi et omnibus ordinibus meam innocentiam approbavi, sic ut sibi satisfactum testarentur. Responditque Princeps Comiti Ioanni, se non posse me carere et a me etiam petiit, ne istiusmodi calumniis moverer atque apud se nihilominus manerem. Cui et promisi. Sed certo scio fucos nostros non prius conquieturos, quam id efficiant, ut hinc propellar. Ego vero facile id patiar et, si propellar, faciam quemadmodum ad te proximis literis meis scripsi.

In vetere tuo amico 4) non scio an quid reprehendere merito possim, quod praesertim ad illius cunctationem attinet, quo minus se hactenus ad nos contulerit. Scripsit ad me epistolam excusatoriam et tua seque atque sua culpa id factum esse ait, quod varie semper ad eum super ea re scripsisses, et iam suasisses ut ad vos veniret, iam vero libertatem ei faciendi quod vellet permisisses, nonnunquam suasisses etiam, ut in suo loco maneret donec evocaretur. Addidit, te pollicitum ut ad eum transmitteres quae ad probandam improbandamve illorum religionem ex Doctorum colloquiis collecturus eras, ut ea maioribus suis ostenderet: id se expectasse et nunquam accepisse. Haec si vera sunt, extra culpam est profecto, quod tam diu loco illo suo haeserit, neque aequum putarem, ut illi nuncium remitteres.

Ego orsus sum ecclesiarum visitationem, et in ipso mox initio plurima monstra reperi. Haec quidam conantur defendere, ut functionem impediant, sed ego nihilominus pergo <sup>5</sup>).

Mennonitae prioribus suis erroribus hunc étiam addiderunt iam, ut dicant, legi per nos nostra obedientia satisfieri non solum posse, sed étiam oportere. Sie errores erroribus cumulant et Christi gloriam obscurant.

Ante duos menses miseram ad Prussiae Ducem uxoris meae fratrem Egidium. Is in reditu, correptus morbo, nescio quo Bremae decumbit, ut nondum scire possim, quid referat. Scripseram autem ad Ducem, me hoc

ministerium meum ponere non posse, nisi propellar. Si vero propellem (quod equidem expectarem potius, quam mihi longam hic moram policement tum me non detrectare ministerium apud ipsum, si viderem illum in affectum esse, ut non habita hominum ullorum ratione verbi se Divisi obedientiae in gubernanda Ecclesia subjicere sine exceptione velit. - was terea, si mihi potestatem faceret ponendi ministerium, quod apud illa suscepturus essem, si quando in patriam meam a Rege meo ad legitimm ct Christianum Ecclesiae ministerium vocarer. Reliqua omnia me arbitis suo relinquere. Transmisi etiam ad illum doctrinae meae summan, potisimum de Sacramentis, ne quid illum celarem. Ad ea nunc omnia reponsum in horas expecto. Scio autem apud illum regnare Capernaita et proinde fieri posse puto, ut facile me illine sim liberaturus: nam illi ego assentiri non possum. Cum igitur certo propemodum videam, m hic diu permansurum non esse, intelligam item, aegre mihi cum Prusis in doctrina conveniri posse — etiamsi id affirmare adhuc non quem non ita multum abesse puto, quin tecum essé possim, praesertim si due illae conditiones Duci Prussiae propositae a nostris recipiantur. Mitte ad te doctrinae meae epitomen 6), ut a Bucero, et aliis istic excutiatur. Ubi eam Bucerus legerit, tum vellem, ut ad Bullingerum quoque transmitteretur per Gerardum 7) nostrum, demum vero, ut Philippo quoque exhibeatur.

Audio tuum et Buceri ad Episcopum Coloniensem adventum apud illum expectari. Venirem eo ad vos, si scirem certo. Quare si ita est, fac ut sciam quacso, et vel per proprium nuncium mihi indica quo et quando mihi ad vos. Neque plura nunc. Vale. Embdae ultima August. Anno 1544.

Post scriptas literas accepi literas a Duce Prussiae, qui se per proprima nuncium suum ad mea mihi responsurum esse scribit. Alii tamen omnes, qui apud illum sunt, scribunt, summam esse illic barbariem et Luthero papismum, ut non magnopere optandum mihi sit illic esse.

N°. 22.

[Bibl. Brem. Cl. III. 1. p. 183. Gerdes. s. a. Bb. 39.]

#### AD CONR. PELLICANUM.

Nunquam putabam fore, Vir Doctissime! ut literas omnino ullas vel darem ad Te unquam dum vivo vel abs Te acciperèm. Iam dudum enim Te cum Christo vivere, deposita carnis nostrae sarcina, intellexeram, idque

<sup>1)</sup> Ioannes ille frater Hardenbergii fuisse videtur, quod in nostro loco dubium, satis apparet ex ep. ad Hardenb. No. 28 initio, ubi scribit: Iohannes hic tuus. 2) Sc. Maria, vidua Ludovici II Hungariae regis, quae tunc Bruxellis imperium sub Carole habebat. 3) Sc. Annam Comitissam. 4) Drusillam Syssingham intelligit. 5) Huiu visitationis annotationum scedula satis alioqui corrosa superest. Cf. Beninga. p. 788. 6) Sc. Epit. Doctr. Eccl. Pr. Or. 7) Ger. tom Kamp.

Ex Argentinensibus quibusdam, qui te ante triennium fere vita hac defunctum esse affirmabant. Neque prius te superesse cognovi, quam id mihi Doctor Albertus Hardemburgus, et tibi opinor iam etiam notus, e Spirensi conventu nuper significasset. Postea vero is mihi et tuas et Bullingeri literas pridem transmisit, quas plane utrasque sine lacrymis legere non potui, ita mihi de illis gratulabar, nisi quod plurimis curis districtus tibi tum respondere non potui, agoque gratias Patri nostro cuelesti, quod te adhuc Ecclesiae suae servaverit et servet, quae nunc, si tanquam alias fidelibus ministris egere videtur.

Mihi quoque magnopere sane gratulor, quod Te, veterem amicum meum adeoque praeceptorem, in vivis habeam. Nunquam possum sine magna animi voluptate meminisse consuetudinis nostrae Basiliensis '), sed nunquam satis rursum dolere possum, illam mihi tum maiorum meorum autoritate interruptam fuisse. Nunc enim intelligo quantum fructus percepturus eram ex Erasmi, Tua et Oecolampadii consuetudine, si illa diutius frui licuisset. Nunc, quae in Hebraicis ex te didiceram, omnia penitus exciderunt, et tempus illud totum, quo Erasmus deinceps vixit, misere mihi totum periit incursitationibus bellicis tumultibus et fastu aulico, quod studiis alioquin meis impendere multo felicius potuissem.

Sed bonus Deus me mihi rursum restituit atque ad veram sui cognitionem e medio Pharisaismo demum mirabiliter evocavit, — illi gloria in mecula! Amen. Nunc igitur mihi divino benificio redditus, Ecclesiae Christi, quam in Pharisaismo meo per ignorantiam oderam, servire pro mea tenuitate conor, ac precor Domini misericordiam, ut minutum meum inter magnifica aliorum munera viduae illius Evangelicae exemplo ne aspernetur, sed illud benigne suscipere dignetur ad Ecclesiae suae aedificationem. Scio quid in me desiderem et proinde a doctis iuvari cupio. Hoc consilio et Bullingeri amicitiam expetivi?), cuius simplicitatem et modestiam non possum non amare. Quod si te mihi superesse scivissem, te hic potissimum apellassem. Nunc vero utrumque vestrum appello unaque et Symmystas vestros omnes, atque a vobis iuvari postulo. Videbis brevi nostra quaedam apud Bullingerum, quae Doctor Albertus ad illum est transmissurus. Horum te quoque aristarchum esse volo.

De tuo in Erasmum animo non dubitavi unquam, neque ullam inter to et illum, cum una essemus, simultatem deprehendere potui, nisi quod, cum doctrinam Oecolampadii de Caena Domini sibi nondum satis probari posse diceret, non ferebat, si quis, se cum Oecolampadio idem docere, affirmasset. Tametsi tu in doctrinam Oecolampadii iam tum propenderes, ille vero, non tam damnaret illam, quam diceret potius, sibi illam nondum satis probari posse, non ideo tamen amicitiam vestram dissolutum iri putabam, praesertim cum Erasmus ipse pro sua apud me libertate non obscure testaretur, se certam habere non posse etiam doctrinae suae rationem. Fatebatur enim, esse quaedam, quae se in sua ipsius doctrina offenderent, sed se non habere rursum dicebat solidum quidquam, cui inniteretur, si doctrina sua sibi immutanda esset, et proinde se in votere sententia per-

manere malle affirmabat, atque ita ego tum [vos] reliqui, atque in eden cum' ipso, ut verum fatear, sententia quoque fui.

Nihil tamen dubito, quin Erasmus hauddubie, si nunc viveret, acquie multo nobis futurus esset. Sed habet quisque donorum suorum modum, ut non possimus ubique omnia, et multa adhuc superesse puto, que nunc etiam ignoramus. Nostrum est, de iis nobis gratulari, quae Den prout vult iuxta fidei nostrae mensuram conferre in nos dignatur. In et de Erasmi donis, quae sane et plurima et maxima fuisse negare nome potest, gratulari nobis merito Deumque in illis agnoscere debenus. Si quid autem amplius nos assecuti nobis videmur, id quoque a Domino nobis donatum esse cogitemus 3).

Quod ad illius epistolas ad me datas attinet, fateor illum libere nonnuquam multa ad me acripsisse — tu enim ipse testis es, ut me amarit — ac tui quoque non raro meminisse, sed putabat omnino, te autore id sei, ut idem cum Oecolampadio sentire diceretur. Neque vero id tam grave erat, quam ille grave videri volebat, sed hoc ille rebus suis vehemeater noxium esse putabat et nolebat praeterea nomen suum hac opinione gravari. Deinde habebat fortassis instigatores suos, quibus id potius quam Erasmo ipsi imputaudum esse censeo. Apud me non est, ut te ullis liberes suspicionibus, quum in nullas unquam veneris, quin potius tibi persuadeas, te eodem prorsus apud me loco fore, quo et Basileae fuisti, h. e. patris loco, posteaquam te mihi Dominus superstitem adhue servavit.

Ecclesiae vestrae de tanto doctrinae consensu gratulor. Caeremoniarua candem formam non magnopere requiro, ne rursum ad novum aliquen Pharisaismum posteri nostri anxia caeremoniarum observatione delabantur. Quin potius concordem aliquam illarum varietatem retineri mallem ut bomines intelligant Religionem non caeremoniarum una atque eadem facie, sel studio pietatis constare. Ego hic nullas certas caeremoniarum leges praescribo, quas equidem pro temporum ratione mutari oportere semper puto. Illud tantum ago, ut abolita superstitione, et impietate Papistica, purs minimeque operosas caerimonias habeamus. Caenam alii stando, alii al mensas accumbendo sumant, alii in azymo, alii in cibario pane, ut constet sua libertati ratio. Sed doctrinae consensum modis omnibus urgemus et de disciplina instituenda cogitamus. Alia nostra ex literis ad Bullingerum datis cognosces. Scripsi nuper Epistolam ad amicum quendam doctum, de verbis Coenae, in qua summam doctrinae meae sum complexus. Hanc is impuguare conabatur ex Patrum et Conciliorum autoritate, ego vero illam utcunque defendi 4). Huius igitur exemplum ad te mitto in testimonium amoris erga Te mei. Vale et mei in precibus tuis memor ese velis. Aembdae Phrisior. ultima Augusti. An. 1544 5).

<sup>1)</sup> Respicit ad tempus, quo Erasmi contubernio Basilcae utebatur. 2) In ep. quae ordine sedecima est. p. 568. 3) De hac Erasmum inter et Pellicanum dissensione ef. quae ipse Erasm. scribit in Ep. d. non. martis 1826 (Erasm &

Call. p. 799). "Videor olfacere e Lutheri scriptis Pellicanum e nostris colloquiis quaedam per litteras illi significasse, qui pene concitavit hic alteram tragocdiam. Sparserat rumorem, ipsum de Eucharistia idem sentire quod ego .... (in hunc ergo modum éum allocutus sum)" Qui te audiunt, intelligunt me tecum sentire, quod docuit Oecolampadius. 4) Ex Archivis Regiomontanis dedi hanc ep. in fine Tomi I. p. 557. 5) Est haec ep. respons. ad eam quam 28 Iunii 1544 dederat ei Pellicanus. Gabbena. p. 101. Ad hanc iterum Pellicani responsum exstat apud Gabbena. p. 105.

N°. 23.

[Gerd. s. a. IVa. 119.]

#### Ad BULLINGERUM.

Gratiam et pacem! Vere est nobis laudandus Optimus Maximus Deus, Vir Doctissime! qui nos miseros alioquin prorsusque deploratos homines in unigenito filio suo Christo lesu, Domino Rege ac Pontifice nostro ad vitam aeternam regenuit, quique Spiritum Sanctum suum tanti luius beneficii testem iuxta copiosam suam misericordiam in nos ita effudit, ut non intra nos ipsi modo singillatim per illum clamemus Abba Pater, sed et omnium ubivis praeterea societatem, quicunque hoc ipsum Dei beneficium vere agnoscunt, ardentissimis etiam votis expetamus, de hac nobis gratulemur mutuo, in hac studia nostra omnia unanimiter ad ornandam ipsius gloriam conferamus. Ita ego tuam, mi frater! amicitiam expetivi deque illa mihi nunc maiorem sane in modum gratulor. Ita et receptum me abs te vicissim in amicitiam tuam certo mihi persuadeo. Oremus igitur Dominum, ut ita demum coniuncti ipsius potissimum gloriae pro nostra tenuitate serviamus.

Simplicitatem tuam amavi semper, quod haec sub ea sectarum nunc et iudiciorum varietate ad tuendam sanae doctrinae puritatem maxime necessaria esse videatur. Ceterum non minus mihi placuit etiam  $\pi \rho \pi i \pi d \Im \varepsilon i \pi t$  tua, dum non solum non offenderis quorundam de vobis istic iudiciis, ne dicam praeiudiciis, qui vestram simplicitatem agnoscere aut non possunt, aut non volunt, sed honorifice te de illis sentire etiam passim non obseure testaris.

Est sane dolendum, hoc sibi permittere nonnullos, pios alioqui et doctos viros et qui non immerito seculi nostri lumina vocari possint, ut propter res non adeo usque graves et sine quibus constare haud dubic potest nostrae salutis ratio, non dubitent interim scindere Ecclesiarum societatem quasi ea non pluris multo constiterit summo Pontifici nostro Christo, quo aperiente nemo claudere potest, quam ut tam facile a nobis scindi vel debeat vel possit. Sed vincendi sunt omnino placiditate vestra, et pro fratribus habendi dum Christum docent, etiamsi parum aequos vobis illos habeatis. Nihil in vobis damnari ab illis video, nisi quod in elementorum observatione ab eis dissentiatis. Id cum levius sit, quam ut

violare debeat legem caritatis Christianae, recte facitis, dum volis a regerendis conviciis abstinendum prorsus esse putatis. Expectanda sunt acquissima illorum iudicia, ubi suam impotentiam viderint vestra modesia infamari. Certe ubi doctrinae suae fundamenta diligentius paulo intrespicere volent, intelligent se telam hanc suam neque suo loco neque sus tempore orsos esse et proinde diu prosegui etiam non posse.

Libellus tuus adversus Cochlaci naenias ¹) est mihi multo gratissimus, sed vereor ne nihil fructus apud hominem illum faciat. Pluris enim fere facere genus hoc hominum solet existimationem suam apud iurstes sibi doctrinae suae socios, quam ut illam vera Dei cognitione permutare velit. Mihi sane magno erit usui, ut qui nondum satis restitutas Ecclesias hic habeam, de quarum reformatione non pauca commemorasti.

Apud abbatem item Aduardiensem 2) metuo ne nihil egeris. Est sane vir minime malus et longe quam pro monacho melior, sed vix praestare aliquid poterit, etiamsi maxime velit, hoc potissimum tempore. Et haud scio, an non infirmior sit, quam ut sibi periculum aliquod religionis nomine accersere velit. Id potius monendus esset, ut reiecta larva Pharisaica Christi Ecclesiis sese coniungat. Mihi nihil de tuo consilio significavit, significaturus hauddubie, si quid homini persuasisses, praesertim cum me familiariter etiam norit.

Epitomen doctrinae hic nostrae ad Doctorem Albertum 3) nostrum Argentinam transmisi, ut eam Bucerus videret. Hanc ad te transmissurus est etiam Albertus ubi illam Bucerus legerit. Ego quicquid huius est pro pastoribus hic nostris collegi, nondum tamen exemplum cuiquam dedi, neque dare statui, nisi audito Doctorum iudicio. Neque enim ullius dogmatis auctor esse vellem, quod consensum Ecclesiarum quoquomodo perturbaret. Nam etsi variare in multis scio Ecclesiarum iudicia, tamen libenter me admoneri ab omnibus atque adeo reprehendi etiam patiar, sicubi lapsus sim, et quantum maxime possum dissidia vitabo, meoque mihi officio functus videbor, si doctrinam meam Ecclesiis primum excutiendam proponam, quae aliis demum tradenda esset. Ibi videtis etiam nostram sententiam de hominis lapsu et restitutione, quam interim tibi hic paucis etiam adumbrabo.

Sentio vim promissionis divinae non minus efficacem fuisse in nobis, quam fuerit efficax Adae parentis nostri transgressio, cum adhue in lumbis ipsius essemus. Iam si Adae transgressio ita efficax fuit ad nostrum omnium interitum, etiam qui non peccavimus in similitudinem transgressionis Adae, sane et serpentis caput coeptum iam tum conteri etiam in nobis, in lumbis Adae existentibus, post patefactam promissione Dei in nos eldoxizv. ut, quemadmodum natura mortis et irae filii nascimur, quantum in nobis est, quatenus Adae transgressoris filii sumus, ita vicissim imputatione divinae benevolentiae, Adamo per promissionem patefactae, pro fidelibus reputemur, posteaquam illi Adam credidit, quicunque ex fideli Adamo progignimur, tantisper dum Dei beneficium non contemnimus, etiamsi sub peccatum conclusi et nascamur et vivamus. Statuo enim vim

a meritum mortis et pontificii Christi, ab origine mundi iuxta Patris lei providentiam passi, efficiax sum tum fuisse in Ada et universo eine canine ad conterenduio in illo acrpentis veneficae caput, acque atque Adae transgressio efficar erat ad propagandum in nobis id, ut natura notra mortis atque irae filii nascamur, modo ne nos ipsi a tanto Christi Domini beneficio voluntaria ingratitudine nostra destinatoque contemtu postro excludamus. Tum enim tam nihil ad nos pertinent omnes divince promissiones, quam nos nihil ad Christum Dominum pertinemus, in quem manes alioqui promissiones intuentur et qui infirmitates quidem nostras portavit et expiavit omnes ab ipso usque mundi exordio, sed contemtum voluntarium sui adeo non portavit, ut illius auctori Diabolo et omnibus rui in eius similitudiuem ita transierunt, ut illius angeli videri possint. gehennam poenam constitutam esse testetur. Ita arbitror Dei gidoxizu per promissionem Adamo patefactam efficacem prorsus iam tum fuisse in tondopanda Adamo et eius semini universa plane illius infirmitate, posteamam Adamus oblatae promissioni credidisset — contemtum semper excino - ut fidelis Adam fidele etiam semen gigneret, non tamen re ipsa, sed mputatione, idque propter Christum sibi aeque atque semini suo promissum. juemadmodum idem ipse Adam, quatenus transgressor, mortem atque ram in nos re ipsa sive natura sua propagavit, ut in nobis quidem irae st mortis filii, in Christo vero olim promisso, nunc exhibito, filii Dei et nascamur ab ipso mundi exordio et vivamus, modo ne, ut dixi, hoc Christi beneficium contemnamus.

Hac doctrina simplicissime proponi puto ét mali contagium ab Adamo in nos propagatum ét efficaciam Pontificii Christi in Adamo et eius semine servando. Nec dubito, quin tota Scriptura huic doctrinae consentiat. ni iusta locorum collatio fiat. Certe Christi gloriam aute omnia illustrat et amputat plurimas difficultates et dubitationes, quas nunc in Ecclesia extere videmus. Et tamen invulgari illam nolim, priusquam doctorum sententias Ecclesiarumque iudicium de illa audiam, ne quid eiusmodi aliis tradam, quod ipse non satis excussissem. Quare te rogo. Vir integerrime! at quid hic sentias cum symmystis tuis mihi significare velis, potissimum sutem ubi quae ad Albertum misi legeris. Neque gravaberis indicare, ni quid doctrinae huic opponi posse putes. Videtur mihi in candem sententiam propendisse et Zwinglius olim, nisi quod obscurius id subindicare maluit fortassis, quam verbis disertis profiteri. Sed et vestras nunc Ecdesias non prorsus a me hic dissentire puto. Malim tamen certo id scire mam putare. Proinde literas tuas ea de re magno desiderio expectabo. Interim nollem ut quisquam praeter symmystas vestros haec legat.

De rebus meis sic accipe: Fratrem habebam maiorem natu 4), hominem pium et mei amantissimum. Is ubi intellexisset, me vitae meae genus mutasse et deserto Pharisaismo coniugium amplexum esse, nolebat dum viveret, ut me cuiquam addicerem, quod speraret me a meis vocatum iri adhue meisque servire posse. Ita factum est, ut vivo fratre nulli me addixerim. A morte illius defercbam nibilominus meis operam meam. Sed

ubi fucum Pharisaeorum nostrorum deprehendissem, de rationibus vita meae demum cogitare coepi, delata interim Regi meo Poloniae opera mea, si quando me ad Evangelii Ministerium vocare vellet. Ibi mox minidafertur a nostra hic Principe Vidua, foemina pientissima, Ministerium istarum Ecolesiarum.

Suscepi, sed ea lege, ut mihi ponere illud rursum liceat, si me a Rese meo vocari contingat, vel si item in illo non videam quaeri ex anime gloriam Dei. Post susceptum Ministerium rem omnem ad meos in patrian perscripsi. Volui ut Regi exponerent, me posse nihilominus in patrian redire semper, si ab illo vocarer, etiamsi hic publicum ministerium suscepissem. Amici vero mei in Patria, putantes fore ut redeam, quocunque tandem modo a Rege vocarer, literas a Rege impetrant, quibus revocor in patriam, non quidem ad ullum ministerium Ecclesiae, sed ad vetus illud vitse mese genus, nempe Pharissicum, si quae semel evomui, denuo velin lingere. Addunt et spem magni cuiusdam Episcopatus, si redirem. Sel his iam respondi, me nolle esse neque cornutum neque cucullatum Apostolum, neque esse quod cogitent amplius de meo in patriam reditu, practerquam si legitimam aliquam mei illic vocationem viderem. Ita illos absolvi. quos rarius ad me alioqui iam scripturos puto. Hic vero simul atque ca quae mei erant officii aggressus essem et quae perturbata reperi restituere quaeque probare non poteram reprehendere coepissem, subito exorti sunt, qui mea calumniarentur omnia meque in varias suspiciones vocarent. Mox eram Anabaptista, mox Sacramentarius. Adversus hos cum mean innocentiam Princeps ipsa tueretur, aliam rursus viam repererunt me proscindendi. Objecerunt mihi Monachos. His cum silentium Principis auctoritate impositum esset, majora sibi nomina appellanda demum esse putarunt. Accusatus sum apud Aulam Brabanticam periurii et nescio cuius turbulentiae. Mox hue ad Principem adferuntur mandata ab Aula Brabantica, ut ne me amplius tamquam turbatorem et periurum hominem in ditione sua ferat. Audis fulmina, sed adversus haec quoque me tutata est Divina bonitas. Ostendi meam innocentiam, sic ut et Principi et omnibus patriae huius Ordinibus satisfecerim, illique responderint se nolle me carere. Nunc quid in me per istos sit moliturus Satan, certum adhuc non habeo, sed scio non cessaturos, donec me hinc propellant. Si harum lacrimarum caussam quaeris, alia nulla est, quam quod qui sine legibus ullis licere sibi hactenus putabant quicquid libebat, non patiuntur se a nobis reprehendi cogique in ordinem: id quod mihi tamen est faciendum si ministerio meo satisfacere velim. Disciplinae nomen ne ferunt quidem, quam ego tamen nunc Principis auctoritate instituere conor. Ita hic luctor, mi frater! Ab altera parte impetor a sectariis neque desunt falsi fratres, qui socictatem simulent et interim turbent omnia. Sed ego haec omnia pro certissimis argumentis habeo, me esse ministrum Christi, quem tot machinis mundus et Satan oppugnet, et ago gratias l'atri Deo per Christum Iesum Liberatorem meum, quod me ita exerceat, ac precor, ut mihi addat virtutem ad illustrandam suam gloriam, sive per vitam, sive per mortem. Qua in

vestris quoque precibus iuvari postulo. Si tamen luctae huius meae allum hic fructum videam, de deponendo ministerio hoc meo cogitabo. Epectanda sunt mihi rursus nova fortassis fulmina ab Aula Brabantica, d potentior est Deus. Huic semel credidi, huic et nunc me totum peritto. Vale. Deus Optimus Maximus confirmet nos Spiritu Sancto suo li Christi Domini beneficium in cius Ecclesiam unanimiter infractoque nimo profiteamur. Aemdae, ultima Augusti anno 1544 5).

Vere Tuus

I. à Lasco. m. pr.

Salvere iubeo Symmystas tuos omnes meque illis in Christiana caritate

<sup>4</sup>) Cochlaeus contra eum ediderat opusc. De sanctorum invocatione adversus lullingerum. 1545. Cf. Grässe, Lit. Gesch. V. p. 759. <sup>2</sup>) I. Reekamp. <sup>3</sup>) Sc. ardenberg. <sup>4</sup>) Hieronymum L. s. Iaroslaw, qui Cracoviae obiit a<sup>6</sup>. 1542. Cf. EGENVOLSC, p. 409. <sup>5</sup>) Est hace resp. ad Ep. Bull. Cf. Gabbema. p. 98.

i°. 24.

[E Bibl, Dublin, F. p. 44.]

#### Ad AMICUM QUENDAM.

Legitur ed. nostr. Tom. I. p. 465-479.

I°. 25.

Gerd. s. a. Ilb. 533.]

# Ad HARDENBERGIUM.

Veni huc die lunse, ut volebam, mi D. Alberte! sed neque meum illum x patria, neque Syburgum nostrum '), neque item principem hunc ') hic reperi.

Nuntius ille noster Bonnensis fortassis ad constitutum sibi diem Emdam son pervenit, alioqui ille meus ex patria heri saltem huc venisset. Siburgu vero eo ipso lunae die, quo huc veni, ex Iburgo 3) profectus est, Monasterium non ita cito rediturus. Princeps vero est quinque non amplius ailiaribus a Brunsviga una cum duce Luneburgensi et nonnulli aliorum rincipum legatis, ita ut frustra plane huc venerim. Nunc iam pergo 4) sindam in Dei nomine iussique, ut meus ille ex patria, ai interim huc reniat, me sequatur. Literas tuas ad Syburgum per hunc nuntium transnisi iussique ut illum quaerat Monasterii aut etiam Yburgi si eum Monasterii non reperiret, addidique tuis meas literas ad illum, quibus causam uam exposui, et iussi, ut formam literarum, quae a Principe Colonicesi

nostro petit, ad te per hunc nuntium transmitteret utque ad tus tibi responderet.

Equus commodato mihi datus eiusmodi erat, ut uno non amplius de illum equitarim. Referet tibi nuntius, quantum laboris et molestiae can illo habuerimus. Hune reducit iate ipse nuntius ad eum cuius est. Utima illum nunquam vidissem! Cogor itaque meum retinere. Ubi intelligas Principem b) iter suum adornare velle Wormatiam b), et quo tempore se in viam dare velit, 1000, ut me per conductum in hoc peculiariter nuntium facias certiorem, praesersim si spes sit, de religione illic aliquid tractandum esse, aut ctiam si non tractetur, modo ut certum sit, Priscips Evangelicos adfuturos esse. Non possum iam plura. Saluta fratres omas et vale.

Egi cum Frederico Wetter 7), ut quidquid illi Hadrianus noster Francfordiensis dederit, ad me cum rebus suis perferri curet, et ad Hadrianus scripsi ut ita faciat. Iterum vale.

Propter fractos aggeres ex inundatione non possum illae quae venimas in Frisiam redire, sed cogor circumire Oldenburgam usque, ac inde demun Auricam et ita demun Emdam, et eam ob causam puto meum illum ex patria non potuisse ad tempus constitutum ad me huc venire. Iterun atque iterum et tertium vale. Raptim Hosnabrugae die Mercurii post Laetare. (18 Martii) Anno 1545.

N°. 26.

[Gerdes. x, s, 174, p, 157.]

AD PELLICANUM, BULLINGERUM et tom CAMP.

S. Cogor nune per meas occupationes unis ad vos omnes literis scribere, Viri fratres in Christo Domino dilectissimi! idque paucis, nam tempus multa non permittit. Literas vestras forte fortuna dum hue proficiscere in itinere accepi, mihi multo gratissimas, in quibus suspicari mihi videmini, me de deserendis Phrisiae Ecclesiis aliquid cogitare. Ego vero nibil huius cogito, sed aliis quoque operam meam ad tempus aliquod denegare non possum, idque permittente id mihi mea Ecclesia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Iohannes Siburgicus s. Sibergius, sacellanus Episc. monasteriensis. Cf. Harmelman, Op. gen. hist. Westph. p. 1895. <sup>2</sup>) Erat ille Franciscus à Waldeck, Episc. Osnabrugensis. Hammelman, o. l. p. 1134. <sup>3</sup>) Iborch, castrum dioc. Osnabr. ad duo milliaria parva situm ab urbe Osnabr. Hammelm. p. 687. <sup>4</sup>) Pergo dicit, nam venerat Colonia. Cf. Ep. 26. <sup>3</sup>) Archiep. Colon., apud quem Hardenb. tunc erat. <sup>6</sup>) Wormatiae Comitia indicta crant, ubi de religione ageretur. <sup>7</sup>) Conicio pro Wetter, Westium legendum case. Fredericus Westius, Paderbornensis, I. U. D., primo Arch. Colon. sigillifer, post Epist. Monast. conciliarius, ope Christophori Oldenburgici comitis in Phrisia Orientali ab Anna receptus, Cancellarii apud emmugaere functus est. Cf. Hammelm. o. l. 229, 1331—35.

Sic primo vere adfui Principi Coloniensi ab illo vecatus. Sie et nunc buc veni, libenter ad vos usque perresturus, ques ex animo videri cupio, si quoquomodo licuisset. Sed neque Argentinam proficisci potui, ut Bucerum viderem, et iam cogor rursum reditum ad meos adornare, iamque eras hino solvo ad Principem Coloniensem, illac ad meos rediturus.

De mea constantia in eo doctrinae genere, quod vobis perspectum esso puto, non est, quod quiequam dubitetis. Ego extra certum aliquod verbi Divini testimonium esecus plane, qued ad Divina attinet, esse volo, neque tantum tribuo ulli humanae prudentiae ullive industriae, ut illi sine verbo niti velim. Scio me iudicandum esse olim non ab hominibus, quantum-libet prudentibus ac ingeniosis, sed a puro acternoque Verbo Dei, nobis a Christo Domino per suos Apostolos tradito. Huie itaque soli me totum pro mea infirmitate subiicio, et Dominum precor, ut vere regio sceptro loce suo me regere dignetur ad gloriam sui nominis et Ecclesiae suae aedificationem. Hic caussa religionis negligenter tractatur et fortassis in alia Comitia rursus differetur. Plura non possum, opto vos omnes in Domino recte valere. Raptim. Wormatiae IX Junii 1545.

. Vester ex animo quantus est,

N°. 27.

[M. S. Cerp, Chri, Coll, Cantahr. No. 419, art. 36, f. 105, orig. hologr. Yers, anglica in Gorth am Reform, Gleanings, Lond, 4857, p. 30.]

# AD BUCERUM.

Accepi nuper ab Alberto nostro litteras tuas, vir doctissime! quibus ad mea mihi quae ante aliquot menses ad te scripseram respondisti. Summas tibi gratias ago, quod inter tot tamque arduas occupationes tuas gravatus non sis interim ad me etiam ita amanter scribere. Ego, mi Bucere! ideo libere ad te scripsi quae sentio, quod tibi cupio mea probari omnia, aut certe corrigi, sicubi tibi non satisfaciam. Id ita se omnia habere, certo tihi persuadere potes. Sed si fontes cuiusque doctrinae in fundamento illo diligenter mihi perquirendos esse puto (scis quo), priusquam quidquam sequi velim, id vero et tibi et cuique christiano homini gratum fore credo. Neque vero magnopere ab invicem, quantum ego quidem iudicare possum, dissidemus, imo vero non tam in re ipsa, quam in verbis potius variamus. Tu ais, in coena dari et percipi communionem corporis et sanguinis Christi. Ego cam ipsam communionem dico in coena obsignari, idque illam sequutus similitudinem, quam nobis Paulus in circumcisionis explicatione proponit, Cum enim fidem promissionum in animis nostris coenae usu obsignari dico, igsam quoque corporis et sanguinis Christi communionem sub nomine promissionum complector, quandoquidem illam promissione nobis delatam et patefactam habemus. Et tuum illud dari ac percipi, non ita multum mihi

a meo obsignari abesse etiam videtur. Si enim ita nobis datur in ecem corporis et sanguinis Christi communio, ut non equidem tum demun insipiat, sed nostra etiam antea fuerit ante sumptam coenam, si item suime illic duntaxat cibus est, -- quantum iam erit discriminis obsecro inter tum dare, et meum obsignare? De pacti unione nondum satis assequor omin, neque nunc expendere illa licet. Sed nactus plusculum ocii mecun diigenter reputabo, ac demum ad te scribam. Nunc obiter tamen animum meum tibi volui indicare, mihi gratissimum esse, quod ita ad me seisseris gratissimumque semper futurum esse, si ita semper seribas. Sel nescio an non melius sit, non omnibus communicari, quae ad huae modum inter nos scribimus, quam quod ita a multis leguntur. Albertes noster ait, te voluisse, ut tua quae ad me scripsisti ministris hace iste Ecclesiae praelegerentur. Haec iam in multa exemplaria descripta esse audio. Eso quidem hie nibil offendor. Sed non scio. an utile sit is vulgus spargi, quae inter amicos sunt singularia, et maiore nomuquam libertate scribuntur, quam ut vulgo ca scire expediat. De communionis voce attigisti quaedam, quae ipse etiam antea observaveram. sed nondum tamen omnino absolvisti, qua de re posthac atque item de aliis. Nunc dabis veniam meae festinationi. Cogor enim iam finem facere. Vale, et de me tibi hoc persuadeas, me esse tui studiossimum fratrem et amicum in Christo Domino, et qui tuam existimationem eo plane los habeam, quo meam propriam, ni quid aliud dicam. Illud tamen opto, ut omnium nostrorum existimatio Christi gloriae serviat, cui soli omnia debetur gloria. Iterum vale, et fratres in Domino omnes saluta. Albertus te salutat et hanc Epistolam vult ut ita accipias tanquam ab utroque nostrum ad te scriptam. Bonnae pridie Joannis Baptistae. (23 Junii) Anno 1545.

> Tuus ex animo Jo. a Lasco, m. pr.

[In dorso: Doctissimo et fidelissimo Christi Ecclesiae Doctori D. Marlino Bucero ad munus proprias.]

N°. 28.

[Gerd. a. s. 115, 517.]

### Ad HARDENBERGIUM.

Veni huc prima Julii sanus ipse meosque omnes (gratia Deo!) sanos reperi. Reperi autem et Comitem Joannem nostrum hic dira quacque in me spirantem ac nomine Reginae rursus hoc molientem, ut hine propellar. Repetit rursum eadem quae et antea mihi obiicere conabatur, et literas Regis mei '), quas ego in mei defensionem protuleram, falsas esse non quidem affirmat, sed suspicatur. Ego illi nihil adhuc respondi, sed respondebo tamen, priusquam hine abeat. Non adest hie nunc, lustrat enim totam ditionem, sed ubi huc redierit, tum illi respondebo.

Princepe interim mea me vult securum esse, utque nihil movear istiusadi calumniis et conatibus adversariorum, sed pergam in ministerio meo, semadmodum coepi. Brevi finem fore istarum rerum omnium etc, reliqua atra tibi Johannes hic tuus <sup>2</sup>) narrabit.

Ad anieum tuum <sup>5</sup>) misi, quae scripsisti, simul stque veni, et ipee isam scripsi: nihil tamen adhuc respondit, sed neque missum ad se nuntum remisit, unde suspicor illam una cum nuntio venire ad nos velle.

Isamen stiamsi nunc veniat, tutum illi non erit, ut se nunc in viam istuc propter militum nusquam non fere discurrentium multitudinem. Itams Ioannem tuum retinere noluimus amplius, nam alter ille amicus imium diu illi adhuc expectandus erat, sed brevi futurum est, ut Printps nostra filiam suam mittat ad aulam Comitis Palatini Electoris, uae istac <sup>4</sup>) est profectura, dabo igitur operam, si amicus ille tuus intem veniat, ut se his adiungat, qui Principis nostrae filiam deducere desbunt.

Agnatus ille meus, qui pridem apud me fuit, non bons fide nobiscum git. Vereor ne pecuniam totam meam, a fratre meo acceptam ut ad me perferret, prodegerit. Nondum quidquam certi scio, sed si quid huius incturam feci mille plus minus et quingentorum thalerorum. Et quid beam? Dicam cum Hiob: Dominus dederat, Dominus et abstulit, sit Men illius benedictum. Philippus ad me scripsit, fratris mei 5) filium amulo suo ebrio apud Ducem Mauritium Saxionae in aula occisum esse. to vero illum, non fratris mei filium, sed eum ipsum, qui hic mihi adagnatum meum fuisse suspicor, nam is habebat famulum temulentum expetuo et satis insolentem. De fratre vero mihi persuadere non possum, t is filium suum habuerit in aula ducis Mauritii. Nihil tamen certi thue habeo. Illud scio, non esse eo loco pecuniam meam, quo illam a atre reponi volebam. Et frater scripserat adhuc mense Decembri, se lam brevi transmissurum esse. Quid multis? Domini voluntas fiat, is reddere potest rursum, quod abstulit, siquidem abstulit, si id mihi satare fore sciat. Plura nune non possum, id quod Ioannes tuus testisibitur. Vale Emdae 7 Iulii Anno 1545.

Bucero nondum respondi, quia nondum vacavit.
[In dorso: Aen Alb. Hardenberg. Te Lyns drie uren boven Bonn \*).

IL.

Sigism. reg. Polon.
 Frater ut videtur Hardenbergii. v. supra ep. 21.
 Tecto nomine Drusillam Syssingham indigitat.
 v. inscriptionem.
 Ladisas.
 Satis notum oppidulum Linz.

No. 90.

Gord La D. M.)

# Ad HARDENSERGIUM.

Non prius intellexi de hoc nuntio, quam plane iam equum conseradori. Itaque cogor et pauca et tumultuanter scribere. Amicus taus 1) est spul nos, sed cuperet nonnihil hic haerere adhue propter certas causas, ses mi inconsultum videtur, si tu id modo forre possis. Ego propter illam Halbiliam 2) pessime audio apud aulam Brabauticam estque id mihi nominatin obiectum apud Priocipis nostrae consiliarios, cum apud Reginam 2) esset: sed me nihil movent istae accusationes, imo vero optarem centum tala Haltiliae ad nos venirent et ego illis prodesse possem. Heri mihi adică quidam Henricus, olim Minorita, nunc in Frisia Occidua alicubi Capellans, ut vocant. Is ad te cogitat, nam se tibi notum esse adeoque et familiara fuisse dicit.

Ego rursus hic proclia multa sustinui a Comite Ioanne, sed Principi visum est, ut illi nil respondeam: se curaturam mea omnia apud Regisan et ubivis. Ad Scepperum 4) tamen scribam, qui mihi infensua esse dicita. Regina Poloniae iunior 3), Ferdinandi Regis filia, ante sesquimensem morta est. Petrus Traiectensis 6) in reditu est ex patria mea. Exspectamus illum in horas. Scripsit ad me se non vacuum venire: experiemur ubi venera. Caesar Turcarum dicitur, imo scribitur certo esse mortaus 7), institute hacrede filio suo iuniore, ad quem Ferdinandus Rex iam pro induciis rusum misit. Habes nostra omnia. Vale et quae istic habentur rursum perscribe, praesertim de Principis tui in me animo, et si putas aliquid ad illum scribendum esse. Iterum Vale Aemdae 22 Iulii Anno 1545.

Nº. 30.

[Gord, IV., ISL]

#### Ad Bullingerum.

lampridem magno desiderio expecto literas et tuas et tuorum symmysterum, Vir doctissime! quas Gerardus noster, qui vobis istic adfuit, Davestrine cum sarcinulis forte suis reliquit, putans fore, quoniam ipse in Brabantiam iter instituerat, illae prius quam ipsemet hue pervenirent. Ilas

<sup>4)</sup> Drusilla Syssinghe. 2) Primo obtutu sub Haltitiae nomine Drasilla later videtur. At Haltiliam ab eo distingui prorsus debere, aperte docet nos ep. 31, ubi Halteliae nomine salutat Hardenb. in eadem ep., qua scribit Drusillam matsa plane apud se esse. 3) Maria, Lud. Hung. reg. vidua. 4) Sc. Cornelius D. Scepperus, Caroli V notissimus orator s. legatus. Cf. eius legationis narr. in o. a. laal. Bar. St. Génois, quod citavimus ad Ep. 3. 3) Elisabeth ei nomen erat deque industria iunior regina appellabatur, ut a regina vidua Bona discerneretur. 9 Civis Emdanus. Cf. Beninga, o. l. p. 788. 7) Obiit Soliman 4 Sept. 1566.

10070 cum nondum acceperim, respondere tibi ad tua nondum possum. Et tanen facere nolui, ut D. Pellicani nostri filium 1) sine meis ad te literis dimiterem, qui iam iter suum differre amplius non potuit propter nundinas Francprdienses. Vidit is incompositam adhue Ecclesiarum nostrarum faciem, et morundam intemperias audivit, qui doctrinae nostrae consensum perturbare adhne conantur. Eco cogito in hoc nobis admixtos case, ut nos exerceant stane ad tuendam doctrinam veram magia sollicitos faciant. Vincimus illos mantum possumus mansuetudine et patientia et precamur illis mentem meiorem. Interim tamen indies plurimi ad nostrae doctrinae consensum accedunt. sed rursum Magistratus negligentia non pauci a nobis ad sectas deficiunt. Reso rursum paulo minus hine propellebar instigatione aulae Burgundicae. stri ex Germania superiore redissem, sed iam iterum conquieverunt omnia. Vehementer male habet Theologos Brabanticos, quod multi indies ad nos e illine conferent nomenque meum consilio huic suo praetexant. Agunt itaque modis omnibus, ut hino propellar, metuunt enim ne Groningana ditio et Frisia Occidua mea hic praesentia in hacresim nostram pertrahantur. Optimi enim quique pastores utriusque huius ditionis relicta sua idololatria ad me confugiunt et mea opera hic nostris Ecclesiis praeficiuntur aliosque secum non paucos adducunt. Et assiduis praeterea literis Ecclesiis, quas reliquerunt, detegunt idalolatriae et impietatis magnitudinem, quam illos deserere oportebat. Ita ego reus sum omnium, et me propulso sonnia bacc cessatura esse putant. Sed Princeps nostra est forti constantique in hac parte animo, etiamsi sit soemina. Itaque postremam hanc quorue tempestatem in me concitatam iam compescuit. Interim tamen indics Muunt fratres profugi, quos recipimus et pro virili nostra sublevamus.

Confessionem vestram percurri potius, quam legi, lecturus adhue diligentime, simul atque libellus compingetur. Sed in cursu illo lectionis deprehendi quaedam acerbius paulo dieta in Lutherum, quam revera voluissem. Toties enim illi adscribitur effrenis dicendi libido, impudentia, arrogantia, Fanitas, ut non in hac solum sacramentaria controversia, sed in tota propemodum illius doctrina fides hominis in dubium vocetur. Non nego, nimium nibi in inciendis in vos nominatim convitiis indulsisse Lutherum, atque fines Christianae charitatis longo intervallo transiluisse, sed hoe illi propter praeclara alioqui illius in Christi Ecclesiam merita condonandum erat, et ne ad eundem lapidem, qui id in Luthero reprehendimus, ipsimet impingeremus. Ut enim leviter impingere nobis videamur, culpa tamen non caremus, si etiam leviter impingamus. Praestabat errata indicasse, quod quidem pulchre mihi praestitisse videmini, sed citra contumeliam, qua nihil aliud efficimus revera, quam quod et doctrinam ipsam et ministerium item Evangelii in nostris Ecclesiis apud adversarios infamamus. Satis erat dixisse, mea sententia: "Hic fallitur Lutherus", "Hic practor meritum nostrum invehitur" et id genus multa, quae nostram tueri innocentiam possunt, si approbentur, interim tamen non labefactant cujusquam alterius nomen atque existimationem. Dabis autem veniam, Vir Christianissime! quod hace pro mea libertate ita ad te scribam. Afficior ita erga vestram Ecclesiam, ut erga nullanı fere aliam magis, et proinde cuperem, nihil haberi posse, qual is vobis quisquam iure aliquo desideret. Vicistis Lufherum modestis, fater, sed tamen illius quoque fines supergressi mihi nonnihil videmini. Neque hoc meum est tantummodo iudicium, sed et plurium aliorum, qui interia doctrinam vestram sequuntur et vobis alioqui optime volunt. Novi ex vita Principibus quosdam, qui et vobis et causae vestrae bene volunt, et videntur hoc esse curaturi, ut ad institutum doctorum (ut scitis, opinor) adiquium, vestri quoque advocentur. Id si fiat, vellem ne recusaretis aut wnire aut mittere. Scio quid sit humana consilia de rebus Divinis institute, sed posteaquam instituuntur, praestat illis quam plurimos pios adesse, m tyrannis tyrannide, quod multum metuo, commutetur. Vale, vir integerine! et fratres nostros communes verbis meis saluta. Raptim Embdae xxv Aegusti 1545. Ex Bibliandro cognosces plura 2). Iterum vale.

Tuus ex animo Ioannes à Lasco, m. ne.

No. 31.

[Gerd. S. a. 11b. p. 665.]

# Ad HERMANNUM LENTHIUM 1).

Mi Domine Hermanne! Miror ne odio mei quodam id fiat, ut nullum hie in religione progressum facere possim. Quid enim obsecto per me hie actum est toto hoc iam ministerii mei tempore, praeterquam quod maior est aliquanto in doctrina consensus. Quem tamen iam rursus ut audio perturbare quidam conantur. Si Princeps, si Magistratus, si quisquam alius, me mines idoneum aut parum fidelem esse putat in hoc ministerio, quidni mihi une verbo dicitur "Pone". Si res non est cordi Principi et non putat esse offici sui promovere in hac sua vocatione verum cultum Dei, quid illi opus est me ministro? Certe ego huius hic Magistratus, quem ab omni pietate alienus esse video, minister esse nolo. Spes mihi erat in Principe quae et me hit retinuit: sed et hanc flaccessere video, quae si non aliud specimen dat sui erga religionem studii, profecto cogor cogitare quod nollem. Ego enim, mi Domine Hermanne! contemtus Verbi Divini minister esse nolo. Si quidem alii in suo ministerio permittere volunt, ut Verbi Divini auctoritas contemnatur, id ego quidem ferre cogor, sed ut propter mei odium Verbi Divini auctoritas in meo hic ministerio contemnatur, id plane ferre non possum. Annon est pudendum, me hoc non posse impetrare, ut iusta habeatur egenorum ratio? ut idola quae nos ipsi oculis nostris in nostri ministerii contemtum adorari videmus tollantur? Audio, nostrum esse, ut praedicemus. Respondeo, non esse praedicandum porcis et canibus, h. e., qui non bese commansum cibum hunc nescio quo transmittunt.

<sup>\*)</sup> Nomine Samuelis. \*) Intelligendum est, eum simul ad Bibl. epistolan dedisse, qua res suas dilucidius aperuerat.

Praedicatum est hie tot annis, quis fructus ostendi potest huius praesationis? Videmus publicam Monachorum idololatriam atque abominatioan, quam attingere non licet. Videmus abolitam suppressamque omnem sciplinam Ecclesiasticam. Videmus direpta distractaque sere omnia, quae retinendam in ecclesiis publicum ministerium et ad alenda studia iuvensis constituta crant. Videmus omnium sectarum recaptaculum, atque in b culices, si Deo placet, persecuti sumus, et vespas interim et crabrones sos alimus, danda est corvis venia. Sed etiam videmus tantam flagitioma indulgentiam, ut qui paulo frugalius velit vivere moz pro sectario hamtur. Istos hie fructus tam diu praedicati Evangeiji hie videmus et adne dicitur nobis "praedicato". Audio docendum nobis esse, statuas non me idola. At vero cosne id docebimus, qui in retinendis tollendisve idolis strine salutem consistere dicunt. Quae major idololatria esse potest, quam ataere, retentis idolis tuta fore omnia, sublatis vero omnia interitura? in statuae hoc praestare 2) possunt ut retentae nos tutos reddant, sublatae nos edant? Annon hace sunt plena impietatis et blasphemiae? et adhue dicimus allos esse qui hacc idola colant! Si hoc non est colere, quid obsecro est place ?

Sed desino, neque enim prae animi dolore plura possum propter meam aletudinem. Vellem tamen, mi Domine Hermanne! ut Principem vorbis seis solam et quidem serio admoneas. Nam actum est: nisi aliad specimen istatis in Principe videam, non diu me habebitis.

Quod superest, venit heri ad me nauta noster, Iohan Dierks nomine, ihi alias satis notus, anabaptista tamen, et petiit a me ut pro se apud rincipem nostram efficerem precibus meis, ut aliquandiu hic haerere possit, item ut quae advexit civibus suis reddat. Ego vero de reddendis mercibus ma ita sum sollicitus, etiamsi uxor mea in sua navi partem quandam hatat, ut vocant, neque hoe sane nomine pro illo peto, sed quoniam soio irum esse bonum et pietatis studiosum, deinde non diffido etiam, illum ab se secta abduci adhue posse per Dei gratiam, si aliquoties adhue cum eo siloquamur. Ideo pro illo rogo, ut propter spem resipiscentiae, quam mihi ptimam colligere posse videor, ad unum mensem illi permittatur hic esse rincipis authoritate, siquidem hoc a sua Celsitudine impetrare possum.

Si paululum a morbo revaluero veniam ipse ad principem post dies aliact et hace quae scripsi ipse repetam. Interim de Ichanne Dierka nauta seponsum expecto. Raptim Emdae d. vi Sept. 1545.

Tui studiosissimus Io. à Lasco.

Si quid in scribendo per festinationem peccatum est, ignosce, non cnim slegi propter valetudinem.

[In dono: Ornalissimo Viro Domino Hermanno Lenthio, Principis mostrae seretario.]

<sup>\*)</sup> Lenthius Secret. Annae Comitissae et Consul Emdanus, cumprimis autem serarum restitutionis apud suos fautor, quo nomine Lascum etiam percarum am habuit. Cf. U. Exmius o. l. p. 915 sq. \*) Gerd.: perstare.

Nº. 32.

[Ribl. Brow. CL VII. n. 242, Card. D. 323]

# Ad Franciscum Sissingium 1).

Ecvius est meum in sororem tuam officium 2), Vir Ornatiesime! quam ut mihi illius nomine tantas gratias agere debeatis. Feci non quod debui, al quod potui pro tenuitate mea, et gaudeo id vohis gratum esse. Illud tatum miror, quod ipsa suum hoc de reditu ad vos consilium me celesti quasi vero ego impedimento illi futurus fuerim, quo minus id facetet, si mihi rem exposuisset. Hie enim constans rumor est, eam, at hine abiaceretur, clam (apud vos, opinor) egisse et curasse. Quorsum vero attinchi id clam agere? ego sane ut invitam in aedes meas non recepi, ita invitam non etiam detinuissem. Scripsi ad eam hac de re literasque in masse vestras mitto, ut me ab omnibus suspicionibus, quas vohis hace ipsiss simulatio parere posset, apud vos liberarem. Si illi bene sit, mihi id longs gratissimum erit: modo ne dono divinae cognitionis ad suam ipsa condentationem per humanam sapientiam abutatur.

Quod vobis ferendum non esse duxeritis, ut insa, quemadmodum scribis. Vir ornatissime! et praedae et ludibrio monacho Aduardiensi fieret, me sane autore nulli monacho unquam aut praedae aut ludibrio futura est, neque, si quid huius scivissem, in aedes illam meas unquam reconiusm. Non libenter enim cum talibus consuctudinem habeo, quae ludibrio et pracdae esse volunt, neque ego de sorore tua, Vir eximie! id unquam sun suspicatus, ac ne nunc quidem suspicari possum: quin potius id ingene fateor, illam summa eum modestia integerrime honestissimeque apud acc vixisse. Caeterum si sub monachi nomine Doctorem Albertum intelligis. ille mihi amplius monachus non est, sed dilectus in Domino amicus et frater. Porro, si quid soror tua cum illo pacta est, hoc me nesciente prorsus, se dicas autore aut consultore fecit, qua de re ad ipsam quoque scripa. Hoc igitur si vobis ferendum non esse putatis, ego sane vestrum in hat parte consilium ut probare non possum, ita improbare nunc etiam nola Sed per me id vobis equidem adeoque et sorori vestrae sine dissimulatione ulla facere licuisset. Nunquam hoc a me impetraturus erat Albertu, quanquam intimus sit amicus meus, nt sororem vestram haberet, si quid vel minimum se ab illo abhorrere soror vestra mihi indicasset, quas il etiam mihi negare non poterit, se a me nunquam ad id, ne uno quiden verbo, sollicitatam esse. Nunc opto, ut vestrum consilium et vobis et sorori vestrae bene cedat. Aliter tamen egissetis, si me quoque audire paulisper voluissetis.

Quod ad sumptus in sororem vestram facti pensationem attinet, ero, Vir ornatissime! cum sororem vestram reciperem, de pensando mihi hec sumptu nihil cogitavi, neque eo animo illam receperam, ut vel ab ipsa, rel a vobis quidquam reposeerem. Quare ago quidem gratias humanitati tuac pro ea voluntatis vestrae erga me testificatione humanitatemque vestram libenter amplector, — sed quod ad sumptus pensationem attinet, satis illum

silei peneatum putaho, si amicitiae officiis gratum vobis officium hoc meum see declaretis. Hanc ego omnibus pensationibus antepono et optime me ficium hoc collocasse existimabo, si per cius occasionem in vestram amicitiam veniam, quibus meam vicissim defero, cum omnibus officiis, quactumque a me vobis pro mea tenuitate praestari possunt. Plura me non atitur nunc scribere valetudo mea: quin et hacc ita celeriter scribere non otui, ut ci nuncio, qui vestras ad me attulit, literas reddere possem. Pro siesis avibas habco magnam gratiam meque tuac praestantiae diligenter cummendo. Aemdae pridie Catharinae. (24 Nov.) Anno 1545.

[In dorso: Doct. viro Fr. Sissingio L. L. Doctori, ad manus Groningae.]

4) Frater Drusillae erat. 2) Lascus Drusillae hospitium praebuerat, ut patet x Ep. 28.

Nº. 83.

[Bibl. Brom. Cl. VII. p. 339. Gerd. IIb. 539.]

#### Ad DRUSILLAM SYSSINGE.

Accepi literas tuas, mea soror! quibus de tuo istue reditu satis accurate id me scribis, et quaedam praeterea adiungis, quae per meam uxorem et me fieri cupis. Quodque ad tui a nobis abitus rationes attinet, has ego multis eo ipso die, quo nos reliquisti, neque sine magna admiratione pea percepi, et quidem longe diversas ab his, quas ad me tu tanto verborum apparatu perscripsisti: nimirum te sciente ac volente missos esse rme qui te abducerent. Id porro si tam est verum, quam est hic iam puslicum in ore omnium, miror profecto, mea soror! cur ea sis apud nos hynocrisi usa, et suspicari cogor, aut te offensam esse doctrina et convermtione nostra, aut nobis non confidisse, deque nobis nonnihil subveritam soe, aut saltem putasse te, quod tuum consilium probaturi non essemus. lam, si te quoquomodo offendit nostra vel doctrina vel conversatio, erat hac candoris Christiani, ut nos de his quae te offendebant, vel admoneres smanter, vel libere etiam reprehenderes: tametsi quod ad doctrinam attinet, mm talem esse confido, praeterquam si quid mihi imprudenti forte excidit raquam, ut coram iudice Deo impugnari non possit. Vitam equidem meam ideo non excuso, ut longe plura etiam desiderari in illa cogar, sed tamen nihil a vobis istiusmodi designatum interim esse puto, quod te offendat, rel impediat adventum nobis tuum, vel ad talem alioqui simulationem adirere debuisset. Si nobis non confidisti, id quidem erat arbitrii tui, neque. tuarum cogitationum anxii percontatores esse voluimus, sed tamen nullam tibi diffidentiae occasionem dedisse nobis videmur: multo minus untem, ut de nobis quidquam omnino subverereris. Ego te, mea soror! ut nvitam in aedes meas non recepi, ita invitam quoque non detinuissem, seque obstitissem, quo minus fratrum tuorum consilia sequereris, quatenus Ils Deo approbare posses. Audivisti ex me non raro, Deum a nobis honorari in amicis, dum illos honoramus, Doum et contemni, dum illos tenne contemnimus, modo ut quod amici a nobis exigunt, ne Des reprent. Quare poteras hic nihil de nobis suspicari, ne nos aliorum quoque supicionibus praeter meritum nostrum involveres. Quis enim non aliquid és nobis suspicetur, apud quos cum aliquandiu iam vixisses, nobis interin insciis abduci te a nobis curasses?

Si putabas consilium nobis tuum propter pactum cum Domino Alberts haudquaquam probatum iri, scis, mea soror! nos pactorum vestrorum nece autores tibi neque consultores fuisse. Si quid est inter vos, id totum hotum est nobis insciis prorsus, nedum, ut tibi hic vel suaserimus veldismscrimus quidquam, tantum abest, ut nobis hie imputare aliquid posis. Imo vero ne id quidem serio abs te sciscitari volui unquam, praeter senel obiter, quod in eius rei mentionem forte fortuna ex colloquio inciderans, Itaque ne hic quidem de nobis quidquam merito poteras suspicari. Illed equidem fateor, me Doctori Alberto amicum esse fortunisque illius omnibus me ex animo favere, propter illius dotes et peculiaria quaedam in me officia, quibus me sibi vehementer devinxit, et proinde mihi gratissimus fuisse ctiam, quum vos invicem inter vos pactos esse audirem. Quin et operam illi meam in hac parte detuli, quod te, uhi ipsa velles, ad illum transmissurus essem. Sed haec egi omnia te sciente ac volente etian. quod hoc insum meae et illius amicitiae ratio ac vinculum postulare a me viderctur. Haec autem, cum tibi fraudi esse non possent - neque enim nin te volente facturus eram omnia — admirari satis non possum, quod ea sis usa apud nos simulatione, quae interim varias nobis apud multos et ouidem practer meritum nostrum suspiciones parit, a quibus sane nostri istererat, ut nos cum apud te, tum apud tuos etiam, per nostras hasce literas liberaremus, testatumque faceremus nos ab omnibus plane suspicionibus, in quas nos hace tua simulatio vocare forte posset, alienos esse et semper fuisse.

Ignosces autem, mea soror! quod quac Alberto a me verbis tuis significari vis, illi ego significare non possim. Non eram paranymphus vester, itaque et diremptor esse nolo. Siquidem omnium optime nosti tua omnia, omnium ctiam optime illi quae voles poteris indicare. Res tuac .... manebunt donec pro illis miseris. Quod petis, ut fratribus tuis indicem, quantum pro eius temporis quo apud nos fuisti sumtibas habere velim, non sum is, mea soror! qui sumtuum eiusmodi pretia reposcere soleam. Quod ad te imprimis attinet, nihil minus cogitavi, cum te in aedes meas reciperem, quam ut sumptum hunc vel abs te, vel a tuis reposcerem. Sed, quidquid huius feci, pro christiana charitate feci, facturus plura etiam si nostra tenuitas tibi satisfacere potuisset. Nunc tuum erit condonare, si qua in parte tibi non satisfecerimus. Quare quod ad sumptus pensationem attinct, ut nihil de ea cogitavi unquam, ita nunc illius nomine nihil etiam vel abs te vel a tuis postulo. Si gratum est fratribus tuis meum hot qualcounque in te officium, amicitia id nobis sua pensare poterunt. Hace mihi satis erit, modo ut cum Deo consistere queat. Plura non possum per valetudinem, quin et hace sine lituris, ut vides, scribere non potui.

Quod restat, precor, ut dono divinae cognitionis in te opulenter collato, tuam ipsius condemnationem per speciosas rationis humanae adinventes ne abutaris: tum enim maxime desipimus, cum nobis maxime santes esse videmur. Vale pridie Catharinae. (24 Nov. 1545) 1).

) Ex prace. Lasci ad fratrem Drusillae epist. patet ad hune annum hanc ep. a referendam.

. 34.

[Bibl. Bron. Class, VII. p. 346, Gord. 11b. 624.]

#### Ad DRUSILLAM SYSSINGE.

Accepi literas tuas, mea soror! quibus nunc propter meas occupationes ncis respondere coror. Quod serius ad mea responderis, facile hoc patior. dolet mihi, quod res tuae ita sint perturbatae. Suspicionem de tua apud s simulatione, mea soror! non ego confinxi, sed tui illi, qui te hino abxerunt, non apud me tantum, sed anud universum fere hic populum illius torea fuerunt. Illi insi enim pridie quam hine abires, te a tuis fratribus entem ac volentem hine abduci, apud plerosque affirmarunt. Quod scribis, non fore ingratam erga nos, ego, mea soror! nulla abs te aut peto aut necto officiorum meorum praemia, cum non ita multum in te iuvanda sestiterim. Sed vellem ut tuam gratitudinem erga Dominum Deum norum pro tot donis in te collatis declarares, et causam Evangelii sui tuo ac ad tuos rursum reditu ne gravares, apud infirmiores praesertim, qui nsiliorum tuorum ignari, aliter quam tu rutas, de abitu hine tuo iudicant, r hostes Euangelii, non sine doctrinae nostrae ignominia, instigati. Si s gratam te erga Dominum Deum tuum exhibere, vide ne ex tua occame offendiculum Evangelio praebeas. Quis autem te certiorem faciat, nenem vel hic, vel istic etiam esse, qui non putet te propterea hinc ad os rursum rediisse, quod tibi minus et doctrina et conversatio nostrum s omnium placeret, quam placituram esse putabas? Quis item te certiom faciat, neminem esse ex hostibus Evangelii, qui abitum hinc tuum non sommodet ad proscindendam infamandamque et doctrinam et Ecclesiam stram universam? An vero, si quid huius flat, occasionem tu offendiculo i Evangelii tuo hinc abitu post sparsum a tuis talem hic de te rumon non dedisti? An item gratitudinis esse putas, offendiculo esse doctrie illius, nempe Dei, a quo tot et tanta dona recepisti? Quare magis te llicitam esse vellem, mea soror! de gratitudine erga Deum declaranda, am erga me, qui aut nibil aut parum tibi praestiti, utque offendiculum e. cui abitu hine tuo, quanquam imprudens, occasionem dedisti, aliquo rsum modo tollas. Res tuas quas voluisti uxor mea tibi remittit. Quae am a me petiisti, ea curabuntur facile, neque ego, mea soror! sum tibi futurus unquam pro mea tenuitate, si modo te Christianam esse velle

ostendas et humanae prudentiae in his quae ad Deum attinent valcies. De vetere amico mea nihil refert, neque unquam tibi quidquam hie, ut im nosti, ant suadere aut dissuadere volui. Qued si te liberam cose intelligis coram indicio Dei, mihi perinde est, sive res illa succedat, sive non uncedat. Sed quia mihi pacta sunt incognita, indicare de illis non possua Riderum abs to missum uxor mea accepit, unaque et quod anciliae noste: misisti. Salutant to uxor et Margareta 1). Vale. Raptim Emdae x7 Matii Anno 1546.

Nº. 35. [MS. Arch. Tigur, Cf. Hoss. Cat. 1823 1). Gord. IVa. 461. Vors. angl. Gorbam. a. L. R.

### Ad BULLINGERUM et C. PELLICANUM.

Salutem et pacem in Christo, fratres observandissimi! Cogor et nune una cpistola utrique vestrum respondere, nam obrutus occupationibus al singulos scribere iam non possum. Feci tandem invitus, quod tanto tenpore facere nolebam, et episcopi ministerio me propter magistratus nostri et falsorum quorundam fratrum impietatem renunciavi. Magistratus volciut, ut nomen Inspectoris retinerem et nullum mihi Ecclesiasticae discinline usum permittebat in publice impios ac blasphemos Ecclesiarum depestore, ne dicam pastores. Quare ego autoritatem Christi Domini in meo ministerio contemptui publico amplius exponendam non esse putavi et ministerium, quo legitime defungi non potui, mea sponte deposui. Pastors tamen ministerium in oppido hoc nostro non deposui, neque deponam, nisi propellar, quo mihi tamen res propemodum spectare videtur. Reo ven me totum hie permitto Deo, neque sum cessurus per Dei gratiam Satame et mundi furiis. Aula Burgundica nihil non agit, ut hine propellar, et, cum me anabaptismi suspicionem depulisse videt. Sacramentarium me ese contendit.

Bucerum, cum Heidelbergae essem, non vidi, et mihi dolet, quod illum non viderim. Expetit ille colloquium meum et ego vicissim suum. Egit mecum de caussa Sacramentaria per literas suas semel atque iterum, et ego illi vicissim respondi, nec multum est inter nos discriminis . Ego intra obsignationis fines Sacramenta omnia concludo: ille addit exhibitionem, sed ita ut, quod in Sacramentis coeleste est, fide in coelum subvecta, a püs duntaxat percipiatur. Assentior hic ego et fateor, in coena sublatis in coelum animis nostris fide per Spiritum Sanctum, veram nos illic corporis et sanguinis Christi communionem percipere iuxta Sacramenti rationem, hoc est, per modum obsignationis. Atque hactenus progressi sumus. Nec dubito, quin et in reliquis res bene sit successura, praesertim postquam Lutherus in fata concessit. Mirum est, virum illum sanctissimum et acternis

<sup>1)</sup> Filia Lasci.

prorsus laudibus in Christi Ecclesis dignum, ita interim in hac signorum sauses ballucinatum esse. Videlicet, ca res nobis documento est, nos cenpes case homines, boc est, mendaces quod in nobis quidem est, ut ne ullius compino in terris hominis autoritate nitamur, sed sciamus interim, ligna foenum ac stipulas humani erroris nostri absumendas quidem esse igne verbi Divini: sed nos tamen hauddubie salvos fore, tantisper dum fundamento nostro nitimur, cui equidem nisum esse Lutherum toto cordo suo nemo negare potest, ut interim aurum gemmas et argentum in doctrina sua taceam. Certe caussam justificationis nostrae per Christum ille primus nostro seculo mira felicitate illustravit, arcana iniquitatis Antichristi ita detexit, ut pueris quoque nota sint, quae antea tantum non perinde atque Deus inse toto fere orbe adorabantur. Ecclesias infinitas iuxta traditum sibi donum restituit, adversariis Euangelii Christi tanto Spiritu tantaque constantia ad mortem usque restitit ut non immerito banc laudem omnibus aliis pracripuisse videri possit: sed in iis nihilominus omnibus homo erat. quod quidem de nobis et nos illius exemplo admoniti perpetuo cogitare debemus. An in vos aliquid denno adornarit, nescio, nihil enim huius andivi, sed, etai quid eiusmodi esset, premetur fortassis, ne exest. Interim give prematur, sive exeat ciusmodi aliquid, vellem ut laudatiuncula aliqua tanti viri vestrum erga illum candorem atque amorem Christianum, cum musae huius Sacramentariae modesta quapiam exceptione, contestaremini. Obturaretia singulari hoc modestiae vestrae exemplo ora multorum adversarjorum Kuangelii, apud pios vero omnes magnam procul dubio gratiam iniretis, et quod praecipium est, non vulgare integritatis vestrae testimonium universae Christi Ecclesiae daretis. Imo id quoque efficeretis fortassis, ut ratio aliqua conciliandae huius controversiae Sacramentariae majore quam antea unquam studio quaercretur, quae quidem sola res mfficere deberet, ad animos vestros huc excitandos. Quid enim optatius accidere posset, quam ut hace controversia componeretur? Ad quod si animos vestros propensos viderem, praesertim una cum vestro magistratu. laborarem sane modis omnibus, vel apud Lantgravium Hessiae, vel apud Comitem Palatinum Electorum, quorum utrique notis sum, vel apud Princinem meum Electorum Coloniensem, ut colloquium doctorum aliquod institueratur, ad quod vos quoque vocaremini. Id tamen non prius mihi faciendum esse puto, quam de animo vestro certior fiam. Quod si co estis animo, non abs re esset, ut aliquam, ut dixi, Lutheri laudatiunculam cum exceptione caussae Sacramentarine ederetis, in qua tamen concordiam vos optare testaremini, neque detrectare super ca re amicum, liberum et christianum colloquium. Horum vos paucis admonere volui, fratres in Domino dilectissimi! postcaquam nobis bene agendae buius rei occasienem oblatam quodammodo esse videmus. Plura nune non possum. Tantum vos rogo, ut Vadianum nostrum verbis meis per vestras literas diligentissime et officiosissime salutetis. Non potui nunc ad illum scribere, sed scribam brevi, et faciam, quod a me petiit, si Dominus volet. Salutetis et reliques fratres omnes.

Et Deus paois regat nos una omnes per Spiritum suum, ut que illa digna sunt et faciamus et loquamur. Amen. Aemdae xxist. Martii 1546.

Vester ex animo quantus est,

LOANEES à LASCO ES. br.

1) Salomon Hess composuit Catal. analyt. ep. autogr. Reform. asserv. in Arth. Tigur., tribus volum. const., ineditum, cuius exemplar m. s. possident The albguates of the Clarendon Press. Oxford. Cf. Gorham, o. l. p. 82. 2) Cf. ep.

Nº. 36.

[ Gerd, s, a, [10, 46]

### Ad Buckrum.

Post scriptas literas venit mihi in mentem. Vir Doctissime! ut te admonerem de instituendo aliquo colloquio, si quomodo iam fieri posset, ut beet Sacramentaria controversia tandem aliquando componeretur. Principem nostrum Coloniensem ab ca re video non abhorrere, et Lantgravius facile forte induci ad id posset, neque forte abnueret et Comes Palatinus Elector, si modo ad id per te aut tui similes excitarentur. Per te, inquam, mi Becere! quandoquidem tu in concilianda hac controversia plurimum laboris hactenus insumpsisti. Non dubitarem profecto, rem bene cessuram esse, si tentaretur. Et quid optatius posset accidere, quam si hace controversia componeretur? Certe sine magno fructu colloquium tale institui non posset. Sed essent co quoque vocandae omnes Helveticae Ecclesiae, unaque et Gallicae, hoc est, Allobrogicae quas Calvinus instituit. Si scirem tuum in hac parte animum, essem tibi ea in re adiutor scriberemque et ipse, cum ad nostrum Coloniensem, tum ad Palatinum et Lantgravium certoque mili persuadeo, non vanos fore conatus nostros hie, si id una uterque apud istos Principes contenderemus.

Suasi per literas Tignrensibus, ut posteaquam Dominus nobis Lutherum sustulit, illi laudationem tanti viri aliquam edercut cum sui erga illum amoris Christiani testificatione, etiamsi haee inter illos dissensio intercessisset, simulque testarentur, se non detrectare amicum et Christianum quodeunque colloquium, si quomodo haee controversia componi queat. Aa hoe sint facturi, nescio. Sed faciant aut non faciant, suam ipsi doctrinam gravarent, si vocati ad tale colloquium non venirent, et interim aliae Ecclesiae conciliari possent. Expectabo igitur abs te, ut me de tuo in has partes animo facias certiorem.

Est praeterea et aliud, in quo tuum consilium et tuorum istic fratrum requiro. Sunt quidam hic Ministri, qui non putant sibi licere Coenam Domini co loco peragere, ubi idola iam olim sub Papatu in cultum erecta, a superstitiosis quibusdam adbue publice per Magistratus negligentiam adorantur, neque Magistratus metu aulae Burgundicae tolli illa patitur. Utuntur autem hoc argumento inter alia multa: Non licet in lupanaribus

enam instituere propter loci turpitudinem. Loca ubi idola prestant et orantur hactenus lupanaria sunt, quatenus idololatria fornicatio in Scripris vocatur. Igitur in talibus locis non esse administrandam Coenam, sed alium potius locum transferendam". Alii negant morem publicum propr talem idololatriam mutandum esse, aut alium quaerendum locum, ubi mana peragi debeat; charitatem hace ferre omnia, et huius generis multa. aque te rogo. Vir doctissime! ut tuae nobis Ecclesiae sententiam perribere inse aut ab aliis scriptam curare velis. Postremo est aliud quoque and te velim. Hic. qui has perfert, est civis noster, probus, pius ac inger, sed artibus anabaptistarum in sectam ipsorum pertractus. Hunc coati sumus revocare, quantum potuimus, neque contempsit nostras admotiones, sed te quoque nostro hortatu et tuam Ecclesiam ea de re audire aluit. Hoe igitur animo ad vos proficiscitur. Rogo ut illum benigue acmiatis et implorata Dei gratia doctrinam illi vestram aut nostram potius omni lenitate et mansuetudine approbetis. Multos hic lucrifaceremus si nac lucrifacere possimus, quare illum tibi de meliore nota commendo. wenn vale et de me hoc tibi persuadeas, quod de tui amantissimo stuinsignimoque fratre et amico. [Emdae 9? Martii 1546] 1).

l°. 37.

[BiM, Brum, Cl. VI. p. 438, Gord, Nb, 623,]

## Ad HARDENBERGIUM.

Heus tu, bone Vir! Itane memor es nostri, ut Dominum in Cnypens 1) ine tuis ad me literis venire passus sis? Quid hic causaberis? quid excuabis? tuas occupationes? illius festinationem? vulgaria haec! — morbum? t ille te recte valuisse narravit. Sed est quod excuses - putasse te, me on hie iam, sed in Prussia esse. At vero et in Prussia literae hine ad se transmitti poterant. quae mihi non minus illic, quam hic gratae futurae want. Praetexes animi pertubationem propter amici illius tui 2) inconstansam? At ego hic tibi gratulandum potius censeo, quam ut te eo nomine verturbari putem. Praestat, mi Alberte! divulsum esse, quod vix bene sobserere poterat, si ita connexum fuisset, ut divelli deinceps non posset. Ego sane hic tibi gratulor, tantum abest ut doleam. Habet adhuc sua apud nos propemodum omnia. Tantum repetiit quaedam, ut reditus ad nos mi suspicionem animis suorum eximeret. Sed tamen, an de reditu cogitet. sihil certi habeo. Et posteaquam ille ad me scribere desiit, ego etiam apud cum sum mutus. Porro quod ad me attinet, ego (gratia Domino Deo) visum rursum recepi, quem paulominus amiseram ex morbo oculorum. A scriptis postremo meis ad te literis neque legere neque scribere quidquam manino potui. Ante dies octo visus rediit, sed velut per nebulam. Itaque

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ad hunc fere diem esse referendam huius ipsius epistoles eum prace, comtratio baunde docet. Ad litteram fere conveniunt et de codem prorsus argusanto utrobique agitur.

additis perspicillis coepi legere. Initio literae franc videbantur mihi in fermicas errabundas verti, sed tum postea expeditius legebam. Deinde et scribebam quoque per perspicillum, sed paucula et inacqualibus literis. lan vero [eo] est ventum beneficio Dei, ut et sine nerspicillis legere ac acriber rursum coeperim. Sed ex intervallis et legere et scribere adhue omnise cogor. Exigneziy depositam nondum resumsi neque resumam, nisi alian rerum faciem videam. De pastoris munere heri dixi Principi, si me velit esse pastorem, ut mihi permittat templi nostri plenam et omnem gubernationem, - aut, si hanc nolit, aut non possit permittere. me etiam in es templo, in quo mihi gubernatio non permitteretur, non esse usurum deisceps meo ministerio. Iam eras aut perendie mihi respondere debet, quale nam sim responsum habiturus, nescio: sed quale quale erit, ego nullis an-Si utroque pede sequi Dominum volent, plius pollicitationibus capiar. libenter illis serviam pro virili mea. Sin minus, alium aibi miaistra quaerant oportet, qui illis pullos conservet. A me non est quod hoc expectent. Dominus auxit rursum familiam nostram pulcherrimo filio art octavum decimum diem. Cactera bene habent etiam. Si frater meus mili significaverit, se circiter Io. Baptistae velle venire ad Ducem Prussia, tum eo proficiscar, si Dominus volet. Expecto autem responsum ad Pertecosten. Si non erit proficiscendum in Prussiam, tum vos forte sub nudinas Francofordienses visam. Plura nune non habeo. Vale. Salutat te. et mea et Haltelia 3). Tu etiam verbis meis omnes istic nostros salutabis. Emdae 16 Maii Anno 1546.

Nº. 38.

[Gerd, s. a. 10, 62]

### Ad LENTHIUM.

Mi Domino Hermanue! In mandatis Principis rem ipsam. ut se habuit, simpliciter exponendam esse puto, me videlicet noluisse amplius musere superintendentis defungi, propterea quod inter pastores, neque doctrinae consensum, neque ullam item disciplinam observari viderem, et Magistratu in hac parte diligentiam desiderare etiam cogerer. Hie vero Principea non voluisse id mihi permittere, ut ministerium ponerem, sed se ita curaturam esse spopondisse, ut et pastores in consensu doctrinae disciplinaeque observatione contineantur et Magistratus etiam suo hie officio non desit. Proinde Principem omnibus pastoribus mandare, ne quid contra doctrinae hie nostrae consensum deinceps audere praesumant, sed se intra consensum doctrinae contineant atque Ecclesiasticae sese disciplinae subliciant si loca et vocationes suas retinere velint. Magistratus vero ne se in curam doctrinae nisi me admonito ingerat, et ne hie parcant pastoribus, qui

<sup>1)</sup> Tydo à Knyphausen, Comitissac consiliarius. 2) Drusilla. 3) De Haltelis cf. Ep. 29.

vel concordiam doctrinae scinderent, vel disciplinam observare nollent.

Nordae liberter mecum haberem aliquem Principis nomine, aut ta, si tihi vacet, aut Barbatum meum, quem non dubitarem facile hoe facturum esse [Emdac f. Maii ') A. D. 1546].

lon, à Lasco.

-4) In Ep. 37 testatur se cras aut perendie responsum Comitissae exspectare. Lésireo hanc ep., quam continuo post acceptum Annae responsum ad Lenthium datam esse, totus huius ep. contextus docet, ad finem m. Maii huius anni retuli, praesertim quum, ad d. xv Iunii iterum ad Hardenb. epist. mittens, se impetrasse seribit quod rogasset.

Nº. 39.

[Gerd. s. a. IIb. 626.]

### Ad HARDENBERGIUM.

Testabitur tibi Doctor hic noster Westerburgius 1), quam nunc sim occompatus. Hos triduum totum scripsi ad tuum, imo ad meum potius commanam Principem 9), sed interruptis vicibus, unde nec ordinem in scribendo notni retinere. Hodie totus dies mihi impendendus erat in scribendas in Prussiam literas: ita vix licuit has ad te scribere. Argumentum epistolae mese ad Episcopum tibi narrabit Doctor Westerburgius. Optarim profecto unanimem doctrinae consensum per omnes ecclesias, neque omnino diffido sum induci posse, si docti, quemadmodum ad Episcopum scribo, conveniment. Liberter ad te transmississem exemplum epistolae, sed non habebamemi exscriberet. Proinde Iacobum abs te expecto. Nunc recte gratia Dei valeo cum meis omnibus, et Dominus dedit mihi nuper pulcherrimum filium. Hunc nondum baptizavi, expectans ut venires, quemadmodum agribebas. Sed iam, dum non venis, baptizabitur eritque Paulus, atque utinam Pauli sequatur vestigia, sed Tharsensis illius, non eius qui nunc Romae in cathedra Sathanae residet! Hic. mi Alberte! Episcopi munus rursum suaceni, impellentibus me et fratribus et Principe ipsa. Statutum est, ut deponantur omnes pastores quicunque consensum doctriane observare nolint. Idola etiam nostra tolli iam debent. Habes nostra. De rebus tuis egit meeum Dominus in Cnyphusen 3), et addidit se tibi curare velle sociam. Percontanti mihi, quaenam ea esset, respondit, esse uxoris suae puellam familiarem, seque de illa tecum verba habuisse, neque te admodum reluctatum esse. Quod si eo sis animo, et intelligeres tibi integrum esse te hua transferre, si vocareris, tum se eius rei curam in se recepturum esse spoanondit. Itaque tuum erit aut illi aut mibi animum in hac parte tuum siguificare. De vetere amico tuo 1) ponas omnino, mi Alberte! omnem cogitationem. Non possem tibi autor esse prosequendi cum illo negotii, etiamsi posset succedere. Dictum puta 5). Si Episcopus aliquid cogitabit de instituendo istiusmodi Doctorum coetu, quemadmodum ad illum seribe, un gravaberis nos ca de re facere certiores et Episcopum etiam ipsum urgu. Praeterea causam huius nostri Doctoris Westerburgii commendes quam Episcopo et suis, quantum potes. Plura non possum. Vale. Emdae 15 lanii Anno 1546.

1) Gerhardus Westerburgius, Coloniensis, Doct. Theol., scriptis suis contra Cononicos Colon. inclaruit, et tandem Colonia eiectus autore Christoph. Com. Olima. transiit ad Comitissam Annam. 2) Arch. Coloniensi. 3) Tydo à Knyphanes. 4) Drusilla. 5) Et tamen non tam multum post cam duxit in matrimonium.

N°. 40.

[Bibl, Brom. Ct. VI. 440. Gord. s. a. P. M.]

#### Ad HARDENBERGIUM.

Per Westerbergum scripseram ad vestrum Principem. Vereor ne metdaci nimium aceto aures perluerim. Sed nihil moror, mi Alberte! Si se ipsum suique ministerii functionem agnoscere vere volet Princeps veste, intelliget me vera sibi et dixisse semper et nune etiam per Westerburgen scripsisse, etiamsi non in tempore scripserim. Non est meum acire, multe minus divinare, quid agat aut moliatur Caesar. Sed quod vestro Principi suadeo, hoc puto ad illius officium proprie pertinere, si quae et Principi et Episcopi Christiani sunt ad se pertinere putat. Et existimavi debiti mi esse, ut a quo sensi beneficium, quod equidem magnifice agnosco, ei rursum pro mea tenuitate, qua parte id mihi licere intelligerem, admonitiuncula aliqua subservirem. Ut ut sit, feci quod meum erat, reliqua Domino permitto. Sed Westerbergium miror et Albertum 1), quod nihil ad nos scribant.

Hic mihi novum est cum Capernaitis certamen, colligunturque adversus nos consilia Bremae, Hamburgae, Brunsvigae et quam primo loco nominare debebam, Wittebergae. Quid hic futurum credis? Egone Hercules ille, non solum dversus duos iam ut vides, sed adversus tot tam celebria nomina? Sed est invicta veritas neque cedet humanae sapientiae, etiamsi fractus illabatur orbis. Bucerus nondum mihi respondit, vereor ne et is offensus sit libertate mea, quanquam hoc initio inter nos pacti sumus, ut alter apud alterum sua uteretur libertate, citra ullum offendiculum citraque iacturum amoris mutui et charitatis Christianae. Quod si aciren. non aequo animo laturum esse Bucerum nostram libertatem, caverem omnino deinceps, ne quid eiusmodi ad illum scriberem quo offendi posset. Ego enim tanti non facio dissidium hoc de elementis Sacramentorum, posteaquam de mysteriis convenit, ut propter elementa scindi velim societatem et charitatem Christianam. Mysterium porro omnium summum in coena esse puto communionem corporis et sanguinis Christi. In hoc vere nullum usque dissidium video. Omnes enim ingenue fatemur, nos in coem

vero Christi corpori et sanguini, vere etiam communicare, quicunque verbo illius credimus. Quod iam attinet, quo modo id flat, anxie et curiose disquirere, atque hoc nomine turbas in Ecclesia non necessarias excitare, quam alioqui satis affligi et perturbari ab hostibus nostris videmus, excitent eas, qui volent, me illarum socium non habebunt. Mihi ea corporis et sanguinis Christi manducatio satis est, quam Dominus ipse ore suo nobis ad salutem nostram satis esse testatur, dum illi addit vitae aeternae promissionem, non facta interim mentione ullius alterius manducationis: et certus sum Christum hic mihi mentitum non esse. Quare hanc ipsam et non aliam manducationem coenae usu in animo meo renovo fidemque Ilius in animo meo ex Christi institutione obsigno, ne mihi excidat unquam. - atque hoc mihi satis est. Qui hic plura quaerunt, id illis per me - licet, sed mihi pax est cum omnibus, qui hanc quam exposui manducationem agnoscunt, sive illi postea addant aliquid, sive non addant: modo me zirca cam, quae Christo satis est, manducationem manere sinant. Ita ego pacem cum omnibus habeo, quantum in me est, quod quidem ad coenae = dignitatem attinet, quandoquidem idem cum omnibus coense mysterium = arnosco, nempe communionem corporis et sanguinis Christi, Sed sunt quiw bas hoe non satisfaciat, hos ego permitto iudicare quod velint: interim # Mos pro fratribus habeo, si id patiantur. Certe do operam, ne a me quoquomodo laedantur. Sic sunt nostra, mi Albarte!

Per Ioannem fratrem mittam tibi doctrinae nostrae moderationem Ecclesiis nostris propositam in hac causa. Is brevi apud vos crit \*). Ego raro recte valco, indies suppululantibus novis morbis. Indicium mihi fit brevi solvendum esse domicilium hoc nostrum nosque cum Christo, quod spero, brevi esse futuros. Dominus faciat, quod bonum est in oculis ipsius. Sustulit mihi Dominus infantulum nostrum, Paulum, is est iam prodromus noster futurus apud Christum nosque illum, cum volet Dominus, subsequemur.

Orsus hic sum rem magnam, mi Albarte! Redimere iam debeo bona quaedam 3) Principis permissione, quater mille et quadringentis taleris, ut uxorculae et liberis meis pro mea tenuitate prospiciam. Ad id cum mea omnia non sint satis, coactus sum conflare aes alienum, non sine et labore magno st magna molestia. Iam tamen res fere confecta est. Adiunxi mihi socios redemptionis, qua parte mihi mea defuerunt, sed ea lege, ut mihi liberum sit semper eos ipsos redemptionis socios submovere, si aliunde det Domimas, at illis pecuniam ipsorum possim aliquando reddere. Hic vero opus esset arte illa, quam nosti, ut quod conflatum est, efflari rursum posset. Sed metuo ne nos hic folles fallant. Praestat igitur totum hoc quicquid est Domino committere. Is si mihi et meis salutare est, commoustrabit viam dissolvendi quod contraximus. Sin minus, tum et hoc quod dedit adimat, modo ut nos sibi servet. Habes mea omnia. De tuis rebus vellem statueres, num eas tibi mitti velis, nam vestes a tineis arceri nullo modo possunt, etiamsi crebro excutiantur. Vale. Expectamus abs te plaustra litterarum. Iterum vale. Raptim Emdae postridie Michaelis (30 Sept.) Anno 1546.

1) De moderations illa v. quae in introitu de Epitoma doetr, Ecel. Phr. Or. disputavi. 2) Praedium Abbingwerum, prope Loppersum situm. 3) Per iocu ad Hardenberg ipsum scribit, se de Hardenb. nullas hucusque accepisse epistelas et in fine addit se plaustra epistolarum exspectare.

N°. 41.

FRIM. Press. CL. VL. 140. Ger 4. Rb. 621

#### Ad HARDENBERGIUM.

Postquam relatu quorundam accepi, te nunc Bremam ad Comitea Christophorum, mi Domine Alberte! venisse, multis de causis visum est meas ad te dare literas. Et primum quidem in causa fuit, cur ') ad te scriberem, veteris amici tui ') necessitas, qui mecum saepius egit per literas, ut ipsius nomine ad te scriberem et mentem tuam quid potissimum ipsi censeres faciendum, expiscarer. Cum enim feceras illi spem adventes tui, mirum in modum angitur, quid potissimum obstiterit, quominus promissis steteris et ipsius negocium tua opera hactenus promoveris.

Aliud erat in causa Ministerii mei, uti saepius ex literis meis intelleristi [ratio]. Cum enim videam (Deo ita gubernante) me propter adversar valetudinem huic muneri satisfacere non posse, et tu per Principem nostras ad hoc vocatus sis, rogo, ut per eum ipsum nuntium, qui tibi has nomine meo reddet literas, animum tuum quid facere constitueris nobis indicea. Re enim, ut fatear ingenue, moram non patitur. Nam non humanum, sel Dei ministerium est. Tu itaque, mi humanissime Alberte! quam primus sententiam tuam nobis perscribas et meam hac in parte molestiam tus literis subleves.

Caeterum intellexi quoque te Brunsuigae apud clarissimum Melanchthonem nostrum fuisse 3) et cum eo de rebus multis et gravibus contulisse, quod equidem libenter audio, estque mihi res haec ita grata ut verbis consequi non valcam. Vellem tamen, Alberte mi! ut cum non ita procul absis a Philippo, ad illum nomine meo iterum excurras, ac illi si commode ficri posset persuadeas, ut huo ad nos paululum concederet: fieri enim posse ut ipsi et familiae ipsius in hoc exilio et rerum omnium perturbatione consulatur. Ego, si quodammodo per valetudinem licuisset, inse libenter ad eum concessissem, ut ipsius duloissimo conspectu et colloquio me recreassem, quia vero ipsemet spem aliquam fecerat nobis per literas adventus huc sui, persuadeas, mi frater! homini, te multum oro, ut ad nos veniat, quod te pro tua in me humanitate et in Ecclesiam Christi singulari studio facturum haud dubito. Rem sane te dignam et omnibus piis pernecessariam oppido facturus. Quod reliquum est, Deus pater Domini nostri Iesu Christi conservet te diutissime propter Ecclesiae aedificationem incolumem. Vale. Emdae Frisiorum 7 die mensis Iunii Anno Domini 1547. IOHANNES à LASCO, manu languida.

<sup>5)</sup> Gerd. cum. 2) Drusilla Syssinghe. 3) Post cladem apud Lochavii campos ab Electore Saxoniae susceptam Mel. Witteberga Brunsvigam confugerat.

[Gord, a. a. Mb. 624.]

#### Ad Language.

· Scripserat ad me Barbatus 1) noster Principis nomine, mi Domine Hermanne! ut simul atque Gnaphous 2) veniret, certiorem redderem suam celsitudiuem de reditu illius. Is igitur iam rediit et est Emdae apud Petrum Traicetensem. Quod si quid Princeps cum illo volet agere per te aut guempiam alium, id iam licebit, nisi si illum Princeps ad se vocare malit. Emificavi illi, me ad te de rebus suis scripsisse, utque abs te responsum essectet. Rescondebis Itaque illi, mi D. Hermanne! Hacc de Gnapheo. Ism. ad nostra, deposuit uxor mea nonnihil siliginis in iis aedibus in quiine hactenus crat Doctor Westerburgius; is vero iam allo migrat, quare to: cro, ut Princeps nestra cam siliginem illio esse patiatur per hanc hycmem duntaxat, donec illam vendamus. Reposita est in solario, sic ut nihil inhommodet domui insi: alioqui non multum cunctabor illam primo quoene tempore vendere. Praeteres valde sum sollicitus de vidua illa Knec. Pago ut tempestive ab illa syngrapha mea liberetur, nam ego revera non labos, unde illi aliumie solvam, praeterquam ex es summa, quam a prinsine expressio. Vale.

-4: The regno nostro Abbingweerensi 3) 93 Septembris Anno 1547.

-(.4) Einedem nominis professor, Nicol. Asclepius Barbatus in scademia Martpurgenai commemoratur, qui a°. 1567 Lantgravio Philippo parentavit. Cf. von Rommel. Landgr. Phil. 11. p. 550. 2) De Gnapheo Hagano, v. cius vitam in Bibl. Brem. Cf. VIII. p. 112. Bertram, Hist. Lasci. 220. 3) Lasci praedium cf. ep. 40. n. 2.

(i.) **II**, 43.

1. 1

[Gerd. a. a. Mb. 635.]

# Ad HARDENBERGIUM.

Hodie ad te seripsi per nautam quempiam, et tua nonnulla tibi misi, mi Alberte! quae brevi recipies spero. Nunc ecce rursum scribo. Hunc mintum mittimus Witebergam ad Philippum aut ubi ubi is sit, scribimusque ad illum de vocatione in Angliam, de qua hodie ad te scripsi. Il quid voles ad Philippum scribere, poteris, nam nuncius recta ad nos rursum redibit. Calvinus scripsit, ut audio, contra Anabaptistas. Hunc si labes, videre cupio, hic enim haberi non potest. Nauta per festinationem hodie manticam tuam non accepit, sed hanc propediem mittemus. Vale. Saluta tuam ') et meis et meae verbis diligentissime. Te quoque salutat mea. Iterum Vale. Emdae xi Octobr. 1547. Saluta fratres omnes.

<sup>9)</sup> Hard. tune temporia Bremae iam erat et hac aestate in matrimonium sibi Drus. Syssingham iunxerat. Cf. Schweckendieck, p. 25.

Nº. 44.

FRIL Bren. CL. VL. 447. Gord. a.a. P. CL.

### Ad HARDEMBERGUM.

Literae tuae, mi Albarte! tum mini sunt redditae plane, cum Dominu Christophorum nostrum Comitem, qui nobis aliquandin hie iam adist, aditurus essem, ita ut nondum eas perlegerim, cum ad ipsum venisse. Cum igitur eas legerem, quaerebat unde venissent. Respondi abs te aliats esse. Ille mox cupiens scire quid scripsisses, mecum nonnihil a turba minum secessit: exposui ei rem omnem, sed non indicavi, te abitum mai tari, si tua sententia Magiatratui istic non probetur, neque item ea, que ad me \*epl µunpaŭ lunkafia; scripsisti. Volebat habere literas tuss: sepondi, contineri in illis privata quaedam. Tandem petiit exemplum: trais, sed his non additis quorum iam memini. Dixit se brevi istic tus cum aut venturum esse ipsummet, aut e suis aliquem missurum, quare scripsiste de te hac de re volui, ut scias, quid illi ex literis tuis legerim, aut se scriptum tradiderim etiam, quid vero subticuerim, ut si ipsemet forte al te veniat aut mittat, nihil te ad me de his, quae subticui, scripsisse disca.

Quod vero ad rem ipsam attinet, meministi onince, mi Alberte! tili he a me praedictum esse, te istic videlicet sine tragoedia din mansuram am esse. Ac mirari satis non possum istorum ingenium qui cum a nelis cutroversiae suae nomine non iudicentur, imo cum fratrum loco mihilomina habeantur, nos tamen sine stomacho ferre non possint. Si aut Christi demini dignitas, aut salutis nostrae certitudo hac controversia in periculus . aut saltem in dubium ullum vocaretur, merito magni facienda esset, # vitandi hi. qui Christi Domini dignitatem salutisve nostrae fidem quoque modo elevarent. Sed cum horum nihil hic flat, imo cum et Christi Domini dignitas et nostrae item salutis fides ex aequo a nobis perinde atque a illis, ne quid hic aliud dicam, illustretur animisque omnium imprimete, miror unde hacc religio, ut propter controversiam, quae neque ad tuendam Christi Domini dignitatem neque ad fidei firmamentum, denique neque al pietatem alendam magnopere faciat, alii alios iudicemus, scindamus Ecclesias et universam religionis causam apud illius adversarios infamenta Audio nobis obiici, detrahi nostra doctrina Christi Domini potentise : veritati et proinde dignitati quoque, si verba coense nude simplicitez # substantive non exponamus. Respondeo, verba coenae, praeter mentes Christi exposita, non esse verbum Dei et proinde ne pro coense dominicae quidem verbis reputari posse, quemadmodum in Christi Domini tentatione verba a Satana e media scriptura desumpta, non sane Dei, sed Satanae potius verbum erant, eo quod praeter mentem Dei exponerentur, - # quae eius generis in scripturis habentur.

Neque item quaestio est in verbis coenae de Christi Domini omnipotentia, de qua et nos nihil dubitamus, sed est quaestio de mente voluntate et ordinatione Christi. Hanc igitur nobis ante omnia indicari cupimus in ea quam ipsi adferunt verborum coenae interpretatione. Aut, si nos

Mam in nostra interpretatione manifesta indicaverimus, idone non ex humani ingenii rationibus ullis sed ex Spiritus Sancti autoritate, hoc est, e perspicuorum acripturae locorum in codem ipeo argumento Sacramentario insta legitimaque collatione, acquum sane crit, ut isti quicunque tandem int cedant, siquidem Christiani esse volunt, non equidem nobis, sed ipsimet Spiritui Sancto omnis veritatis doctori, qui sane syllabis atque elementis sive apicibus literarum non alligatur, quemadmodum Augustinus Misubi docet, sed in unanimi totius scripturae recte secatae mente ac finen conquiescit. Atque utinam id aliquando fiat, ut publice ca de re in charitate et libertate Christiana omissis praciudiciis omnibus tractetur. licaid vero si nos e regione ostendamus, nuda illa simplici ac substanwa, quam isti isctant et proferre interim hactenus non potuerunt, ver-Mirror coense interpretatione in dubium vocari et ipsiusmet Christi Dodignitatem et nostram de salute fidem et omnem adeo scripturae differitatem? Etiamne in istiusmodi interpretatione mentem voluntatem byes ordinationem Christi agnoscemus? Etianne illam a Spiritu Sancto seditam esse dicemus? At vero id non tam difficile fuerit indicare forfine, quam nunc plerisque incredibile videri potest. Quare vellem hic paulo modestiores esse. Et cum nos illorum infirmitatem in fraterno Existianaque caritate libenter ferimus, cuperemus etiam, ut nostram illi Mirmitatem vicissim ad eundem modum ferrent atque a suis in nos convisits abstinerent, donec res publica Ecclesiarum disquisitione discuteretur. 🚂 🛋 non impetramus, iudicem habemus doctrinam Christi cui nitimur, et appellamus. Hace nos iudicabit olim, cum ante illius tribunal si-Miner. Interim feremus humana praciudicia, feremus et convicia atque also in illis glorisbimur etiam, ne dum ut illis commoveamur, parati tasemper reddere omni poscenti doctrinae ac fidei in hac parte nostrae Sintam legitimamque ex verbo Dei rationem in omni mansuetudine et caritate.

L'An tua sententia, Magistratui tradita, placent quae iuxta Nicenae Syn-46. ut scribis, mentem professus es: nos videlicet ore carnali in coena sumere panem et vinum, idque mysticum, hoc est, habens adiunctum coelaste mysterium, quod fide percipitur, nempe veram veri corporis et sanchristi communionem. Estque hace veterum Patrum omnium et estholicae Christi Ecclesiae doctrina, quam et nos sequimur. Placet etiam, quod addis, ad eundem modum panis ac poculi Domini in coena usum cose corpus Christi, ad quem modum ipsemet Christus Dominus apud Ioh. cap. 6, carnem suam cibum et panem esse testatur. Tametsi quod subdis de exhibitione in coena eius, quod apud Ioannem promittitur, haud scio, an quatuor pedibus currere, quod dicitur, hoc est, an prorsus consistere possit. Promittit Christus apud Ioannem daturum se esse pro mundi vita panem, qui sit caro sua. Hoc si in coena praestitit, hoc est, si panem illum carnis suae pro mundi vita nobis in coena exhibuit, quid imm opus crat cruce ac morte sua? nimirum actum egisset, quod aiunt. Quare nos id, quod apud Ioannem promittitur, non equidem in coena

exhiberi proprie, sed in cruce semel vere exhibitum case diocre malpuna. coenam vero fuisse, tuno cum institueretur, instantis iam illius insins eshibitionis, nunc vero demum completae sigillum et contestationem, quanadmodum insemet Christus ait: quod pro vobis traditur. - ac rursum: he facite in mei recordationem. Casterum, mi Albarte! assentiri non nossua illi comparationi tuae de columba, de inflatione Christi in Apostolos et Spiritu Sancto. Est quidem ingeniosa adeoque et speciosa, fateor, ne ignoro illam vehementer urgeri, seis a quibus. Sed non video, ut que de spiritu dicuntur, ad ipsam etiam substantiam corporis Christi referri omi ex parte possint. Spiritus iuxta ipsam etiam divinitatis suac existentim replet omnia, ut scis. De corporis Domini etiam glorificati aubstantia sibil huius habemus, imo vero diserte habemus , non est hice. Ut icitur denna. Spiritum Sanctum iuxta substantiam suam in columba, in halitu Christi Domini adfuisse, non ideo efficitur interim, ut corporis Christi substantian iam in coena ad eundem modum adesse seu inesse credamus. Omitto lie discrimen illud, quod Dominus ipse constituit inter Spiritum et iam glorificatum corpus suum.

Hoc unum addam. Si verum est, quemadmodum sane veriasimum est, ad eundem modum nos communicare corpori et sanguini Christi in com, quemadmodum catholica Ecclesia illi communicavit in aliis Sacramentis tam veteribus quam novis, — certe cum in vetere Ecclesia cadem existent corporis et sanguinis Christi communio in usu circumcisionis et Agni Paschalis, quemadmodum id expresse Paulus docet, ac dubium non sit, substantiam corporis Christi illis Sacramentis nondum tunc ita adfuisee, quemadmodum Spiritus Sanctus columbae et halitui Christi adfuit (non enim tunc adhuc ulla corporis Christi substantia exstabat), — ne nunc quidem facere aliquid potest similitudo illa de columba, halitu Christi et Spiritus Sancti praesentia ad probandam nobis in coena sub pane aut cum pane praesentiam substantiae corporis Christi.

Haec ad tua, et dabis veniam nostrae libertati, mi Albarte! a nostro in te amore profectae. Reliqua quae ad me scribis curabo fideliter, mi Albarte! Sed vellem, semel statueres certe, ubinam [sedem fixurus sis]. Nam its suspenso animo semper esse, non video quid fructus adferat. Si eo plane es animo ut sis nobiscum, locus paratus est, modo ut dicas "Ja". Es vellem ut faceres, si me audias. Ego non resumpsi ministerium, mi Albarte! sed extra munus hoc ministerii operam meam Principi detuli, tantisper dum hic maneo rogavique ut alium loco meo in tempore quaerant. Nova nulla. Vale.

Et tuam ex nobis hic omnibus diligenter saluta. Salutat te mea, iterum vale. Haberem sane quae tibi in tua ista causa usui essent fortassis. Sed haec in chartis ita dispersa sunt, ut non facile colligi possint, multo minus autem describi. Quin ne id quidem quod nunc scribo describi potuit, imo neque relegi. Iaque ignosces. Tertio vale. Et fao inducas animum ut sis nobiscum. Meministi illorum militum qui se finem in Alexandrum invehendi facturos non dicebant, si non illos vinum defecisset. Ita neque ego

me all to seribandi finem facturus eram, si non me charta bacc defecieset. Catarto vale. Emdae 29 Ianuarii Anno 1548.

Ita mihi Dominus restituit valetudinem, ut iam bis hac hveme iter hine - in page mostrum pedes confecerim et pedes etiam redierim. Sit Dec erratia. Io. à Lasco, quantus est tuus.

Nº. 45.

7

[Gord, s. a. Ub. 644, vers. Angl. Corbam. e. l. p. 41.]

## Ad HARDENBERGHIM.

Gratissimae mihi fuerunt literae tuae, mi Alberte! quas per Gualterum hunc civem vestrum accepi, et habeo tibi magnam profecto gratiam, quod tam frequenter ad me scribas. De tuorum dissidio scripsi et ego ad Phifindum et suasi ut illos modestiae et humanitatis commonefaceret, speroque facturum esse. Certe non dubito, quin mihi sit aliquid rescripturus, mem nuntium ab illo eum per quem proxime ad te scripsi expectamus.

Si qui in Anglia de Philippo male sentiunt, hi fortassis sunt, qui Philippum non satis norunt, neque in pretio illic habentur, nam qui rerum the potiuntur, optime Philippo omnes volunt, Cuperem tamen videre scriptum illud Anglicum. Reliqui qui sunt vel fuerunt Witebergae, non prorsus bene audiunt, imprimis vero Pomeramus, propter editum libellum de deditione Witebergensi.

De data per te Magistratui tuo confessione proxime ad te scripsi, et puto te tenere nostram sententiam illiusque rationes quae mihi satisfaciunt certumque me de salute mea in Christo mihi delata reddunt. Cum Gualtero hoc tuo exi multis et familiariter. Forte tibi ipsemet narrabit.

De Comitiis imperii, ut sensi semper, ita et nunc sentio, quod quidem ad causam religionis, dum illam humana providentia gubernare et promovere conamur, quemadmodum ab eo mox tempore deterius habere coepit, posteaquam per consilia humanis praesidiis visa est confirmari posse.

Accepi nuper literas a fratre meo qui apud Caes. est legatus Regis mei 1). Is scribit Cardinalem Tridentinum, qui ad Papam a Cacsare ablegratus fuerat, rediisse rursum et nihil potuisse apud Papam impetrare eorum, quam certam et publicam hostilitatem. Hinc vero sperant multi fore. ut Caesar adversus Papam commoveatur, sed ego nihil adhuc boni sperare possum. Certum est tamen, Papam hactenus iam obsidere Placentiam, quae se post occisum Papae filium 2) Caesaris fidei 2) credidit et dedidit. Certum est item, Gallum aliquot arces Caesari ademisse recens in Italiae et Allobrogum finibus. Nam haec ita ad me frater.

Ono loco sint res Bremensium, Gualtero retuli, ex hoc audies. Cum Barbato agam ubi redierit, nunc est Oldenburgi una cum nostra principe, quam indies iam exspectamus. Retulit mihi Gualterus, te nobis voluisse mittere cerevisiam et nescio quae alia si non bruma impedivisset. Habeo gratiam, mi Alberte! ct perinde gratum est ac si misisses. Utinam tibi

vicissim gratificari possimus. Curavi describi quae de nostris ecremonis in Angliam misi. Haec simul atque descripta fuerunt, ad te transmittam. Angli iam missam coelibatum et idola e regno suo pepulerunt. Filius electoris habiturus est Ferdinandi Regis filiam, quibus legibus incertum; spar est tamen bene adhue habituras res Electoris captivi. Et hoc frater. Vale. salutat vos mea. Tu quoque tuam ex me saluta. Iterum vale. Nox nos patitur plura scribere.

Emdae 19 Februarii Anno 1548.

1) Est is frater eius Ladislaus. 2) Petrus Aloysius Farnesius. 3) Placentis m dederat Ferdinando à Gonzaga, qui Caesaris copias ducebat.

Nº. 46.

[Autogr. in Bibl. Lagd. Bat. H. S. Papenhr. F. 2. 9] Gord. a. a. 119, 643. Hoinsina. Kp. ill.vir. p. 30,

# AD CASSANDRUM.

Mi Cassander! Non vacat nune multis scribere, sed per hune amious meum \*) facere interim non potui, quin aliquot saltem verba ad te scriberem. Commendo illum tibi ut fratri simulque et comitem alterum ipsius, Martinum. Si qua in re tibi gratificari queam, fat ut sciam, et tibi de me persuadeas idem quod de fratre quocunque tuo. Vale. Plura noster hic Florianus, iterum vale. Aemdae 26 Aprilis a° 1548. D. Cornelium \*) meum \*) verbis meis salutes quaeso et me illi commendes \*).

Io. à Lasco, m. pr.

Nº. 47.

[Gord. s. s. 11b. p. 644. V. angl. Gorham, p. 22]

### AD HARDENBERGIUM.

Heri rursum ex Anglia literas accepi, in quibus et de D. Carolo nostro ') scribitur. Itaque ad illum scribo et rem illi indico, teque rogo ut literas ad illum perferendas quoquomodo cures. Literae scriptae sunt postridie Ioannis Baptistae. [25 Iunii.] Adhuc omnia bene cedebant Anglis in Scotia, nisi quod tres eorum arces in Scotia per classem Gallicam obsidentur, quibus in auxilium missa sunt triginta millia Anglorum. Inter Gallos tamen et Anglos est pax certa, praetorquam ad littora Scotica.

Contentio Sacramentaria coepit illic exagitari per quosdam estque instituta ea de re publica disputatio, ad quam magnis multorum precibus vo-

<sup>1)</sup> Cum affixo sigillo 2) Gerd. nostrum. Erat amicus ille Florianus quidan, de quo infra v. in ep. ad Calvinum, 51 et 75. 2) Cornelius et Martinus igusti prorsus. 4) Gerd. nostrum. 5) De ipso Cassandro cf. Assink Calkorn, G. Com. vitas atque operum narr. Amst. 1859. Degebat tunc Coloniae. ib. p. 39 et Ep. 48.

cor "). Bucerus exspectatur, Franciscus noster Dryander iam adest et de Calvino museatur, nisi quod Gallus est. Argentinae nulli motus erant, sed illud "Interim" non receperunt, nec recipere volunt. Imo ne Augusta quidem, neque Norimberga. Alia nulla. Vale Emdae 19 Iulii Anno 1548. Nosti manum.

MP. 48.

[Bibl. Brom. VI. 455. Gord. s. a. Hb. 645.]

### AD HARDENBERGIUM.

Accepi nuper literas e Colonia a Martino meo et has adnexas ad te a Medmanno '), quas et aperui, posteaquam mihi eius rei potestatem, si quid eiusmodi ad me veniret, fecisti. Eadem vero Martinus meus ad me, et ad te Medmannus, quare nihil habeo quod addam.

Consilium Witebergensium Theologorum de libello interim accepimus, and practica est Philippi effigies. Nolo pronunciare quidquam: sed si ca tamia ciusmodi sunt, ut recipi rursum poesint, quae illic non reprehentantur, ubi crunt illi, qui ca, quae nunc o discrte non impugnant, capitis etiam periculo impugnanda esse docucrunt et multorum mactationi occationem dederunt? Dominus respiciat suam Ecclesiam. Consilium ne meminit quidem transubstantiationis, nedum ut illam impugnet, quam tamen lasterim constituit et defendit, mitto alia. Quantam vero clamatum est linetenus contra transubstantiationem? Imo quantum sanguinis fusum prio illius detestatione? Veni Domini Icsu etc. Scripsi ad te nuper o literas ad D. Carolum nostrum adiunxi, an accepteris nescio.

Philippus dicitur cogitare Magdeburgam et illic velle sedem figere. Hoc narrat bibliopola noster Hermannus <sup>4</sup>), qui Witeberga nuper rediit. The rogo ut ad illum per occasionem scribas, num literas Cantuarienses <sup>5</sup>) a me ad se per Aepinum <sup>6</sup>) transmissas acceperit, et ut respondeat. Mittit thi mea vasculum butyri laboris sui et aliquot caseos. Boni consules canna, vale [Emdae] 28 Iulii Anno 1548.

<sup>\*)</sup> Fortasse Carolus Regius, martyr († 1557). Cf. GERD. Hist. ref. I. p. 202, 255, \*) Ep. qua Cranmerus Lascum invitat, 4 Iulii '48 data est. Legitur Ep. Park. \*\*Sec. II. p. 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Petrus Medmannus tunc Electoris Col. Consiliar. Cl. Berg, Reform. d. Land. Hillich u. Cleve. 1826. p. 66. <sup>2</sup>) Gerd.: non. <sup>3</sup>) Indigitat Ep. 47. <sup>4</sup>) Hermannus a Norda, bibliop. Emd. <sup>5</sup>) Litteras sc. quibus eum Cranmerus una cum reliquis Theologis ut trailecret mare, invitat. Cl. Ep. 49. <sup>6</sup>) Aepinus Hamburgi in sacro min. erat.

Nº. 49.

[Autogr. Col. Bav. f. 1834. Apogr. Col. Gol., Carl. B., 43, Germa Reform. Rus. Hal. FE. a. 93.]

## Ad MRLANCHTHONEM.

Hodie rursum accepi literas a Cantuariensi 1), vir doctissime! quibu denuo a me petit, ut tecum agam adhuc de instituenda illue profection tua, ac miseram ego quidem illius cadem de re ad te literas in manus l Aepini 3), ut is porro eas ad te transmitteret. Mense autem Aprili at Majo addideram et meas, quibus si forte sumptus non suppeteret, has me tibi curaturum esse scribebam, sed nescio an ad te pervenerint. Regabam postea D. Albertum nostrum 3), ut is, si quando ita incidere si ad te scriberet, responsum abs te nobis impetraret. Interim tamen mene per Aepinum, neque per Albertum abs te quicquam accepimus, quod quidem propter turbas vestras factum esse facile nobis persuademus. Nue porro, cum hoc denuo a nobis bonus hic Episcopus postulet, ut raman te illius verbis suscipiendi itineris illuc admoneam, facere non potui qui illi hac in parte obsequerer, ac ad te rursum scriberem et, ut de anims ipsius ipse certior flas, verbe illius, quae ad me scripsit, addam. "Cusi-"mus," inquit 4). "nostris Ecclesiis veram de Deo doctrinam proponere. nec volumus Cothurnos facere, aut ambiguitatibus ludere, sed senots omni prudentia carnis veram perspicuam sacrarum literarum norme convenientem doctrinae formam ad posteros transmittere, ut et apal omnes gentes extet illustre testimonium doctrinae postrae, gravi doctoran et piorum auctoritate traditum, et universa posteritas normam habeat quam sequatur. Ad perficiendam rem tautam eruditorum hominum prassentia nobis opus esse judicavimus, qui collatis nobiscum judiciis doctrinae controversias tollant et integrum corpus verae doctrinae exstrumt Accersivimus igitur plerosque pios et doctos viros \*), quorum alios le , bemus iam, alios vero brevi expectamus. Sed de Philippo Melanthons nihil adhuc certi habemus, quare te summopere rogamus, ut illum, a il "ullo modo facere possis, ad iter ad nos suscipiendum inducas. Tertian nunc epistolam ad illum misi 6), qua illum hortor, ut ad nos venist, quibus epistolis si tuae adhortationes accesserint, non diffido, eum per-"suaderi posse, ut toties oblatam 7) vocationem sequatur. Nullas, ut arbi-, tror, insidias hostium nullaque itinerum pericula pertimescet, quae si qua sunt, minora tamen sunt iis, in quibus nunc est. Adde quod exigui , temporis molestiis multorum annorum quietem sibi, reipublicae vero uti-"litatem adferet aeternam. Quod si ei hoc ad nos iter ") aut inutile sut , iniucundum fore perspicerem, nemo me certe illi hic vehementius dissuaderet, sed 9) cum videam, nihil ab eo aut ipsi aut reipublicae posse fieri utilius, quam ut hoc tempore ad nos veniat, insto vehementius, , teque oro 10), ut omnem curam cogitationemque tuam in hoc 11) convertas. aut Philippum nostrum plane nostrum facias. Qualis ipsius 12) hic futura sit conditio iam ostendi: ita tamen ostendi, ut experientia ipsa potius " quam mea praedicatione Angliam nostram ei placere cupiam."

Hactenus ille. Iam cum videas, mi Philippe! ad quid voceris et quo. stem omnium hominum et tui et verse religionis amantissimorum et quanto atudio voceris simul atque expecteris, profecto nescio, qua conscientia vocationem hanc pegligere possis, praesertim, si nullam istic te certam vocationem iam habere videas, quam huic merito opponere queas. Si in simili vocatione [difficilem] te esse noluisti 13) sanctissimo seni illi nostro Moiscopo Coloniensi, sane ne nunc quidem tibi id licebit in causa multo chaviore. Scio. quam inviti sint te istine dimissuri tui quamque et tu invitus illos relinguas, hoc potissimum tempore, sed metuo, ne te non connes istic pro eo ac vellemus audiant. Et ut audiant nondum scio. an tanto cum fructu istic nunc esse possis, quantus ex tua praesentia in Amelia haberi iam posset, qui tamen nobis negligendus temere non est waquam, siquidem nobis Christi Domini gloriam vere et ex animo quaerendam esse putamus. Quare semel tandem statue aliquid et nos de tuo animo fac certiores. De sumptu prospiciemus aut Bremae aut Hamburgae ant ubi velis. Modo fac sciam quantum et quo loco curari velis. Vale et fac respondeas quaeso. Emdae, 4 Augusti anno 1548 14).

T. ex animo I. à Lasco.

M°. 50.

[Autogr. in Scr. Som. Argent, V. 147, Apogr. in Arch. Tigurinis.]

# Ad DRYANDRUM 1).

Magno et ego tui videndi desiderio teneor, Francisce mi, dilectissime frater! et proinde te, cum nuper Londini essem, diligenter quaesivi, speraveramque fore ut te vel apud D. Episcopum nostrum 2), vel hic certe viderem. Nune posteaquam res aliter cessit, id quoque, ut alia, nobis ferendum est, donec semel aliquando una consociemur, ubi una per Dei gratiam in aeternum erimus. Hic exilii locus est, mi Francisce! ubi ubi sumus, proinde de diuturna uno loco mora solliciti esse non debemus. Hic quae mihi de Ecclesiarum restitutione polliceri possim, nondum video, sed magnum est, posse habere receptaculum hoc tempore, ubi nobis ipsi et nostris, quos eiusdem Spiritus vinculum in Domino nobis coniunxit, in

<sup>\*\*)</sup> Cranmero. \*) Cf. Ep. 48. \*) Cf. ib. \*) Ipsissima Cranmeri verba citat ex ... ad se dat. 4 Iulii '46. Legitur ea apud Gabbema, p. 108 et Ienkyns, Cranmer, vers. angl. in Park. Society. I. p. 16. \*) Hic illic Cranmeri verba paullum instavit. Scripserat ille: et te et alios quosiam et in seqq.: qui cum non gravatim ad mos venerint, ita ut nullum fere ex iis praeter te et Mel. desideremus, summopere te rogamus, ut et ipse ad nos venias et M. si ullo modo fieri poterit tecum adducas. \*) Cf. Strype, Cranmer. p. 574. \*) Orig. iteratum. \*) Ib. commigrationem. \*) Ib. nunc vero. \*\* 10 lb. hortor. \*\* 11 lb. hoc unice. \*\* 12 lb. et tuo et ipsius. \*\* 3) Bretschn. edidit volsisti inque hiatu morigerum supplevit. Quam male, docet contextus. \*\* 40) Ultima Mel. quae praecedit ad Cranm. Ep. dat. est Wittebergae 1 Maii. Cf. Mel. Ep. 1. I. 65.

fidei nostrae confessione vivere possimus. Dominum Episcopum hie ad sptimum aut octavum diem expectamus, qui me hie esse vult donec vesist. Quare si tu quoque tum nobis adesse velis, non dubito te illi gratum fore. Mihi certe eris gratissimus quandocunque veneris. Nune si tu tu mecum communicare cupis, ego sane illa ex te audire cupio etiam, et ma praeterea quaedam etiam addere. Uxorem tuam semel vidi sed vidime na poenitet. Gratulor tibi illam et opto ut vos una Dominus servet, qui vu una coniunxit. Salutabis illam diligentissime verbis meis. Mea, cum ab illa discederem, te officiose salutari iussit. Incubat iam quatuor pullia, quintum sustulit Dominus. [Ex Anglia] Vale. 21 Septembris 1548.

Tuus quantus est Ioannes à Lasco m. pr.

[In dorso: Doctissimo Viro D. Francisco Dryandro, Cantabrigias equal fratri et amico observandissimo.]

Nº. 51.

[Autogr. Bibl, Duc. Goth. A. 465, L 72.]

#### Ad CALVINUM.

Nihil magis cuperem, quam hunc nobilem 1) istic aliquandiu esse, siquidem nusquam tutius (iam enim ut accepi a suis diligenter perquiritur) nec cum maiore utilitate. Et quamvis antea dederam ei ad te litteras, temen quia verebatur ne antiquitate suam amitterent autoritatem, libente et has ei misi. Vehementer enim eum amo, nec eo nomine tantum, quoi gentilis meus sit et principiiis clarus, sed quod non dubito eum profutrum esse olim 2) Ecclesiae Christi, verum solida confirmatione eget. Posteaquam igitur omnia meo consilio facit, velim, mi D. Calvine observandissime! tibi persuadeas, nihil me maiore studio a te petere, nihil te mini gratius facere posse, quam si eum omnibus tuis consiliis et auxiliis, siculi de res illius postulaverint, iuveris. Ego istis diebus gravissimo morbo decubui, necdum vires recuperavi. Vale. Saluta tuos omnes meo nomise, commendo me vestrae orationi. Vindsorae 3) 14 Decembris 1548.

Tuus quantus est

I. à Lasco m. ex morbo tremula.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) De Franc. Enzinas plura in vita Lesci. <sup>8</sup>) Quinam Ep. ille fuerit, estis electrum. Coniicio ipsum Cranmerum, qui tune ad res diocescos suac ordinarda sacpius aberat, Cf. Steppe, Cranmer. I. 262 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Floriani nomine Cf. Ep. 75. <sup>2</sup>) M. S. initum, teste apographo, quod Gotha mihi missum. <sup>2</sup>) M. S. Vomsoriae. Ut tamen patet ex Ep. Cranm. ad Mel. data 10 Febr. 1549 à Lasco hyemen illam totam in Anglia egit, quare Vindsoriae rescripsi. Legitur Cranm. Ep. in Park. Society. 1. 21. Cf. UBBO Emm. p. 976—83.

· [Gord a. s. W. 647.]

#### Ad Laugutnw.

Redii '), gratia Domino, mi Hermanne! et quanto desiderio Princepa postra mecum colloqui cupit, tanto ego vicissim studio venire ad illius Celeitudinem cupio. Et iam venissem, nisi me Domini Comitis à Mansfeld praceentia remorata fuisset. Agoque gratias Domino Deo meo, qui me buse reduxit, hoc tempore practer omnem meam exspectationem. Nam iter mostrum ciusmodi fuit, ut non sane hominem ullum sed Deum ipsum nauclerum habuerimus. Nam ad sesquitertium diem ex Anglia in Amasim ingressi sumus. Plura coram. Cras vero iuxta mandatum Principis Auticam Deo benevolente proficiscar. Noster nuncius illue cum Comite Mansfeldensi iam abiit et hodie co pervenire non possum.

Habeo praeterea ipse [quae ante abitum meum curare me oportet] 2). Raptim. Vale. Aemdae die 19 Martii 1549.

M°. 53.

[Autogr, Lond, H. S. Land, H. 30, Strype, Hom, of Alp Creem, H. 365.]

## Ad CECILIUM.

8. Cum mihi ad alios acribendum istue esset, facere non potui quin ad 10 quoque scriberem, vir clarissime! memor videlicet illius quod to mihi istic delegerim, cui mea omnia nota prae aliis esse velim. Volui itaque thi de meo hue reditu significare: nempe me felicissimo itinere, gratia Domino, usum, et me ex Anglia in Frisiam Orientalem intra triduum traicciase. Navis praefectum a domino protectore nobis additum habebamus, virum optimum et fidelissimum, qui dominum comitem 1) Bremam usque est sequutus, ut certi aliquid, opinor, ab illo vobis adferat. Ego quae scio ad dominum Cantuariensem omnia perscripsi, ut illustrissimo domino protectori exponat, quae tibi quoque incognita non fore puto 2), Scripturus alioqui cadem ad te omnia, si non id parum necessarium adecque et supervacaneum esse iudicarem. Nos hic crucem certissimam expectamus et ad eam perferendam mutuo nos in Domino cohortamur, cum invocatione nominis sancti sui, ut per patientiam et fidem ferendo superemus omnia, quaecunque in nos permittere ille volet, ad nominis sui gloriam et nostri probationem: certi illum curam nostri habere et ita potentem esse, ut omnes omnium hostium phalanges, quicunque sint tandem illi, unico oris sui verbo sternat momento uno, et rursum ita bonum, ut ne pilum quidem temere e nostro capite detrahi patiatur, etiamsi nos totus mundus impetere conetur. Tamque nobis male velle non possit unquam,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sc. Anglia. <sup>2</sup>) Ex coniectura hace restitui. Gerdes se m. s. legere non potaisse testatur et m. s. periit.

quam mater infanti suo, quam denique oculi quisque sui puvillas male velle non potest, imo vero quam non potest non esse perpetuo Dea, landandus in omnibus quaecunque in nos permittit, cum nihil in nos alisqui nisi nostro ipsorum bono inque nostram adeo salutem permittat. Hujo jeitur nos totos committimus et cum omni tolerantia expecianu quicquid in nos permittere ille velit. Si nos hine pelli contingst, si quinam sit animus meus. Quodsi quid tu interea de mea istie vocation intellexisti. quemadmodum ad te ex Iermouth scripseram, aut si quid to adbue intelligere posse putas, quaeso te, vir integerrime! ut mihi per suicum hunc et fratrem menm. Robertum Legatum ). gentilem vestrum eivem nostrum, significare velis. Germania fere tota, praeter Saxonicas (que vocant) et maritimas civitates ac principes aliquot interimizat. Helveti legatos Caesaris, qui ad repetendum ducatum Subaudiae venerant. fizibes suis non auditos, ut dicitur, excedere iusserunt. De me plura hic Robertus noster. Vale. Uxorem tuam, dominum Czechum nostrum 4), dominum Morosinum 5) diligenter salvere iubeo: meque vobis omnibus totam ex animo commendo. Raptim. Aemdae, nona Aprilis, anno 1549.

> Tui studiosissimus, Jo. a Lasco, m. pr.

Cuperem scire num fructus aliquid attulerit mea illa nondum absoluta ad herum tuum admonitio, quam tibi a domino Florentio nomine mee traditum esse non diffido, et num putes illam mihi porro absolvendes esse. Doctori Turnero 6) multam ex me salutem dicito, quaeso.

[In dorso: Clarissimo viro Domino Sicilio, a consiliis et libellis suppliciba illustrissimi Domini Protectoris, Domini et fratri meo observandissimo.]

N°. 54.

[Gord, s. a. 174, 616.]

## Ad HARDENBERGIUM.

Hodie huc pervenimus salvi omnes, qui in comitatu eramus, gratia Domino, et intellexi, navem unam aliud nihil, quam ventum expectare, scis quo '), itaque aut ipse cum illa, aut res meas mitto 2), nunc enim scirt nondum possum, quia nunc primum de curru descendimus. Sed cras aut perendie plura scribam. Vale mi D. Doctor! et tuam meamque ac reliquos fratres officiose ex nobis saluta, inprimis autem Dominum Iacobum 3)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Videtur Comes Mansfeldii indigitari, de quo in seqq. ep. sparsim. <sup>3</sup>) Respict foedus, quod cum Edwardo VI civitates Germ. inferioris inire contra Caesares conabantur. <sup>3</sup>) Cf. Strype, Mem. of Abp. Craum. ed 1812, p. 337. <sup>4</sup>) Sir Iomi Cheque, n. 1514, † 1557. Cf. Freherus, II. p. 1456. Parker, Soc. Or. Let. 81, 117, 465 al. Strype, o. l. ed. 1813, p. 231 sq. Gorham, o. l. 229 al. <sup>5</sup>) Sir Rich. Morison Cf. Parker, o. l. p. 147, 391. Strype, o. l. 1009, 1015 al. <sup>6</sup>) Dr Turnero, Cecilii amico. Cf. Strype, o. l. 336, 394 al.

mestrum, cui me ex tote pectore meo commendo. Raptim ut vides Hammergae postridie mei a vobis discessus 1). [12 April. 1549] 5).

manum nosti.

Nº. 55.

[Gord, s. a, IIb, 646.]

# Ad HARDENBERGIUM.

Heri simul atque veni ad vos scripsi 1) et nune rursum scribo mittoque hune nuntium, ca spe, quod sit istic meam uxorem adhuc reperturus, quod si abest 3), rogo, ut literae post illam mox mittantur, ut rursum ab illa ad Paschatis 4) responsum habere possim. Nam postes mox alio 4) ut seitis, et tamen responsum ab illa habere cogor. Novi hic nihil, niai quae et vos nostis. Aiunt tamen exercitum, qui duois Megalopolitani 3) dicitur esse, indies magis ac magis augeri. Pomeranus Witebergae paulo minus est esptus a Mauritio, sed sunt illi interdictae et conciones et lectiones. Philippus, ut audio in Prussiam cogitat. Alia non sunt. Mauritius et praesidio et machinis munit Witebergam et parat exercitus. Me commendo vobis omnibus. Raptim pridie Palmarum Hamburgae. [13 April. 1549] 9).

<sup>4</sup>) Ep. 53. <sup>a</sup>) Emdam reversura erat cf. Ep. 55 in fine. <sup>b</sup>) 21 April. <sup>4</sup>) Sc. Dantiscum. <sup>5</sup>) Iohann. Albr. von Mecklenburg. <sup>6</sup>) Cf. Ep. 53. n. 5.

Nº. 56.

[A, Regenvolec, Hist. Reck. Slav. p. 242. Cordon s. a. Ub. 680.]

### Ad LAURENTIUM PRASNICIUM 1).

Audio te, aulae opinor pertaesum, abitum isthine adornare, quod quaeso, mi Frater! ne facias. Vides quanta sit ubique messis et quam pauci, ne dicam, nulli operarii. Abhorres ab aulica impietate: ne igitur ei blandiaris, sed ita cam reprehendas, ut non tam personas, quam vitia ipsa odisse videaris. Sic Deus ipse vitia nostra taxat, nos vero amat et pro filiis suis agnoscit, tantisper, dum illum eiusque gratuitum in Christo Domino beneficium scientes ac volentes non contemnimus.

Ita et tu, mi frater! de abitu ne cogita aulae odio, sed persta in tuo ministerio repraehendendi vitia et indicandi viam ad resipiscentiam, donec propellaris. Nunquam connivebant olim Prophetae ad regum populique in veteri Ecclesia publica praesertim scelera, sed tamen nunquam ministerium suum, etiam apud palam impios Reges, deserebant: imo vero redire ad illos iubebantur, si quando eos deserere volebant.

Quare et tu persta quaeso neque snimum despendens; non sunt sime omnes canes aut porci isthic, ut illis sanctum subduces. Et nosti sen, sanctum illud iusiurandum Dei, quo nobis fidem fecit, verbum suum legitime satum nunquam sine fructu rediturum esse. Non est abbreviata me nus Domini, modo nos in statione nostra ne cessemus.

Si potens est pythonicus spiritus excitare spectra Samuelitica, que valgus admiratur, multo est potentior spiritus Dei ad excitandos adhae Eira, et Baptistas, qui viam denuo struant domino in Euangelio ipsius, quibus larvae ad extremum Samueliticae cedere prorsusque demum ad illos sunescere cogentur.

Ego tertio iam ad regem nostrum scribo, deferens illi meam operam, si illa in Ecclesiastico Ministerio iuxta doctrinam Christi uti velit, et reponsum suae Maiestatis hic apud Illustrissimum Ducem Prussiae Albertan exspecto. Scripsit in causa mea Eduardus Rex Angliae ad nostram Regem [Regiom. m. Iulii 1549] \*).

1) Regis Poloniae Concionator, v. Regenvolec. o. l. p. 212. Lumierent, Ed. Ref. Pol. p. 16. 2) Gerdesius hanc ep. ad annum 1552 refert. Citius minimu quam par esset fidem habuit Regenvolecio, qui l. l. diserte dicit: Hest Lesse 1553. Verumtamen ep. ultima verba, quibus Regiomontii se regis Pol. respense exspectare dicit, imperiosius nos ad iter, quod sº. 1549 illus susceptant, religial quam ut dubio lecus superesset.

Nº. 55.

[Lulograph, in Arch, socr, Registrat.

## Ad DUCEM PRUSSIAR.

Illustrissime Princeps et Domine! Domine clementissime! Salutem et officiosissimam servitiorum meorum commendationem!

Dici non potest, quantum mihi voluptatis attulerint litterae Celsitufinis tuae, ex quibus facile est videre quam illi sit cordi religio quantaque cura tangatur retinendae puritatis in doctrina christiana. Utinam hoe studium, non tantum in aliis Principibus, sed in plerisque etiam doctoribus (qui pro columnis interim Ecclesiae haberi volunt) agnoscere possimus, cum ea praesertim modestia coniunctum, ut rationem doctrinae cuiusque et petant amanter et audiant etiam in charitate christiana, priusquam iudicia sua (ne dicam praeiudicia) edant. Quod cum hic Celsitudo tua summa clementia et humanitate faciat, merito sane haec tuae celsitudinis humanitas et modestia a piis amari et praedicari debet. Atque ego sane litteras eas tuae celsitudinis ita adservabo, ut mihi semper monumenti loco sint futurae, ad retinendam apud alios similem modestiam, exemplo celsitudinis tuae. Iam ad rem ipsam venio. Occasio disputationis sumpta erat ex doctrina eorum, qui Dei praescientiam seu praedestinationem, vel (ut alii loquuntur) electionem, falli violarique non posse docent, aed oportere

sut damnari aut servari omnes, pro eo ac quisquam nostrum a Deo ab actured, sive ad vitam, sive ad morton acternam praedestinatus esset. Hine vero colligebant quidam: non esse ullum mortale peccatum inter electos, qui propter electionem dampari iam et proinde cadere quoque in peccetum mortale non possent, neque rursum esse inter eos ullum veniale pescetum, qui ad mortem acternam ab acterno ctiam praedestinati essent. Aud corum praedestinatio mutari nullo unquam modo omnino possit. Hic withhetur Paulinum illud: "Quoniam quos praescivit eoedem et praesinivit, sive praedestinavit " et quae illic suo ordine veluti concatenata habentur. Born. 8. Citabatur et illud, "Unotio ipsa docebit vos" 1 1o. 2. Deinde et Mud Ioannis baptistae de Christo testimonium proferebatur: "Ecce Agnus Def qui tollit peccetum totius mundi". Idque its exponebatur, quod Chri-Dominus omne quodeunque, qualecunque item peccatum, etiam illud in Sphritum Sanctum, toto orbe terrarum in electis omnibus sustulisset, of proinde nullum case inter electos iam irremissibile peccatum, ne illud quidem quod a Christo Domino irremissibile vocatur, cum nemo electorum kimmari possit.

Hace porro doctrina durior visa est aliis esse et cum aliis scripturae Isole parum consentanca. Hic vero proferebatur, electionem ad totam Ec-Comism in genere pertinere, multorum locorum testimonio quibus universa Beclesia populus electus, peculium et regium Dei sacerdotium vocatur. In hac autem cum certum sit multos cadere, quemadmodum Paulus de fractis sanctae radicis sanctis etiam proculdubio ramis docet (Rom. 11), perspicuum est, electos etiam posse cadere et damnari, si electionem suam firitam faciant per suam incredulitatem. De privata illa cuiusque in Ecelesia electione, per quam Paulus reliquias Israelis servatas eodem capite esse docet, id quidem verum esse, quod quicunque servantur, electione serventur (solam enim nostri in Christo electionem et quidem ante tempora acterna destinatam, ut idem Paulus docet 2 ad Timoth. 1, salutis nostrae causam esse), sed hoc inde non effici interim, ut dum fatemur, omnes qui servantur electione servari, -- simul necessario etiam fateri cogamur, meminem corum qui electus est damnari amplius posse. Quemadmodum stai favore principis fieri dicimus, ut in eius familiam recipiamur atque hanc solam receptionis nostrae causam esse fatemur, non tamen inde effidimus, ut recepti nunquam deinde ipsi familiam in quam recepti sumus deserve ullo modo possimus. Et quanquam multae sint rationes, quae Dei electionem immutabilem esse persusdeant, tamen quoniam nobis illius ratio (quod ad singulos praesertim in Ecclesia pertinet) incognita prorsus est, nobis sane de illa non secundum rationis nostrae iudicium eiusve persuasiones iudicandum esse, sed iuxta verbum Dei. Iam ex verbo Dei perspicuum esse, nos fide constitisse et stare (Rom. 11, 1 Cor. 16, 9 Cor. 1) Quodsi fide stamus et stare non possumus nisi electi simus, equidem, dum a fide excidimus quam habebamus, simul etiam nos ab ipea electione excidisse negari non potest. Porro a fide nos posse excidere multis locis scriptura ipsa testatur, dum nos qui fide constitimus admonet ne per animi II.

elationem ab illa frursum excidamus. Rom. 11. ac rursum, dum nostran in Christo reconciliationem certam fore testatur, si in fide, in qua et cosstitimus, permaneamus (Coll. 1), atque aliis huius generis infinitis testimoniis. Quorsum enim attineret aut admonere ne quo modo excidant aut perseverantiae conditione astringere cos, qui a fide et proinde ab electione quoque excidere non possint? Quaerebatur praeterea ab istis electionis divinae propugnatoribus, num Adam, priusquam peocesset, electus al vitam fuerit, nec ne. Negari non potuit electum fuisse, quandoquiden sanctus et immortalis ad vitam proculdubio aeternam conditus erat. Quarebatur rursum, an vere a sanctitate et immortalitate sua illa vitaque also aeterna excidere potuit. Id quoque negari non potuit, nam malo omne nostro didicimus illum re vera excidiase et projude excidere quoque vetuisse. Inde igitur concludebatur, et nos (qui omnes idem cum Ada samus) ad eundem modum electionem nostram posse per incredulitatem imitam in nobis ipsis facere, ad quem modum Adam transgressione illam su irritam facere potuit et fecit, - neque vero ideo mutari electionem De, quod nos ab illa excidere possimus. Neque enim incredulitas nostra, eracuat fidem et veracitatem Dei, sed hactenus nos elegit Deus Pater zi vitam aeternam in Christo, quatenus nos per illum aibi reconciliandos car scivit. Iam Paulus hactenus nos per Christum in corpore carnis suas Da Patri reconciliatos esse docet (Coll. 1), quatenus in fide firmi et stables permanemus, neque a spe Evangelii quod audivimus dimovemur. Igitu nos hactenus duntaxat electos esse, quatenus in fide Evangelii permasmus, neque electionem Dei mutari, etiamsi nos per nostram impietaten ab illa excidamus. Inde vero postea subsequuta est quaestio, an per quodvis peccati genus a nostra electione excidamus, unde demum agi coeptum est de peccatorum discrimine et remissione, milique id negotii datum ut eam doctrinam conscriberem quam tuae celsitudini exhibui, haecque fuit occasio tradendae istiusmodi doctrinae. Nunc venio ad ea, quorum rationem celsitudo tua in doctrina ipsa postulat. In verbis praecationis Dominicae perinde est sive debita, sive delicta, sive peccata nostra nobis remitti petamus. Quae enim Matthaeus δΦειλήματα (hoc est debita) rocat, ea Lucas in eadem Dominica praecatione auxprize. (hoc est peccata) appellat. Et Matthaeus ipse mox post praecationis finem veluti se ipsum exponens, quae antea debita vocaverat, mox παραπτώματα (hoc est transgressiones seu delicta) appellat, dum ait: proinde si remiseritis hominibus transgressiones seu delicta ipsorum, remittet et illa vobis Pater vester caelestis, et quae ibi sequentur. Unde ex aequo est in Dominica praecatione, sive nobis debita, sive delicta, sive peccata remitti petamus. Scio hic in voce debiti argutari quosdam, sed quo id consilio faciant, ipsi viderint. Certe haec vocum apud Evangelistas variatio testatur, illos de verbi huius , debiti" pondere nihil cogitasse, ut interim taceam, minus proprie nos loqui, dum debita nostra nobis a Deo condonari petimus, quam si peccata seu delicta remitti postulemus. Neque enim peccata nostra debenus Deo, ut ea instar debita numeremus, sed fidem pietatem et

bedientiam Dec. ut Domino nostro, debemus. Quo pacto vero ex nobis emitti petamus quibus caremus, ac non potius peccata seu delicta quibus erpetuo obruti sumus? Sed hic pecceta nostra debita vocantur, quia nos ac debitores mortis aeternae faciunt in judicio Dei, quam a nobis imprecamur. In altero loco illo de sublata per Christum Dominum orbis btins iniquitate nulls est repugnantia: simul enim verum est. 64 hominum higue omnium iniquitatem per Christum sublatam esse, si modo iniquitas so adnata hominum infirmitate acciniatur, quemadmodum paulo post ex-Micatur, ét non omnem interim hominum iniquitatem sublatam esse, si niquitatem pro rebelli contemptu Dei accipiamus. Utrumque enim id comlestitur iniquitatis vox. nempe et infirmitatem et contemptum. Volebant min electionis propugnatores illi hune locum ita intelligi, ut omne prorne perceti qualecunque genus, sed non in omnibus, neque nisi in electia Christum sublatum esset. Ideo nos rursum diximus, haius loci testimuio non equidem omne qualecunque peccati genus, sed omnem duntaxat Armitatem in omnibus interim toto terrarum orbe hominibus per Chribum sublatam atque expiatam esse, id quod in sequentibus scripturae tetimoniis comprobatum babetur.

Efface ita quanta potui celeritate effudi potius [quam] scripsi ad mandama celeitudinis tuas. Oro ut es tua elementia boni consulere velit. Ego timo ') perendie Dantiscum cogor solvere '), quare rogo obnixe tuam celeitudiatem ut litteras quas mihi est missura Dantiscum post me pro gratia ma perferri iubeat. Litterae quas hodie ab uxore mes accepi cogunt me sin Dantiscum proficisci. Scribit ad me uxor, ad meam Principem ex aula Caesaris allatum esse, quod rex ille Ziraphae ') regnum Thuneti tatum una cum Goletha '), Caesaris munitione, occupasset, ac demum in Hispaniam cum 200000 (sic!) hominum traiccisset et vastet omnia, Caesarimque Hispanos omnes in Italiam remisisse. Litterae scriptae sunt Emdae 15 Iunii. Alia non habeo, tantum me gratiae tuae celsitudinis totum quam liligentissime commendo. Non vacavit relegere, ideo ignoscet celsitudo tua scubi quid est peccatum. Raptissime ex Regia Polyphemi '), qui et ipse previtia sua humillime celsitudini tuae commendat 11 Iulii Anno 1549.

Tuae Celaitudinis Illustrissimae servitor addictissimus
IOANNES à LASCO m. pr.

[In dorso: Illustrissimo Principi et Domino, Domino Alberto, Dei gratia Marchioni Brandemburgensi et in Prussia Duci etc. Domino meo clementissimo.]

<sup>\*)</sup> Regiomont. E Polonia redierat. v. Ep. 56. \*) Solvit revera, ut ex Ep. 56 pparet. \*) Cf. Sleidan. l. XXI. p. 171b. Hoc tempore motus fecerunt per Aphrium. Nam Zeriphius quidam, a parvis, ut aiunt, initiis auctus et regnum adeptus teinum regem Fesanum finibus expulit, qui post ad Caesarem venit Augustam .... pem implorans. \*) Goletha et Biserta, in ditione Tunetis, Caesaris imperio erant addietae. \*) Sub Polyphemi nomine Lautenwald latere posset, qui Regiom. habitans tipes controvers. Osiandric. sesse immissuit. Cf. Aenoldt, Kirchengesch. v. Pr. p. 414.

N°. 58.

[ford a a lb. 68.]

#### Ad HARDEWBERGIUM.

En ego ad te, mi Alberte! si vales et ego valeo. Et nostrorum metamorphoses audio, dolco, sed aliud non possum quam dolcre. Chamacleon ') possit unligdammu, itaque gbaclagk Uni orat emelbatnin et pollicetur multa. Hie adhue haereo. En paci matin me vocat ad se amantissime. Multis videtur melle litus gladius. Ego tamen in nomine Dei illuc ibo.

Amasi iuniori 2) die quaeso, eum [apud Ducem] 3) delatum eme, quod quae inter ipsos [secreta manere] debebant, sint [detecta] et magnam illi invidiam moverint. Valde miratur factum et trium literas mihi super ca re ostendit, neque amplius se vult ullo modo huic negotio immisere, und will gants desfals abstehen und unbedacht seyn. Hia enim verbis plane est usus. Et ea Amasi per me significari voluit. Praeterea [et fratrem suum moneat] quantum potest, ne quidquam omnino agat corum, quae proposuerat, sed [et ipse se submittat] et huic persuadeat, ut se inclinet [veniamque sibi] procuret. Hace tamen illi annuntia, quaeso. Debebat per te remittere ad meam 86 taleros: si fecerit bene est, sin minua, rogo per te, ut mittat, nam eius eget. Plura tempus scribere non permittit. Vale Prima Augusti. Dantisci. Anno 1549.

Salvere iubeo fratres omnes et imprimis tuam. Manum nosti,

N°. 59.

[K: Arch, Socr. Reg. Region.]

# Ad DUCEM PRUSSIAE.

Tertio decimo post meum e Dantisco abitum die hue (gratia Deo) salvus ac incolumis perveni, ac meos quidem salvos divino beneficio reperi omnes. Caeterum formam religionis prorsus mutatam inveni. Ad haec et ipse morbo protinus correptus: etiamnum langueo, neque pro eo ac vellem omnia tuae Celsitudini per valetudinem perseribere possum. Complectar quae potero igitur et tuam Celsitudinem oro ut meam nunc infantiam boni consulere velit. Exponam autem modum ac progressum caeptae hie mutationis in religionis causa. Cum Princeps mea urgeretur, iam post meum istuc 1) abitum, ut responderet omnino, num doctrinam et ordinationem Interimisticam in sua liberorumque suorum ditione recipere vellet, eraut inter Consiliarios, qui omnia tentanda esse suaderent, si quomodo publica patrise tranquillitas retineri posset. Ita demum assensum est ab omnibus anlicis consiliariis, ut nova quaedam doctrinae et caeremoniarum institueretur forma, collecta videlicet ex aliunde petitis (pridem etiam factis) ordinatio-

<sup>1)</sup> Clavis horum periit et sunt pauciora, quam ut arte detegi possint. 2) Sab hoc nomine Comes Mansfeldii latet. Cf. ep. 61 B ad Duc. Pruss. 3) Hace et quae equuntur ex coniectura apposui. Quo iure videas in Ep. 61 B.

ibus. Ad banc formandam designati sunt sulici quidam. Tandem vero t aulae huius totius calculis approbatur, adiuncta etiam principis autoritate, uae nutabat ministros quoque verbi, collegas meos, una mecum lubi redim) facile illi subscripturos esse. Constituta igitur iam apud aulam rincipis nova ordinatione, vocantur ad Principem collegue mei, proponitur lis nova ordinatio, ut cam amplectantur, ut tranquillitas patriae retinestur. Illi, lecta ordinatione, negare, quod id tuta sua conscientia facere cesent: esse enim in ordinatione, quae cum debito, fide atque officio ninisterii ipsorum consistere non possent. Ibi vero collegae mei mox acmari, quod nimium praefracti capitosique essent. Non esse acquum, ut copter cos patria in periculum veniat, et multa id genus. Ad hace contra allegae mei: se dolere, quod hace pro confessionis et ministerii sui fide udire cogerentur, se tamen oportere pluris facere confessionis et ministerii ni fidem ac constantiam, quam istiusmodi convicia (sibi alioqui dudum um Christo Domino. Prophetis atque Apostolis omnibus in hoc mundo ommunia) quorum tamen coram Deo nulla se culpa teneri scirent. Hic emum nostri anlici cum meia collegia novas rursum ordinationis suae moerationes quaerere coeperunt. Ad aulam vero Caesaream novum illum suum netum totum, ut per illos fabricatus erat, per legatum suum transmiseant \*), orantes ut sie in gratia Caesaris retinerentur: se enim hanc ordiationem, modo Caesari placeat, modis omnibus observaturos cese. Collegis orro nostris, dissimulata hac tali legatione, talis proponebatur ordinationis soderatio, ut ipsi ab omnibus illius oneribus reliquis liberi essent, sed inch dumtaxat veste extime (Papistarum ritu) in publico verbi et Sacrasentorum ministerio iuxta ordinationem factam uterentur, et penes se itra reprehensionem ullam ferrent alium quempiam Caeremoniastam, quem rinceps institueret, ut in templo nostro iuxta praescriptam in ordinatione ae nova formam sacra sua faciat, ut ita videlicet Caesari satisfieret. Ita imirum ex una (quod dicitur) fidelia utrunque parietem oblinere nostri vobant, ut neque collegis meis quicquam Papisticum imperare - vestis enim meae usum adiaphorum esse aiebant — et Caesari nihilominus satisfacere oluisse in mutanda religionis facie videri possent. Sed cum ne id quidem ollegis meis persuadere possent, qui neque suam cum caeremoniasta illo, ui a principe constitui deberet, societatem in divinis omnino ullam, sine nanifesta superstitionis suae reprehensione, neque ipsum lineae vestis usum ranifesta impietate vacare dicebant, praesertim cum ad dandum mutatae sligionis specimen aliquod, non recte videlicet per nos hactenus observatae, otissimum urgeretur. Cum inquam haec collegis meis persuadere non posent, animos civium ab eis alienare tentarunt, illisque convocatis collegas neos apud eos accusare: praetexi ab illis temere offendicula publica, quae amen vere praetendi non possent. Proinde, ut cives cum ministris, colsgis meis, agerent, ne propter se ulla metuerent offendicula, se enim non ffendi istiusmodi mutatione. Vocatique sunt ad cives ministri et actum st ultro citroque de offendiculis, ostensumque, non a civibus tantum, sed peregrinis quoque declinanda esse offendicula, neque acquum esse non offendi nos iis, quae certum est inclinare ad cultus divini prophanationen. Quae cum cives audissent, assensi sunt marna ex parte ministris cassamque illorum se apud Principem acturos esse receperunt. Ad extremen missi sunt a Principe, qui templum nostrum collegis meis praecludi illosops a mublicia concionibus abstinere inberent. Responderunt collegue mei il quidem in Principis arbitrio esse, ut templum claudatur vel non claudatur: sed insos ad principis mandatum pro suse vocationis ratione silere nos posse. Ita clauso templo, illi vel in caemiterio, si quando coetura hominum aliquem videbant, vel in scholis, convocata co Ecclesia, docebant, simul ac hantizabeut. Qua rei indiguitate cives moti, ad tumultum spectare videbantur, ai non cos ministri ipei diligenter dehortati suiscent. Id porro can Princens cognovisset, templum recludi jussit ministria, quotica aliqui aut haptizandi, aut matrimonio iungendi essent. Itaque factum est ut circa bantismum et desponsiones iuste semper conciones haberentur. Sub hac porro rerum facie ego redii et collaudata hac in parte fratrum meorum constantia, sedulitate et fide, actisque hoc nomine domino Deo nostre gratiis, in ca ipea constantia, sedulitate et fide omnes, quantum potui, coafirmavi. Principem vero de peccato illius coram admonui, quod in constituenda nova hac sua ordinatione Christum dominum simulque et spiritum sanctum, denique concreditam suae fidei Christi Ecclesiam dignitate sua apoliare conata sit, veluti hostis ipsius, cuius alioqui se ministram case simularet. Christum dominum spoliari dignitate sua per ipsam, dum ipsam super se commissamque nune curae suae Ecclesiam regnare iuxta doctrinam et observationem Apostolicam non sinit, sed doctrinam et ritus Evangelio Christi pugnantes Ecclesiis per tyrannidem obtrudit, quod equidem perinde esset, ac si Christum dominum sede sua in Zion deturbare et semet ipsam in illam per tyrannidem collocare vellet. Id porto si per imprudentiam faciat, majorem esse peccato ipsius Dei misericordiam, si illam agnito peccato et facta cum Ecclesia, perturbata iam per se, reconciliatione, imploraret. Caeterum nisi id faceret, tum ut certo eandem Dei ultionem expectaret cum suis omnibus, qua Iudeorum impietatem Hierosolimis propter vocem illam "Nolumus hunc regnare super nos" vindicatam esse scimus. Spiritui porro sancto detrahi per ipsam dignitatem autoritatemque in Ecclesia suam, dum, quos ille per ipsiusmet principis ministerium Ecclesiarum rectores et gubernatores in cultu divino constituisset, eis ipsa candem gubernationem vi quadam eripere sibique ipsamet arrogare: illis templa praecludere et praeter omnem illorum culpam tumultus, seditionum ac pertinaciae cos insimulare: denique ora ipsorum comprimere, adversariorum vero Christi et publicorum idololatrarum, nempe Monachorum et Monasticorum omnium, adde et sectarum omnium ora laxare conatur. Id quidem videri posse leve iuxta humanae rationis iudicium, sed in Dei iudicio tantum nihilominus esse iuxta ipsiusmet Christi Domini testimonium, ut, si destinato prudentique ac volenti consilio fiat, nunquam in aeternum remittatur. Ecclesiae autem Christi dignitatem atque autoritatem per insam violari, dum surrepto illi omnium, quae instituenda essent publico in coetu

inditio, quod ei anostolus defert, illud insum sibi cum suis dumtaxat aulicis consiliariis contra doctrinam Apostolicam sumit, servarique ab Ecclesia praccipit velut domina Ecclesiae quod nunquam antes Ecclesiae in coetu i publico diiudicandum proposuisset, quemadmodum id Paulus observari immit. Horum se igitur omnium intelligeret poenitentiam agere oportere coram Deo, atque etiam sese Ecclesiae reconciliare, si a Domino Deo rursum in gratiam recipi velit. Id si detrectaret, testatus sum Dominum Deum meum et omnes Angelos ipsius, me ipsi anunciasse pro ratione mei ministerii peccatum ipsius meque accusare illam coram tribunali Dei, ad s and tandem sistemur omnes, horum, quae recensui, peccatorum omnium -: momine.' ut se a Deo olim illorum nomine iudicandam esse sciat. Et aroinde me non posse deinceps etiam esse ministrum ipsius, quod ad disi vina attineret, donce mihi certum aliqued resipiscentiae suae inditium fawint, ne quomodo videar communicare peccato insins. Sed etsi minister ipains esse deinceps in divinis, neque possim, neque velim, donec signa reminiscentiae videam, tamen non ideo ponere me publicum ministerium meum, ad quod videlicet divina ordinatione, non tantum per ipsam, tancuam Magistratum summum, sed per totam etiam Ecclesiam publicis ipsuffragiis vocatus essem 3). Haec nisi mihi ultro ipsa denunciet ut aheam, quemadmodum me ultro unanimiter vocavit, me illam deserturum mon case, etiamsi id mihi Princeps cum aulicis omnibus suis iubeat, praeterquam si invitus per illam vi manifesta propellar: huic enim mihi necescarjo cedendum esse scirem. Haec ita ego cum mea Principe, quae se mihi responsum esse daturam promisit, quod et exspecto in horas. Docemus leitur adhuc solita libertate nostra circa baptismum et matrimoniorum conjunctiones ac funera, donec responsum a Principe habeamus, et ego Evnodos meas octavo quoquo dis, cum aliarum Ecclesiarum Pastoribus perago, omnesque ad unanimem doctrinae consensum et perseverantiam pro summa virili mea in domino adhortor. Sed et aliunde rursum Sathan me aggredi conatur. Accusatum me gravissime apud Aulam Caesaream esse dicunt, sic ut me aula Caesarea hic amplius ferre in Frisia, neque possit allo modo, neque velit. Duo autem accusationis meae capita praecipua case affirmant. Alterum quod falsa mea doctrina, ut putant, multos in Caesaris ditionibus per scripta privata mea seduxerim, quod aula saue amplius ferre non velit. Alterum vero, quod sim apertus hostis Caesareae Maiestatis, ut qui et Anglico nuper et demum Polonico etiam itinere meo, aliad nihil quaesiverim, severim et promoverim, quam novas nescio quas practicas contra suam Caesaream Maiestatem. Data igitur esse mandata ab Aula Caesaris ad meam Principem, ne me amplius in sua ditione ferat, si Caesaris amicitiam retinere velit. Ad haec porro respondi, me non gravatim alio migraturum esse, si me et Princeps mea, et quae me vocavit Ecclesia ferre amplius non possit, etiamsi vanissima sint ea, quorum nomine accusor. Quodque ad doctrinam meam attinet, huius me potissimum ab ipsa Principe, quae me pluries audisset, et ab ipsa adeo Ecclesia testimonium habiturum proculdubio esse. Quod vero ad Anglicum Polonicumque iter meum attineret, extere anud me omnes vocationis mese littere. ex quibus longe aliae, quam a meis accusatoribus fictae sint, itineris utiusque mei rationes clarissime colligi possunt, et proinde me semper dederaturum case meam hac in parte innocentiam adversus omnes calumeis meorum accusatorum, si qui mihi id inditio obiicere volent, sed tames me libenter hine excessurum esse, si ita Princeps et Ecclesia mes velit. hes est, si me in meo ministerio iuxta permissam mihi libertatem illius son cupiat retinere. Haec ita omnia ut se habent significare obiter volui Celsitudini tuae. Illustrissime Princeps! pro mea in illam observantia, ut arts et conatus Satanae me impetentis secum insa perpendat, quae cum canas alioqui suscepti nuper ad Serenissimum dominum meum Poloniae Regen itineris mei non ignoret, facile etiam meae in iis, quae mihi obiiciuntur, innocentiae testis esse potest pro virtute et clementia sua, cum litterae alioqui etiam ipeae, a Serenissimo Angliae Rege ad Serenissimum dominum meum Poloniae Regem scriptae, meam abunde comprobent innocentian et causas suscepti istuo mei itineris diserte complectantur. Expecto igitur, # dixi, quid de me Princeps et Ecclesia mea statuat. Ea vero res me his hactenus detinuit et forte detinebit, ut ante hvemem iter meum, quod institueram, prosequi non possim. Nam sub hac Ecclesiae meae perturbatione deserere illam nolo, et si alio migrare cogar, non procul ab illa abero, at eam subinde exhortari per litteras et consolari possim, donec illa me a m desertum esse recepto altero ministro testificetur. Tum enim ab eine ministerio liber mihi esse coram dei iuditio videbor, sed certa mihi spes et hoe ipsam nunquam esse facturam, sed me, etiamsi per tyrannidem adversariorum abesse cogar, pro suo nihilominus ministro agnituram nersetso esse. Huius enim rei mihi non obscurum inditium fecit. Quare hic haerebo adhue, donec aut propellar vi, aut per Ecclesiam totam cum bona illies gratia dimittar. Ut ut autem res cesserit, non committam quin protina significem Celsitudini tuae, cuius interea me gratiae et clementiae totus humillime ac officiosissime commendo.

Emdae 18 Septembris Anno a Christo nato 1549.

Illustrissimae Celsitudinis tuae

perpetuus et addictissimus servitor Io. à Lasco. m. pr.

Nº. 60.

[Ubbe Emm. Ber. fr. h, 940.]

#### Ad HARDENBERGIUM.

.... Adfuturi sunt cives plurimi, qui nunc plane suum in me amorem tantum testantur, quantum non sperabam, sit Deo gratia. Igitur, mi Al-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sc. in Prussiam. <sup>3</sup>) Erat legatus ille Wetstenius cf. Ubbo Erm. Ro. fris. h. p. 937. <sup>3</sup>) Distinguit inter Superintendentis totius Fris. Or. et verbi divini apud Emdanos ministerium.

berte! ego hine iam cedo, sed nondum seio quando aut quo. Hoc tantum constat, brevi migrandum et ante hyemen, ac forte navigio solvendum .... Collegae mei a principe destituti sunt. Docent interim et baptizant Ecclesia pescente, idque publice in coemeterio, dum in templo non licet .... 1). Embdae 26 Sept, 1549.

1) Nonnisi hacc fragmenta supersunt.

M°. 61.

#### A

[ Ex Arch, Secr. Reg. Region. ]

# Ad DUCEM PRUSSIAR.

Post acriptas priores litteras meas adferebatur mihi responsum a mea Principe, ac de religione quidem nihil dicebatur, sed tantum proferebantur minae Caesaris, si me Princeps in sua ditione deinceps retineret 1). Quare Principem petere, ut sua ditione excederem, ne illam periculo una mecum involverem, advorsus quod illa me defendere non posset. Breviter, videham mihi apud Frisios non amplius locum fore meque de migrando una cum tota familia etiam ante hyemem oportuisse cogitare. Itaque scribcre ad tuam Celaitudinem non prius volui quam finem rerum mearum haberem. Iam vero hue me tandem contuli, cum propter hyemis incommoda eo quo destimeram proficisci non possem 2). Sum autem benigne dimissus cum a Principe ipsa, tum a tota etiam Ecclesia, quemadmodum id litterae Princimin testantur. Ecclesia vero tota delectis in hoc centum civibus et totidem metronis piis in gratitudinis suae erga me testimonium publicum mihi et collegis meis convivium instruxit. Adornaverat et munus honorarium pro me tota mea Ecclesia, sed ego illud accipere recusavi. In convivio autem illo post sumptum cibum in exhortationibus ad fidei ac religionis verae profitendae constantiam ac gratiarum actionibus totum diem, sublatis mensis omnibus, transegimus, ac demum non sine multis omnium lachrymis ad acdes mess ab omnibus deductus, dimissus sum tandem ab illis, accepto ab omnibus pacis osculo. Quod equidem gratitudinis Ecclesiae meae erga me exemplum ideo ita tuae Celsitudini commemorare volui, ut hace meorum pietas alios excitet ad observantiam et amorem ministrorum suorum. Equidem hoe ausim dicere, totam meam Ecclesiam projecturam fuisse bona sua ante pedes nostras, si hoc petiissemus. Quo sane nomine ago gratias Domino Deo meo quod voluerit non esse vanum atque oticeum ministerium nostrum in colligenda sua Ecclesia. Illi laus et gloria in saecula amen. Ego igitur ita a meis dimissus huc me contuli, ut non procul a meis adhuc abcesem cosque subinde in confessionis et fidei constantia confirmarem.

Caeterum collegae mei adhuc operi suo instant in docendo, etiam post inhibitionem Magistratus, neque cessabunt, spero, nisi vi aut capiantur ant pellantur. Dominus illos corroboret spiritu suo, et det illis os ao sapientiam ad obturandum ora adversariorum Evangelii Christi. Habet tua

celsitudo rerum hie nostrarum rationes omnes descriptas obiter et tumbuarie, dabitque veniam festinationi meae celsitudo tua, quae facile cogitar potest, animis et rebus perturbatis, non posse nisi tumultuarie etiam scribi quidquam. Quod superest me elementiae tuae celsitudinis summa cum observantia commendo. Bremae 21 Octobris Anno 1549.

Tuae celsitudini illustrissimae addictissimus Io. à Lasco m. pr.

Mitto tuae Celsitudini extremum meum cum Pastoribus Frisiae collegs meis colloquium in publico coetu <sup>8</sup>) et exemplum litterarum meae missiosis.

1) Cf. Ubbo Emm. o. l. p. 939. 2) Sc. in Angliam. 3) Periit.

R

[Ex Arch. Secr. Rec. Berin.]

# Ad Ducem Prussiae 1).

2) Rogo celsitudinem tuam ut [eius] opera a Rege Poloniae impetrar possim in aperto et obsignato ipsius dyplomate, quod in meo ad tuan ethi tudinem itinere aliud nihil a Rege 3) Poloniae petierim quam licentiam coferendi me ad Angliam cum bona Regis Poloniae gratia, si ipee opera ian mea non egeret, qua de re ego quoque scribo, scribo item et al Reginam Bonam 4), essetque mihi ea res magno usui ad probandam apud Caesarem 5) innocentiam meam. In Anglia adhuc sunt turbae mague. Bis sunt profligati rustici 6), novus illorum Rex captus et plexus, episcopi quatuor capti, asseclae rusticorum 7), sed adhuc superest, unus rusticorum exercitus cum quo adhuc confligendum erat 8). Rex 9) Galliae iam a Bononia dicitur recessisse communito ita portu, ut nemo vel accedere vel acedere possit: de pace inter Regem Galliae et Regem Angliae nihil adhet audimus et dolemus 10). Vana sunt quae de Caesaris cum Rege Angine contra regem Galliae foederibus iactantur. Praelegi dominis a Mansfeld litteras celsitudinis tuae, per Simonem Loyez 11) ad me missas. Exeusant diligentissime secretum proditum et negant constantissime se cuiquam quidquam omnino revelasse, imo vero neque cum Rege Danie quidquam voluisse agere, neque illi tuae celsitudinis [litteras] transmisisse adhuc quod metuerent ne res latius invulgaretur. Haec sancte iurant se observasse et queruntur magnam sibi iniuriam fieri ab iis qui illos apud tuam celsitudinem hac in parte detulerunt. Dicunt item se magnum inde damnum accepturos esse, si hic per tuam celsitudinem nunc deserantur. Quare adhue rogant summa cum diligentia ut eos tua celsitudo ne deserat, posteaquam nullius rei culpam habent, sed ut illos nihilominus adjuvet quemadmodum semel promisit, illi etiam quae promiserunt, omnia praestare volunt. Petieruntque ut haec ita scriberem ad tuam celsitudinem ipsique etiam forte scribent. Quod si mihi liceat aliquid hic dicere apud tuam celsitudinem, plane puto rem secretiorem fore, si illis detur aliquid quam si nihil detur. Urgebunt enim nec finem facient donce eis detur quod promissum est, et frequentibus istis nuntiis ac litteris res magis ac magis invulgatur. Itaque celsitudo tua secum ipsa statuat quid facere velit, cui me ego totum humillime at officiosissime commendo. 21 Octobris.

Hie iam ero per totam hiemem in Brema.

Post seripta hae e omnia accepi litteras Episcopi Cantuariensis. De pace cum Rege Galliae scribit adhue non esse habendam ab Anglis spem allam, quia non credunt amplius Gallis. Pro oblata per Ducem Prussise navi magnam habent Angli gratiam, et gratissimum dieunt sibi fore hoc officium Ducis Prussiae post hiemem transactam. Scribit praeterea omnes seditiones in Anglia sedatas iam esse. Ego tamen putarem cessandum non esse in procuranda pace inter Gallos et Anglos, post-quam Rex Galliae a Bononia discessit.

C

[Ex Arch, Secr. Reg. Region.]

1) Nos Anna ab Oldemborch et Delmenhoirst, Comes Frisiae Orientalis vidua, Notum facimus per praesentes nostras litteras, quod cum Ioannes à Lasko per septennium aut amplius publico Ecclesiarum ditionis nostrae ministerio defunctus esset, atque se cum in pura Evangelii Iesu Christi doctrina promovenda, tum in ipsa etiam vitae conversatione publica, irreprehensibilem prorsus exhibuisset, sie ut nos propter ipsius fidem pietatem eruditionem integritatem ac sedulitatem (cuius alioqui testimonium apud omnes subditos nostros, quibus modo religio vera pietasque Christiana cordi est, longe locupletissimum reliquit) multo libentissime illum toto gubernationis nostrae tempore apud nos tulissemus operaque illius in ministerio Ecclesiarum nostrarum usae perpetuo fuissemus, — sed cum Caesarea Maiestas ipsum apud nos ferre amplius non posset nobisque mandasset, ut ipsum in nostra etiam ditione deinceps non feremus, nosque intelligeremus non ipsum modo Ioannem à Lasko, sed nos quoque ao liberos nostros una cum tota ditione, nisi id faceremus, in certum periculum esse venturos. — egimus cum ipso, ne se ipsemet et nos una cum nostris liberis ac nostra ditione periculo involvere vellet, sed potius voluntatem Caesareae Maiestatis secutus, alio commigraret, quod ipse quidem se non gravatim facturum esse respon-

<sup>1)</sup> Praccedenti hace epistola adiecta erat. 2) Tota fere ep. secretis notis conscripta est. Typis a se invicem paullum disiectis ea excudenda curavimus, quae solitis elementis in M. S. erant exarata. 3) Apogr.: meo regi. 4) Bona, filia Galeazzi Milani Ducis, vidua Sigism. I, † 1558. Cf. Hübner, Gen. Tub. tab. 96, Broni-rowski, Gesch. Polens. I. p. 58, Gray, Gesch. Pol. p. 419. Lelewel, Hist. d. l. Pol. 1844. I. 112. 3) M. S. Anglos. 6) Profligati erant in Yorkshire et Devonshire. Cf. Burnet, Hist. d. l. Réf. en Angl. II. 175. 7) Pracerat rusticis in Devonshire Arundel of Cornwallis. Ib. p. 176. Capti 4 Episc. erant Gardiner, Bonner, Day et Heath. 3) Sc. in Norfolk. Ib. 182. 9) Apogr.: Regi. 10) Cf. Schlosser, Weltgesch. vers. belg. XIII. 79. 11) M. S. Loytz.

dit, modo ut illi Ecclesia, quae incum in ministrum reconcerat, abcundi faceret potestatem, ne ipse demum desertae Ecclesiae suae nomine, cum and Deum in eius iuditio, tum etiam apud pios et Christianos comoes accussi quoquomodo posset. Convocata igitur Reclesia et exposita coram illa periculorum magnitudine, adversus quae nos ipsum Ioannem à Lesko ditionenque adeo nostram tueri ao defendere non possemus, etai magno id omaina dolore fleret, tamen evitandorum periculorum gratia, et non et Reclesia postra tota illi abeundi potestatem fecimus actis illi gratiis pro fide diligentia et sedulitate in ministerio ipsius, donec ipse rursum anobis tanguam ordinaria potestate revocaretur ac citra praciuditium alterius vocationis redire posst. si forte aliquando Dominus pro sua misericordia tranquilliora rursum tenpora Ecclesiae suae restitueret. Proinde hanc esse et aliam nullam ahitm hine sui causam, testificari hisce nostris litteris voluimus, ne quis illus aliquid omnino in nos, aut quenquam postrorum commisiase putet, and e nostram vel minimam indignationem peperisset, aut nobis etiam aliquid in concredito illi per nos Ecclesiarum nostrarum ministerio quoquomodo displicuisset, cuius equidem nomine illi nos cum omnibus nostris Reclesia gratiam habemus, adeoque ipsum etiam omnibus, ad quos ipsum venire contigerit, ut cuiusque dignitas ac conditio fert, officiose comendamus ner praesentes litteras nostras scriptas et sigillo nostro communitas. Endas 2 Oct. anno 1549.

N°. 62.

[6bbe Emm. e, l, p. 94.]

# Ad THOMAM BRAMIUM 1).

.... Ne dubita, mi frater! non dormit Dominus accelerabitque praetate spem omnium iudicium in illos suum, qui nostram, imo vero Christi Domini unigeniti filii sui Ecclesiam apud vos ita nunc conturbarunt, ut me ab ea avulserint vosque adhuc avellere conantur. Nos quidem meremar graviora, sed vae illis interim qui ad opprimendam tyrannide Ecclesiam fraudandamque ministerio operam consiliaque sua quoquomodo contulerunt. Iam Christo ipsi adversantur, qui Ecclesiae adversantur, et qui id prudentes ac scientes post agnitam veritatem faciunt, durum habent iudicium, si Paulo credimus, nempe ut nullam habeant hostiam amplius pro peccato, sed eos aliud iam nihil maneat, quam vorago illa aeternae ignis inexstiaguibilis. Frustra enim praetexunt ignorantiam, frustra infirmitatem. Audierunt et probe norunt adecque et verbis et scriptis et factis approbarunt doctrinam nostram nostrumque ministerium coenae etiam Dominicae communione agnoverunt, quin et in mea iam missione haec adhuc probant omnia, ut inscitiam praetexere hic vere non possint. Reprehendi eos in

<sup>4)</sup> Hoc quoque Diploma, ab Anna Comitissa Lasco, cum a<sup>6</sup>. 1549 dimitteretæ, datum, huic ep. erat adnexum.

facie cunes institutumque corum coram damnavi. Obtuli me defensurum esse omnia nostra ex verbo Dei. Infirmitatem vero si agnoscerent, non utique ministros odissent. Neque enim odit alterum, sed se insum accusat. oui infirmitatem agnoscit. Istos vero video non infirmitatem suam apud Deum agnoscere camque accusare et gratiam implorare sed potius consilia excusandi impietatem et culpam in ministerium nostrum conjiciendi, quod tamen in conscientia propria reprehendere non possunt, comminisci. Habebunt igitur iudioem Deum, quem ut Dominum et servatorem suum agnoscere voluerunt. Quid vero adhuc sustinuerunt, ut metum causentur? Sc. apud eos plus possunt homines, quam Deus? et sua ista prudentia eludent iudicium Dei? .... Lenthium admoneto, ne communicatione consiliorum se faciat participem peccato istorum. Major est habenda Dei, quam hominum ratio. In caeteris non recuso, ut operam suam locat iis, in quorum ministerio versatur. Sed in causa religionis opprimendae ne interesse quidem istorum consiliis ego velim, nedum ut corum minister ullo medo esse velim. Bromå III Cal. April. (30 Mart.) 1550,

N°. 63.

[Hoizers, Octor, K. C. L. 347, Gord. s. a. Ilb. 650.]

#### Ad MINISTROS EMDANOS 1).

Ita mihi iter huc meum e Brema maturandum erat, Fratres in Domino charissimi! ut in meo illine abitu ad vos scribere non potuerim. Nune vero etiam celerius opinione mea solvendum hine mihi erit. Facere tamen non potui in ista etiam festinatione mea, quin ad vos vel raptim scriberem vobisque ut fratribus meis dilectissimis per hasce literas meas paucis valedicerem, et me vestris ac Ecclesiae nostrae precibus officiose commendarem.

Neque tamen me ita vobis aut Ecclesiae nostrae valedicere putetis, quasi non amplius de vobis Ecclesiaque istic nostra cogitem. Curam ac sollicitudinem pro vobis, fratres mei! proque nostra Ecclesia ponere non possum, neque volo, dum vivam. Et vos oro, ut quantum maxime potestis in officio vestri ministerii et ipsius benignitate persistatis, continentes Ecclesiam nostram in officio, adhortantes illam ad constantiam confessionis, et omnem tolerantiam cum mansuetudine et gratiarum actione. Atque utinam id Dominus nobis largiatur, siquidem hoc ad gloriam illius faciat, ut una istus rursum omnes esse possimus, neque ego plane diffido adhuc id fieri posse. Non enim est futura diuturna haec istic mutatio, quandoquidem Deus brevi pudefaciet correctores istos in consiliis ipsorum.

Nicolaus Buschoducensis <sup>2</sup>) nihil mihi respondit ad mess literas, quarum alioquin exemplum nondum rursus a vobis accepi, et vehementer illo egerem. Puto quod et D. Aepinus <sup>2</sup>) ad ipsum scribet. Curabo tamen ut

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) THOMAS BRAMIUS, ad min. Eccl. Emd. voc. a<sup>0</sup>, 1542, obiit 28 Maii 1553. Cf. L. I. Harcheneoth. Emd. Herderset, p. 5. <sup>2</sup>) Sc. aulicos.

Bucerus, Martyr, Bernardinus Senensis 4) et Paulus Fagius 4), una cuma ad illum seribant, siquidem pergat nostram messem invadere.

D. Jacobus Bremensis e) testatus est, apud me, sibi consilium Nicobi hac in parte non placere, neque aut se aut symmystas suce, hos unquan Nicolae agasisse, secue non beus illi in hac causa ominari.

Et ego, ai verum fatear credere adhuc plane non possum, Nicolaum in esse vel impium vol impudentem ut ita iam per vos et per me admonita, ministerium meum invadat. Et, si faciat, Dominus illum puniet, ut sii timorem habeant.

Plura nuno ad vos, fratres dilectissimi! scribere non possum. Orems Dominum, ut miserestur Ecolesise suse, its ut videmus perturbatse, nosque in illius ministerio spiritu saseto suo regat se gubernet, ut olim, cum nostu Ecolesia aggregati, audire possimus optatissimam vocem illam: Venite benedicti Patris mei! gratis et benignitate Domini Regis, Doctoris se Postificia nostri Jesu Christi laudandi in secula. Amen.

Salvere iubeo per vos totam nostram Roelesiam in Domino, meque illistac vestris simul precibus diligentissime commendo. Commendo item volis exorem istic meam cum nostris liberis et oro ut ci officiis vestris ne desitis. Valete. Hamburgae triduo ante Paschatis Anni 1550 [4 Aprilia].

Nº. 64.

[Bx Arch, Secr. Reg. Region,]

## Ad DUCEM PRUSSIAE.

Iam ante tres hebdomadas hine solveram, aed ter rursum gravissimis tempestatibus repulsus, adhaec febre etiam correptus, coactus hue sum redire cogorque haerere adhue nonnihil, donec vires rursum utcunque colligam. Video autem, Deum haec ita egisse omnia pro sua misericordia. Nam simul atque hue redii accepi litteras et a tua celsitudine illustrissima et ex Anglia et ab Rege Polonies quas dudum alioqui expectabam, quae mihi etiam suppe-

<sup>2)</sup> Th. Bramius, Gellius Faber, Herman. Brassins ministri evant, ad quoe data haec ep., at et ad Ger. tom Camp, Eccl. seniorem. Docet haec inscriptio. The Emp. mentionem facit Haeckene, Bibl. Brem. Cl. VII. 330, ubi haec Lasci wate citat: "ne invadas meam stationem, ni velis a Deo puniri." Mirum est eum ipam ep. non cdidisse. Nic. Buscud. frater erat Henr. Buscud. Daniae regis Concion. Cf. Bertram, H. Lasci. p. 25 et 273. Gabbema, ep. 31, 44, 45. Hammely, c. l. p. 1016. Berg, Ref. d. L. Im. u. Cl. p. 110. Goerel, o. l. 1. 404. Imamel, Iac. Praep. p. 237. 3) De I. Aepino (1499—1553). Cf. Freherus, c. l. I. 161. Adam, V. Germ. theol. p. 243, et A. Greve, Mem. Aep. Hamb. 1736. 4) Sc. Berg. Ochini. 5) P. Fagius (1504—50), v. Freherus, c. l. I. 160. Bucer, Martyr, Fagins et Ochinus tunc in Anglia crant. 6) Iac. Praepositus, cuius vitam aº. 1863 H. Q. Ianssen edidit.

litant argumentum scribendi ad tuam Celsitudinem, nisi auod valetudo multa scribere non sinit. Sed antequam ad alja veniam primum gratulor tuae celsitudini de novis auptiis 1). et Deum precor votis ardentissimis, ut eas faustas ac foelices esse velit, largiaturque tuae celsitudini Bam benedictionem ut videas genitos ex lumbis tuis haeredes tuos, senectutis demum tuae dulcissimos baculos Amen. Porro quod ad Gallicum Anglicum et Scoticum bellum attinet, id scribitur certo compositum esse. Optio est apud filiam Scotiae, ut cum adoleverit possit nubere sive Regi Angliae, sive Delphino. Quod si nubet Delphino, tum dabitur ipsi Regi Anglise aut alia aut consobrina Regis Gallise. Interim Angli tradunt Bononiam insi Regi Gallise et accipiunt sex centa millia coronatorum, ut publicatum est. Sed re vera non amplius quam centum milia 9). Caeterum Rex Galliae molitur certo aliquid in Germania per ducem Wirtenbergensem insiorem, quod quidem puto tuse Celsitudini cognitum esse. De hoc et ia m conventu Regis Daniae cum Marchione Brandenburgenai \*) et nonnullis aliis non attinet scribere. Ligna videlicet in ailvam ducerem, quod aiunt. Sed invadendus erat certo Rex Daniae nisi. Deus classem Hispanicam Cesaris mirabiliter dispu-Renet 4), qua de re ante hvemem adhuc Celsitudini tuae non mihil per Bomelium b) significaram. Rex Poloniae ad me scripsit, sed aliud nihil, quam quod testatur, me nihil unquam apud se contra Cesarem egisse 6). Noluit 7) tamen neque episcopus, neque Castellanus Cracoviensis eas ipsas litteras mittere ad aulam Celsitudinis tuae. quod mihi nescio quid portendere videtur, quod celsitudo tua facile secum reputare potest. Et video Regem Poloniae nihil significasse eorum episcopo Cracoviensi, quae mihi per Boianovium scripscrat, vultque ut adhuc expectem \*). Unde nondum prorsus despero, sed tamen iter meum prosequar 9) volente Domino. abi paulum modo vires collegero, quas iam (gratia Deo) rursum colligere incipio. Plura iam non possum per valetudinem. Tantum me gratiae Celsitudinis tuae Domino meo elementissimo summa cum observantia commendo. Hamburgi 25 Aprilis Anno 1550.

Illustrissimae Celsitudinis tuae addictissimus servitor Io. à Lasco m. pr.

<sup>\*)</sup> Albertus, Prussiae Dux, hoc ipso auno in matrimonium duxit Annam Mariam, filiam Ericis Brunsvicensis. Cf. Hürmer, Gen. Tab. 1. tab. 180. \*) Cf. Schlosere, v. b. XIII. 79. \*) In M. S. tecto nomine scribitur bāph. Dicam, quo iure in texta March. Brand. scripscrim. Ioannen, March. Br., inter foederatos fuisse patet ex epistolis, quas ad d. 1 Dec. 1551 ad eum Londino misit à Lasco. Nunc antem quater asnigmaticum illud bāph in Ep. ad Duc. Pruss. occurrit (ep. 66 sqq.) et nusquam Marchionis nomen in vicinis apponitur. In ep. 5 Ian. 1551 ad Prus-

siae Ducem data diserte foederatos enumerat, quorum unum nota lupli inimi et Marchio tamen desideratur. Obiici posset Mauritium Saxoniae quoque a nostro ep. ad d. 1 Dec. 1551 datam accepisse et tamen in foederatorum recusione non occurrere illius nomen. At Mauritium voc. Lipa indicari non petal, quoniam in Ep. ad Duc. Prussiae Londini 1 Dec. 1551 data uno tenore nome Lipa cum Mauritii nomine coniungitur. Cf. Langenn, Kurf. Morits e. Sam. I. p. 467, 9. 4) Nullibi huius classis vestigium in historia repperi. 5) Ka affirmare ausim, Heneicum fuisse Bonelium, qui, apud Vesaliensis din commeratus, scriptis etiam innotuit. Cf. Hammelm, Op. Gen. p. 160. Gend. Hist. Int. 76 et Goebel, Gesch. d. Rh. Woh. Kirche. I. p. 433. 5) Cf. Ubb. Em. Rer. fr. h. p. 940. 7) Apogr. solunt. 9) Sine dubio hace intelligenda sunt de spe, nunquam a nostro deposita, se a Sigismundo tandem tandem in patrim revocatum iri. 9) Sc. in Angliam.

Nº. 65.

[Ubbo Inn. a, Lp.M.]

# Ad LENTHIUM.

faciet etiam omnia ista consilia proculdubio. Hoc videbis. Ego principis vicem doleo, cui alioqui optime volo. Sed cogor tueri dignitatem ministra mei, quae nunc sub illius nomine, quanquam aliis autoribus, in suspicione varias vocatur. Putavi igitur mihi admonendam esse ex debito et oficio ministerii mei et meas ad illam litteras tibi mitto .... Te vero oro, mi Lenthi! persta in officio et semper memineris illius "usque ad aras." Gave est esse reum corporis et sanguinis Christi. Ab huius vero criminis espe nemo liberare se poterit in iudicio Dei, qui consiliis ullis adversus Christi Ecclesiam et eius ministerium ita se admiscet, ut ea sibi displicere proptione vocationis suae non testetur, nedum ut illis qualemcunque operam sans sciens ac volens locet, Vale. IV Cal. Aprilis (29 Martii) Hamburga.

Nº. 66.

[Hs. Coll. Corp. Christi Cantabrig. a\*, 419, Art. 35, fol. 403, or. belog. G or h a m. o. l. p. 156.]

## Ad Bucerum.

Valde dolco, quod ne nunc quidem venire ad te cum D. Petro potueria, vir sanctissime! sed neque tu ipse me nunc abesse hinc velles, sat acio, si rem ut se habet, nosses. Iam enim perendie transigenda est causa Domini ab Heidec, de qua non attinet nunc scribere plura 1), atque item causa Germanicae Ecclesiae et quidem foeliciter utraque, ut spero 2). Itaque dabis veniam, quod iam non venio, sed futura hebdomade me habebis omnino. Ia

<sup>1)</sup> Ep. plane periit, his exceptis fragmentis, quae Emmius hist, suae insersit.

covis aliud non habemus, quam paulominus factum esse ut Vintoniensis heraretur 4), nune magnum est de illo silentium et forte loco suo permaàbit. Cacsar quartadecima Iunii huius Colonia Augustam versus movit 3).

In mea Polonia turbata sunt omnia, si unquam antea. Habentur et illic tegui comitia, ad quae circiter decies mille equites ex Nobilium duntaxat edine, ut vocant, convenerunt resque ad tumultum prorsus spectare omnes intentur 6). Ita videlicet turbata sunt ubique omnia et nihil usquam tutum.

Intenus Dominum ut servet suam Ecclesiam, nosque fideles illius ministros use velit. Vale, vir integerrime! et me certo futura hebdomade expecta 7).

Iambetae postridie Ioannis bapt. Anno 1550 (25 Iunii).

Tuae praestantiae addictissimus Io. à Lasco m. pr.

**P.** 67.

£., 5

t . :

[Autogr. in Arch. Load, Beel, Belg, L. 1, Cord. 11b. 635.]

Ad Ion. Utenhovium.

Domini nostri Hoperi 1) adventus est mihi futurus multo gratissimus, mem alioqui cras convenire ipse volebam. Optarim autem et Dominam morem \*) ipsius una adesse, siquidem hoc illi molestum non esset. Spero min utrique illorum nostram tenuitatem satisfacturam esse. Cacterum a mandio erit fortassis, quod cum Domino Hopero colloquamur, ita ut non it forte commodum futurum alia tractare de nostrae Ecclesiae rebus, itaque mtarem melius fore, ut cras ad horam octavam mane in aedibus vestris enveniamus, atque illue ad vos conveniant clariores utriusque ecclesiae viri, hi demum, confectis rebus ecclesiae, una cum Domino Hopero ad pranium venire possemus totumque diem reliquum Domino Hopero et eius olloquiis dare. Quod si id vobis non videatur, non gravabimini id mihi adicare. Si vero ita fieri placeat, ut scripsi, tum nihil opus est indicare saidquam. Nam si nihil huius a vobis hodie accipiam, cras hora octava in adibus vestris adero, quo et alios collegas meos convocare potestis. (m. **maii** 1550). deditissimus Io. à Lasco.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Sc. Ioannes Hoperus, tunc Episc. Worcestriensis. V. eius ad L. epist. Par-IEE Soc. o. l. I. 101. <sup>9</sup>) Anna de Techerolas, v. haud paucas eius epist. Par-

KER Soc. o. l. 107—115. \*) Recensui hanc soedulam inter cas apistolas, quas statim post suum in Angliam adventum Lascus noster scripsit, 1°. quoniam de Hoperi adventu ita scribit, ut longum temporis intervallum ab eo abfuisse apparent, 2°. quia de Ecclesia sua constituenda veluti de re etiamnum inchoanda loquitur.

N°. 68.

[ Iz Arch, Seat, Bog, Region. ]

# Ad Ducem Prussian.

Quod post meum huc adventum nihil adhuc scripserimad tuam Celsitudinem non aliud in causa est, quam quod non prius de rebus omnibus quae ad tuam Celsitudinem pertinerent certior fieri potui, nunc autem factus certior indicare omnia volui Celsitudini tuae. Ac primum exposui Cantusriensi Archiepiscopo petitionem Ducis Prussiae pro mutuanda pecunia, ad is respondit hoc anno id frustra petendum cese propter debita regis Angliae et quia iam 1) aliis in Brema aliquid datum esset, nempe Comiti Mansfeldico et Domino Heideck 2). Caeterum si Dux Prussise et Marchio Brandenburgensis 1) conjunctim velint favere insi regi 4) Anglice. ut post hunc caesarem habere Imperium possit s), tum regem Angliae velle eis non contemnenda auxilia dare ad hune alterum annum. Haec erat summe responsi quod ad eam rem attinet: nolunt tamen quidquam huins per nuncios agi propter suspitiones, sed per secretas saltem litteras ad nuncios transmittendas 6). De pace cum rege Galliae nulla est dubitatio, omnia enim ex ipsius sententia sunt confecta. Habet Bononiam, retinet Scotiam usque ad annum XVIII ipsius regis Angliae, ut postea arbitramentorie 7) res transigatur, et retinet filiam Scotiae, atque pro his omnibus dat sexcenta milia coronatorum; iam dedit quadraginta et adhuc obsides hic habemus pro ducentis milibus: haec certa sunt 8). De filia regis Galliae 9) ipsi Regi Angliae danda nihil est conclusum, oblata est quidem ab rege Gallise, sed non prorsus acceptata etc. De Protectore quae ad tuam Celsitudinem perlata sunt, vana prorsus sunt. Est rursum praeses totius consilii regis Angliae primo loco ante omnes, sed propter solam negligentiam duntaxat capiebatur, et quod autoritatem reliqui senatus contemnere videbatur. De Marchione Alberto ne cogitatum quidem est. sed istae sunt technae Caesaris ad fallendum maritimas civitates confictae »). Imo vero non est certa spes pacis inter Cesarem et Angliam. Nuper venerat clam ad portum quendam hic in Anglia cum octo navibus insius Cesaris Cornelius Scheperus 11), ut sororem regis Angliae maximam natu, dominam Mariam, furtim abduceret 12), sed re ad senatum tempori delata mox est prospectum, ut nihil facere potuerit adeoque et vix cum suis navibus aufugerit. Unde demum nova belli occasio expectatur maiorque est nunc hic metus belli cum Cesarc quam spes pacis, tantum

abest ut opera Marchionia Alberti rex 43) Anglie uti velit. Praeterea est huc allatum, in Hispania parari magnam classem missasque eo ab Cesare omnes machinas in Germania pridem acceptas ad instruendam classem illam: hanc classem metuit in se strui Anglia. Sed alii putant contra Maritimas civitates cam instrui, quod ipsum et ego credo. Et metuo ne quid ante hyemem etiam fiat, quod forte non expectatur 14). Nos hic divino beneficio peregrinis omnibus Ecclesiam impetravimus 45), cum libertate instituendi ceremonias nostras et disciplinam Ecclesiasticam iuxta verbum Dei et Apostolorum observationem. Huic Ecclesiae me Rax pracesse voluit, itaque nostrum ministerium brevi Ber Dei gratiam ordiemur. Peragentur sacra omnia lingua Germanica et Gallica, quod hae nationes sunt hic fresuentissimae, quibus alii quoque adiungere se poternnt. Et speramus frequentem fore nostram hanc Ecclesiam, quam conidem ita instituere consbimur per Dei gratiam, ut nul-Ms postes mutationibus opus habeat, neque illius institutio facile cos offendat, qui sibi verbi Divini autoritate satis-Meri patientur. Alia iam non habemus, nisi quod ego me malsitudinis tuae clementiae totum summa cum observanthe commendo et Deum precor ut nobis tuam celsitudinem eius familiam servet, gubernet et augeat pro bona volantate sua, ad sui nominis gloriam et Ecclesiae protectio-Amen. Londini 19 Iulii Anno 1550.

-j:Tuae, Celsitudini Illustrissimae Domino meo elementissimo addictissimus servitor Ioannes à Lasco m. pr.

<sup>1)</sup> M. S. eni tam (notis secretis). 2) Cf. ep. 65. n. 8. 3) M. S. baph, de quo Ep. 63. n. 8. 4) M. S. ipse rex. 5) Plane novum est, quod hic tamen digno teste docemur, Edw. VI. imperium Romanum ambiisse. 6) Cf. LANGENN. L. 1. 541, et quae infra in vita Lasci prolixius de secreta hac Lasci missione Moentur. 13 M. S. arbitram, in apograph. arbitramentores; ideir co et quia praep. per the mentro reperitur, conject quod in textu. 8) Pax Galliam inter et Angliam pubiles Londini promulgata est 29 Martii 1549. In articulis hoe tantum discrimen cheervo, quod vulgo rex Gallise nonnisi 400,000 coronatorum in totum solvisse legitur: Lesco dicit 600,000. Cf. Burner, c. l. II. 223. 9) Sc. Elizabetha. 10) Iam mense Februarii huius anni Dux Sommersethi carcere liberatus et fine mensis Mart, in gratiam apud regem regisque consilium, si Warwickium excipias, restitotas, 40) Albrecht Marchio Brandenburgo-Kulmbachensis. Rumor, ut videtur sparans erat, cum inter foederatos cooptatum esse, et eventas a. 1558 satis docuit, mentum rumor ille efficax esset ad maritimas civitates terrore percutiendas. 44) Cornelius Duplicius Schepperus, Caesaris a consiliis rebusque maritimis pressectus. Cf. vitam eius a Barone St. Génois conscriptam o. l. 19) Maria, posthae regina, quae satis dure custodiebatur ob Cath. rel. amorem. Commemosatur expeditio illa Schepperi Burnet, H. d. l. Réf. en Angl. II. p. 261. 13) M. 8, regi, 14) Classis illa hoc anno neque in Angliam neque in marit. Germ. civitates missa est, 15) Per edict, dat, 24 Iulii.

Nº. 69.

[Gord. s. a. 11b. 633, Gorbam, Vers. Angl. p. 224.]

# Ad HARDEWBERGTUM.

Ita accidit, ut simul abitum adornaret hic vir, qui has perfert, et ego de cius abitu intelligerem, itaque tempus non permittit multa scribere. Res illas recte curatas esse gaudio, quemadmodum ex acceptis tuis et alterius literis accepi, tametsi sero et fractis sigillis ad me pervenerint. Sed id factum non est culpa corum, qui illas transmiserunt, sed nostrorum, qui hic sunt etc. 1).

De panno Anglico in Frisiam meam mittendo miror, quod ad me acribas, cum seias hoc non esse mearum partium: deinde seis, hoc genus mercium non omnibus patere posse. Proinde nihil hic respondere possum. Caeterum si mei Phrisii mercatum pro panno aliquem facere vehint, scribant ad mercatores ipsos et non mihi committant etc., tamen polliceor meam operam, quantam omnino impendere possum \*).

Audimus vos istic moliri aliquid, cogi milites, equites, pedites et quid non? precamurque bene vobis in Domino, sed vellem ut frequenter ad nos scriberes, aut scribi per illos nostros curares, ut gratitudinis specimea appareret etc. Audimus praeterea de itinere corum, qui sunt iam in mari. Et interesset mea, scire omnia, ut nosti 5). Deinde a .... Et nisi id fat tempori, postea dici poterit illud ....

Nobis iam hodie datum est reipsa templum hactenus promissum, ut illud habeamus, possideamus et gubernemus 4). Igitur Dominus adsit nobis per spiritum suum. Aliud templum habent Galli, in eodem nobiscum ministerio 5). Et iam habent ministros cum ministerio ipso. Nos egemus ministro et hactenus exspectavimus aliquos e nostris, sed gaudemus vos illic permanere 6). Cuperemus tamen aliquem pium et doctum etc..... non petit ille quem nosti, neque vult omnino. Itaque fac sciam, quid sit agendum, sed ego cogitavi pro iis rogare ut .... uti ipse vos .... 7). Et ad iuvandam Ecclesiam Germanorum, quae multis revera eget etc. quare tu fac tuum officium. Vale, nam plura non possum. Saluta salutandos omnes. Commenda nos omnibus atque iterum vale.

Londini 12 Decemb. Anno 1550.

Phrisios collegas nostros ex me saluta quaeso et indicanda indica.

Manum nosti.

<sup>4)</sup> Hauddubie haec respiciunt secretam Lasci missionem, quam Bremae Hard. curandam commiserat, ubi tunc Comes a Mansfeld degebat. 2) De his plura v. Ep. 77. 3) Cf. Sleid. 1. XXII. p. 211. Is (sc. a Heidec) et Albertus Mansfeldius apud vicinas civitates, quas maritimas dicuntur, copias conscribunt, ut Magdebargicis essent auxilio. 4) Templum belgarum in Austin-friars. 5) Templum Gall, tunc temporis erat in Thread-needlestreet. 6) Exspectaverat ob furias interimisticas. 7) Hiatus tam frequentes Gerdesio debemus, qui nimis obscure scripta decifrare non potuit.

[Ex Apogr. ed. 4554, quem Bibl, Dublin, asserval.]

Nº. 70.

#### Ad EDWARDUM VI.

Epistola dedicatoria Confessionis Ecclesiae Peregrinorum, quae Londini colligebatur.

Legitur ed. nostr. Tom. II. p. 287-292.

Mº. 71.

[Ex Arch. secr. reg. Region.]

#### Ad Ducky PRUSSIAR.

Ternas a tua Celsitudine litteras eiusdem argumenti accepi. ex quibus video scripta mea ad tuam celsitudinem aut son pervenisse, aut serius quam oportuit venisse. In qui-Lus ego alioqui plene de omnibus perscripseram ad Celsitu-Zinem tuam, quaecunque ad causam videbantur pertinere. **Espetam** autem paucis omnia, si forte priora scripta interifrant. Petii quinquaginta milia talerorum ad triennium 1) sub certa lique cautione. Responsum est hoc anno id non potuisse fieri propter sbita Regis Angliae et datum auxilium maritimis civitatibus per Comi-Manafeldicos. Deinde ego video promptiores multo esse Anglos ad da auxilia etiam maiora foederatis aimul omnibus, si id unanimiter ab bis petatur, quam id 1) uni tuae Celsitudini mutuo concedere quod poplavi. Praesertim si res omnium litteris una subscriptis non ausem per nuntios, et quidem secreto id petatur. Sed de hoc in tempore szitandum esset. Foederatos voco Marchionem Brandeburgensem \*), Duces Fomeraniae, Ducem Prussiae, maritimas civitates et forte Regem Daniae. Cuperent enim Angli cum istis coniuncti esse, sed volunt rogari. Habet Spovitor repetita omnia celsitudo tua, quae ad causam ipsam faciunt, quaeque antea significaram. Hic nihil habemus aune novi, nisi de instituta ad Maium Concilii continuatione Tridenti, in quo quid sit expectandum facile est Divinare ). Nos hic Divino et Regio benificio iam instituimus Germanicam, Gallicam et Italicam Ecclesias edidimusque unanimem illarum confessionem 5) quod ad doctrinae praecipua quaedam capita attinet, quam et Vestrae Celsitudini adiunctam hisce litteris mitto in hoc anni novi initio, quem tuae Celsitudini et toti adeo Christi Ecclesiae faustum ac foelicem toto pectore precor, et me officiaque mea tuae celsitudini summa cum observantia commendo. Londini pridie Epiphaniorum Anno 1551. [5 Januar.]

Illustrissimae tuae Celsitudini addictissimus servitor
IOANNES à LASCO.

\*) ad triennium, ex altero apogr. addidimus. \*) M. S. si, apogr. ad. Rescripti if ex coniectura. \*) M. S. bāph, v. supra Ep. 63, 67. \*) SCHLOSSER, v. belg. III. 184. \*) Habetur illa conf. Lasci Op. II. 292.

N°. 72.

[Autogr, in Scr. Tigur. Gord, Ila, p. 467, Vers, Augl. Gorban, 25,]

#### Ad BULLINGERUM.

8. Iam ter ad te scribere volui, ex quo huc veni, vir sanctissime d frater in Domino observandissime! sed nunquam literas absolvere priss potui, quam illi iam abirent, qui eas perferre debebant, nune vero conmittere amplius nolui, ut qui nunc se mihi obtulit nuntius, sine meis al te literis hine abiret. Est enim vir pius et vestri studiosissimus, quale hic non paucos habetis. Multa autem mihi ad vos scribenda essent: ad neque est tutum, neque tempus patitur scribere omnia. Istud autem inprimis a vobis istic omnibus peto, ut, quae ad te scribo, ca ad vos pariter omnes scripta esse putetis, qui simul in codem ministerio collegae esta nam revera non potui ad singulos scribere. Primum igitur ago gratis Domino Deo nostro, quod Regnum Filii sui per vestrum ministerium istis provehat atque illustret, gratulorque ex animo vestris Ecclesiis de industri consensione illa doctrinae inter vos et D. Calvinum in re Sacramentaria et spero plures in dies illi subscripturos etiam esse 1). Nos hic canden doctrinam sequimur, etiamsi aliis quandoque verbis illam exprimamus, s brevi, si Dominus volet, nostram omnes confessionem unanimiter edemus? Quin et de Saxonicis quibusdam Ecclesiis optima quaeque nobis heci parte per Dei gratiam pollicemur. Nos hic Dei et Regis nostri benefici instituimus Germanicam et Gallicam Ecclesiam publicumque verbi ministerium duobus locis Germanica et Gallica lingua habemus. Nunc de pura quoad eius fieri potest, Sacramentorum et disciplinae usu tractatur, quem nos brevi habituros per Dei gratiam esse speramus. Ecclesiam porro ita colligimus, ut qui in illa censeri velit, editae per nos confessioni 2) nostrae subscribat, ut totius Ecclesiae nostrae nomina in catalogo habeamus. Eius porro confessionis nostrae aliquot exemplaria ad te transmitto, ut nostrae doctrinae rationes cognitas habeatis. Vellem autem et D. Calvino unum a vobis transmitti, cui nostra omnia alioqui probari cupimus, atque illius ad Dominum precibus ministerium hic nostrum commendari. Iam vero et Itali suam habebunt Ecclesiam, quibus et templum iam et Minister pecaliaris ordinatus est, vir et pius et doctus, et singulari dicendi gratia praeditus, proque Christi gloria plurima passus 4). Germanorum ministri sunt Gualtherus Deloenus, Regis demortui olim biblioscopus 3), et Martinus Flandrus 6), inter vos aliquandiu cum D. Hoopero ni fallor versatus 7), de quo nobis omnes maiorem in modum gratulamur propter hominis candorem simplicitatem eruditionem et pietatem. Galli habent Franciscum Riverium 3) et Richardum 3), bene doctum utrumque et eloquentem. Breviter est, quod Divinae benignitati omnes unanimiter gratias transportante est, quod Divinae benignitati omnes unanimiter gratias transportante est mutuis caritatis officiis attestemur, et oremus diligenter, ut, quod ita hic orsus est Dominus, pro ineffabili sua miscricordia, hisce potanimum affictissimis temporibus, id ut provehat ad finem usque addatque sobis Spiritum suum Sanctum, qui nos nostraque consilia omnia in nostro ninisterio regat moderetur ac prosperet, ut Regnum Filii sui dilecti per ses propagari illustriusque reddi possit ad gloriam nominis ipsius, salutem sustram et Ecclesiae suae aedificationem. Amen.

Sensimus iam conatus Sathanae undiquaque nostrum institutum perturbre conantis, adeo ut res ad scissionem Ecclesiarum propemodum spectast <sup>25</sup>). Sed Dominus iam furias illius compescuit utcunque, et posthac peramus meliora. Iam finem cogor facere propter obruentia me negotiate itaque cum nostris omnibus, vos istic omnes observandissimos nobis sacceptores et fratres recte in Domino agere et optime valere, una cum ta Ecclesia vestra, cuius nos precibus officiosissime commendamus. Lonina vii Ianuarii 1551.

Tuae pietati ex animo addictissimus, Ioannes à Lasco.

i°. 73.

[Autogr. in Ser. Tigur. Gord, 172, 169.]

#### Ad BULLINGERUM.

S. Ex literis, quas nuper ad Martinum Micronium collegam nostrum sripsisti, vir sanctissime! accepi non sine magna animi voluptate, vestra ibue omnia istic bono loco esse, quo sane nomine Deo nostro gratias pimus immortales, oramusque votis ardentissimis, ut vos istic Deus cum astris Ecclesis servet et gubernet. Apud nos nihil propemodum novi abemus. De D. Hoperi liberatione puto vos iam audiisse!). Est iam in so Episcopatu!) docetque populum sibi commissum. Stephanus Vintoiensis Episcopus suo tandem Episcopatu exutus est adhucque in carcero stinetur!); suffectus est in ipsius locum vir doctus et pietati favens pannes Ponetus, pridem Rossensis Episcopus!). Non multo vero post

D. Martinus Bucerus e vivis excessit 3). Quo mortuo communicavit mecum D. Cantuariensis consilium de advocandis huc aliquot viris doctis. Proposui itaque Musculum ), Bibliandrum ) vestrum et Castalionem ). Inse vero addebat et Brentium ). Sed, cum illum in causes sacramentaria non consentire nobiscum dicerem, respondit, illum de hac re iam admonitum esse. Eco porro vehementer optarim, vir sanctissime! nos hic e vestris aliquos habere. Musculum enim inter vestros iam numero. Et Bibliandrum symmystam vestrum esse iam olim scio. Datumque est iam negotium per D. Cantuariensem viro optimo Joanni Halesio 10) ut Musculo et Bibliandro, si venire velint, de viatico prospiceret. Quod si fieri posse putas, ut Castalioni persuadeatur, ut huc se conferat, quaeso te, ut id aciscitari mihique demum indicare velis. Libellus tuus de sacramentis ante triennium ad me missus iam tandem sub prelo est. Ubi ad me cum reliqua Bibliothecae meae parte nuper advectus esset, exhibui illum D. Cantuariensi. Is vero ubi audisset, nondum esse editum, voluit ut ederetur, etiamsi eum non legisset, hoc addens, tua nulla egere inspectione. Itaque propediem exibit. Dicabo illum sorori Regiae, virgini et doctissimae et pientissimae. Elisabethae, Misissem tibi aliquot exemplaria, si absolutus fuisset, sed hac hebdomade futura absolvetur 11). D. Bucerus orsus erat tractationem de Sacramentis paulo antequam moreretur, sed cam non absolvit. Ceperat et mihi, ut audio, ad mea respondere, sed nihil corum vidi, optarim tamen vidisse. Quantum vero intelligo, in sua perstabat sententia de Christi 18) praesentia et reali cum signis vel in signis aut per signa corporis et sanguinis Christi exhibitione. Mittam ad te brevi, quae ad me ille miserat, et quae illi ego vicissim respondi. Nunc quod restat, me et nostram hic Ecclesiam precibus istic vestris diligenter commendo, et fratres omnes collegas tuos salvere officiosissime iubeo, imprimis vero patrem nostrum D. Pellicanum. Oro te, vir integerrime! da operam. ut Musculum hic et Bibliandrum habere possimus, aut si Bibliandrum habere non possumus omnino, ut aliquem e vestris illius loco habeamus. Viaticum illis non deerit neque conditio honesta, modo ut venire non graventur. Raptim Londini x Aprilis 1551.

> Tuus ex animo quantus omnino est Ioannes à Lasco.

<sup>1)</sup> Hoperus in carcere degit 27 Ian. — Mart. 1551. Cf. STRYPE, o. l. I. p. 311. 2) Sc. Gloucester. 3) Steph. Gardiner Ep. Vinton. Cf. STRYPE, o. l. I. p. 324. 4) Dr. Poinet, B. of Rochester † 1556. Cf. STRYPE, o. l. 325. Gorham, c.l. 245. 3) Sc. 28 Febr. 1551. Cf. Gorham, c. l. 257. 6) Wolfg. Musc. tunc Bernse docebat. Iam a<sup>2</sup>. '48 Cranmerus eum officiosissime invitaverat. 7) Th. Bibl. Tigarae Theol. prof. munus obibat. 3) S. Castellio s. Chateillon Basileae Oporini tunc hospitio utebatur. Cf. Herzog, Real. Enc. in voce. 9) Brentius Christ. Wirtemb. Duci min. locaverat. 10) Iohn Hales. Cf. STRYPE, Memorials. II. l. 47. Parker Soc. c. l. I. 189 al. 11) V. titulum nostr. ed. I. 465, ut et quae lectu digna de hoc libello aunot. Gorham, c. l. p. 246. 12) Ed. Gerd. pacti. Rescripsi Christiquod pro eius temp. scrib. rat. non multum a pacti differt.

Nº. 74.

[Gord. s. a. Hb. 670.]

#### Ad ANNAN CONITISSAN.

Illustris ac Generosa Princeps, Domina graticas! salutem et officiosissimam servitiorum commendationem!

Quidam ex ipso senatu Regio mecum egerunt, Generosa Princeps! ut neutam hunc, cui literas istas tradidi, tuae Celsitudini commendarem, roparemque, ut bona, quae ei istic hoo potissimum nomine adempta sunt, guod milites quosdam ante triennium, opinor, ad Regiae huius hic Maiestatis servitia in navi istinc sua advexisset. Tuae rursum Cels. autoritate in gratiam insius Maiestatis Regiae restituantur ac liber illi rursum ad was reditus per tuam Cels, et illius Magistratum permittatur. Posteaquam nihil hinc tuae Cels. denegari unquam consueverit adeoque et peculiarem semper rationem habuerit Maiestas hace Regia Celsitudinis tuae una cum Elfustrissimo senatu suo, et proinde non dubitaret etiam, Tuam vicissim Colsitudinem suae isti benevolentiae paribus ut aequum est officiis responsaram esse. Multum vero id videri posse abfuisse a mutuae benerelentiae pensatione, ut quis eo potissimum nomine Tuse Celsitudinis mandato proscriberetur bonisque suis istic omnibus exueretur, quod Regiae buic Maiestati in transvehendis suis militibus officium suum praestitisset. Meque hie praetendi id posse, quod tua Cels. sub eo bello, quod inter Anglos et Scotos tunc erat, neutrarum partium esse volebat. Oni enim neutrarum sunt partium, hi sane ut neutris adiumento esse, ita neutros etiam in rebus ipsorum agendis remorari aut impedire debent, alioqui non sine suspicionibus id fieri, si alterutrum impediri in cursu suo sontingst. Hace its, inquam, Voluerunt, ut scriberem ad tuam Celsit. cearemque, ut et bona nautae huius redderentur et proscriptio ipsius aboleretur. Iam scio, me non esse eum, qui hic aliquid tune Cels, suadere, ne dicam persuadere debeam. Sed cum tuae Celait. et toti illius ditioni multum debeam, id saltem meum esse puto, ut tuam Cels, praemoneam corum, quae video posse evenire ex nautae huius occasione. si non et bona illi sua reddantur rursum, et liber ei ad sua reditus abolita proscriptione permittatur. Nimirum dabuntur illi receptacula, e quibus vestratium naves invadet et depraedabitur, si ad regias literas guas habet tua illi Cels. bona ipsius non reddat proscriptionemque aboleat. Ad eam porro rem neque sumptus neque sodalitium est illi defuturum, ut nunc sunt tempora, modo ut receptaculum illi non negetur. Quod equidem quonam evadere demum possit, tua Cels. pro sua prudentia iudicare ipsamet potest. Ego sane iniquam pacem bello iusto anteponerem atque adeo redimerem etiam, nedum ut propter unius nautae bona subditos meos praedae omnium exponerem. Tua tamen Cels. faciet, quod ei maxime videbitur opportunum atque suis utile etiam fore. Ego tamen corum praemoneo, quae vercor ne eveniant, si nauta hic cum Regiis literis repulsam, ut dici solet, a tua Cels. patiatur 1). Commendo me interim Cels. tuae quam possum officiosissime. Commendo et collega istic meos corumque ministerium et oro, ut illud perturbari amplias se patiatur, qua de re brevi plura.

Londini 17 Aprilis Anno 1551.

Tuae Celsitudini addictissimus Ioannes à Lasco m. pr.

4) De nautae huius fatis nihil in annalibus annotatur.

No. 75.

[Apogr. Bibl. Duc. Coth. A. 465, L 73.]

# Ad CALVINUM.

Dabis miki veniam, vir sanctissime! quod nunc ita naucis et tamultuarie ad te scribam. Cogor enim iam equos iter ingressurus conscendere. Facere vero nolui ut tuus nuncius sine meis literis ad to rediret, itame raptim pauca scribere malui quam nihil. Agnosco culpam temere commerdati Floriani illius et factum doleo 1). Sed quid faciamus? credulitate et bene merendi studio peccatum est, et praestat nos hac in parte falli. quam ut parum officiosi simus. Nunc hominis imposturas dampamus, posteaguam illas novimus. Tu pro tua humanitate fecisti, quod non totua id acceperis quod tibi debebatur. Sed me nibil offendisses, etiamsi totun accepisses: imo vero hoc tibi certo persuadeas, mihi fore gratissimum. si te ullo modo per me adiuvari posse sciam, tuque id mihi indices pro fraterna nostra charitate et libertate mutua. De nostra cum Christo in coena participatione tecum sentio, sed quia verba illa "nos fieri aut effici participes" errores plus in se complectuntur quam incrementa participationis, nisi addatur explicatio, et hac dicendi forma usos vidimus quam novam nobis in coenae usu idololatriam invexerint, maluissem darioribus verbis rem propositam fuisse, quae aliis rursum explicationibus non egerent. Sed hoc levius est. Ego Deo Opt. Max. gratias ago. quod eo rem deduxerit, quo deductam esse vidimus 2). Plura brevi de hoc. isterim vale, vir animo meo dilectissime! Salvere per te iubeo fratres istic omnes, imprimis dominum meum Falesium 3), cui me officiosissime commendo, et Pharelum nostrum quem alioquin Basileae novi cum essen apud Erasmum. Londini 24 Aprilis Anno 1551.

> Tuus quantus est Ioannes à Lasco.

<sup>1)</sup> Commendationis litterae, quas d. 14 Dec. 1548 ad Calv. dedit eundem Florianum spectare iam ad ep. 51 annotavi. Polonus erat et Rodolphi Gualtheri amicus. Cf. Gorham, o. l. p. 235. Parker Soc. o. l. p. 187 et Lasci ep. 46 et 78.

2) Respicit Cons. Tigur. a. '49.

3) Iacques de Bourgogue, Sieur de Falais, cuius foemina Iolanda à Brederode, ut et frater eius Dom. à Breda satis noti sunt. Exsul Coloniae, Argentorati Basileaeque hospitio usus, tandem Genevae sedem

Exit usque ad ann. '51. Cf. cius cum Calv. commerc. ep. ed. Amst. 1774. Gorman, c. l. p. 264. Dyen, Life of Iohn Calv. Lond. 1850. p. 278, 280. Heney, Loben Calv. III. p. 65. Stähklin, loh. Calv. II. 293.

Nº. 76.

[Gord, s. a. 11b. 672]

# Ad IMANHUM ORTERHIUM 1).

Forte Fortuna accidit, vir ornatissime! ut cum Domino Oliverio, Cancellarii Cliviae Ducis filio \*) in tui hic mentionem incideramus, cuius ego alioqui pluries meminisse soleo, intellexique res tuas eo loco esse, ut si alio vocareris, vocationem adhuc libere sequi possis. Quod equidem haotenus ignorabam et scire iam pridem optassem. Frequenter enim tui meminimus, imprimis vero cum D. Florentio a Diaceto homine tui amantissimo, deque te huc vocando colloquebamur. Sed cum nobis incognitae essent tuae muno rationes, nequel sciremus ubi esses, non potuimus id tibi indicare. Mune igitur ubi ad te scribendi occasionem nactus essem, facere non petui, quin te literis hisce meis salutarem ut fratrem simulque abs te iniscitarer, num, ai a nobis vocareris, venire huc ad nos aut posses aut etiam velis? Ego enim, cognita mente tua hac in parte, rem ipsam Ecclesiae nostrae hic Germanicae proponerem, ut publica illius auctoritate vocareris. Gratum nobis feceris igitur, si nos de tuo hac in parte animo facias certiores.

Faciem ipsam nostrae Ecclesiae Germanicae cui hic praesumus cognosces ex ipsius Oliverii, cui has tradidi, literis, ne nos tibi ipsi nostra laudare videamur, quae tamen nostra non sunt, sed immensa Dei bonitate nobis praeter multorum opinionem concessa. Utque specimen aliquod habeas nostri hic Ministerii, mitto tibi eius doctrinae compendium a), in qua et Germanica et Gallica et Italica Ecclesiae colliguntur. Usum Sacramentorum purum ac legitimum brevi per gratiam Dei habituri sumus. Plura nunc non vacat scribere, sed exspectabimus, ut nos de tuo animo facias certiores, idque quanto celerius facere possis. Vale. Dominus te servet, frater charissime! tuaque consilia gubernet et provehat ad sancti nominis sui gloriam et Ecclesiae aedificationem. Amen.

Londini ultima Aprilis Anno 1551. Tuus ille qui et olim.

<sup>2)</sup> Imannus Ortzenius, Zelandi cognomine, e pago Oude Tonge oriundus, (1505—1571), Dusbergh Vesaliam vocatus huius urbis Eccl. restauravit, donec a<sup>0</sup>. 1549 cb furias interimisticas in Dithmerschh feliciorem Eccl. statum exspectavit et a<sup>0</sup>. demum 1560 Vesaliam rediit. Cf. Geed. H. ref. III. p. 179 n. Hammelm, Op. Gem. p. 1016 aq. Goebel, o. l. I. p. 405, 411. Beeg, Ref. d. l. Iül. Clev. Hann. 1826. p. 110. <sup>2</sup>) Cf. Hammelm, o. l. p. 1016 aqui (sc. Imannus) ibi evocatus ex Dusberga iam antea haeserat apud Cancellarium Olieslegerum." <sup>3</sup>) Male Gerd.: Intelligit Catech. (s. a. IIb. 674 n.). Conf. Lond. ei misit, quae sub tit. Comp. Doct. prodiit Lond. 1551.

N°. 77.

[Gord a a Hb. 674, Gorham vanla Me]

#### AD HARDENBERGIUM.

Dici non potest, mi Alberte! quam mihi doleat panni illa Anglici traetatio, non tam, quod ita turpiter direpti sint, quam quod merestore ea re ita sunt offensi, ut illos vix audeam intueri. Ego sum coectus syagrapham etiam mercatoribus ipsis reddere, non sine gravi illorum stomcho, qui me nunc etiam torve intuentur. Dicunt, non eo loco manua distrahendum fuisse, sed alio fuisse transvehendum, et potuisse transvehi, si diligentia adhibita fuisset. Quid multis? Nihil deinceps vestris candos panni credetur, tantum abest, ut quidquam omnino amplius tentetur. Tri.... accusatur, quod non suo loco pannos exposuerit. Cum Denkio Tr. accusatur quod [frandulenter pannum divenderint]. Breviter, non video spen ullam obtinendi hic apud mercatores panni amplius ullo modo [si cubes snam] non vult agnoscere, neque [dare pensationem]. Haec certa sunt. Its Deus adhuc forte combebit istorum furias. Literae [regise] de pendents panno in usum hominum [extraneorum] quinquennio quoque lectae sus publice contra [fraudulatores]. Dastae erant] praesente .... die Mercuni nona mensis Martii Anno 1530. Hoc illic omnibus notum est. Et ne imemet cas signoraret aliquis e mercatoribus, cas mihi in manus tradidit misus-[que ad ipsum curavi ipsas] 1). Literas per Villherum missas accepi.

Hic magna est librorum advectitiorum copia, sed est summum omnium pretium. Est Calvinus in totum Paulum et omnes Canonicas Epistolas, sunt Bullingeri quinque decades Sermonum utilissimae, et Musculus in totum Psalterium, opus ingens, Calvinus in Esaiam, item de Scandalis, Brentius in Esaiam, Bibliander de ratione temporum. Brevi habebimus Pst. Martyrem in Corinthios <sup>2</sup>), sed hace incompacta non minoris emuntus, undecim taleris iuxta monetae nunc huius elevationem. Gallia nobis plarima Graeca mittit e veteribus Auctoribus Ecclesiasticis. Gallus publico edicto cavit, ne deinceps contra Anglicam religionem in Gallia aut scribatur aut declametur. Hace initia. Quid! si Burlando forte scaramata daretur <sup>2</sup>). Nosti caetera.

De panno ad vos mittendo, dubito, post talem aliorum direptionem, tentabo tamen si videatur, sed mandatis opus est ad mercatores, alioqui non est consilium. Miror Denkium affirmare rem de pannis mittendis per alios coeptam fuisse. Haec gratia scilicet. Tu ipse scis, quid per alios sit praestitum, sed bene habet, mittamus illa.

Andreas Hovemannus 4) est apud nos, sed ut video ad negotiationem magis quam ad studia propendet. Non esset illi igitur utile esse mecum, alioqui libenter illum in patris gratiam apud me habuissem. Curabo autem ut sit bono loco apud bonum aliquem mercatorem Anglum, ut et linguae huic et negotiationi assuescat.

Mitto tibi Buceri Epitaphia et narrationem de morte eius. Nihil est ab illo editum. Caeperat tractare rem sacramentariam, sed non absolvit. Mecum egit scriptis, quae forte utraque prodibunt, et tandem ad me scripsit, se assentiri doctrinae meae, quam in Frisia reliqui. Mitto tibi libellum quem hic edidi de sacramentis, cui est adnexa mea vetus quaedam eadem de re Epistola, quam tu nosti <sup>5</sup>). Mitto et Domino Iacobo <sup>6</sup>) et Domino Danieli <sup>7</sup>).

Cantuariensis meus nonnihil languet ex pruritu, neque hic est. Domus ipaius in qua nunc est septem hine millibus passuum una cum toto pago gravi terrae motu concussa est hoc die Lunae praeterito, nempe 25 Maii, libri omnes e thecis in terram decidebant, fenestrae omnes fractae, sed comus tamen salva permansit. In pago tamen aliquae domus corruerunt, curavit fere terrae motus duabus horis ab hora prima pomeridiana usque ad tertiam. Redditus est illi Eberi libellus s), sed nihil adhuc respondit. Et ego illum nunc convenire non possum, videbo tamen, si quomodo responsum ab illo habere possim. Mitto tibi Catechismum Flandricum nostrae hic Ecclesiae s). Non vacavit exemplaria legere, nedum compingere libellum, tamen D. Danieli in scriptum correxi, ex hoc corrigetis reliqua. Hunc alterum fasciculum rogo Emdam transmittas ad D. Quaestorem 10).

Londini ultima Maii. Mea languida vos salvere iubet. Videtur in hecticam propendere. Vale. Anno 1551.

Nº. 78.

[Autogr. in Ser, Tigur. Gard. IVa. p. 474, Corham. v. a. 264.]

# Ad Bullingerum.

8. Scripsi non ita pridem ad te per Doctorem Brunonem '), qui se literas Argentina ad te transmissurum esse pollicebatur. Deinde et libellum ad te tuum de Sacramentis, quem ante triennium ad me miseras, et nunc demum quintae decadi tuae inseruisti per manus Domini a Breda, fratris Domini Falesii '), ad te misi, hic me autore, sed valde incorrecte excusum.

<sup>4)</sup> Ex coniectura hace restitui. V. decretum illud regium in The Statutes of the Realm. Lond. 1817. vol. III. p. 388. ch. 1. a<sup>0</sup>. Henr. VIII 23° dom. 1580 , that no manperson in any wise after the firste day of Marche nexte comying shall bye or bargayne any manner of wolle within this realme for any merchant stranger, nor take any permyse of bargayne or sale of any wolle for any merchant stranger. Cf. de panni Angl. apud Emd. mercatu Brenneisen, Ostfr. Hist. n. Landesverf. T. I. B. VI. § 12. p. 287. 2) Prodiit Ian. 1552. 3) Coniici posset, an forsan seacamata scriptum fuisset? Seacamatam dare quid esset lusiones latrunculorum amat non facile fugiet. Burlandi nomen frustra ubique quaesivi. 4) De Hovemanno cf. ep. 79. 3) Sc. Bullingeri de sacram. tract. cui ep. Lasci annexa crat, quam reperies ed. nostr. I. p. 465 sq. 6) Sc. I. Praeposito. 7) Daniel Burenius posthac apud Bremenses Consul. Cf. Gerd. s. a. IIb. 676. 2) P. Erren (1511—69) Calendarium historic. Viteb. 1550. Cf. Grässe, Allgem, Litt. V. 1084. 9) Calech. Lond. maior. 10) Herm. Lenthius.

Non putaram enim, to istic illum editurum esse, cum tanto tempora and me praeter meam interim voluntatem delituisset. Adieci illi unam e mes epistolis cadem de re ante sex annos scriptam, ut doctrinae consensa attestarer, neque dubito, tibi hace omnia reddita esse. Quod ad domesticum Coenae dominicae usum attinet, nos hic a vobis, ut puto, non dissentimus, sed docemus vobiscum in coense usu publicum coetum et publicam Ecclesise convocationem requiri, siquidem id fieri possit. Sed, can aut non licet aut non est ex usu publico Ecclesiae publice in unum emvenire toti Ecclesiae ad coenae usum, non negamus Coenae usum sliquot fratribus illum postulantibus et privatim convenientibus, exemplo Apostolorum panem per domos frangentium, modo ne ulla adhibeatur superstitio, et privatus ille eiusmodi usus non remoretur neque obscuret publicus illius usum illum in publico totius Ecclesiae coetu. Alioqui Paulum be protinus et nos audimus "An non habetis domos ad edendum" absitue ut nos, quod dominicum est, ut inquit Chrysostomus, privatum facere velimus.

Quod ad Florianum <sup>3</sup>) illum attinet, vehementer doleo, te quoque in eorum numero esse, quos ille pios et sanctos viros hypocrisi sua fefellit. Facilius fero quod me fefellit, sed quod ad fallendos alios meo ait abusu nomine, denique et mea manu, id mihi magis dolet, quam ut dioere possim. Quod vero te quoque circumvenerit, omnium maxime ut verum fater doleo.

Ego vero iam a biennio et amplius nihil ab illo accepi, neque ubi st scire possum, aliudque non suspicor, quam quod se alicubi in antum forte monasticum detrusit, tametsi neque huius quidquam scio. Ex me patria nemo quidquam de illo ad me scribit, ut illic eum esse, plane nos putem. Sed, etsi ubi ille sit prorsus nesciam, neque quidquam ab illo at mihi aut tibi aut aliis etiam expectandum esse credam, ego tamen, posteaquam in nominis mei gratiam tantum in illum beneficium contulisti, magnam tibi habeo gratiam, et in me id totum abs te pro tua virtute sollatum esse putabo daboque operam, ut sub nundinas Francofordienses tibi, vir sanctissime! satisfiat. Nolo enim, ut tibi fraudi sit etiam fucus ipse mei nominis, tibi, inquam, quem ego non alio quam patris loco amo veneror et colo. Quintam tuam Decadem non licuit hactenus revera totam perlegere, sed quae legi omnia placent, et pro donis in te collatis gratias ago Domino Deo nostro.

Quae Bucerus ante mortem de re Sacramentaria mecum egerit egoque illi responderim, nunc non habeo: sunt enim apud D. Cantuariensem, qui nunc hinc abest 4). Ubi rursum habuero, descripta ad te transmittam. Miraberis, sat scio, ubi perlegeris. Scripsi ad te nuper de Musculo, Bibliandro et Castellione, si quomodo induci possint, ut huc veniant. Idem vero et nunc optarim, sed audio, neque Musculo neque Bibliandro nostro licere, ut hoc faciant. Ego sane optarim illos adesse, sed, si id fieri non potest, saltem da operam, quod in te est, ut Castellionem et Coelium Curionem 5) hic habere possimus. Si de illorum animo hac in parte certior

ditionem haberent. Cuperem nos plurimos esse qui idem in Domino sentiremus et doceremus. Domino à Breda, fratri D. Fallesii, dedi quaedam in mandatis ad te et ad D. Calvinum, credes igitur aut alteri illorum aut utrique. Vale, frater in Domino dilectiasime! et me quaeso apud fratres, quod non singulis scribam, imprimis vero apud patrem nostrum D. Pellicanum excusato. Dens Opt. Max. servet et gubernet vestras Reclesias vestramque istam mutuam consensionem per Spiritum suum provehat et corroboret ad nominis sui Divini gloriam Amen. Dominus noster Hoperus strenue suo munere fungitur. Nostra etiam Ecclesia gratia Deo! multiplicatur, non tamen sine magna Pharisaicorum reluctatione. Iterum vale. Londini vii Junii 1551.

Tuus quantus est Ioannes à Lasco.

<sup>4</sup>) Dr. Bruno commemoratur Lamernn, Kurf. M. v. Sax. I. 469. <sup>2</sup>) Cf. ep 75 n. 3. <sup>3</sup>) Cf. de impostore illo ep. 51 et 75. <sup>4</sup>) Etiamnum hace supersunt et m. s. asservantur in Corp. Chi. Coll. Cambr. 113. f. 391—407, quorum in vita Lasci fragmenta quaedam dabimus. <sup>5</sup>) Coel. Sec. Curio (1508—1569) tune Basileae eloquentiam docebat, Cf. Parker Soc. o. l. p. 85, 595.

N°. 79.

[Gabboma, e, l, 500 eg, Gordes, e, l, 116, 656 eq.]

# Ad CRANMERUM.

Oro te per Christum, Reverendissime Domine! ne offendaris mea ista, non sane temeritate, id novit Dominus in cuius conspectu sumus, sed potius sedulitate quadam probandi tibi nostra omuia, ad quam me alioqui et candor tuus tuaque rara haud dubio humanitas invitat et mei etiam ministerii fides plane compellit.

. Nollem profecto pertinax videri, ne dicam temerarius aut capitosus, sed mihil dubito quin videas, fidem mei ministerii hoc omnino flagitare, ut in mostra hac Ecclesia pleno, non autem mutilo ministerio iam tandem fungamur, post cam praesertim Domini quam nuper sensimus admonitionem.

Si quid peteremus ad nostram gratiam, esset forte cur non audiremur, sed dum id petimus quod nostri ministerii fides in nobis requirit quodque a pio et Christiano Magistratu negari nobis non debere putamus, equidem nihil nobis temere videmur postulare. Imo vero hoc solo imprimus nomine gratam vobis debere esse existimamus nostram hanc postulationem, quod in ea aliud nihil petimus, quam quod Christi Domini
ciusque Apostolorum doctrina institutione et exemplo manifeste approbari possit, cum in istiusmodi petitione dubium non sit, non tam noa
mostramque Ecclesiam vel audiri vel reiici, quam ipsummet Christum Dominum potius, quem nos potissimum sequi optamus in sua doctrina ex-

emplo atque institutione, utque id nobis per vos liceat summa cum observantia postulamus.

Abs te vero imprimis, mi Domine! petendum id nobis esse videtu, quem nostri alioqui ministerii summum antistitem habemus, quod id non minus tua certe, quam nostra interesse putemus, ut pleno, non autem lacero ministerio in concredita nobis tuis auspiciis Ecclesia fungamu, imo vero quod te omnem nostrae hac in parte negligentiae culpam sustinere debere arbitremur in iudicio Dei, si per nos admonitus oficiam nobis tuum praestandum non esse putes.

Ostendi autem nostra hac postulatione nullam dari occasionem neque varietatis in cultus Divini observatione neque item offendiculorum sut dissidiorum aut praeiudiciorum, sed viam commonstrari potius omnium certissimam ad tollendam omnem varietatem omniaque offendicula, et quae inde demum dissidia praeiudiciaque nascuntur, nisi si Christum Deminum varietatis offendiculorum dissidiorum ac praeiudiciorum autorem in doctrina exemplo et institutione sua facere velimus, quam nos aute omnia sequi cupimus, et ut nobis id liceat, omni nostro studio postalamus. Alioqui praepostera est offensio in Christo doctrinaque et institutionibus ipsius et proinde in nostra quoque petitione, quae aliul non continet, quam ut Christi eiusque Apostolorum doctrinam et observationem in nostro ministerio sequi possimus. Neque vero tanti sunt facienda semper praepostera haec offendicula, ut propter illa Christi Ecclesiam sub tanta illic cruce praesertim ministerio suo fraudare debeanus.

Videor praeterea mihi etiam ostendisse, nos iustas habere causas, car et publicum Ecclesiae consessum in Coena administratione optemus et Vestium item illarum usum detrectemus, quibus in vestris adhuc templisus soletis, atque item vanum esse eorum metum, qui ex nostra erga Demobedientia pericula nescio quae ominantur. Vana item illorum consis, qui sua se prudentia manum Dei, quam propter verbi hauddubie sui contemptum — quod in se Sacramentorum alioqui usum etiam complectitur — extentam esse videmus, evitare posse putant.

Hic vero tu, mi Domine! neque in consessus postulatione, neque in vestium detrectatione tibi satisfactum esse dicis, et, posteaquam certum non est, ad quemnam modum Christus Dominus tum ad mensam sum accubuerit cum suis Apostolis, nos etiam de hoc consessu in coenae administratione sollicitos esse non oportere. Rursum, quod ad vestes attinet, cum nullum sit illarum interdictum et publica hic authoritate sint receptae, aequum tibi videri, ut illis utamur potius, quam ut illas detrectemus. Tibi enim persuasum non esse, ut quae in ipso cultu Dei, etiam ab ipsomet alioqui Deo instituto, praecepta non sunt pro interdictis haberi debeant. Et cum res videatur fore mali cuiusdam exempli, si nobis diversae a vestris ceremoniae permitterentur, te adhuc haerere in nostra ista postulatione.

Haec tu, inquam, ita mecum, mi Domine! et quidem ita amanter (quo quidem nomine magnam tibi habeo gratiam) ut me quodammodo ad maiorem

consilii hac in parte nostri approbationem invitare videreris. Id mihi igitur faciendum esse putavi, si quomodo tibi ut patrono et patri meo matisfacere queam.

L Quodque ad Consessum imprimis attinet, equidem pium magis reli-Engangue esse puto, ut Christum Dominum nihil tum ociose egisse putemas in tota illa novae actionis suae mysticae institutione, cuius exordium assubitum esse videmus, quam ut illum vel superflue aliquid vel ociose crime arbitremur. - et proinde neque accubitum insius cum suis discimalia ociosum fuisse neque a nobis negligendum esse intelligemus, quate-Tans assentimur, illum nihil tum superflue aut ociose egisse. Deinde, si meari non potest. Christum Dominum mensae accumbentem accumbentites etiam suis Apostolis coenam suam administrasse, sic ut accubitus ille A parte totius actionis illius mysticae excludi non possit, quae ratio nos moves, ut cam actionis Dominicae partem ab insign institutione in manlato illo , hoc facite" excludere quam includere malimus? Equidem rectine fecerimus, si id mandato huic includamus, quod Evangelistae ipsi in matte actionis numerant, quam si id nulla authoritate nullaque iusta raliene innixi excludamus. Tertio, cum sciamus horribilem esse in Papae Maclesia Coenae Dominicae profanationem, atque ipsius doctrinam ali confirmarique genuum ista in Coense usu flexione, quam adhuc plerisque lecis observatam fuisse videmus, et nostri officii sit, publice testari, modis manibus nos ab ea idololatria abhorrere adeoque et illi adversari quantum estaino poesumus: nulla vero esse possit aptior testificatio alieni animi ab illa idololatria, quam publicus in coena Ecclesiae consessus, ab ipso persectim Christi exemplo Apostolicaque observatione petitus, merito men sane instaurare observareque deberemus.

1. Nee refert, quod certi non simus ad quem modum Christus Dominus suis Apostolis tum ad mensam accubuerit. Usus est procul dubio Deminus vulgari accubitus more, qui tum in usu erat, quemadmodum et Thalus vulgari apud Corinthios more accumbendi usus est, nulla illius nova forma inducta. Si igitur Christo satis erat vulgari Iudaeorum more in coema sua accumbere, si item Paulus apud Corinthios de populari acambendi more nihil mutavit in coenae observatione, cur nos hic anxii amus de forma accubitus Iudaici, cum et Christo et Paulo vulgarem Indaeorum quam Corinthiorum accumbendi morem satis fuisse videa-Neque vero certi, quae panis forma fuerit, sumus, in prima Coenae institutione. Neque etiam Paulus novum panis genus, ne dicam formam, Dorinthiis praescripsit, sed, quemadmodum Christo Domino satis erat, eum panem Coenae suae adhibuisse, qui tum apud Iudaeos iuxta ritum illorum sharius panis erat, ita et Paulo satis fuit eum panem apud Corinthios meneae Dominicae adhibere, qui tum illis vulgo cibarius erat, etiamsi azyfuisse non constet. Nimirum et Christus Dominus et Paulus non ann solliciti fuerunt de modo ac forma symbolorum in coena, quam ut propositis vulgaribus omnino symbolis (ut eas quaeque gens haberet) animics hominum ad coelestium mysteriorum, symbolis vulgaribus adumbratorum, considerationem excitarent. Praeterea, quid facerent gentes illac. quae neque panem ex ullo frumenti genere babent et vino prorsus carent? An vero illas propter panis azymi inopiam aut vini penuriam a Coene Domini excludemus, donec aut panis azymi aut vini usum habeant? Equidem Christus Dominus, ut est agnus mundi totius, ita totius etiam mundi Ecclesiae victimae suae memoraculum in Coena sua reliquit, neque gentes ullas, quae modo nomen ipsius invocant, a Coenae suae usu propter pesis azymi aut vini inopiam excludi voluit, estque illi satis, si mortis memoria quocunque tandem pane aut potu celebretur, modo ut sine allo contemptu riteque ac decenter omnia \*) agantur. Ad eundem igitur modum non moratur Dominus, ut in forms aut modo consessus nostri nimium anxii curiosique simus. Satis est illi, si quietem conscientiae nostrae in morte Christi, Sabbatismum inquam nostrum in Christo, consessus nostri recepti Symbolo contestemur ad totius Ecclesiae consolationem, praesertim cum noster consessus perinde est symbolum quietis apud nos, atque apud Iudaeos olim accubitus ipsorum, qualiscunque is tandem fuerit, quietis symbolum erat. Satis igitur et nobis esse debet receptum more publico consessum retinere in Coenae administratione, ut nostram in Christe Domino quietem contestemur, illiusque hoc symbolo admoneamur, etiamsi de forma illius primi ad coenam accubitus certi esse non possimus. Atque de consessu tantum.

II. Iam quod ad vestium detrectationem attinet, in hoe fere case videtur status causae totius: num cultui publico, ab ipsomet Deo in cius Ecclesia certis ceremoniis instituto, adhiberi aliquid debeat, de quo Deus nihil praecepisset. Hic vero tu, Domine mi! quaedam esse dicis quae sunt praecepta, quaedam vetita, ut quaedam neque vetita neque praecepta. Praecepta igitur observanda esse omnino, vetita item vitanda omnino. Sed quae neque essent vetita neque praecepta, ca sane cultui illi ab ipso Dec instituto libere adhiberi posse, etiamsi de illis nihil praeceptum esse legamus. Proferebas huc Davidis exemplum, qui Cantores in templo olim instituit, de quibus ipsum mandatum aliquod habuisse doceri non possit, et multa alia in eam sententiam proferri posse dicebas. Ego autem pro vetitis habenda esse dicebam in tali cultu Dei omnia, de quibus Deus tali huic cultui adhibendis nihil omnino praecepit. Cui tu quidem sententiae assentiri te non posse respondebas, quod ego unico duntazat scripturae loco meam sententiam tueri coner, qui interim apud te adhue dubius esset, tuque illum adhuc excutere diligentius velles, tu vero ad confirmandam tuam sententiam plurima scripturae tum testimonia tum exempla haberes.

Haec ita inquam inter nos sunt acta, mi Domine! nisi me mea alioqui memoria fallit. Iam vero dudum optavi ego, et nunc vehementer optarin, videre rationes et testimonia ex scripturis, quibus tuam sententiam defendi posse putas. Quis enim non libenter ea amplecteretur, quae minorem sustinent invidiam, prae iis quae hominem et odiis et invidia et suspicionibus variis gravare manifeste videmus? Equidem non sum is, qui odio

haberi quam amari, quique invidiam sustinere quam benevolentia hominum frui malim. Sed ante omnia id spectandum et mihi et piis omnibus esse puto, quod ad divina praesertim attinet, ne quid nobis permittamus, quod certi omnino non sumus, nos tuta tranquillaque nostra couscientia iuxta verbum Dei facere posse. Ita ego, cum me non videam tuta tranquillaque mea conscientia vestes illas in nostram Ecclesiam inducere sub meo ministerio posse, haerere hio cogor tantisper dum meam conscientiam laxari videam Verbi Divini authoritate, qua sola illam et laxari et astringi debere puto. Alioqui si mihi mea conscientia praeter Dei verbum laxanda esset, alibi illam commodius multo laxare potuissem, <sup>5</sup>) sed ago gratias Domino Deo meo, quod me ab eiusmodi laxatione servarit, et oro, ut me deinceps quoque servare adhue per suam gratiam velit.

Ut autem non temere meam hac in parte conscientiam astrictam esse ostendam, adferam tibi, mi Domine! plures quam unam consilii huius mei petitas ex verbo Dei rationes. Illud tamen praefabor, me hic non agere de ritibus iamdudum in aliqua Ecclesia usurpatis, qui, dudum invecti, tolli simul non possunt et proinde aliquousque tolerandi adhuc videntur, non sine tamen digna eorum reprehensione, si quando id tempus aut res ipsa postulare videtur, — sed loquor de invehendis in aliquam Ecclesiam novis ritibus praeter Verbum Dei, qui in illa nunquam antea observati fuissent. Redigam autem rationes meas, quas alioqui etiam attigi in nostra postulatione, in certas argumentorum formas, ut res tota clare et perspicue cognosci possit.

- a. Primum autem argumentum ad sententiae meae confirmationem petam ex interdicto Dei illo de non edendo fructu arboris vetitae primis parentibus nostris dato, de quo in nostra aliqui postulatione multa, quo videlicet Deus abunde nobis declaravit, quod nostra potissimum obedientia coli velit. Atque huic interdicto adiungo regulam illam, a Samuele ad Saulem Regem prolatam, gratiorem esse Deo obedientiam in cultu ipsius, quam victimas, et ex hisce locis, tanquam e fontibus, sic argumentor: 1. Qui in cultu suo obedientiam vult rebus aliis omnibus anteponi, is sane extra praecepti sui fines coli se nolle manifeste testatur. 2. Deus et interdicti illius primis parentibus nostris dati et regulae item a Samuele proditae testimonio, mandati potissimum sui obedientiam vult in cultu suo rebus aliis omnibus anteponi. 3. Ergo Deus extra praecepti sui fines nolle se coli manifeste testatur. - Perinde est autem, sive Deum contra, sive extra fines praecepti sui colere velimus. Obedientiae sane est, ut nos intra praecepti fines contineamus. Est igitur inobedientiae, fines praecepti quoquomodo transcendisse, si extra aut contra illos aliquid faciamus, ut iam vetitum esse in cultu Dei ab ipso instituto intelligamus, de quo nihil praeceptum habemus.
- b. Aliud argumentum sumo ex mandato Dei, cuius etiam in nostra postulatione memini, Deut. XII cap., quod alioqui pluries alibi etiam repetitum habemus, "Quod tibi praecipio, hoc tantum facies Domino, non addes quidquam neque adimes." Inde vero sic argumentor: 1. Ubicun-

que nihil neque addi neque adimi potest praeceptis traditis, ibi sane praeceptorum fines transcendere nullo modo licet, ut aliquid vel contra vel extra illos omnino faciamus. 2. In cultu publico, ab ipso Deo in sua Ecclesia instituto, neque addi neque adimi quidquam potest praeceptis traditis iuxta hoc Mosis testimonium. 3. Ergo in cultu publico, ab ipso Deo in sua Ecclesia instituto, fines praeceptorum transcendere nullo modo licet, ut aliquid vel contra vel extra illos omnino faciamus. — Est autem certum, Mosem toto eo capite de cultus Divini observatione potissimum agere, quen Deus tum voluit in sua Ecclesia observari.

e. Tertium argumentum colligo ex codem Mosis lib. can. XVIII Ibi loqui aliquid, de quo Dominus non praecepisset, in parte impietatis positur. et Propheta qui id faciat morte damnatur. "Propheta", inquit Mores qui impie egerit, ut loquatur de quo non praecepit Dominus etc.. - moriatur Propheta talis". Inde porro sic argumentor: 1. Quidquid Verbi Divini testimonio in parte impietatis ponitur et canitale esse censetur, id equidem pro vetito haberi oportet in Ecclesia Christi. 2. Loqui aut tradere aliquid sub nomine Domini (in cultu potissimum ab ipsomet Deo institute) de quo ipse nibil praecepisset, ponitur a Mose in parte impietatis et cantale esse censetur iuxta temporis sui politiam. S. Ergo loqui aut tradere aliquid sub nomine Domini, de quo ipse non praecepisset, in cultu notissimum ab ipsomet Deo instituto, id equidem pro vetito haberi oportet omnino in Ecclesia Christi. - Nec refert, quod quidam locum hunc Mois ad rerum duntaxat futurarum divinationes referendum esse putant. Rei enim illic antithetica veri Prophetae ad falsos Prophetas collatio, in qua eandem doctrinae generalitatem, ut ita dicam, comprehendi oportet in altera ipsius parte, quam et in priore eius parte contineri constat. Aliconi esset vitiosa collatio. Et cum prior antitheseos pars, qua de vero Propheta (nempe Messia nostro) loquitur, omnes Propheticae functionis partes complectatur, non possunt procul dubio etiam ullae Propheticae functionis partes a secunda antithescos parte excludi, in qua de falso Propheta tractatur, ut non ille tantum Propheta pro impio sit habendus, qui ventum solummodo pronunciet, de quibus Dominus non praecepisset, sed qui in omnibus etiam Propheticae functionis suae partibus, hoc est, in omui sua doctrina omnibusque suis traditionibus Propheticis, id loqueretur et traderet. de quo nullum a Domino pracceptum haberet. Scd esto, donemus hunc locum de rerum duntaxat venturarum praedictione loqui, adhuc consistet nihilominus desumpta ex illo nostra argumentatio, dum a minore, ut vocant, ad maius argumentamur. Etenim si in rebus venturis praedicendis impietatis damnatur Propheta, qui id eventurum praedicit, de quo nihil praecepit Dominus, tanto sane magis impius erit Propheta, qui de mysteriis Dei salutaribus salutarique cultu ipsius sub eius nomine loquitur sine praecepto ipsius, quanto doctrina de salutaribus Dei mysteriis cultuque ipsius maior excellentiorque est rerum futurarum praedictione. Et certum est, sub nomine Domini doccri aut tradi quidquid ministerii nomine in Ecclesia tradimus aut docemus. Pro Deo enim, non pro hominibus, Ecclesiis in ministerio nostro ministramus, quicunque ministri in Christi Ecclesia sumus. Manet ergo firma et immota nostra hacc, ex Mosis loco citato petita, argumentatio.

- d. Quartum argumentum sumo ex Hieremiae Prophetae Cap. XXIII. ubi multa de Prophetis conquestus ad extremum ait. "Ne audieritis verba Prophetarum, qui vobis prophetant, visiones cordis sui loquuntur et non ex ore Domini." Hie sane visiones cordis nostri vocari videmus quidquid non petitur ex ore Domini. Videmus item vocari et imposturas, dum ait. "Vanos vos reddunt" (vel decipiunt vos aut dementant vos sive imponunt vobis, quemadmodum Vatablus adnotavit) et videmus expressum mandatum, ne cos audiamus, qui non ex ore Domini loquuntur, etiamsi contra os Domini loqui non videantur. Inde vero ego argumentor ad hunc modum, adjunctis ex codem Prophetae capite aliis praeterea, quae eis iosis Prophetis attributa sunt, qui non ex ore Domini loquuntur: 1. Nulli Prophetae, qui dementant populum, qui visiones cordis sui loquantur quique per illas lucem verbi Divini a proximo suo suffurantur, denique qui Ecclesiae Dei paleas pro tritico obtrudunt, audiri in Christi Ecclesia debent. 2. Omnes Prophetae, non ex ore Domini loquentes, dementant populum, visiones cordis sui insorum loquuntur lucemque Verbi Divini a proximo suo suffurantur et Dei Ecclesiae paleas pro tritico obtrudunt. 3. Ergo nulli Prophetae, praeter os Domini Idquentes, audiri quoquomodo in Christi Ecclesia debent. - Neque hic locus Prophetae ullis interpretationibus eripi nobis potest, quin fontes nostrae argumentationis in eo extent, quemadmodum et in proxime citato Mosis loco Deut. XVIII eos extare diximus.
- e. Quintum argumentum deduco ex Dei mandato Mosi dato de cultus Divini observatione, Exod. XXV, cuius alioqui mandati meminit et Stephanus in sua concione, Actor. VII, et Paulus Hebr. VII. «Vide", inquit Dominus ad Mosem, «ut facias omnia secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte". Ad omnes enim Ecclesiarum miuistros hoc pertinet, quod hie ad Mosem dicitur, qui modo fideles ministri Mosis exemplo esse volunt. Inde igitur ita argumentor: 1. Ubicunque iuxta praescriptum exemplar aliquod omnia facere iubemur, ibi sane non solum coutra exemplar, sed neque extra exemplaris praescripti fines facere quidquam licet. 2. In instituendo publico in Ecclesia cultu Dei sub Mosis nomine iubemur omnia iuxta praescriptum nobis exemplar facere. Exemplar vero est Verbum Dei, in quo nobis Deus cultus sui formam patefecit 3. Ergo in instituendo publico Dei cultu in eius Ecclesia, non solum contra exemplar verbo nobis Divino patefactum, sed neque extra praescriptos illius fines, facere nobis quidquam omnino licebit.
- f. Sextum argumentum colligo ex verbis Christi Domini apud Ioannem, Cap. V et VII in unum iunctis. Capite quinto negat Christus, eos poese habere fidem, qui gloriam ab invicem captarent, ac rursum capite septimo, suam ipsorum, non autem Dei gloriam quaerere eos docet, qui a semetipsis loquuntur, et omnes tales mendacii atque iniustitiae accusat, dum illos duntaxat veraces et iniustitiae expertes esse affirmat, qui eius a quo miss

essent, nempe Dei, non autem suam ipsorum gloriam quaerunt. 1. Quicunque in ministerii sui functione suam ipsorum et non Dei gloriam ante omnia quaerunt, cum et mendacii et iniustitiae a Christo Domino notentur, in Christi sane Ecclesia neque ferri neque audiri debent. 2. Omnes qui ab invicem gloriam accipiunt et a semetipsia, non autem ex ore Domini, loquuntur, suam ipsorum, non autem Dei gloriam quaerunt, iuxta hoc Christi Domini testimonium. 3. Ergo omnes qui ab invicem gloriam accipiunt, a semetipsis, non autem ex ore Domini loquuntur, (cum et mendacii et iniustitiae a Christo Domino notentur) in Christi sane Ecclesia neque ferri neque audiri debent.

Horum ego argumentorum omnium fontes attigi in nostra postulatione, producturus plures, si hos satis non fore putassem. Adieci praeterea exempla due severitatis Divinae in eos, qui adversus hanc doctrinam, non tam contra, quam extra patefacti Verbi Divini fines progrediendum sibi esse putabant, alii in adhibendo igne Divino cultui, de quo nihil Dominus praecepisset, alii vero in anteponendis carnibus pani coelesti, quem eis Dominus in cibum dedisset. Et sane eiusmodi sunt haec exempla, reverendissime Domine! ut corum commemoratione exhorrescere deberemus, quoties ad observandum aliquid sine ullo verbi Divini testimonio sollicitamur.

Neque hic subsistit commentum corum, qui Nadab et Abihu pronter ebrietatem a Deo punitos esse docent, eo quod vini usus Aaroni et filis eius interdicitur. Nam et alia multa eodem mox loco Aaroni et filiis suis praccipientur, adversus quae peccasse illos oportuerat etiam, ai horna duntaxat admoniti fuerunt adversus quae peccarant. Admonitus quiden est Moses tantae severitatis Divinae exemplo ut certas leges Aaroni et filis eius constitueret, ne facile postea adversus Dominum peccarent sed caussa punitionis illius in ipso contextu discrte exprimitur, dum legimus, Nadab et Abihu ignem thuribulis adhibuisse, eumque alienum, de quo Dominus nihil praecepisset. Et demus, illos per ebrietatem id feciase, quoi equidem non abs re adnotatum esse fatemur, non ideo tamen efficitur, illos propter ebrietateni potissimum ita punitos esse. Etenim, si ebrii erant. ante injectionem ignis alieni in thuribula ebrii proculdubio erant. Ante inicotionem igitur ignis puniendi fuerant, siquidem propter ebrietatem potissimum puniendi erant. Nunc, cum non ante iniectionem ignis puniti sint et hanc solam scriptura ipsa exaggeret, fieri quidem potuisse non negamus, ut ebrietas flagitio illi occasionem dederit, atque ideo etiam vini usus ait Aeroni et filiis eius interdictus, sed culpam puniti flagitii praecipuam esse dicimus in ignis alieni inicctione, quemadmodum verba ipsa eius loci testantur, de quo nullum praeceptum extabat. [Lond. m. Augusti 1551] 4).

<sup>1)</sup> Ad Cranmerum scriptam esse hanc epistolam, bene vidit Gerdesius. 2) Gerd.: omnino, Gabh.: omnia. 3) In Polonia et Phrisia orientali. 4) Ad hoc ferme tempas eam retuli, quia sub initio non obscure noster ad pestem alludit, quae medio mense Iulii praesertim vehementissime Londini saevierat.

Nº. 80.

[Gard. s. a. Ub. 677.]

#### Ad HARDENBERGION.

S. Literas tuas scriptas septima Iulii, ego hodic primum accepi, mi Alberte! et quidem peregre, hoc est non domi meae, sed apud Dominum Cantuariensem septem milibus passuum a Londino, ita ut ad notulas ') meas pervenire non possim, sed neque tempus patitur, ut multa ad te scribam, scribam tamen ut possum. Ac primum, quod ad mercatores pannorum attinet, illi nunc suum procuratorem mutarunt inter sese, et eum constituerunt, quicum mihi nulla intercedit consuetudo. Si tamen Radus noster mandata a vestratibus omnibus habeat mercatoribus, forte aliquid impetrabit, aliqui vix quidquam spero.

Osiandri neque doctrinam, neque institutum probo, quod quidem ad causam iustificationis et editum ab illo libellum in Witebergenses attinct. Est aunc tempus scilicet, nova serere doctrinae dissidia et scholam Witebergensem traducere, per quam universus orbis in Evangelii cognitione profest! imo, cui Osiander ipse, si quod res est fateri velit, multa se debere negare non potest! Scd haec sunt nostrorum temporum fata \*).

Dolet audire et Hamburgensium ministrorum inter sese controversiam. Amo certe et veneror D. Aepinum ut fratrem, sed maluissem non fuisse ab ipso motam eam controversiam de poena gehennae per Christum a sua morte gustata 3).

Comitem Viduam, quam ego adhue pro mea principe agnosco, gaudeo bene erga me adfectam esse, sed neque ego mihi quidquam adversus illam egisse videor, quo merito offendi possit. Doctrinam nostram nunquam me praesente impugnavit, proinde illam et nunc ab ea probari credo, neque ignoro, quinam sint, qui illam sugillent, sed gaudeo me non alios adversa, rios habere. Convitiis et maledicentia facile me ab illis superari patiar, eneterum scripturae auctoritate doctrinam nostram nunquam poterunt refutare, sed, etsi Princeps ipsa doctrinam nostram non probaret, non ideo sane minus esset vera, alioqui absit, ut Principum auctoritate doctrinam nostram communire velimus.

Ego nunc publice tracto argumentum Sacramentarium, sine magno Patrum apparatu, sed simpliciter rem iuxta scripturas expono. Videbis forte postea. Apologiam meam remoratus est maxima ex parte Hermannus 1) noster, qui mutari quaedam voluit, liberius paulo ut illi videbatur scripta. Alioqui summa doctrinae nostrae praeter causam sacramentariam habetur in Compendio Doctrinae Ecclesiarum hic nostrarum 1), quod hic edidinus et ad te transmisimus. Heic si quem aliquid offendit et me huius quispiam admoment, conabimur doctrinam nostram tueri, sed tamen et Apologiam edi carabo, saltem quod ad historiam abitus isthine mei attinet, ubi etiam doctrina nostra de sacramentia inseretur 6). De Ebero commonefeci Dominum Cantariensem, indicata etiam tua epistola, sed nihil respondit: submouebo

tamen illum adhuc per aliam occasionem 7). Quae hic acribuntur sunt fere Anglica omuia, quae si habere cupias, mittam.

Nos hie sudor pestifer paulo minus extinxit. Uxor men prima omnian illo corripiebatur, postridie ego, ita ut pariter decumberemus, sed Dominus nos servavit. Nune vero uxor men in eundem morbum denuo recidit apud Dominum Cantuariensem, ac periculum quidem illud contagii inm evait, gratia Domino! sed virus adhue morbi in febrem desiit, qua etiamaum affigitur. Alias ex men familia nemo aegrotavit.

Andream Hovemannum \*) eo loco constitui, ut melior illi optari non posset: si ad literas propensior fuisset, apud me illum servassem, sed can diceret, patris sui voluntatem esse, ut se ad negotiationem adplicet, locan illi procuravi quo melior optari non possit. Erat apud me prinaquam illi locum procurassem supra duos menses, sed videbam illi non fore utile, si apud me maneret, posteaquam animum ad mercaturam vult applicare. Breviter, est eo loco, ut si fratrem haberem ea aetate, meliorem ei locum optare non possem. Puto autem ipsummet ad patrem soripturum esse.

Pannum lineum et farinam missam accepimus gratiamque habemus. Scripi ad Egidium, uxoris meae fratrem, ut sine mora ad vos pecuniam quam expendistis remittat, et non dubito, quin sit sine omni mora facturus. Isa a scribendo abripior, mi Alberte! Valebis igitur et tuam ex me et ma uxore decumbente salvere iubebis. Raptim [Croydon] \*) 23 Augusti A. 1551.

N°. 81.

[Autogr. Load, Lansdown MS. No. 2, Art. G.]

#### Ad CECILIUM.

Putabam me iam fore liberum a molestiis istis aulicis, vir clarissime! posteaquam causa legati absoluta iam esset ¹). Sed rursum incidit casus quidam, cuius nomine tuam humanitatem interpellare adhuc cogor. Hoc die praeterito Veneris ibat legatus ad navim quandam videndam, in quam se conferre vellet, si commode illio recipi quiret. Ibi nonnihil moratus serius domum redibat inter quintam fere et sextam horam iussitque famulo suo, ut nauclero, quod illum cimba a navi advexerat, solveret. Et videbatur nauclero parvum iniquumque nauli precium, quod famulus legati dabat: contra famulo videbatur nimium quod nauclerus postulat. Breviter legato

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Secrete scribendi instrumentum intelligit, v. Ep. 84, male Gorham "my notes". <sup>2</sup>) Lasci de Osiandre sententiam v. in Ep. ad Duc. Pruss. ord. nº. 82, al. <sup>3</sup>) Cf. Arn. Grevius, Mem. 1. Aep. p. 91 sq. <sup>4</sup>) Hermannus Lemthius, cui fasciculum se per Hardenb. misisse ipse testatus est sub fine ep. 76. <sup>3</sup>) Csi. Lond. peregrin. Eccl. <sup>6</sup>) Numquam hace apologia prodiit, uisi sint Ep. ad Brea. intelligendae. <sup>7</sup>) Cf. ep. 76. <sup>8</sup>) Cf. ep. 76. <sup>9</sup>) Ipse in initio testatur se spei Cantuariensem commorari, quo ob pestem haud dubie confugerat.

nonnihil longius progresso, inter famulum illum et nauclerum, a verbis ventum est ad verbera, coelo iam obscuro; ut quidnam ageretur; non satis videri posset. Et forte fortuna iuvenis quidam nauclero sese adiunxit famulumque legati pugno in inguine percussit. Is vero demum ita percussus gladio, non evaginato, sed una cum vagina, iuvenem illum in caput feriit. Nunc quia pauci norunt, legatum esse, cuius famulus id designavit, et legatus i ipse per laesam partem ad carocrem deposcebatur, adii itaque ego eius loci praefectum — vulgo Contestabilem vocant — et eum illo egi, ne quid praecipitanter ageret. Ils vero postulavit, ut a tua humanitate sociulam aliquam ad Vioccomites Londinenses impetrarem, ut cum ipso mitius agerent. Oro itaque humanitatem tuam, ut eiusmodi sociulam ad Vioccomites habere possim, qua hic Contestabilis apud illos excusetur. Ego vero dabo operam ut cum parte laesa aliquo modo transigatur. Commendo me humanitati tuam officiosiasime. Londini 23 Novembris. Anni 1551.

Tuae humanitati addictissimus Io. à Lasco, m. pr.

1) Legatum intelligit, quam foederati Germanici Lond. miserant, nomine IoA.

Files, March. Brand. Cüstrin. à secretis. Cl. Langram, Karf. M. s. Sax. II. 238 sq.

Nº. 89.

[Rx Arch. Secr. Rog. Region.]

### Ad DUCEM PRUSSIAE.

Litteras Celsitudinis tuae 20 Augusti scriptas ego vigesima prima Septembris accepi. Sum autem vehementer admiratus, quod mene litterac tam sero pervenerint ad tuam celsitudinem, cum is, cui illas tradebam, tuae Celsidini se familiarem et huc a tua Celsitudine ad Maiestatem Regiam cum falconibus missum esse dicebat. porro ad causam illam, de qua scribit, attinet, acceptis litteris adii mox archiepiscopum Cantuariensem remque illi omnem diligenter exposui 1). Sed diebus ferme decem plus minus. priusquam litteras tuae celsitudinis accepissem, venerat huc nuncius cum mandatis Ducis Saxoniae Mauritii, March, Brandenburgensis 2) et Ducis Ioannis, Mekelburgensis, et potestate tractandi de foedere 3). A ctumque est de subsidiis pecuniariis, non parvis, que mad mod um non dubito notum esse celsitudini tuae. Itaque Cantuariensis non putabat utile fore ut mentio eius causae fieret, donec ille nuncius absolveretur. Priusquam autem id sieret, intervenerunt turbae gravissimae. Captus denuo qui protector fuerat 4), captus et Pagetus 3), capti praeterea tres primarii consiliarii, et circiter quatuordecem alii insignes viri 6). Quae res nostra omnia plane perturbavit, neque ille nuncius tale responsum habuit quale optabamus, sed res tota dilata est in

alind tempus. Interim tamen cum optima spe in qua ego nihil comiso dubito, nam insemet rex Angliae promovet et sollicitat causan total et incipit habere cam autoritatem, ut quae ille serio se velle ostendit, negari ei non possint. Sed haeg tacenda sunt. Et puto tuae celsitudini omnia nota fore. Iam vero turbatis ita nunc rebus et casa foederis ita suspensa nihil plane video nos posse efficere ullo modo, etiamsi maxime vellenus, et Cantuariensis non nutat quidquam tentanden cese in causa: Celsitudinis tuae ante foedus confectum, ne et nos nihil impetremus et foedus coeptum impediamus. Quare visum est rem totam differre in aliud tempus etc. Libellum confessionis nostrae gratum Celsitudini tuae fuisse valde gaudeo 1). mune and prelo est tractatio de Sacramentia, quam etian Anae Celsitudini mittam, simul atque absolvetur. Ecclesia nostra, gratia sit Deo! multiplicatur, in qua publicam ian instituimus disciplinam, non sine maximo fructu multorum. Vehementer autom scire cuperem, quaenam istic turbae sint exortae in doctrina Theologica. Multa enim dicuntur et scribuntur passim, quibus ero credere non possum. Interrogatus tamen a multis, non habeo quod respondeam. Dolerem certe, vera esse, quae dicuntur. Et proinde, summo cum desiderio expecto id, quod tua Celsitudo in litteris policetur, nempe ut me certiorem pro gratia sua reddat, quo in cardine res istic theologica versetur. Ingens fama est et indies magis ac magis litteris multorum confirmatur. Osiandrum nova istic quaedam proragage paradoxa dogmata serere, quae nova rursum dissidia piriant. Quin et tuam quoque celsitudinem non omni propus ex parte, ut verum fatear, liberant, quod tamen cum bon tuae celsitudinis gratia dictum esto. Putavi vero id tuse celsitudini significandum esse pro mea in illam observantia et fide, quandoquidem video nomen tuae celsitudinis in nescio quas suspiciones vocari, a quibus interim tuam celsitudinem liberam esse omnino et spero et opto. De Osiandri eruditione nihil dicam, qui meam inse inscitiam satis agnosco, sed ingenium hominis multis et piis et doctis viris suspectum iam olim fuisse non ignoro. Non putassem tamen, illum hoc praesertim ita turbulento tempore novos de doctrina motus excitaturum esse, non admonitis privatim reliquis Ecclesiis, quas Evangelium Christi profiteri et hoc nomine multa iam passas esse. non ignorat. Ut ut autem id se habeat, optarim nomen tuac celsitudinis tragoediis istiusmodi non praetendi, pro mea in illam observantia, quod quidem in optimam partem a tua celsitudine accipi postulo, ut qui nihil aliud hic spectem (id novit Dominus) quam tuac celsitudinis

primum salutem, deinde dignitatem et existimationem \*). Hic novi nihil nunc propemodum habemus, nisi quod classem Caesaream, quae Maximilianum Ferdinandi Regis filium ex Hispania reducebat, denuo per Gallos in mari mediterraneo profligatam esse ainnt \*) insumque Maximilianum aegre se se periculo subduxisse, amiseis interim omnibus thesauris quos secum vehebat, et omni adeo supellectili sua. Videtur bellum indies magis iucrudescere. Non desunt tamen qui divinent brevi componendum esse, ut conjunctis demum viribus Pana, Cacsar et Gallus haereticos invadant, ipsis scilicet Turcis etiam nocentiors. Venetorum nuncius narravit Regi Angliae, Turcum a Vonetis in futuram aestatem postulare tantum commeatum quantum per tres menses ducentis hominum millibus sufficere possit. Quod reliquum est commendo me gratiae et benignitati celaitua dinis tuae officiosissime, et Deum oro ut nobis tuam Celsitudinem diu incolumem sprvet. Londini, prima Decembris. Anno 1551.

Tuae Celaitudini Illustriasimae addictiasimus servitor,
Io. à Lasco. m. pr.

N°. 83.

og. . .

[Rx Arch, Secr. Reg. Berolin.]

## Ad MARCH. RRANDENBURG. et ELECTOREM SAXONIAE.

Illustrissimi et excell. principes et Domini, Domini mei colendissimil Officiosissimam et diligentissimam mei commendationem! Accepi literas utriusque vestrac Celaitudinis et intellexi en omnia, quae mihi vestrac Celsitudines pro sua in me gratia exponi voluerunt 1), egique gratias Domino Deo nostro, quod animos vestros ad suscipiendam ouram verac religionis in Ecclesia conservandae sub hac fatali quadam rerum et divinarum simul et humanarum perturbatione excitavit. Oramus etiam assiduis eum nostra Ecclesia precibus, sine ullo interim cuiusquam nomine, ut Deus Optimus

<sup>\*)</sup> Aut simpliciter de nummis mutuandis, aut de petitione quadam intellige, ut Duci Prussiae Consiliarii Angliae Regis titulus cum stipendio deferretur, ut haud ita raro tane fieri solebat. \*) M. S. baph v. s. \*) Fuit nuntius ille Iohan Presi, de quo iam ep. 81 n. 1 egimus. \*) Sommershthus captus ad d. 17 Oct. \*51. Burnet, o. l. II. 271. \*) M. S. paietus. Hauddubie Lord Paget intell., qui brevi post in carcer. coniect. est. Cf. Burnet, o. l. II. o. 273. \*) Recenset corum nemina Burnet, o. l. II. 271, 2. 7) Cuius exemplar miserat, v. cp. 68 et 71. \*) De hisce cf. Gray, Gosch. v. Preussen. p. 619 aq. D. H. Arnoldt, Kirchengesch. Pr. V. 12, 2 sq. \*) Classis Cacsarea revera m. Sept. huius anni gallica classe, duce Barone de la Garde, in mari medit. profligata est.

Maximus causem hanc totam provehere et gubernare ita velit, ut in ca agenda nihil aliud quaeratur quam gloria divini sui adorandique nominis. in conservanda Evangelii puritate et Ecclesiarum ipsius pacificatione, quas nunc propter nostram erga Deum ingratitudinem perturbari gravissime misereque affligi et dissipari videmus. Alioqui si quid aliud hic quaeratur. onam Evangelicae atque Apostolicae doctrinae conservatio et Reclesiarum illam profitentium pacificatio, metuo ne iis ipsis consiliis exitium nobis insi accersamus, quibus nos sublevari posse putamus. Neque vero de vestra hic pietate guidquam dubito, sed dum priora exempla in similibus consilis mecum reputo, non temere mihi huius mentionem facere posse videor, ut aliorum exemplis admoniti nobis diligeuter caveamus. Deus non illuditur proculdulio et nomen suum adorandum nostris affectibus praetexi immune non sinit. Quodsi ad conquirenda nobis humana praesidia animam adiicimus, postposita interim cura placandi Dei, quem gravissime offendimus, equidem haud scio an non nostram'ipsorum magis, quam Dei gloriam in nostris consiliis quaeramus. Atque utinam tantum adhibitum fuisset hactenus studii ac diligentiae in placando Deo, quantum laboris in quaerendis humanis praesidiis adhibitum fuit, nimirum et doctrinae dissidia fuissent composita, quae adhuc extare in Ecclesiis adeoque et vi augeri indies, ne dicum componi videmus, et disciplinae Ecclesiasticae usum restitutum utcunque iampridem habuissemus, nunc quum et dissidia gliscere, etiam inter restitutas Ecclesias et omnem discin!inae usum negligi, denique et rideri passim videmus. Vestrarum sane partium fuerit, Illustr. principes! dare operam, ut pari studio ac diligentia et dissidia doctrinae omnia ex verbo Dei componerentur, et usus rursum disciplinae legitimus in Ecclesiis institueretur, quemaduodum in quaerendis humanis praesidiis cessandum vola nou esse putastis. Id porro si faciatis, mbil dubito, Deum Ontimum Manmum fortunaturum esse coepta et consilia vestra omnia, qui causac et gloriae filii sui in conservando eius Evangelio deesse hauddubie non potest. Quid vero bic interea sit actum a die quartadecima Septembris, qua literas vestras accepi, in hunc usque diem, qua item diligentia acta sint omnia et quid ad rem institutam pertinere adhuc videatur, id totum utraque vestra Celsitudo facile intelliget ex eodem ipso homine 3), a quo ego literas vestras accepi. Quodque ad me attinet, optarim, si ullo modo possim, non dico satisfacere, hoc cuim non est tenuitatis nostrae, sed tamen aliqua saltem ex parte respondere vestrae de me expectationi. Et utrique vestrac Celsitudini gratiam habeo, quod me dignum esse iudicaverint pro sua clementia consiliorum suorum benigna et confidenti communicatione 4), deferoque vicissim utrique vestrae Celsitudini summa cum observantia operam mean atudium diligentiam ac fidem pro mea tenuitate et me utrique diligentissime commendo. Londini prima Decembris. A. post Chr. nat. 1551.

Utrique vestrae Celsitudini Illustrissimae addictissimus servitor, loannes à Lasco m. pr.

<sup>4)</sup> Litterae illae credentiales in Arch. Berol. etiamnunc in apogr. asservantur.

Datae sunt 5 Izhii 1551. \*) Ad d. 6 Sept. Lond. legatus Fuess. pervenit. \*) Ich. Fuess. \*) Cf. de missione illa quae supra in litteris ad Duc. Pruss. et opere ibidem citato Langennii leguntur et in Lasci vita accuratius excutienda mihi erunt.

Nº. 84.

[Ex Arch. Secr. Reg. Berelin.]

## Ad Marchionem Brandenburgensem.

Praeter communia mandata illa, quae et tuae Celaitudinis et Illustrissimi simul Domini Mauritii Ducis nomine mihi exposita fuerunt, accepi quaedam practerea etiam, quae ad tuae duntaxat Celsitudinis personam attinebant 1), et dedi sane operam sedulo ac diligenter, ut res ex sententia confici posset. Sed sub id plane tempus, quo omnia optime absolutum iri sperabamus, intercidit gravissima forte fortuna perturbatio, quae nostros conatus maxima et parte impedivit, quemadmodum id, qui mihi literas tuae celsitudinis reddidit, facile narrabit. Eo tamen res est deducta, ut ego de utriusque causae successu - nempe et communis et privatae \*) - dubitare non possim, nisi quod nonnihil protracta sit propter causas, quas tua Cels, cognoscet. Et quod ad tuam Cels. attinet, iussus sum bene sperare ac rem in memoriam rursus reducere, mox ut videro turbas quae nunc sunt exortae 3) aliqua ex parte conquievisse, quae res mihi alioquin indicium fuit, rem bene adhuc successuram esse, egoque dabo operam, ne quid de mea hac in parte fide et diligentia a tua Cela, desiderari possit. Equidem dudum aliquam mihi occasionem dari optabam probandi studium meum Cels, tuae, quo iam pridem erga illam teneor: ab eo videlicet tempore, quo de animi tui maguitudine et constantia apud Caesarem ipsum declarata quaedam intellexi 4) et in certa spe fui, fore, ut per tuam Cels, vera adhuo religio istic conservetur et defendatur. Iam vero vanam non fuisse video spem meam et hoc sane nomine Deo Optimo Maximo gratias ago, ac non tune modo Celsitudini sed et universae Christi Ecclesiae gratulor, flectoque genua coram libe. ratore nostro Christo Iesu, ut tuam Cels, eiusque consilia omnia gubernet provehat et fortunet. Ac scio quidem a mea tenuitate nihil eiusmodi praestari expectarique posse, quod tua Cels. dignum ullo modo videri queat. Sed quantulumcunque id sit, cui mea tenuitas ad praestandum ullum Cels. tuae officium par esse possit, id totum ego tuae Cels. summa fide atque observantia diligentissime offero et commendo. Quia vero incidere potest, ut ad tuam Cels, aliquando forte scribam, quod tamen non ab omnibus legi vellem, visum est notulas quasdam formare, quibus tuto omnia iudicari et tamen non ab omnibus intelligi possint: eas itaque inclusas Celsitudini tuac mitto 3). Caeterum illud caelare nolui tuam Cels. Illustrissimam, nos non sine maximo animi mei dolore audisse, Illustrissimum Dominum meum Prussiae etc. Ducem, non solum approbare paradoxa quaedam Osiandri dogmata, sed etiam adversus omnes alios tueri velle. Id si verum est, metuo,

ne ca rea magno sit futura nocumento coeptae causae, îlaque danda erit opera Cels. tuae apud optimum illum principem ut omnium tragoediarum finis fiat, quae alioquiu nomen suae Cels. revera graviter infamant 6), qua de re atque aliis item nonnullis plura, qui has est literas tuae Cels. redditurus. Commendo me iterum atque iterum elementiae Cels. tuae Illustriss. Londini prima Decembris Anno 1551.

Illustrissimae Cels. tuae servitor addictissimus.
IOANNES à LASCO m, pr,

1) Perspicuum est eum mandata haec a legato Ioh. Fuess. accepisse, v. s. ep. 81 n. l. 2) De privata March. causa idem suspicari licet, quod de Prussise Dace ef. ep. 82 n. l. 3) De turbis illis anglicis v. ep. 82 et n. 3, 5, 6. 4) Intelligit indefessam constantiam, qua liber Interim a March. rejectus fuit. 3) Istiusmodi secrete scribendi instrumento in commercio ep. e. Duc. Pruss. et Hardenb. Trequenter usus est. Cf. Ep. ad Duc. Pr. N. 64, 68, 71, 82, ad Hardenb. N. 80. 9) Cf. Ep. 82, simul cum hac missam.

N°. 85.

[Ed. Load. a", 1532]

### Ad EDWARDUM VI.

Ep. est nuncup. eius « de Sacramentis" libello praemissa.

Legitur in ed. nostra Tom. I. 99 sq.

Nº. 86.

[Ex Arch, Lond, Addit, MS, 4277, n°, 4, Strype, Mem. of Cranm, II, p. 390.]

### Ad CECILIUM.

Tametsi eiusmodi nune sit valetudo mea in eo luctu meo in quo me Dominus mihi adempta altera mei parte, uxore inquam mea, constituit, ut neque mihi liceat ucque etiam magnopere libeat multa ad multos scribere. Vir clarissime! tamen fratribus et amicis id a me postulantibus negare non potui, ut in fratris huius gratiam, qui has perfert, paucis te pro tua in me benevolentia meaque in te observantia interpellarem. Est vir pius et verae religionis studiosus totius Ecclesiae nostrae Gallicae testimonio, cuperetque instituere typographeiam Gallicam in usum earum insularum quae subsunt Maiestati Regiae, ut Anglica, quae ad religionem pertinet omnia Gallice versa pro insulis illis excudat. Hac itaque in parte tuo patrocinio iuvari postulat et a me petiit ut se tuae humanitati commendarem, ut tuis auspiciis diploma Regium in eum usum obtinere possit. Te igitur oro, vir praestantissime! ut illi hac in parte tua autoritate adesse velis, cum mea, tum

vero multo magis promovendae religionis causa. Plura non permittit valetudo. Commendo me tune humanitati officiossissime. Londini, 24 Augusti 1552.

Tuae humanitati addictissimus
Io. à Lasco.

Nº. 87.

[Ed. Lond. Steph. Hyerdman. 8 Oct. 1552. Exempl. Asservat Ribl. Henn. Amst. Theol. VI. c. 336.]

### PRASE. CAT. MICRONIL

[Christiane Lector! Minori hoc Catechismo hoc non agimus ut e manibus vestris maiorem illum deponatis, qui in Ecclesia nostra quovis die Dominico serie solet explicari, sed inventuti potius breviorem Catechismi formam offerimus, quam facilius ediscere queant, priusquam ad Cocnam Domini admittantur. Intelligant igitur parentes, sibi inxta suum erga Deum debitum incumbere officium, diligenter eum liberos suos docere, qua in re vel sic tamen eos sui quoque memores esse oportebit. Neque enim ideireo puerorum Catechismus appellatur, quasi eos tantummodo spectaret, sed quoniam fas esset, provectiores aetate ad unum omnes eum memoria tenere, ad eius normam vitae cursum instituere suosque, quos dederit ipsis Dominus, erudire. Qui igitur inter adultos imbecilliores sitis etiamnum, nolite, vos obtestor, in ignominiae parte habere una cum parvulis Christi Christum cognoscere, ne ob destinatam praefractamque nescitiam reiiciamini in aeternum (Lond. 8 Oct. 1552)] 1).

Io. à LASCO.

Christelicke Leser, met desen kleynë Catechismo, willen wy wt uwe handen niet nemen den grooten, die alle sondage ordentlick verklaert wert tot onser ghemeynte: maer alleenlick dye ionekheydt een korte forme voorstellen, de welckë sy te beter van buyten leeren eerse tot den Nachtmale des Heeren tooghelaten werden. So sullen dan de ouders haer ionekheyt hier in (so sy voor God schuldich zijn) neerstelick onderwijsen, sonder nochtans haer seluen te vergheten.

Wat dese leere wert een kinderleere ghenaemt, niet omdat se den kinderen alleen aengaet, maer om dat deselue een ieghelick mensche eer hy volwassen is behoorde te bekennen, ende daer nae zijn leuen te stellen, ende oock zijn kinderen te leeren. Die dan volwassen zijnde, hier in noch niet geoeffent zijn, dat ze haer niet schamen mit den kinderen Christi Christum te leeren, opdat ze van Christo om haer opgezette onweteschap niet eewelick verworpen werden.

<sup>4)</sup> à Lasco belgice hanc ep. conscripserat. Ipsissima eius verba sic habent: Ian à Lasco tot den Godsalighen Leser.

Nº. 88.

Cholory, Lond. Land. M. R. H. 94, Strype, e. L.H. 36,

### Ad Creation.

Rursum perturbantur quidam e nostra ecclesia tam in maiore, quam in minore Sudwerk, vir clarissime! et carceres illis intentantur, nisi ad sua paroecias veniant. Faciunt autem id non nestores insi, sed aediles cui praesecti ecclesiarum vocantur, qua de re cum domino reverendissimo cascellario 1) heri egi. Et ille iussit, ut cum tua humanitate agerem, ut ipso praesente in senatu hodie a prandio res per tuam humanitatem proponeretur, pollicitusque est, se nobis adiumento esse futurum in senatu, ut masdatum in scripto ad omnes paroecos et ecclesiarum praefectos in Sudweit et sancta Catharina obtineamus, ne nostri ab illis deinceps hac in parte molestentur 2). Sed eiusmodi mandatum obtineri oporteret, quod per mu illis offerri, qui nostros molestant, et demum per nos etiam adservari posit, ne deinceps novis rursum mandatis impetrandis, si forte ita incidat, molesti semper et senatui insi regio et tuae humanitati esse coganur. Venturus eram ipse ad tuam humanitatem, sed per gravissimum capitis dolorem profecto non licuit. Mitto tamen ad tuam humanitatem hunc fatrem nostrum, qui est unus e senioribus nostrae ecclesiae 2), oroque ut illum benigne audiat et absolvat. Commendo me diligentissime humanitati tuae. [Novemb. 1552.]

> Tuae praestantiae addictissimus, 10. à Lasco m. pr.

Nº. 89.

[Ex Arch. Lond. additional H. S. nº. 24524. [ 69.]

### Ad REGEM POLONIAE.

Sacra Maiestas Regia et Domine, Domine Clementissime! Perpetuam fidei et observantiae meae commendationem!

Etai scio meam commendationem plus forte invidiae istic, quam gratiam habituram esse sub hac temporum nostrorum iniquitate, Serenissime Rex! atque ipsemet potius aliorum istic commendatione egeam, quam ut alios commendandi partes mihi quoquomodo sumam, qui praesertim tot iam annos istino abfuerim et vix sim notus tuae Maiestati, praeterquam in puerita ipsius, tamen inhumanum esse putavi, nolle agnoscere apud tuam Maiestatem

<sup>1)</sup> Peregrini saepius ab officialibus ecclesiae Anglicanae, quorum parochiminhabitabant, ad Ecclesiam invitabantur: ni adessent, sollicitarentur ad carcera. Praesertim sub initio m. Nov. 1552 Germ. Eccl. membra, qui in Southwark seden fixerant, gravissimis afficiebantur molestiis, quas praevertere conatus est à Lasco. Cf. Stripe, Mem. of Crama. 1. p. 341. 2) Sc. Goodrick, bshp. of Ely. 3) Handdubie Utenhovius.

collata his in me hominem ignotum ac percerinum beneficia, atque corum commemoratione illorum quoque benevolentiam atque officia praedicare. qui me hic hac mea peregrinatione pro sua virtute atque humanitate adinverunt. Equidem gratitudinis officia vel hostibus ipsis probari solent. nedum ut ego ingratum id fore putem tuae Maiestati Regiae, si et collata hie in me beneficia et eorum qui me adjuverunt officia apud illam agnoacam as praedicem, ad contestandam gratitudinem meam quam aliquui in me desiderari nollem. Quodque ad beneficia ipsa in me hic collata attinet. en notiora sunt iam quam ut longa oratione egeant, siquidem ego, alibi contemptus atque invisus, hic vero homo, ut dixi, ignotus ac peregrinus. ita interim sum acceptus per gratiam Dei, ut Regis pientissimi beneficentia et gentis adeo totius humanitate adiutus, non solum non egeam ipse, sed et aliis utcunque etiam prodesse possim 1). Qui vero suis me hao in parte officies adiaverunt, etsi plures fuerunt, quam ut hie numerari nunc commode pussint, tamen juter illos non postremus omnine fuit is, cui hasce meas litteras ad tuam Maicetatem perferendas transmisi 1), qui cum Germaniam totam intra hoe biennium peragrasset, istue quoque se iam iter suum instituere velle, per litteras mihi indicavit, ut nostram quoque Poloniam videat et tuam Maiestatem Regiam salutet. Est autem vir praeter non vulgarem eruditionem ac summam pietatem ea prudentia et dexteritate ingenii praeditus, ut quantum in recessu habeat, non facile ex verbis aut fronte ipsius, quod dicitur, deprehendi possit: quanto magis verborum parcus est, tanto plus habet judicii et gravitatis, et est eo aliqui hic loco, ut et consiliis Regiis intersit et thesauris etiam Regiis magna ex parte praceit. Cum igitar illum ego proficisci istac velle intellexissem, hac mihi ratione meam erga illum gratitudinem ei utounque approbandam esse putavi, ut ipsius in me officia apud tuam Muiestatem agnoscerem et praedicarem, qui equidem tanta erga me humanitate bie semper est usus atque etiamnum absens per suos utitur, quantum non semper fratres a fratribus experiri solent. Quare si id ullo modo tuae quoque Maiestati gratum est, quod ego, illius alioqui subditus, ita hic exceptus sim, quodque is optimus atque integerrimus vir tanta me sua benevolentia sit complexus, tuam etiam Maiestatem Regiam, Dominum meum clementissimum, summa cum observantia oro, ut qualecunque tandem eius ipsius gratitudihis inditium illi pro Regia sua virtute ac clementia facere dignetur, et quidem non mea tantum unius causa, sed et aliorum qui hue forte aliquando istine sunt venturi, ut intelligat, officia subditis tuae Malestatis hic praestita tuae etiam Maiestati, Domino nostro clementissimo, grata esse. Quod superest, ego me ipsum etiam, quantumvis fere rejectitium, tuae interim Maiestati omni meo studio fide atque observantia diligentissime commendo, et Deum oro, tuam Maiestatem servet et gubernet, mihique hoc tribuat, ut meum erga illam studium fidem atque observantiam declarare aliquo modo possim. 16 Decembris anno 1552.

> Tuae Maiestati sacrae Regiae addictissimus servitor et subditus IOANNES à LASCO m. pr,

1) Sic, ut de aliis taceam, Nicolaum Forstium potenter invit (Cf. STATPE, Men. of Cranm. I. 343) et Melanchthoni quidem profuisse videtur, qui ab extra epist. suae (ed. Lugd. Bat. 1647, p. 321) eum patronum suum colendum intitulavit. I ladicia pauciora sunt, quam ut nomen ipsius expiscemur.

Nº. 90.

[Ant. in Mrs. Boct, Aogidii Sani.]

# Ad Princip. NIC. RADZIVIL.

[Huius litterae autograph, recensetur in "Catalogue d'une collection de lettres autogr. de personnages illustres depuis le XV siècle component le cetinet de Mr. le Doct. Fr. Egidi Succi de Bologue," divend. Lutetiae-Paria a hibliop. Charavaio m. Aprilis 1863. Mala fortuna autem is cui litteram illus emtionis iure mihi procurandam mandaveram, levius obtulit pretium, quan istiusmodi pretiosum documentum iure sibi vindicare poterat, adeoque is alias manus ep. transiit. Plus semel quidem Parisianum Bibliopolam Charavaium, ut apographon saltem mihi procuraret, officiosissime precatus sun: at quoties scripsi toties repulsam tuli, nescio illius ne an vero beati pessessoris culpa. Nihil igitur restat quam latine hie apponere, quae gallice & Ep. summa in catalogo indicabantur.

"No. 632. Lasco (Ioannes à) Ep. autogr. sigillo ornata ad Principen. Nicolaum Radzivil, data Lond. 16 Dec. 1552. 1 1/2 fol. Summi pretii epist. qua respondet ad invitationem sibi oblatam revertendi in Poloniam, at Euang. in patria sua praedicaret. "Nemo nescit," inquit, "habere me d semper habuisse ingens patriae meae serviendi desiderium. Haec Celsitain "Tuae indicare volui, quod sudio rumorem spargi, nolle me accipere vocations, quam regia maiestas deferre mihi dignaretur."]

N°. 91.

[Autogr. in Ser. Tigur. Gerd. s. a. Wa. 474. Gorham v. Angl. 284.]

## Ad Bullingerum.

Dabitis mihi veniam omnes istic, in primis vero tu, Vir sanctissime! quod tanto iam tempore nihil ad quenquam vestrum scripserim. Nihil sane decessit de mea erga vos et vestram Ecclesiam observantia et per omnis vobiscum in Domino idem sentimus nosque mutua vobiscum consensione maiorem in modum consolamur, sed caussae mei tanti silentii fuerunt graves quaedam meae perturbationes et curae, quas mihi Dominus pro bona sua Divina voluntate immisit, meque nonnihil, illi sit gloria, exercuit. Deinde etiam turbae quaedam, quas Satan adversus me et nostras hie Ecclesias concitavit et etiamnum concitare non cessat.

Quodque ad perturbationes meas attinet, scio te non latere, Dominum

mihi ante annum fere ademisse priorem vitae meae sociam, uxorem meam inquam, cuius memoria apud me intermori nunquam potest, cum propter vietatem as probitatem illius, tum propter susceptas ex illa proles, quae ob oculos meos assidue versantur. Quam mihi grave igitur fuerit vulnus hoe iuxta carnem adecque et nunc sit, tecum ipse facile cogitare potes. at de cura rei domesticae taceam, quae in illam rejecta tota fuerat, et in me unum, illi alioqui alienum, a morte ipsius recubuerat. De valetudine mikil dico, quae ita iam alioqui est attrita, ut, cum optime mihi valere videor, nunquam tamen recte valeam, et agendis rebus seriis nonnisi matutinas fere horas sine valetudinis incommodis impendere possim. Quae res mihi etiam in caussa fuit, ut, cum sustinendae curae domesticae pame case non posse viderem, ad secundas nuntias animum adiecerim. Nunquam enim et curae domesticae et meo ministerio in mea illa valesudine sufficere potuissem. Quin et nunc aegre sufficere possum novis subinde turbis exorientibus, adversus quas perpetuo est decertandum. Sed smemadmodum me Deus morte prioris meae uxoris probare voluit, ita ruranimi mei dolorem data mihi altera uxore pro sua Divina benignitate levavit. Dedit enim rursum et piam et fidelem, quod spero, vitae sociam, in qua pihil officiorum hactenus desiderare possum 1), sic ut mihi iam meline multo liceat invigilare meo ministerio per gratiam Dei, si modo valetado insa non obstet.

De turbis hie nostris longum easet omnia recensere, sed nihil non tentat in nos Sathan propter restitutum utcunque in nostris Ecclesiis disciplinae usum: nimirum hine sentit locum praeripi hypocrisi suse inter nos, quae observato disciplinae usu ipsamet sese prodit neque diu consistere immiso potest. Volunt enim saneti videri hypocritae omnes, et laudari quam redargui malunt, cumque usus disciplinae aliud in se nihil habeat quam reprehensiones, per quas simulata illa ipsorum sanetitas oppugnatur corruptelaque naturae nostrae omnium accusatur, fieri sane non potest, quin hypocritae simulatam sanetitatem illam suam oppugnari, cuius nomine alioqui in pretio haberi volunt, gravissime ferant, sursumque ac deorsem misceant omnia, si quo modo usum disciplinae invisum reddere emnibus hypocrisimque suam adversus illum tueri possint. Atque hie aon dormit sathan, sed artes omnes suas expedit ad impediendum disciplinae usum.

Mira est autem hie hypocritarum nostrorum vafrities. Nolunt videri contra usum disciplinae quidquam agere, sed, dum se per usum disciplinae pudefactos vident, severius secum, quam cum aliis agi clamant, cupiuntque secum omnes eodem carbone notari, ut aiunt, et in hoc toti sunt, ut in quam plurimos novas semper accusationes comminiscantur. Quodsi illis non ebacquimur, protinus clamoribus implent canaia et nos personarum acceptores esse vociferantur, etiamsi accusationes quas proferunt comprobare non possunt. Ita hie quidam nobis molestus est, qui e publico verbi ministerio propter flagitium quoddam Magistratus mandato submotus s), conquiescere non potest, donee socium pudefactionis suae aliquem sibi inveniat.

Et quia in vita ac conversatione omnium utriusque nostrae Reclesia ministrorum nihil quod merito traducat reperire, gratia Deo! potest, rimas quaerit serendi dissidia in doctrina et multa adfingit. quo magis invisum reddet nostrum ministerium. Sumit autem occasionem traducati nostrum ministerium a praedestinationis controversia, quam mire examrat. Et ut paucis rem totam tibi perstringam, docui ego, cos non restr de praedestinatione disserere, qui per illius doctrinam meritum ac dignitatem mortis ac sacerdotii Christi extenuare elevareque conantur, idque ilm potissimum fieri, quod vis ac condemnatio pecceti nostri in Ada non sis diligenter a plerisque explicatur, et proinde, nos non assentiri iis, et loca quaedam scripturae de praedestinatione ita urgent, ut negent omini Christum pro omnibus mortuum esse. Hinc bonus ille vir occasiones canes quaerit committendi nos cum D. Calvino, qui plerisque nimium due de praedestinatione scripsisse videtur, et nos accusat passim, quasi noma ac doctrinam Calvini damnaremus. Quia vero ex me nihil unquam sadivit neque ipse, neque alius quisquam, quod ad traducendum Calvini nome, quem ego alioqui ut virum Dei veneror atque amo, detorqueri posit, alium reperit, unum e nostris collegis, quem multis nominibus accuse cepit, si quo modo efficere queat, ut quemadmodum ipse propter sum flacitium et ministerio auo submotus et ad publicam paenitentiam accedam adactus erat, ita hunc eodem adigere etiam possit. Solatium est silicet socios habere poenarum. Protulit autem tria accusationis carita Primum, quod collega noster quidam dixisset, peccatnm Adae non esse sufficiens ad generis humani condemnationem. Alterum, quod aliquis 22vari possit, etiam sine ulla Christi Domini cognitione. Tertium, quod in doctrina praedestinationis diversum a Calvino docuisset et nomen Calvini traduxisset. Hacc tamen accusationis capita nullis testimoniis approbat potuit, sed ad suam duntaxat accusationem collegam nostrum adigi per nos cupit ad publicam poenitentiam ac ministerio suo submoveri. In vero, etsi in eo ipso collega nostro quaedam desidero, quorum est iam se mel atque iterum admonitus in coetu seniorum omnium, culpam tames eorum, quorum nomine accusatur, agnoscere in illo non possum. Na priora duo capita accusationis nullo modo agnoscit, et accusator illa nullis testimoniis approbare potest. Tertium vero ita agnoscit, ut se a Calvino dissentire fateatur, sed tamen non ideo aut nomen aut scripta Calvini ullo modo traducat. Habes unius controversiae exemplum, Vir doctissime! paucis adumbratum, cuius alioqui nondum finem habemus 4).

Sed est et aliud multo adhuc gravius, ai circumstantias spectemus. Unus e verbi ministris in nostra Germanorum Ecclesia <sup>8</sup>), non tamen Martinus noster Micronius, de tribus nobis capitibus tragoediam in Ecclesia movit, idque non modo inconsultis nobis omnibus, sed studio etiam hac in parte vitatis, eo quod suspicaretur, nos sibi reclamaturos esse. Primum, testes Baptismi puerorum in Ecclesia non esse admittendos docuit, quos vulgo susceptores vocamus. Deinde omnes Ecclesias, quae consessu publico in quenae usu non uterentur, idololatriae et violationis Dominicae institutio-

nis palam in concione damnavit, et quicunque genuficacionem in coena gracunque tandem modo ferendam esse dicerent, omnes chirurgos Antichristi esse pronuntiavit. Postremo, articulum in symbolo , de descensu Christi ad inferos" plantationem a Domino non plantatam et proinde eradisandam case docuit. Admonitus horum omnium per nos et seniores utriusque Ecclesiae omnes, post longam tergiversationem culpam tandem suam in coetu seniorem agnovit, non tantum quod nova ista dogmata apud populum sparsisset, quae Verbo Dei infundari e) alioqui non possent, sed quod ctiam concepta de nobis omnibus mala suspicione nobiscum de his prius maluerit communicare. At vero illum iam agnitae culpae huius suae poenitet, et quaeritur, se in agnoscenda culpa sua humanis rationibus potius, quam Verbi Divini autoritate persuasum fuisse, cum tamen manu ipse sua testatus sit, se nostrae doctrinae assensum esse in Christo, iuxta verbum Dei et ex mimo. Hisce enim verbis doctrinae nostrae omnium manu sua subscripsit, stane ore insemet suo Deo Patri nostro per Christum Iesum in coetu semiorum omnium gratias egit non ita multo post, quod ei errorem suum hac sua nobiscum controversia per Spiritum Sanctum suum revelasset. tamen nihil nunc sunt apud illum haec omnia, et quae se prius in Christo juxta verbum Dei et Spiritu Sancto autore egisse ipsemet fatebatur, nunc se rursum Spiritu Sancto autore improbare dicit, nosque ca anspicione omnes gravat, quasi nos praeter Verbum Dei ét ipsi doceamus lace omnia in hominum gratiam ét alios nobiscum eadem docere nostra antoritate cogamus.

Habes et aliam turbam nostram, frater in Domino observandissime!

per quam parum abfuit, quin utraque nostra Ecclesia, nisi Deus mirabbiliter succurrisset, in extremum hic plane discrimen veniret. Neque prorsus adhue extra periculum sumus, ut sunt hic multorum ingerais, sed Domino confidimus, in cuius conspectu, quod ad eam rem attinet,
bene conscii sumus. Ad quintum ab hine diem exspectamus, ut nobis ultimam mentem suam collega ille exponat. Faxit Dominus ut bonum exitum
huius causae videre possimus! Iam et inter has turbas semper oboriuntur
alia etiam, quae me plane obruunt, sed non ita tamen graviter afficiunt,
Ut de aulicis negotiis taceam, a quibus me totum explicare non possum 7).

Sed quorsum haec querela, inquies? Primum, ut in vestris precibus nostri Ecclesiarumque nostrarum meminisse velitis: deinde, ut intelligatis,
mon semper mihi licere ad vos scribere, cum volo. Habeo nunc prae manibus ceremonias nostrae Ecclesiae omnemque illius in nostro ministerio
gubernationem. Prodibit spero sub hyemen. Scribo autem non sine Theseo,
nostro inquam Micronio, quem nostrae hic Ecclesiae valde gratulor. Rex
meus Poloniae dicitur adornare novas nuptias \*). Putant plerique, illum
nonnihil cogitare de restituenda apud suos religione foreque ut et ego
ab illo vocer. Sed ego nihil mihi certi adhuc de meis polliceri possum.
Rex noster Angliae Serenissimus iam pridem languit, sed rursus iam (sit
Domino Deo nostro gratia) revalescit. Libenter scirem, quid ad Hoperum
de praedestinatione scripseris. Mihi propter hominis absentiam videre non

licuit, tametsi pluries promiserit, se literas tuas ad me transmissurum esse. Vale, vir integerrime! et me collegis tuis omnibus, inprimis vero D. Pelicano Patri, Bibliandro, Gualtero, Geanero, diligentissime quaeso commenta. Raptim Londini 7 Iunii 1553.

Non licuit relegere. Parces igitur sicubi male quid est scriptum.

Tuus vere et ex animo quantus est

IOANNES à LASCO m. pr.

D. Calvino, si quando tibi commodum fuerit, nos commenda, et nostra illi hic tragaedias exponas, oresque illum verbis meis, ne quid temere èt nobis credat, si quid apud illum de nobis spargatur, donec a me cama omnem cognoscat.

Nº. 92.

[Ex Arch. Secr. Reg. Region.]

#### Ad DUCEM PRUSSIAE.

Accepi litteras celsitudinis tuae missas per virum clarissimum D. Jounem à Werden, Regiae Maiestatis Poloniae Domini mei et tuae parite Celsitudinis hic oratorem, pro quibus ingentes gratias ago summa cum de servantia Celsitudini tuae. Attulerunt enim mihi in tristissimis hisce in temporibus incredibilem consolationem, praesertim quod tam clementi is me animo mei meminisse tua Celsitudo dignetur, id quod ego quidem eta non sum promeritus unquam, Dominum Deum meum tamen supplex orabo, ut eam tuae celsitudinis in me propensionem Divina sua gratia illi pensare velit. Non attinet autem multis nostram hic calamitatem deplorare, quan secum mors immatura Regis istius hic nostri 1) attulit de qua tuan celsitudinem non dubito iampridem audisse, sed puto, Deum voluisse nos monere, ne in ullo omnino homine spem nostram fiduciamque collocaremus. Erant sane tantae in Rege illo dotes, ut nemo non maxima quaeque de eo sibi in causa potissimum religionis polliceri posset, et magna hominum pars in ipso spem fere omnem conservandae verae religionis ita reponebat, ut plus aequo securior esse quodammodo videretur. Eam vero talem securitatem retundere voluit Dominus Deus et corda hominum ad se solum revocare. Ita ego sane mortem Sanctissimi Regis interpretor et, posthabita omni in hominibus fiducia, a Domino Deo solo et Divina eius potentia conservationem Ecclesiae suae et verae religionis expecto. Quod porro ad me attinet, Princeps Illustrissime! non video ullum hic

Obierat m. August. 1552.
 Secundas nuptias cum Catharina iniit 29 Isa.
 Cf. M. Micr. ad Bulling. ep. Parker Soc. o. l. II. 581.
 Sc. Mich. Argelo Florio. Cf. Strype, o. l. I. 347, v. eius litteras culp. confit. ib. app. II. 333.
 Cf. de his controversiis Calvini ad Peregrin. Eccl. ep. Bonner, Lettra & Calvin. I. 351.
 Gualterus Deloenus.
 Gerd.: impugnari.
 Respicit secretus missionem, quam in gratiam foederat. germ. princ. sustinebat.
 Cum Catharina, filia Reg. Ferdin., vidua Fr. à Mantua.

mei usum fore et fortasse plerique optabunt me hine abesse aub ea rerum permutatione. Mihi tamen constitutum est, non prius de abitu cogitare. guam abire jubear, una cum aliis, quos huo Maiestas Regia vocarata Atque id brevi futurum esse putant plerique. Et, si id fiat tuaque Celnitudo meam sibi operam alicui usui fore putet, hand tuae Celsitudini mrae aliis summa cum observantia defero, ut meam gratifadinem pro clementibus in me ipsius officies pro eo ac possum tester, qua de re sum pharibus colloquatus cum Domino Ioanne à Werden, quem non dubito ca craoque de re ad tuam Celsitudinem soripturum esse. De causa D. Osiandri serinsi semel atque iterum ad Celsitudinem tuam, et doleo his temporibus has tragoedias exoriri. Eruditionem D. Osiandri semper ut debut veneratus sum, et fateor, me per scripta insids non leviter adiatum base, sed in eins indicio quaedam desiderare corebar, autmadmodum in doctissimia et canctissimis quibusque viris cogimur desiderare, et ab ombi humanitata allenum esse puto, si quis in se aliquid desiderari serre ferst. Neuve miror same virum illum offensum fuisse illis vocibus, quae passim sine indiciv de justificatione per fidem inctantur, quod videlicet servetter, el modo nobis peccata nostra statuamus, cum plurimi flagitiossimi alico di homines itidem perpetuo in ore habeant deque fide istiusmodi sua praeter modum ac finem ullum glorientur, et fidei huius (si diis placet) praetextu omnia et in se et in aliis flagitia alant. Sed non ideo interim, quod fidei et imputationis vocibus plerique abutuntur, doctrina vera de fidei fustitis et imputatione ullo modo reiicienda est, ne dicam traducenda. Gratuita atque aeterna nostri in gratiam Patris Dei acceptatio propter Christum causa cet mostrue salutis omnium. Medium vero illius est nostra in Christo iustitia. mon autem in nobis, hoc est delata nobis gratuito etiam per Christum Dominum absolutae modis omnibus suae innocentiae ac plenisufficientiae, sui item salutaris meriti in morte ipsius communio, qua fit, ut in Christi Domini sacrosaneto corpore conclusi esse censeamur, et proinde acque justi atque sancti atque ipse, contecti videlicet veluti veste nuptiali iustitia ac merito ipsius per delatam nobis horum omnium communionem. Detulit autem nobis Christus Dominus communionem hanc salutarem iustitiae et meriti sui, non ut ea abuteremur, multo minus ut eius praetextu frena vitiis nostris laxaremus, sed requirit in nobis gratitudinem pro tanto suo beneficio, nempe ut illud amplectamur nostramque erga se gratitudinem pro nostra virili contestemur. Iam quia tantum hoc beneficium amplecti non possumus, nisi fide sola, receptum est, ut Christi beneficis fide nobis applicari dicantur, non quod fides efficiat, ut ad nos pértineant (pertinent enim ad nos priusquam credamus adeoque et ante tempora acterna quemadmodum Paulus docet) sed quod es non alia re ulla, quam fide sola, amplecti possimus: sola enim fide fit, ut delatum nobis Christi beneficium ad nos ipsos pertinere sentiamus. Cum igitur gratitudinem in nobis requiri dicimus, simul quoque fidem complectimur, qua fit, at delata beneficia amplectamur, et ca ad nos pertinere in corde ipsi nostro statuamus. Porro quemadmodum non hypocriticam gratitudinem Dominus in nobis requirit, ita neque fides hypocritica beneficia eius vere amplecti potest. Ister alia autem verae et hypocriticae fidei discrimina illud non postremun est, quod non e nostrae rationis iudicio colligi, sed autore spiritu mada cordibus nostris adflari debeat. Aliqqui nisi fidei nostrae in nobis autor st spiritus sanctus, fides nostra nihil est neque fides vocari vere potest. Et si spiritum sanctum autorem habeat, sane qui otiosus non est in excitandis ad fidem nostris cordibus, idem quoque in nobis indies magis a magis innovandis otiosus esse non potest, sed edit proculdubio suos fratus in nobis, qui nos interim non sane faciunt iustos, sed Christi beaficia fide amplexos esse et proinde iustos iam beatosque esse testantur propter Christum et in Christo. Iustitia igitur nostra non in nobia ad in Christo Domino quaerenda est, nempe in innocentia plenisufficientia et merito insius, et nos iusti sumus per delatam nobis gratuito horum onnium communionem, siquidem nos tantum Dei beneficium fidei nostrae non hypocriticae testimonio amplexos esse et retinere spiritu saneto setore sentiamus. Haco est mea de nostra justifica et instificatione sentesta. Princeps Illustrissime! paucis et raptim nunc ut licuit explicata: posthac per otium plura dabo, si Dominus volet, Celsitudini tuae. Iam tenpus cogit finem scribendi facere. Commendo me gratiae vestrae Celsitadinis Illustrissimae, et Deum oro, ut tuam Celsitudinem ause Roclesia diu servet incolumem, illique gratias ago, quod tuam Celsitudinem auxerit nova prole, nempe filio, quod quidem nunc primum accepi, et meser patrem suum in studio verae religionis suo olim tempore referre posit. Raptim Londini 19 Augusti. Anno 1553.

Tuae Celsitudini Illustrissimae addictissimus, Ioannes à Lasco m. pr.

Nº. 93.

[Ctonbor, simpl, ac fid, narr, p. 98-38]

## SUPPLICATIO DANIAE REGI TRADITA.

Serenissime Princeps, inclite Rex, Domine clementissime! Causae petitionisque nostrae omnis summa haec est: Dederat nobis gratiam Dominus in oculis sanctissimi pridem Angliae Regis Eduardi sexti, quo mundus hie plane dignus non erat, ut peculiares peregrinis omnibus Ecclesias in Regno ipsius obtineremus, quicunque publicum Verbi et Sacramentorum ministerium una cum legitimo Ecclesiasticae disciplinae usu iuxta doctrinam atque observationem Apostolicam habere inter sese observareque volebant. Constituerat nimirum Rex ille Ecclesiarum nostrarum ministros, qui lingua Germaniae inferioris, Gallica item atque Italica Ecclesiastico ministerio publice fungerentur. Templum nobis etiam initio unum sumptibus suis non contemnendis apparatum omnique plane superstitione repurgatum donaverat, ac mox demum illorum numerum auxerat, posteaquam nos

<sup>1)</sup> Edw. VI é vivis excessit 6 Iulii 1558.

propter linguarum varietatem in uno codemque templo commode simul sine mutua invicem ministerii perturbatione non posse videret. Ceremonias praeterea nobis peculiares concesserat — etiamsi a patriis ritibus diversae essent - quascunque nos modo iuxta verbi Divini doctrinam ad Ecclesiarum nostrarum acdificationem maxime facere atque ad puritatem Apostolicam proxime accedere judicaremus. Potestatem adhaec nobis fecerat augendi deincens semper ministrorum quorumcunque nostrorum numerum. pro eo ac id nostris Ecclesiis conducere videremus. Postremo sub suam insius protectionem nos nostrasque Ecclesias ita receperat propter nominis peregrinorum invidiam, ut nemo nos omnino in illarum gubernatione ac ministerio impedire ullo modo remorarique posset. Haec sane ita omnia, pro sua nobis pietate concesserat Rex ille sanctissimus, dignus proculdubio vel huius insins tanti beneficii nomine, cuius in peregrinos homines propensio ac beneficentia per omnes Ecclesias Christi celebretur memoriaque sui nominis àpud pios omnes sacrosancta plane habeatur et immortalitati consecretur. Neque vero id nobis concessisse satis habuit Rex pientissimus, sed eam ipsam concessionem iuxta praedicta capita omnia Regio diplomate ac privilegio suo, quod nobiscum habemus, confirmavit, et adversus nostros adversarios omnes constantissime semper insemet ad multorum usque admirationem, ne dicam invidiam, propugnavit.

At vero tantum Dei beneficium nobis invidit Satan, multo magis autem autorem et patronum illius, pientissimum inquam Regem illum, atque ad eum e medio tollendum dissipandasque simul nostras Ecclesias et artes expedivit suas omnes et conatus auos omnes intendit. Accessit autem magna etiam gentis erga Deum ingratitudo pro donata illi opulente si usquam alibi Euangelii luce. Qua equidem ingratitudine provocatus Deus et doctrinam verbi sui et optimum simul eius custodem illi ademit. Unde demum factum est, ut et nostrae etiam Ecclesiae dissiparentur, interdicto mobis aeque atque aliis nostro ministerio publica Reginae autoritate. Sub hac porro tali Ecclesiarum nostrarum dissipatione, cum neque spem amplius ullam illarum illic retinendarum videremus, etiamsi nos omnibus periculis exponere ipsi voluissemus: imo vero ministerium nostrum rebellionis ac perfidiae crimine protinus infamandum etiam, si quid modo contra decretum Reginae tentassemus, nosque pariter omnes non tam propter religionis controversiam, quam propter rebellionem potius capiendos esse intelligeremus, et interim nobis tamen pro fide nostri ministerii deserendae non essent nostrae Ecclesiae, convocavimus seniores ac diaconos omnes. consiliaque nostra demum omnia praestantioribus ex nostris Ecclesiis viris communicavimus, ut quidquid omnino facturi essemus, id totum invocato Dei in primis nomine, deinde etiam unanimi omnium consensu, ad gloriam Divini nominis et Ecclesiarum nostrarum salutem faceremus. Visumque fuit unanimiter omnibus melius longe et ad illustrandam Dei in nostro ministerio gloriam opportunius fore, si sub tanta illic tyrannide, alias potius ubivis alibi sedes nostris Ecclesiis quaereremus (qua equidem in causa nobis Deus proculdubio non esset desuturus), quam si nos illic omnes nostrasque Ecclesias in discrimen certissimum temere et sine spe fructus ulla coniiceremus.

Ibi vero constantissima de Tuac Maicetatis pietate studioque erga veran religionem testimonia nos plane omnes permoverant, ut te potissimum ou esse iudicaremus, qui afflictis nostris Ecolesiis in publica ista carum calmitate succurrere et velis libenter pro pietate tua et pro dignitatis tua Regiae praceminentia facile etiam possis. Ac veniebat quidem nobis a mentem, fore et hic apud Maiestatem tuam multa quae causae nostre adversari possent - ut nunc fere nihil toto sit terrarum orbe, quod non vais suspicionibus ac calumniis passim degravetur — sed omnes istiusmodi egitationes facile discussit animisque nostris prorsus exemit sola nostra è Tuae Maiestatis pietate benignitateque persuasio. Neque enim dubitavima facile cessaturas esse anud Tuam Maiestatem omnes adversus nos ausniciones ac calumnias, ubi Tua Maiestas, nobis etiam auditis, viderit nostra (ut speramus) omnia certa ac solida verbi Divini autoritate niti, cui me semper alioqui nostra ultro hactenus subjecimus, observatis publice in mestris Ecolesiis doctrinae omnis nostrae approbationibus per prophetias pablicas ac scripturarum collationes, et subiicere adhuc parati sumus multe libentissime, neque refugimus ulla omnino pia Christianaque colloquia a quibus modo convicia probra ac calumniae, quae Christianos homines nos usque adeo decent, excludantur. Hac igitur de te persuasione freti notisque etiam bene conscii. Rex clementissime! Maiestatem Tuam nobis potis simum adeundam opemque illius in ea Ecclesiarum nostrarum affictiose implorandam esse existimavimus. Interea vero etiam sese nobis offerent navis Tuae Maiestatis Regiae, qua sane oblata, nos demum, nihil aliad quam Domino Deo nostrum de instituendo huc potissimum nostro itiate consilium probari omnino, adeoque ad illud etiam prosequendum nos Do ipso autore quodammodo invitari, certo nobis persuadebamus. Atque it demum factum est, ut nostrum hoc iter ad Tuam Maiestatem ingressi simus, quicunque navem ingredi poteramus, ea spe, ut non dubitaremus Dominum Deum nostrum, causae nostrae apud Tuam Maiestatem patrocinaturum esse atque cor Tuae Maiestatis erga nos nostrasque Ecclesias ita inclinaturum, ut quod nobis illic tyrannide Antichristiana ademptum est, id rursum in regno hoc apud Tuam Maiestatem impetrare alicubi recuperareque possimus. Eadem porro spe nos etiamnum sustentamus et Tuam Maiestatem per adorandum Domini nostri Iesu Christi nomen supplices obsecramus, ut vicem Ecclesiarum nostrarum in hac ipsarum dissipatione clementer commisereri, illisque pro tua pietate sedem aliquam in Regno tuo ac publicum ministerium, quali hactenus in Anglia iuxta verbum Dei usae fuerunt, permittere digneris. Neque hic sane quicquam aut indignum tua Maiestate, aut regno ipsius noxium, ullo modo postulare videmur, sed quod petimus, tuae Maiestati honorificum prorsus et Regno ipsius utile et decorum, denique et salutare omnino fore non dubitamus, siquidem id abs te impetrari patiaris. Vere regium est, succurrere affictis Ecclesiis Christi, quae praesertim propter verae religionis confessionem ét

antea relictis omnibus ex patria profugae ét nunc rursum tyrannide Antichristiana propulsae, suum apud te suffugium per mare et terras quaerunt. Hoc enim potissimum nomine Reges veros se Ecclesiae Christi altores esse declarant (quae quidem summa est ipsorum dignitas) si vocationem suam recte ut debent intueri velint. Et quo hic minus suo satisfaciunt officio, hoc certe minus suae ipsorum dignitati respondere ipsiusmet Scripturae testimonio censentur.

Onantum autem commodi atque utilitatis secum adferant tam publice quam privatim collata in peregrinos homines beneficia, qui Christi praesertim nomine aliunde propulsi, nova sibi receptacula alibi quaerunt, id equidem pluribus logis acriptura sancta, potissimum autem ipsemet Christus Dominus in Evangelio testatur (Matth. 10. d.), dum sine mercede fructuque suo ne poculum quidem aquae frigidae dari posse uni ex minimis suis docet, nimirum ut intelligamus, tanto plura nobis et quidem certo a Christo Domino expectanda esse, si non aquae modo poculum, sed ipsum etiam hospitium, non uni tantum alicui membro Christi, sed multis in unum mysticum cornus insins collectis praebeamus. Atque humana quidem ratio huic Dominicae promissioni non facile assentiri potest, et noxium potius multis nomimibus esse iudicat, si peregrinos homines ad nos passim recipiamus. Sed annd Christianos homines ac multo magis Principes, non tantum valere debent quamlibet speciosa rationis nostrae consilia, ut doctrinae ac promissionibus Christi fidem abrogent quoquomodo. Quin potius statuendum est, nihil nobis a nostra industria prudentiaque expectandum esse omnino. nisi illi Dominus ipse benedicat. Non benedicit autem proculdubio nisi inxta promissiones suas, in quibus sane mentiri nunquam potest. Si vidua illa Sareptana in Helia admittendo rationis suae consilium sequi voluisset, non equidem nisi unius diei cibum cum sua familia reliquum habuisact. Caeterum Helia admisso, nihil illi defuit ac protinus unde se et suam familiam abunde aleret habebat, non equidem ullis rationis suae consiliis, sed gratuita benignitate Dei, eo quod illius Prophetam eumque peregrinum ad se venientem in summa etiam rerum angustia recepisset (3 Reg. 17). Sic et pio illi Pharaoni, qui Iosephum agnoverat, adeo noxium non fuit, Iacobum cum universa ipsius familia in regnum suum advocasse, etiamsi id humana alioqui ratio plane dissuaderet, ut sua omnia in Iosephi manibus supra modum multiplicari prosperarique videret (Gen. 47). Contra vero alteri Pharaoni. qui Iosephum non noverat, exitiale prorsus erat, candem ipsam Iacobi familiam conduplicata ipsius servitute iuxta prudentiae suae consilium ac nescio quas suspiciones opprimere voluisse (Ex. 1, 2, 3. Act. 7). Ita videlicet potens est Deus adversus omnia rationis nostrae consilia, ut quae illa omnium maxime noxia esse iudicat, ea ipse omnium maxime prosperet, si eum audiamus, ac rursum irrita faciat nostra omnia, denique et nos ipsos ad extremum puniat, si nostra consilia suae voluntati anteponere pergamus.

Iam vero nos non alio ullo quam Christi Domini solius nomine receptaculum quaerimus apud Tuam Maiestatem pro dissipatis nostris Ecclesiis, et ut publicum suum ministerium — quale hactenus iuxta verbum Dei in

Anglia habuerunt - sub tua etiam Maiestate alicubi habere possint. Parati autem sumus et doctrinam nostram et ritus nostros approbare verbi Divini autoritate, nosque piis omnibus per Dei gratiam satisfactures esse non dubitamus. Parati sumus item, si id praestare non queamus, discre ac segui meliora, per quoscunque tandem e verbi Divini fontibus proferantur. Non nostram ipsorum, sed Christi gloriam quaerimas, multoque libentissime humana in nobis etiam cum nostri pudefactione agnoscemu omnia, si modo Christi Domini gloriam in sua doctrina, per nostri pudefietionem illustrari vere videamus. Illum enim crescere, nos autem minui coertere, liberter cum Ioanne Baptista profitemur (Joan, 3, d.). Breviter, accietatem Christianam expetimus, non schismata, conjunctionem, non dissidia, que utinam semel aliquando ad Christi gloriam componantur. Tuae vero Maiestati fidem subjectionem atque obedientiam cum Dei gloria conjunctum pollicemur. Haec sane in Anglia ita praestitimus omnia (sit Deo gratia) ut ne adversarii quidem nostri, etiamsi id varie conarentur. nos hec in parte merito accusare ullo modo possent. Eadem vero et hic nos ita prastituros esse per Dei gratiam confidimus, ut nihil et hic in nobis a tua Maiestate desiderandum esse speremus. Atque haec ad causae nostrae commendationen sufficere in praesens putamus, quae eiusmodi alioqui est. ut preces ad Deum potius quam ullum verbosum apparatum postulare videstur. Quod igitur superest, Deum supplices per nomen unigeniti fili sei oramus, ut qui corda Regum omnium in sua manu habet, idem etiam tues Majestatis cor excitet, consiliaque illius omnia dirigat ac gubernet in came hac nostra aliisque praeterea omnibus, ad gloriam adorandi sui nominis Ecclesiaeque Christi aedificationem et tuam ipsius salutem. Amen. [Coldingae 10 Novembr. 15537

Tuae serenissimae Maiestatis Regiae humiles et addictissim,
loannes à Lasco, Ecclesiarum dissipatarum
Superintendens, manu mea propria.
Martinus Micronius, dissipatae in Anglia
Ecclesiae Germanicae minister.
Ioannes Utenhovius, eiusdem Ecclesiae senior

N°. 94.

[[lenb. c. L. p. 13-12.]

### Responsio ad Regem Daniae.

Oramus, ut boni id consulatur, quod et Maiestatis Regiae responsionem nobis datam et nostram vicissim etiamnum in scriptum redegerimus. Memoria nostra est labilis, et sunt eiusmodi nunc tempora, ut nihil fere sit tutum a calumniis usquam. Quare consultius fore putavimus ut scripto nostra omnia ageremus. Praeterea quemadmodum D. Cancellarius ea praefatione usus est, ut aequi bonique consulerentur a nobis omnia, quae Maiestatis Regiae nomine ut minister dicturus erat, ita et nos supplices ora-

mus, ut Regia Maiestas pro sus pietate segui bonique consulere dignetur, quae nos pro nostri erga Christum Dominum, Regem regum omnium, ciusque Ecclesiam ministerii fide summa cum observanția dicturi aumus. Ac primum, quemadmodum gratias egimus Maiestati Regiae, ita et nunc denuo agimus, quod vicem nostrarum Ecclesiarum clementer indoleat, quodque nobis ad Papismum non relapsis gratuletur. Causas porro negati nostris Ecclesiis publici illarum ministerii in Anglia nobiscum adhuc perpenderamus, sed non putavimus ac ne nunc quidem putamus, nostrae illas postulationi iuxta verbum Dei opponi posse aut etiam debere, ab eo praesertim Rege, qui se non tam mundi judicium, quam verbi Divini doctrinam potius segui velle profitetur, et de cuius pietate ac singulari studio propagandae indies magis ac magis verae religionis optima quaeque nobis semper pollicebamur ac nunc etiam pollicemur. Non putamus autem haec nobis ita opponenda esse propter causas infra scriptas. Primum, quod varietas ceremoniarum non obstet, quominus omnes verbo Dei sint consentanese, modo ut secundum fontes verbi Divini ad aedificationem Ecclesiarum instituantur, semelque institutae, quoties id vel religionis incrementa. val Reclesiarum necessitas, vel etiam utilitas postulant, repurgentur mutentur ac corrigantur. Non enim Ecclesiae serviunt ceremoniis in Evangelio Christi, sed ceremoniae Ecclesiis. Est enim Dominus filius hominis etiam Sabbati (Lucze 6). Quare non putavimus primam negati nobis ministerii causam merito nobis opponi posse aut etiam debere, sed cogitabamus Maiestatem Regiam postulaturam esse, ut nostrae caeremoniae cum Regni eius ceremoniis conferri possent, et qua parte aliae aliis puriores essent plusque aedificationis habere ex verbo Dei iudicarentur, hac parte aliae allis cederent, quatenus id cum pace Ecclesiarum fieri posset, aut saltem aliae alias ad tempus tolerarent. Neque putavimus Regiam Maiestatem in ea sententia esse, ut receptas semel ceremonias nunquam amplius repurgari magis ac magis vellet, propteres quod verbo Dei consentanese essent. Fit enim non raro, ut dum initio restituuntur Ecclesiae multa permittantur etiam iuxta verbum Dei propter Ecclesiae veluti infantiam quandam, quae tamen postea, iuxta idem ipsum verbum Dei, retinere non licet, id quod in usu circumcisionis sub Apostolis ipsis factum videmus. Ut enim inepte quis cibum solidum infantibus obtrudat, ita non minus inepte etiam adultis lac perpetuo pro cibo offerat. Quod vero ad periculum perturbandae tranquillitatis publicae propter ceremoniarum varietatem attinet, non putavimus ac ne nunc quidem putamus, Maiestatem Regiam aestimaturam esse publicam Regni sui tranquillitatem ex ceremoniarum humanarum observatione, cum huius consilii fontes nusquam in Scripturis reperiantur, imo vero etiam reprehendantur, idque eo minus putavimus, quod nostrarum ceremoniarum diversitatem ad maiorem adhuc cultus divini repurgationem non leviter conducere existimemus, id quod in Regno alioqui Angliae per nostras Ecclesias abunde est declaratum. Nihil sibi a tranquillitatis perturbatione metuebat Iosias, rex laudatissimus, dum receptas anno octavo aetatis suae ceremonias bis atque iterum corrigeret ac repurgaret,

(5 Reg. 13. d. 2 Paralip, 35. d.) et certum est, plagas publicas in Christi Ecclesiam immitti, non propter immutationem, ne dicam diversitatem humanarum ceremoniarum, sed propter contemptum Dei et Ecclesiae ipsius, cuius sase nos membra esse per Dei gratiam non dubitamus. Quare ne secundam quidem negati nobis ministerii nostri causam opponi nobis merito et iuxta verbum Dei posse putamus. Neque vero haec commemoramus, quod male nos quoquomodo habeat, ita nobis esse responsum. Nos Domino nostra committimus omnia et ex eius manibus omnia expectamus, quae in nos permittere omnino volst. Fatemur nos graviora louge meritos esse et proinde illi alseribus animis gratias pro omnibus agimus. Neque nos pudet contemni rideri ac damnari pro illius nomine, certique sumus, quod ipsius sit term et plenitudo eius, et rogamus, ne nobis libertas haec nostra vitio vertata.

Onod autem nobis hic receptaculum permittitur, si doctrinam ac ritus Regni huius observare velimus, nos sane hoc etiam nomine Maiestati Regiae magnam gratiam cum omni reverentia habemus. Ac quod ad doctrinam attinet, libenter omnem doctrinam amplectemur, quae modo e fontibus verbi Divini petatur et deducatur. Sed Maiestati Regiae confidimu. illam pro sua pietate ad nihil nos coacturam esse in doctrinae capitibas. quod certa ac solida verbi Divini autoritate comprobari non possit. Dectrinae enim sanae veritas petenda nobis est, non sane e Regnorum, sed a verbi Divini certa ac solida autoritate. Quod vero ad ritus ceremoniame nostras attinet, oramus, ut nostrae cum patriis hic ceremoniis conferanter, et quatenus nobis ostendatur. Regni huius ceremonias nostris puriores ese atque ad aedificationem Ecclesiae magis conducere, multo libentissime illes amplectemur, confidimusque et hic pietati Regiae, nos non esse cogendos purioribus ad impuriora, multo minus ad ea, quae plus offendiculi qua aedificationis secum adferre possint. Atque haec non dubitamus pictati Regiae satisfactura esse ad attestandam nostram gratitudinem erga sua clementiam, qua nobis et nostris receptaculum hic permittere velle clementer declaravit, neque nos credimus Maiestatem eius id a nobis postulataram esse, ut praeter certam ac solidam verbi Divini autoritatem aliquid omnino sequi in eius gratiam debeamus.

Non recusamus autem, quin potius expetimus pia modesta et Christiana colloquia cum quibuscunque Maiestas Regia volet, tam de doctrinae capitibus omnibus, quam de nostris ceremoniis. Non enim lucem ullam — bene alioqui nobis conscii — refugimus quoquomodo. Sed interim oramus per nomen Christi Domini, ut per hanc saltem hyemem Ecclesiae nostrae verbi ac baptismi ministerium uno aliquo loco habere possint. Cogitet Maiestas Regia, quam res misera sit, Ecclesiam, quae religionis nomine, pietati suae Regiae confisa, huc venit hoc anni tempore cum familiis totis totaque supellectili, carere verbi ministerio ac consolatione, cum sit rudis linguae huius patriae et sit exposita omnium invidiae. Testetur hic saltem Maiestas Regia cam quam praefert condolescentiam erga nostras Ecclesias, idque propter Christum, qui hoc beneficium cumulatissime rependet, ora-

musque, ut elemens ac benignum responsum primo quoque tempore habere possimus 1). [Coldingae 16 Novembr. 1553]

\*) Cum hisce conferautur adnotata in Cone. Noviomagi Utenu. o. l. p. 52-73, quae longiora sunt quam ut ad calcem adiicerentur.

Nº. 95.

[Lienk. o. l. p. 239, Gerdes. o. l. lib. 682.]

### Ad DANIAE REGEM.

Sacra Maiestas Regia et Domine, Domine clementissime! diligentissimam officiorum meorum commendationem!

Mirum forte videri poterit et tibi et tuis, Rex serenissime! quod ita nuper apud te in publica concione proscissus atque iniquissimo cum meia omnibus praejudicio damuatus, denique et abs te ipso eo loco habitus, ut indignum esse iudicares, cui tantum erederes, ut me ad meam Ecclesiam, craius nomine ad te veneram, ad meos item liberos, fiducia benignitatis tuae in regnum tuum adductos, et ad meas etiam res colligendas, abs te rarsum redire patereris. - scribere iam ad te interim teque quorundam adeo admonere etiam voluerim, ac non potius mihi a scribendo omnino temperarim. Sed ego sane ea omnia quae mihi apud te obtigerunt, non tam tibi quam aliis imputo potius proque omnibus gratias ago Divinae Maiestati. certus, per meam istiusmodi ignominiam glorificandum esse et nomen et regram Christi Domini in Ecclesia ipsius. Ac proinde praetermittendum mihi apud te adhue non esse existimavi, quod ad debitum officiumque meum pro mea in Christum Dominum et eius Ecclesiam fide intelligo pertinere. Non dubito autem id pertinere omnino, ut cum te eum Regem esse pro-Steeris, qui iusso valere Papismo toto doctrinam Evangelii amplexus sis, camque te et sequi et tueri etiam velle dicas, eius te sane reverenter quidem ut praecellentem Dei ministrum, sed libere interim atque Christiane ex verbo Dei admoneam, in quo mihi praeter doctrinam Evangelii legemque charitatis Christianae egisse, atque non in eam modo quae ministerio meo est concredita, sed in catholicam adeo ipsam Christi Ecclesiam omnino otiam peccases videris.

Neque vero ideo quod te ita peccasse dico, commoveri protinus mihique succensere debebis, Rex potentissime! siquidem quod diceris, vere te etiam esse declarare cupis, nempe Regem Christianum: multo minus autem cogitabis, me eo ad te animo scribere, quasi per te offensus tuae vicissim Maiestati atque existimationi Regiae quicquam omnino detractum aut ullo prorsus modo aspersum velim. Equidem pluris est apud me praecellentis tuae vocationis in Reclesia Christi excellentia, tua item spectata alioqui orbi toti probitas et studium singulare erga religionem, etiamsi iudicio circa illam (ut homines sumus omnes) alicubi fallaris, quam ut unius aut

.

alterius peccati nomine dignitatem existimationem atque gratiam apud canes tuam elevari quoquomodo, ne dicam labefactari velim. Imo vero gratias ago Domino Deo nostro, quod te talem Regem (quod ad te quiden attinet) suae Ecclesiae nostris hisce temporibus donaverit, et opto, ut alia quoque orbis Christiani regna perinde amantes religionis as publicae tranquillitatis Reges divino beneficio habere possint.

Scd quemadmodum unum aut alterum peccatum non efficit, quo miss sancti interim et sint et habeantur Principes ipsi suamque nihilominus artoritatem atone existimationem anud pios omnes retineant, si modo pietaten suam studiumque erga religionem alibi rursus attestentur et declarent, ita etiam, quamlibet spectata ipsorum probitas efficere alioqui non potest, quo minus peccasse dicantur, si quando contra Deum aliquid eiusque Reclesia committuut. Et cum tanto sint majoris offendiculi peccata fore omnia, quant sint majore loco qui illa commiserunt, tanto equidem minus sunt etian disimulanda, iis praesertim per quos pecesta omnium mandato Dei iusia annunciari debent. In quorum sane numero cum et ego supra oune meritum dignitatemque meam, sed Divina interim ordinatione constitutum me esse videam, quod quidem ad concreditas milii Ecclesias nes attinet, tuque mihi adversus illas peculiariter peccasse videaris, ficile intelligere potes, intelligent et pii omnes, me ex officio meo facere, quod te peccati tui admoneam, - et tui vicissim officii esse, ut se benigne ac clementer audias, non autem commovearis, siquidem tibi seccatum tuum, non sane ex meo ipsius cerebro, sed e verbi Divini fontibes commonstravero. Quemadmodum olim sanctissimi alioqui Reges etim de peccatis admoniti, adeo sane aequanimiter tulerunt ministrorum is Ecclesia admonitiones, ut illos et cariores multo deinceps habueriat et precibus corum sese insuper commendarint. Ostendam tibi iritur. Rex Serenissime! peccatum tuum ex verbo Dei, ut illud agnoscas cul pamque illius, non apud mundum, sed apud Dominum Deum in corde tuo depreceris. Duo sunt autem, in quibus mihi graviter peccasse videris. Primum, quod non meam solum, sed catholicam plane Christi Ecclesian passus sis apud te iniquissimo sane praeiudicio, neque aliunde quam ex calumniis et sutelis nescio quibus collecto, proscindi atque damnari. Deiade, quod dissipatas Antichristiana tyrannide, non meas, sed Christi Ecclesia, fidei duntaxat meae concreditas, ita tractaris, ubi ad te fiducia pietatis tuae confugissent opemque per me tuam supplices Christi Domini nomine implorarent, ut si vel ad Ethnicos venissent, elementius sane illas excipiendas suisse non diffidam. Hic ergo utrobique, ut te contra Deum et cius Ecclesiam graviter peccasse intelligus, utrumque tibi peccatum hic trum singillatim ob oculos ponam.

Quodque ad prinum attinet, non arbitror te ignorare, quanti Christus Dominus suam in terris Ecclesiam et ipse faciat et ab oranibus, potissimum autem a Regibus ac Monarchis fieri etiam velit. Sanguis ipsius in pocentissimus, quo illam sibi consecrare voluit, atque additus ci corporis

cius titulus, nempe ut sit caro ex carne et ossa item ex ossibus eius, ipse cit vicissim caput frater ac sponsus ipsius acternus. Hacc inquam perspicus testantur, quanti Christus Dominus suam hic in terris Ecclesiam faciat, ut qui in illam peccant, culpa se hauddubie profanati pariter sacrosancti et sanguinis et corporis Christi liberare non possint.

Rursus, dum Reges ac Monarchos altorum ac pastorum titulo non frustra proculdubio ornari audimus, conduplicari sane culpam eorum intelligimus, si ceram Ecclesiae vel negligant vel ad se non pertinere putent: nec dicam, si illam, antichristiana tyrannide dissipatam longissimisque ac gravissimis timeribus agitatam, adhaec afflictam atque ad se pietatis fiducia profugam, denique et Christi Domini nomine supplicem, aversentur priusquam audiant ac diris omnibus devoveant et condemnent idque sub Euangelii praetextu seilicet, cuius patronos ac defensores esse profitentur.

Hie igitur tuum ego te factum propius intueri velim, Rex elementissime! Venimas ad te dissipati perfugi ac Christi nomine supplices. Tu, priusquam nos audire velles, doctrinam nostram, nosque adeo ipsos, in publica concione ad quam nos deduci iussisti, iniquissime proscindi atque damnari, al non omnino voluisti, ita certe passus es, ut condemnationem illam nostri demum propulsione minime obscure approbaris, — neque ad ullam nostri purgationem nos admiseris quoquo modo. Id totum sane ita actum esse, meminime te puto, quod quidem ad nostri condemnationem in publica concione attinet. Atque sane, sive nos pro membris Ecclesiae Christi habueris, sive non habueris, — sive nostras Ecclesias pro Christi Ecclesiis agnoveris, sive non agnoveris, utrumlibet hie tibi deligas, utrobique te culpa profanati in nobis et nostris Ecclesiis corporis ac sanguinis Christi liberare nunquam poteris in iudicio Dei, nisi peccatum tuum agnoscas, et culpam illius apud thronum gratiae Dei depreceris.

Etenim, si nos nostrasque Ecclesias pro membris in catholica Christi ecclesia agnovisti, quos videlicet ipse sibi et sanguine suo preciosissimo consecrasset et sacro sancto corpori suo inclusiaset, tu ipse tuus hic iudex sato, num Christi Domini corpus et sanguinem in nobis nostrisque Ecclesias illa honoraveris, ut ab altore et pastore Ecclesiae suae debuerant honorari? emm nos nondum auditos proscindi ac damnari patereris in ea concione, ad quam nos, priusquam te adiremus, deduci voluisti. Neque hic pluribus volo agere, sed tuam ipsius conscientiam hac in parte appello et oro ut illam Domino Deo tuo approbare velis.

Si vero nos nostrasque Ecclesias pro membris Christi non es dignatus agnoscere, gravius multo adhue dignitatem corporis et sanguinis Christi in nobis profanasti. Ne quaeso hic succenseas! Re ipsa quod dico verum esse videbis, si rem paulo diligentius tecum reputare velis. Graviter sane peccat, qui Regis sui autoritatem contemuit proque nihilo ducit, sed multo gravius adhue peccat, qui non dignitatem modo atque autoritatem Regis sui pro nihilo ducit, sed Regem quoque ipsum regno suo ant bona cius parte spoliare excludereque conatur. Regnum porro Christi Domini, Regis regum omnium, in terris sunt Ecclesiae ipsius, quibus sane 11.

Christum Dominum (spoliare prorsusque excludere conamur, dum eas per membris ipsius ipsumque pro illarum capite agnoscere non digamur, etiamsi illas fundamento per ipsummet Christum Dominum posito insisten videamus. Ita cum libelli nostri palam et diserte testentur, nostras Ecclesias huic ipsi fundamento manibus et pedibus, quod dicitur, pro nostra infirmitate inniti, cum nullius item erroris ullo unquam legitimo ordine ab alla omnino restituta Ecclesia, non dico accusati, sed ne admoniti quidem, nedam convicti simus, imo cum a maxima restitutarum ecclesiarum parte pro fatibus agnoscamur, nosque illas etiam in Domino veneremur, gravius multo profanasti dignitatem corporis et sanguinis Christi in nobis, Rex serenissime! siquidem nos nostrasque Ecclesias pro membris Christi in catholica ipsius Ecclesia non es dignatus agnoscere, priusquam nos etiam audisses, quan si agnitam in nobis membrorum Christi dignitatem contempendam esse putassa.

Accipe vero et aliud exemplum, quo rem plenius cognoscas. Qui nutum conjugum aliquorum desponsionem, potissimum antem Regum aut Dominorum suorum contemnunt rident ac traducunt, cos sane quisque intelligi in Reges ac Dominos suos esse contumeliosos dignosque qui a seis illis Regibus ac Dominis proculdubio puniantur. Sed nemo negaverit, infaits modia gravius peccare illos multoque digniores qui plectantur, qui Revissi sponsam illi abripere atque ad gancas propellere conentur. Ita, cum scistura, omnes qui sunt in Ecclesia mystici coniugii vinculo Christo Domine ut castam virginem desponsos esse testetur, et nos quoque nostrasque Esiesias ad hoc ipsum vinculum pertinere constet, Baptismi primum, deinde ver Confessionis nostrae ac Ministerii in Ecclesia nostri testimonio, equiden selli suffugiis vitare poteris, quominus in tua insius conscientia convincaria s gravius multo in sponsum nostrum Christum Dominum dignitatemque comris et sanguinis Christi in nobis peccasse, si quidem nos pro membris inin in ipso mox adventu nostro agnosere noluisti, quam si agnitum postne cum Christo desponsionis vinculum pro nihilo tibi duntaxat habendum ese iudicasses. Enimyero quatenus desponsionis nostrae illud cum Christo Demino vinculum non modo contemnere in nobis nostrisque Ecclesiis agnitum. sed ne agnoscere quidem etiam voluisti, hactenus sane nos sponso nostro Christo Domino - quod in te quidem erat - abripere conatus es, atque in Satanae ganeas propellere, cum eos, quos pro Christi membris agnoscere nolumus, alio sane loco quam pro Satanae membris habere non possimus.

Vides igitur, Rex Serenissime in utramlibet! partem te vertas, culps te nihilominus utrobique teneri laesaeque dignitatis in nobis nostrisque Ecclesiis corporis et sanguinis Christi per iniquam nostri illam apud te in peblica concione condemnationem, sive nos pro Christi membris agnoscebas, sive nos agnoscebas.

Quod vero ad alterum peocatum tuum attinet, illud quoque ex iisdem fontibus facile commonstrari potest. Quemadmodum enim publica illa nostri Ecclesiarumque nostrarum apud te facta condemnatio in corpus et sanguinem Christi Domini, ut dictum est, redundat, ita sane omnem nostri Ecclesiarumque nostrarum tractationem apud te Christus ipsemet Dominis

sibi olim, nisi culpam apud illum depreceris, imputare se velle testatur.

Neque hic multis opus est ad commemorandam nostri Ecclesiarumque tractationem.

Venimus ad te - ut antea quoque dictum est - dissipati antichristiana tyrannide, profugi, per maria ac terras longissimo ac gravissimo itinere iactati, inedia propemodum confecti, et venimus Christi nomine supplices, pietate ac benignitate tua, multorum testimoniis laudata, confisi. Ibi vero, etsi nondum admissos neque auditos iniquissimo praejudicio damnari audissemus, nostram nihilominus petitionem de admittendis apud te nostris Ecclesiis supplices prosequuti sumus, sperantes fore ut hace tanta praciudiciorum iniquitas cum tempore corrigeretur. Expetiimus abs te ad approbanda nostra omnia qualiacunque tu ipse voluisses, sive privata, sive publica colloquia, a quibus modo convicia calumniae et praejudicia excluderentur. quae Christianos alioqui homines, nedum Doctores, haudquaquam decerent. Subiiciebamus nostra omnia Verbi Divini autoritati atque ad hanc solam omnia examinari postulabamus. Testati sumus, nos multo libentissime cessuros esse docentibus meliora ex verbo Dei, si nostra inde etiam approbare non possemus. Oravimus postremo, ut. positis humanis affectibus, solius Dei gloria in pacificandis Ecclesiis doctrinaeque controversiis omnibus quaereretur. Nos, quemadmodum ubique hactenus pacem, non dissidia, societatem Ecclesiarum individuam, non schismata ulla quaesivissemus, ita non passuros esse nunc etiam, ut quicquam in nobis omnino hac sane in parte desideretur.

Haec nos sane ita egimus omnia, id quod nostra alioqui tradita tibi per me Supplicatio abunde testatur. Sed hisce omnibus adeo nihil efficere apud to potuinus, ut ne receptaculum quidem apud to ad extremum in media propemodum hyeme nostris Ecclesiis, neque nobis reditum ad illas etiam permittere sis dignatus, neque hic preces nostrae omnes per Christi nomen apud te habitae tantum valere potnerunt, ut vel nostris Ecclesiis, in quibus multos valetudinarios, multas item gravidas ac forte etiam puerperas iam esse dicebamus, domicilium per hyemem saltem, vel nobis ipsis reditum ad illas, ut iis pro fide nostri ministerii adessemus, ullo modo potuszimus impetrare. Quid! quod ex tuis palam audivimus, facilius te multo in regno tuo Papistas et quascunque tandem alias sectas laturum esse, quam nostras Ecclesias. Atque id quidem nescimus, tuo ne iusso nobis sit dictum, nec ne, sed de te nobis et quidem a tuis dictum esse scimus, et re ipsa Papistis in Regno tuo domicilium, denique et opes et honores permitti vidimus, cum nos in media hyeme propelleremur. Quid vero eiusmodi admisimus, obsecto, ut cam Panistis ac sectis quibusvis aliis codem apud te, aut etiam deteriori loco haberemur? Sed si eodem nos cum Papiatis apud te, aut etiam deteriore loco ponis, quo pacto nobis per tuos consiliarios eo nomine gratulatus es, quod ad Papismum relapsi non essemus in Ecclesiarum nostrarum dissipatione? Haec enim tuis verbis per tuos consiliarios nebis dieta fuerunt.

Sed ea nos tibi ipsi, Rex serenissime! tecum perpendenda relinquimus potius, quam ut illa pluribus prosequamur. Certe ego summopere doleo,

me tecum de his ita agere oportere, nisi quod pro Ecclesiarum mearum diguitate meique in illis ministerii fide aliud facere non possum.

Ac vellem te hic posse intueri cor animumque erga te meum. Nimirem videres, me tibi revera multo melius in Domino velle, etiamai te ita peccăti nune tui admoneam, quim illi faciunt, qui tua apud te laudant cunia, tuaque interim probitate et elementin, quod non deberent, indignissime abatuntur, quos ego alioqui etiam maiore haud dubie peccati tui calpa, quan teipsum, teneri puto, etiamsi te quoque culpa tua liberare non possim.

Habes, iam Rex Serenissime! positum tibi ob oculos peccatum turum, in quo si tibi plus acquo libere egisse videor, cogita me id pro Ecolesiarum mearum dignitate et fide mei ministerii facere oportuisse, sed tamen id totum fecisse, non equidem lacdendi quoquo medo elevandive, sed invandi potius tui medicandique animo, atque in ipea peccati exaggeratione, te quidem non excusari (graviter enim peccasti revera), sed corum potius interim accusari impudentiam, qui probitate hac in parte benignitateque tua regia indignissime certe sibi ad nos infamandos abatendum esse putarunt.

Neque novum est, optimis oculis pessimos quandoque floos adhaserere. Ita mirum non est etiam optimis quibusque Principibus pessimos ardetiones adesse adeoque et aegre ab illis avelli posse. Sed, si id usquam est delendum, maxime saue est dolendum apud eos Principes, qui candido simplicique corde animum adiiciunt ad restituendam veram religionem. Ut enim quisque hic minimum fellis habet, ita alios quoque connes aine falle esse putat, et, ut quisque est optimus, ita maxime est credulus. Fitque ita demum, ut optimi quique facillime etiam hypocritis credant, et facillime demum etiam non quidem suo vitio, sed illorum dolis atque imposturis fallantur, inque multorum ad extremum peccatorum societatem pertrahantur. Possem hic multa eiusmodi exempla nostri iam temporis proferre, si non illa deplorare potius, quam commemorare mallem. Sed optaremus, te quoque inter ea recenseri non posse.

Quod porro iam est proximum, Deum optimum maximum oro, ut te regat ac gubernet liberetque te a ficia tuis, ne gravius adhue tua probitate abutantur. Equidem dolendum est, nomen tuum per istos infamari, quod alioqui piis ubique omnibus commendatissimum esse oporteret et esset proculdubio longe commendatissimum, nisi isti obstarent. Quanquam nemo est, qui probitatem candorem integritatemque tuam, denique et studium tuum erga religionem, non libenter agnoscat, nisi quod dolemus, te impudentia atque hypocrysi quorundam transversum agi donaque Dei in te per illos infamari. Alioqui probitate atque integritate tua factum videmus, ut, etsi publica unius tui censura damnati essemus, tua ta interim erga nos beneficentia sis usus et tuam peculiariter erga me propensionem elementer declaraveris etiam, dum et liberos meos istic relictos in curam tuam te recepturum esse mihi indicares, siquidem id tibi permitterem, et supellectilem meam istic asservari posse permitteres, donce pro illa missurus essem. Haec sane non levia nobis argumenta fuerunt agnoscendae probitatie ac benignitatie tuae nobisque hoc etiam gratiora, quod non obscure testarentur, condemnationem nostri illam apud te factam eo apud te loco non fuisse, ut nos eodem plane loco cum deploratis illis haereticis poneres, quibus tamen adnumerabamur: quos alioqui munificentia tua sine piaculo iuvare non potuisses.

Quod igitur munificentia tua in nos sis usus quodque tuam erga me peculiariter propensionem declarare volueris, id sane ex tua ipsius adnata probitate et elementia factum esse non dubitamus, tuaeque Maiestati Regiae hoc nomine summa cum observantia gratiam habemus oramusque ut eo nos animo complecti etiam pergat. Quod vero nos apud te passus sis proseindi ae condemnari, quod item nos nostrasque Ecclesias censurae illius nomine in regno tuo ferendas non esse iudicaveris, id sane totum censoris tui illius impudentiae et sui similium maxima ex parte acceptum referimus, etiamsi te hic quoque prorsus, ut dietum est, non excusamus: peccatum enim gravius est quam ut excusari ullo modo aut debeat aut possit.

Quoquo enim modo assensus es illi condemnationi, non in nostras sane Ecclesias tantum, sed in catholicam adeo ipsam Christi Ecclesiam et proinde in ipsum quoque Christi Domini corpus et sanguinem peccasti, sive dum nos a catholica illius Ecclesia non sine illius pariter ac nostri iniuria rescindis per censoris illius tui condemnationem, sive dum illam nobiscum pariter eius doctrinae nomine condemnas, quam illi nobiscum communem esse perpetuo atque unanimi eius consensu indubitato constat.

Video me prolixiorem esse, quam initio volebam. Finem faciam igitur. Tantum te oro, Rex clementissime! intuere propius factum tuum, quo nostras Ecclesias praeter meritum illarum praeterque doctrinam Euangelicam et praeter legem etiam charitatis Christianae censoris illa tui condemnatione et tua propulsione infamasti, et vide tuam conscientiam, ut illam non mundo huic, neque item tuis censoribus, qui et ipsi falli ac fallere possunt, sed Domino Deo tuo in cordis tui penetralibus approbare possis.

Quod restat, Deum oro, ut dona in te sua augeat illaque per spiritum sanctum suum regat et ornet ad dissidiorum iu sua Ecclesia compositionem et ad tuam ipsius salutem. Amen. Meque et meam tenuitatem tuae Maiestati summa cum observantia commendo. Quodsi quid mihi respondere dignaberis, id per D. Henricum concionatorem tuum 1) tibi licebit, ad quem etiam ea de re scripsi, et non dubito talem esse, cui facile credi possit. Aemdae, undecima Decembris, anno 1553.

Sacrae Maiestati tuae Regiae addictissimus,
Io. à Lasco m. pr.

<sup>1)</sup> Henr. Buscudoneusis, ad quem simul epistolam dedit, ut docet nos eius ad Hardenb. Ep. No. 96, p. 694.

Nº. 96.

[Gord. r. a. Ub. 694, Gorbam, e. i. 36.]

### Ad HARDENBERGIUM.

Indicatum est mihi, te a comite Christophoro 1) vocatum esse atque his etiam [le posse] 2) exspectari. Proinde cum certus non sim, te istic repriundum esse et simus his in tui exspectatione, non visum est eur at te scriberem. Tantum hos indicare volui, si forte nos exspectatio fallere, mihi Principis 3) nomine promissam esse omnem benevolentiam, neque mihi tantum, sed omnibus etiam ex meis dissipatis ecclesiis. Ego tamen Principem nondum vidi, nam est apud fratrem adhuc, sed spero non sus mutaturam sententiam, nam id mihi suis verbis indicari iussit. Ubi at nos veneris, videbis quid ad regem Daniae scripserim et concionatorm ipsius. Dominus me auxit filio Samuele. Uxor iam melius habet, sel aegrotabat ad mortem usque. Ego etiam valeo utcumque. D. Chrysogosum audio valde mutatum esse, quo nomine valde gaudeo illique gratulor. Deminus confirmet, quod orsus est.

In novis nihil, nisi quod in Anglia noster Cantuariensis capitis damnatus est et publice per Londinum circumductus, plectendus, ut dicebatur, post ectavum diem 4). Caeterum in ipsa circumductione constants alacer et al constantiam omnes invitans, sic ut publicum fere luctum in populo excitaret. Orabat autem perpetuo, ne quid tumultus excitaretur, patientia viscenda Christianis esse omnia etc. Dicitur tamen quinque ab hinc septimus exortus illic fuisse tumultus gravis et vix compositus.

Gallus item novis incursionibus infestat Caesaris ditiones. Circa [Terosenam et Hesdinum] <sup>3</sup>), octo miliaribus a Lovanio, illic omnia iam exusta direptaque esse dicuntur etc. In Germania habentur Comitia Principum multorum, ad quac et Caesar vocatus adventus sui [nullum tamen hucusque desit indicium]. Exspectatur illine nescio quid novi et quidem magni, ut andio. Det Dominus ut [Ecclesiae suae fausta] sint, vale. Raptissime. Endae 12 Decemb. Anno 1553. Salvere iubeo tuam, Iacobum <sup>6</sup>) nostrum, Molenum <sup>7</sup>), cuius forte conditionem hic habebimus <sup>8</sup>). Eilardum, sponsum cum quo velim ut ageres, quem nosti <sup>9</sup>), imprimis autem D. Herbertum <sup>10</sup>) nostrum quam officiocissime. Rursum vale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Christoph. Oldenburgensis, v. ep. 97. <sup>2</sup>) GERD. hic et passim inferius lacenam habet. <sup>3</sup>) Fovebat spem quam satis solido niti fundamento, docuit eventus, sibi cum dissipatis suis Ecclesiis refugium apertum iri ab Anna Comitissa Phrisiae-Orientalis. <sup>4</sup>) Cf. BURNET, o. l. II. 374. <sup>5</sup>) Etsi longius a Lovanio distent, nil tamen dubito, haec nomina inscrenda esse, quippe quae obscurius scripta a GERD. non intelligebantur. De bello illo cf. SCHLOSSER, VII. p. 213. <sup>6</sup>) Iac. Praepositus. <sup>7</sup>) Ioh. Molanus, Scolae Bremensis Rector, cf. GERD. s. a. IIb. 695. <sup>8</sup>) Eilardus Segebadius, Eccl. Brem. pastor, v. ib. <sup>9</sup>) Nomen prorsus latet. <sup>10</sup>) Herbertus Langius, Canon. Brem., v. ib.

[Bibl. Brom. VI. 456, Gord. s. a. lib. 696.]

#### Ad HARDENBERGIUM.

Exspectavimus te hic magno desiderio, dicebaris enim a Christophoro vocatus esse, ut huc secum una venires 1). Is ubi venisset, valde amanter mestri meminit apud sororem, cupiens ut ad se venirem. Ac vero, si ullo modo itinera fuissent pervia, ad ipsum profecturus fuissem multo libentissime, sed neque terra neque aqua quoque proficisci licebat.

Gaudeo enim de metamorphosi super modum, de qua tum etiam mihi narrabas, sed hic alii plura retulerunt. Ita vero hic excepti sumus, ut si ad maxime necessarios venissemus, amantius excipi non potuerimus. Pro nulla Reclesia ita sunt solliciti Nobiles fere omnes, ut eorum studium ac benevolentiam, denique et munificentiam satis praedicare non possim. Dominus Christophorus Eusumanus<sup>2</sup>) veri fratris officia praestare non cessat, cuius ego pietate ita delector, ut meae me inertiae prorsus amantissime referunt, sed et re ipsa nostros ita iuvant, ut nobis omnes in communem quandam natriam venisse videamur.

De Principe quoque omnes nobis omnia bona pollicentur et ipsamet mihi non obscuram eius rei significationem per Dominum in Oldersum <sup>3</sup>) dedit. Breviter, ago gratias Domino Deo meo, quod nos huc reduxerit. A Duce etiam Megapolitano <sup>4</sup>) expecto responsum, et spero melius fore, quam fuit Regis Daniae.

Te autem libenter hie vidissem nune, si id fieri ullo modo potuisset, ut tecum de Gellii <sup>5</sup>) fratris nostri catechismo coram egissem. Ut enim verum fatear, nollem illum editum, reperi namque in illo quaedam, quae mihi, si exeat, ferenda dissimulandaque non erunt. Statueram itaque de impedienda eius editione tecum agere, et nune optarim illum ad tempus saltema supprimi, si fieri possit. Et esto ut iam imprimi coeperit et tu efficere ullo modo queas, ut editio interrumpatur, oro te, da operam quantum potes ut id fiat. Nos facile sumptum, si qui iam est factus, persolvemus, modo sciamus quantus sit. Et ut ocius editio interrumpatur, facies nobis sem multo gratissimam et Ecclesiis nostris valde utilem. Sed haec tibi soli <sup>6</sup>).

Gallus obsidet Lucemburgum. Maria Brabantia tractat in Anglia ipsamet coniugium inter Mariam Anglicam et Caesaris filium 7). Quod si procedat, ego tibi praedico fore funestum. Postea res docebit. Vale. Raptissime. Emdae ipso natalitiorum Christi die Anno 1553. Manum nosti.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cf. Ep. 96. <sup>2</sup>) Dom. Chr. ab Eusum, Senator Emd. Cf. Brenneisen, o. l.

1. VII. n. 5. <sup>3</sup>) Hector ab Oldersum. Cf. Harckene, Oostfr. Oorspr. 177. Brenneisen, o. l. I. 345. <sup>4</sup>) In eius ditione, sc. Wismarise, exsules appulerant.

5) Gellius Faber de Bouma, Leovardia oriundus († 1564) cf. Reebsh. Ostfr. ref. Prediger-Denkm. p. 6. <sup>6</sup>) Plura de cat. illo in seq. ad Hard. ep. <sup>7</sup>) Ipsamet tamen in Angliam non traiecit, licet a Maria regina Angliae fuerit invitata. Cf. Burnet. o. l. II. 388.

Nº. 98.

FBibl, Brem. Cl. Vl. 458. Gerd. Ib. 607.

### Ad HARDENBERGIUM.

Accepi tuas literas 23 Decembris scriptas, unaque et Farraginem Westphali 1), mendaciis et calumniis plenam, pro qua tibi interim magnam gntiam habeo, brevique ad illam respondebo per Dei gratiam et quidque huius erit ad te transmittam, priusquam evulgetur 1). Facile est autem de spiritu Westphali iudicare, dum in consensionibus dissidia comminiscitar et nodos in scirpo quaerit. Christi spiritus dissidia componit et concilat quae dissidere videntur: iste in consensione quaerit dissidia, ut scindat Reclesiam suoque errori patrocinetur. Si nobis fuisset studium conferendi isterpretationes corum, quos ille a suis partibus stare putat, facile istimudi farragines colligere possemus, et ostendere re ipsa, non mendacibus calcuniis, ipsos, non modo inter sese, sed plerosque secum ipsos, et oniden ses verbis, sed plane sensu ipso dissentire. Ut si quaeratur, alterutra doctria ob dissensionem damuanda sit, multo magis ipsorum doctrina, quam nostra. condemnationi obnoxia futura esset, — ut ne dicam interim, nos multo enviores habere nodos in hac ipsorum doctrina, propter quos ca sane, si legitimum de illa Ecclesiae judicium habendum esset, tolerari inter nice haudquaquam deberet. Ego sane, si alia nunc essent tempora et non tastum Ecclesiae Christi periculum ex istiusmodi libellis impenderet ganderen tales ab istis libellos edi, nam hac tanta mendaciorum et calumniarum inpudentia nihil dubitarem causam nostram apud pios omnes commendatas iri. nedum ut ipsis adiumento esset futura. Sed de hoc in responsione plan, nunc ad nostra.

Scripsi ad te nuper de catechismo Gellii et vellem ut faceres quemadadum scripsi <sup>3</sup>). De sumptu, quicunque futurus est, nihil erit negotii. Etia inter nos convenit, ut tres simul catechismos edamus: maiorem, quem lic una omnes formavimus, hunc Gellii, paucis mutatis; et tertium, minimus, pro pueris tenuioribus, mittique Gellius ipse ad te litteras ea de re <sup>4</sup>).

Spero te conventurum cum Comite Christophoro nostro \*). Oro te at causam nostrarum Ecclesiarum illi commendes. Medmannus \*) tibi exposet omnia. Venissem ipse nuno cum Medmanno, sed mihi ab hoc tanto frigore metuo. Ubi paululum sese remiserit, visam et ipse comitem, de quo sane valde gratulor et gaudeo. Dux Megapolitanus ') amanter respondit, sed metuit sibi a fratre suo Ulricho \*). Spem facere videtur nescio quarum rerum, quas adhuc oporteat expectari etc. Alia nunc non habemus. Valc. Prima anni 1554.

Precor tibi et tuis omnibus faustum ac felicem hunc annum. Salvere iubeo tuam, lacobum, Molanum et Eilardum <sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> I. Westphali, Farrago confusanearum et inter se dissidentium opinionem de Coena Domini ex Sacramentariorum libris congesta. Magdeb. 1552. 2) Responso eius exiit aº. 1560. Cf. Tom. I. 271 sqq. 3) Est haec epist. 97. 4) Longe diversum exitum hanc rem habuisse, videre est in iis quae de Cat. Emd. praefati sumus.

S) Cf. ep. 96, 7. 6) Petrus Medmannus, Coloniensis, qui posthae officia sua Comitissae Annae obtulerat dinque apud Emdanos consulatu functus est. Cf. Urbo Emm. o. l. p. 948. Harckenboth, Oostfr. Oorspr. p. 47. Berg, o. l. p. 85. Brennessen, o. l. l. VI. n. 7. Hammelm. o. l. 1334. Bertham, H. Lasci. p. 270. 7) Iomanes Albertus. 3) Episc. Schwerinensis. 9) De tribus illis Brem. Cf. ep. 96 n. 6, 7, 8.

No. 99. [Autogr. in Arch. Tig. C. vol. VIII. 277. Gord. s. a. IVa. 484. Gorham. o. f. 314.]

### Ad BULLINGERUM et THEOLOGOS TIGURINOS.

Nihil dubito, fratres in Domino observandissimi! quin magno iampridem desiderio teneamini audiendi de nobis aliquid, posteaquam Angliam, dissipatis illic nostris Ecclesiis, reliquissemus. Sed et vos credere vicissim potestis, non minus etiam nobis fuisse toto hoc interea tempore ad vos scribendi desiderium, si id facere ullo modo potuissemus, non solum ut vestram pro nobis sollicitudinem levaremus, quam equidem summam esse pro vestra pietate non dubitamus, sed ut vestras preces etiam vestraque suspiria cum [nostris] tanto ardentius conjuncta habere, denique et instrui a vobis et confirmari praeterea in aerumnis ac certaminibus nostris potuissemus. auibus nos Dominus Deus noster ad Filii sui, quod spero, gloriam probare nonnihil exercereque voluit, illi sit gloria in secula. Amen. Quia vero nobis id hactenus non liquit, et nunc se nobis offerret, qui nostras ad vos literas Argentinam usque perferre posset, neque dubitaremus, facile illine demum etiam perventuras ad vos esse, facere plane non potui, quin was pariter istic omnes per meas hasce literas tumultuarie quidem, ut tempas tulit, sed interim ex animo diligenter atque officiose ut fratres dilectissimos salutarem, simulque etiam vos de totius Danici itineris successu ac rationibus omnibus facerem certiores, ut pariter nobiscum iam demum etiam gratias Domino Deo nostro agatis pro Divina ipsius in nos benignitate et misericordia, qui neque in aerumnis neque in certaminibus nostris nobis defuit unquam, sed nobis potenter astitit virtutemque suam Divinam in nostra tenuitate illustravit. Mitto autem vobis silvam itineris nostri \*). usque dum a Rege Daniae dimitteremur, ne dicam propelleremur, in qua videbitis, ad quem modum nobiscum egerint antagonistae nostri in doctrina de Sacramentis, et facile intelligetis, quod sit ipsorum ingenium, quae integritas et quid ab illis sit piis omnibus exspectandum? Dominus illis ignoscat, et largiatur per suam gratiam, ut semel aliquando resipiscant. Reliquum nostri itineris nondum absolvi, neque absolvere possum, donec oui adhue alibi sunt dispersi ad nos veniant 3). Martinus Micronius noster cum bona Ecclesiae nostrae dissipatae parte est Wismariae, in Ducatu Megapolitano 4): alii sunt Lubecae 5), alii Hamburgi 6), sed brevi huc venturi omnes. Ego autem non constitui, an hic mauere velim, sed exspectabo, donec nostri omnes conveniant, qui forte hic meo amplius ministerio non egebunt. Adjungent enim sese huic Ecclesiae 7), quae suos aliqui ministros habet, ita ut me liberum fore sperem.

Hamburgi pastor quidam Icachiness Westphalus in age on periorit libellom mendaciis et maledietis refertum <sup>6</sup>), in one interior milei baletur, quod non ab aliis dictum sit pries et quidem felicies etiem. Eun volie onome mitto, si forte vestrum aliquis istic ei respondere velit, nom mihi nome so vers non vacat. Vellem tamen illi, non tam propter insum, come urmer alies qui ab ipso pendent, responderi. Emisit praeterea etima farraginen interpretationum super verbis coenae collectam ex scriptis Carolostadii. Zeinedil, Occolampadii, Petri Martyris, Buceri, Vestrae confessionis adversus Latheram, Bullicgeri, Calvini et ex meo quoque ad extremum libello, sed luie eso cogito respondere, si Dominus gratiam dederit. Quid? quod et hie post moum abitum admisceri quaedam etiam coeperunt per quosdam, quae tamen facile, spero, corrigentur. Urgent Buceranam exhibitionem, quae ne ab ima quidem Bucero intelligi potuit, nedum ut solidis ullis vel testimoniis vel retionibus comprobari possit, sed de hoc postea plura. Tantae est molis videliest, tollere prodigiosam illam, omnisque Papisticae idololatrico parenten. imaginationem praesentiae corporis Christi in ceremonia insa et elementis Coenae. Spero tamen brevi futurum, ut ex animis piorum omnium tollatar omnino. Sunt rursum, qui me a vobis dissentire putant, co quod panen et vinum in coena signa coenas esse negem, quae vos symbola cane docrtis cornoris et sanguinis Christi: quasi vero non aliud sit coena ipea, aliud veco corpus et sanguis Christi, ut, etsi panis et vinum coenae siena non sint. symbola tamen corporis et sanguinis Christi esse nihilominus possint. Imo vero, cum ego doceo, distributionem ipsam ae participationem panis in coena case signum coenae, simul quoque docco, panem et vinum in coena esse symbola corporis et sanguinis Christi. Alioqui distributio insa panis ac poculi in coena signum esse non posset communionis nostrae cum Christo in corpore et sanguine ipsius, si panis et vinum symbola non essent corporis et sanguinis Christi. Sed amant venari ac serere dissidia, ubi nulla sunt, cum ipsi sibi nusquam constent \*).

Plura iam non possum. Commendo me et dissipatam meam Ecclesiam vestris precibus et Vos pariter omnes opto in Domino recte et feliciter valere. Aemdae Frisiorum 3 Martii 10) 1554.

Vester ex animo quantus est

IOANNES à LASCO, m. pr.

<sup>\*\*)</sup> Excidit apud Gerd. \*\*) Initio ipse sibi à Lasco proposuerat infortuniss Eccl. sees enarrare, quo fine sylvam itineris iam obiter concinnaverat. Hanc silvam misit. Quantum scimus periit. Utenh. ea hauddubie usus est in narratione sua conscribenda. \*\*) Cf. n. 9. \*\*) Utenhov. s. a. f. narr. p. 120 sq. \*\*) Ib. p. 165. \*\*) Ib. p. 191 et Grevius, Mem. I. Westph. p. 75. \*\*) Quod Belgae inter exules reapse partim fecerunt, qui vero gallico sive anglico idiomate utebantur non ita. \*\*) Recta fides de Coena Domini ex verbis Apostoli Pauli et Enangelistarum demonstrata ac communita. Magd. M. Lother. 1553. Authore 1. Westphalo. \*\*) Cf. de hisce in Eccl. Fris. Orient. dissid. Berteam, H. Lasci. p. 230 sq. \*\*\*) Hess. in Cat. Ms. Tig. II. 77. (non ed.) eam latam esse dicit III Martii. Cf. Gorham, o. l. p. 314. Gerd.: VI Martii.

N°. 100.

[Bibl, Brem, cl. VII. 461, Gord, s. a. Hb. 699.]

#### AD HARDENBERGIUM.

Binas abs te literas accepi, mi Alberte! alteras 12 Martii, alteras per Martinum nostrum Micronium. Scriptas literas, quibus te mihi de libello Gellii respondisse scribis, nullas accepi, neque quomodo interierint seio, aed mihi satis est, si libellus prematur, Consilium meum in mutatione editionis nullum est, nam ut ederetur nunquam suasi, sed ubi intellexissem atque ipsemet postea etiam vidissem, genus doctrinae in libello mutatum esse, atque illic tradi, quae me hic praesente reprehensa semper merunt, denique affirmari etiam, quod eiusmodi doctrina bio dudum tradita as recepta esset, facere pro fide ac dignitate mei ministerii non potoi, quin huius Gellium serio admonerem, cum certum sit alioqui, cam doctrinam, come in suo libello habeatur, nunquam hic in Ecclesia me praesente sine reprehensione traditam, ne dicam receptam fuiase. — et me oportere adverans insum scribere, si libellus ederetur. Habes meum consilium, mi Alberte! car mihi ferenda non sit libelli illius editio. Quod scribis, tibi videri catechismum hunc eundem plane cum priore esse, vellem te id ostendere posse. Ego enim id, ut verum fatear, non video. Imo vero in illo video, quae neque probavi unquam neque probare possum. Neque vero ego mutavi quid in doctrina mea ab eo, quod vel nostris hic Ecclesiis ante meum hine abitum in scripto meo traditum reliqueram 1), vel ad vestros istic mimistros te autore scripseram 2). Sed scio, nusquam in utroque illo scripto id haberi, quod in hoc Catechismo habetur.

Exacerbatos esse multos libello meo in Anglia edito 3) nihil miror, hoc eaim in dogmatibus controversis vitari nunquam potest. Sed ego istis alios oppono, et pietate et eruditione pares (ne quid aliud dicam) qui mihi pro meo libello maximas gratiss egerunt, adeoque et nunc sollicitant, ut denuo edatur. Et tamen, si causas aliquas iustas habere istos intelligam suae istiusmodi exacerbationis, dabo operam ut illis aliquomodo satisfacere possim. Nam si exacerbationis suae causas nullas proferre possunt, quae quidem pondus aliquod habeant, et nihilominus exacerbari pergant, id mihi ferendum in illis erit, dum corrigere non possum.

Ad tollendum doctrinae dissidium pacificandasque Ecclesias ita sum affectus et fui semper, ut nulli hac in parte sim cessurus, sed sic, ut veritas obtineat, non autem obscuretur aut dissimuletur quoquo modo in hominum gratiam. Alioqui nolo placere hominibus, ut numero servorum Christi excludar, quod in me quidem est. Atque hic mihi bene conscius successum causae totius Domino Deo alacriter et optima conscientia permitto. Qui iis finibus doctrinam de Eucharistia includere volent, quibus in meo acripto, vel istis hic Ecclesiis per me olim relicto vel vestris istic ministris dato, inclusa est, parata est concordia, doneo Dominus meliora dederit. Alioqui neque Anglicus liber meus aliam doctrinam habet, sed diversam doctrinam gravius oppugnat. Et tamen vix decimam eorum partem at-

tigi adhue, quas commemorari possent. Sed forte addito praefamine adiicientur \*).

Et tum demum Westphalus, verbi alioqui Divini scentro abierto. Magistratus in me sceptrum concitabit 6). Facilius illi nimirum erit ad bene madum dispetere, multoque adhue facilius, si Panam seguntus facto se ficientis rem agendam case clamet. Atque hos te, mi Alberta! placendes esse putas? Ezo vero, cum illos nounisi mendecils so calumniis some videam suamque insorum ab illis, non autem Dei eloriam quaeri, ita san plane de cis placendis sollicitus, ut Christum Dominum video fuisse solliaktum in placendis Principibus Secerdotum et Pharisacie. Apud pics as clarice Dei studiosos homines gratiosus esse cupio mesque illis auto meshari omnia, et ut nos in mutua charitate foramus. — sed cum contentiario et tarbulentis hominibus, non cupio miki multum case negotii. Male te istis smiles nikil miror, mi Alberte i mo vero to ita bene adhue andire miser. Oninam vero nostri te flagelleut, plane nescio, multo minus, quinam sint. etal te musicam vivere vitam putent, quod ipsum ne ego quidem ima ethe intelligo. Fac ut sciam et videbis me non fore mutum. De me thi potes polliceri, quod de te ipso, plura iam non possum. Vale. Caetera Lembertus noster. [Aemdae] 98 Martii 1554.

Nº. 101.

A

[Es Arch, Socr. Reg. Region.]

### Ad DUCEM PRUSSIAR.

Cum iter istue suum ad tuam Celsitudinem institueret D. Gnapheus 1), committere nolui, ut sine meis literis ad tuam Celsitudinem veniret, et quanquam nihil fere habeam, quod literis ad tuam celsitudinem dignum quoquo modo videri possit, tamen vel hoc tantum indicandum esse putavi tuae Celsitudini, quod iampridem sim in expectatione literarum ipsius, cum ternas alioquin literas iam dederim ad Celsitudinem tuam. Audio vero tuam Celsitudinem fuisse in expectatione adventus istue mei, adeoque et de aedibus mihi istic curandis fuisse etiam sollicitam pro sua benignitate ao clementia, quo sane nomine tuae Celsitudini — ita enim rumor hic increbuit — ingentes gratias ago. Atque sane toto meo animo in hoc propendebam, ut ad tuam Celsitudinem potissimum venirem, sed prioribus meis literis tuae Celsitudini exposui, quid obstiterit quominus id fecerim, aut

<sup>&</sup>quot;") Intelligit sive Catech. quo tune utebantur, sive Epitomen Doctrines. ") Bp. Hise of Min. Eccl. Brem. in ser. Brem. desiderantur. ") De Sucrementie, s. 1553 el. ") Praefamen illud praemisit libello suo "Forma as Ratio". 1555. ") Respirit verba: Gladius in istos stringendus esset, quibus Westphalus usus esse narratur UTEMHOV. s. a. f. marr. p. 212. Simile eius dictum legitur in eius de esset lib. teste Graevio, o. l. p. 87.

mnum mihi faciendum esse putem, priusquam de Celsitudinis tuae voate certior fiam. In causa religionis servus hominum esse non possum. teaquam semel iugum huius servitutis per Dei gratiam excussi, praeim dum ea quae docentur, verbi Divipi autoritate non video solide ae evidenter comprobari. Deinde hypocritam hac in parte etiam agere possum, si quis meam sententiam requirat, paratus interim audire s multo libentissime, denique et discere meliora, quae ex verbo Dei feruntur. Haec quoniam non facile a plerisque ferri video, et apud m quoque Celsitudinem nonnullos id aegre laturos esse vereor (etiamsi tuae Celsitudinis probitate optima quaeque mihi indubitato persuadeam) avi mihi expectandum esse, ut de tuae Celsitudinis animo hac in parte tior fiam. Atque hoc insum adhuc etiam expecto. Et si scirem, haec me apud tuam Celsitudinem ferri posse, non multum immorarer in atuendo istuo meo itinere: sin minus, tum alio forte cogitarem. Meo i interim tamen officio functus videbor, quod tuae Celsitudini detuleoperam meam. Mitto tuae Celaitudini brevem meam confessionem de tra cum Christo Domino communione et de corporis item Christi in na Dominica exhibitione 2), quam hic nunc aedidi propter obtrectato-2 quorundam calumnias, qui interim amicitiam simulant et pro fratrihaberi volunt 1). Commendo me gratiae Celsitudinis tuae quam dilistissime, et Deum oro, ut tuam Celsitudinem una cum illius familia oque non ita pridem novo hacrede 4) clementer servet et gubernet. mdae quarta Iunii Anno 1554.

> Illustrissimae Celsitudini tuae addictissimus, IOANNES à LASCO, m. pr.

De Guil. Gnapheo, alias Fullonio, cf. MEINERS, o. l. I. 29. De eius cum Duce ss. rel. ARNOLDT, Kirchengesch. Preuss. V. 8, 13—17. 2) De Christi incarnase v. ed. nostr. T. I. 235 sq. 2) Respicit ea, quae contra eum moliti erant ci cum Lutheran. fautoribus, v. infra annot. in Ep. 103. 4) Mox tamen obiit.

В

[Az Arch, Sucr. Rog. Rogiom.]

# Ad DUCEM PRUSSIAE.

Illustrissime Princeps! Post scriptas litteras allata est mihi disputatio nita nuper in Anglia iam post meum abitum in causa Sacramentaria 1). ne igitur tuae Celsitudini, cum aliud nunc ad manum non esset, mitto. anquam autem eam illic libertatem permissam non esse video nostris quam ristiana alioqui disputatio poscebat, tamen ne tantum quidem libertatis bis est concessum apud eos qui Euangelicissimi haberi volunt, ad docuae nostrae approbationem, quantum antichristianae tyrannidis propuatores nostris adhuc in Anglia permiserunt. Haec est scilicet Ecclerum restitutio, ut quod semel tuendum suscepimus, id ne examinari

quidem amplius quoquomodo, nedum impugnari patiamur, cum intera Paulus, omnia examinari ac legitimis Ecclesiarum iudiciis probari veit Uhi enim unquam est actum legitimo colloquio de Sacramentaria hacentroversia? Agi quidem coeperat Martburgi apud Cattorum Principea. sed transizi non potuit. Interim tamen sine fructu non habitum illud edlognium, quemedmodum Lutherus insemet agnoscit. Conventum est esin de multis et gravibus religionis capitibus et spes erat Sacramentariae que que concordiae, nisi illam male feriati quidam rureus homines impedivissent. Quidni vero nune succederet, quod antes tantum non successit? Utinam vero Deus excitet aliquem Principem qui animum adiicist seis ad componenda haco in religione dissidia, atque adeo utinam tu is si. Princeps Illustrissime! qui id semel in animum inducas! Quam enim me moriam nominis tui magis celebrem in Christi Ecclesia relinquere, designe quemnam maiorem Deo cultum praestare posses, quam ai doctrinas disidia tuis auspiciis in Christi Ecclesia componantur? Videmus Papists adversus nos omnes propemodum concatenatos esse, et inter nos ness est qui cogitet de tollendis doctrinae dissidiis. Imo non desunt, qui cus abominanda Papae idololatria conjunzi malint, quam nos admittere ad detrinae nostrae approbationem, cum nos interim testemur, atque id etim praestare parati simus, nos, si nostra solidis ac perspicuis acripturas tatimoniis comprobare non queamus, atque adeo catholicae etiam Ecclein consensu, et alii suae doctrinae fontes in scripturis commonstrent, mile libentissime nostram sententiam mutaturos esse, etiam cum publica nati pudefactione. Sed Deus in caelis videt haec omnia, et cum nos nihl aliud quam gloriam ipsius certissimo conscientiae nostrae testimonio quaeramus, expetamus ubique sive publica colloquia (quae modo in modestia et mansuetudine Christiana, semotis convitiis calumniis ac meiudiciis instituantur), denique et nostra omnia legitimis Ecclesiarum iudiciis ex verbo Dei subiiciamus, - interim vero nusquam, ut saltem audismur, possumus impetrare, nostro nobis officio functi esse videmur, et Deo, qui, ut dixi, haec videt omnia et ante cuius tribunal olim omnes sistemur, causam nostram commendamus. Haec obiter adieci. Princes Illustrissime! accepta occasione oblatae mihi huius disputationis, in qua plus acquitatis agnoscere cogimur apud antichristi satellites, quam apud eos qui Euangelii Patroni ac Propugnatores haberi volunt.

Tuae celsitudinis Illustrissimae atudiosissimus, Ioannes à Lasco, m. pr.

<sup>1)</sup> Habita Oxoniae d. 14 April. et seqq. 1554. Cf. STEYPE, o. l. II. 48 mq. BURNET, o. l. II. 421. Acta huius disput. ed. Fox in Acts and Mozen. VI. 439 mqq. et Ridley in op. Parker Soc.

Nº. 102.

[Frankf. Rolin. b. ib. 1735, 1, 290 sq.]

### Ad Ecclesiam Vesaliensen.

Legimus litteras latine nobis redditas, Fratres in Domino observantissimi! quas ad vos pridem et Genevensis et Lausanensia Ecclesiarum Mimistri, communes nostri Fratres, scripserunt, probamusque vehementer. and illorum vobis consilio in vestra nunc causa utendum esse putaveritis: sed veremur, ne non satis illis expresseritis rerum istic vestrarum amnium faciem, quantum quidem ex corum litteria possumus iudicare. Primum enim existimant unam atque candem esse et vestram et hospitis ventrae Ecclesiae doctrinam, aut ai quid est dissidii, id eiusmodi non mee, ut vos invicem alii alios propter illud ferre non debeatis. Deinde si quae vos in receptis istis ritibus quoquo modo offendunt, ea omnia ad quandam infirmitatem referri volunt 1), quam vobis alioqui perferendam esse consent. Postremo arbitrantur, vos pro privatis duntaxat membris hosmitis Ecclesiae habendos esse, quibus plura sane sunt perferenda peregre praesertim, quam si qui [is] 2) publico Ecclesiae Ministerio versentur. Atque ita demum vos hortantur ad omnium istic tolerantiam cum omni modestia conjunctam, ne a quibus benigne hospitio excepti estis, ab iis demum data illis per vestram temeritatem occasione propellamini, ut homines seditiosi et societatis Ecclesiasticae perturbatores. Haec nobis summa eorum case videtur, quae in litteria Fratrum illorum nostrorum communium hahentur, ad quam reliqua omnia referri facile possint. Nos porro optaremus, ad cum se istic modum habere omnia, ad quem modum Fratres, ut apparet, illi omnia se habere putant, et, si res ita se istic haberent, nullum cane vobis aliud etiam consilium dare hac in parte possemus. Sed oum alia longe ad nos istine et quidem per vestros Fratres adferantur. quae nobis in causes sunt, ut in approbanda Fratrum illorum, qui ad vos agringerunt sententia nonnihil haerere et graviora istic metuere cogamur, visum est, vos quorundam, posteaquam nostram etiam requiritis sententiam, paucis admonere in charitate et libertate Christiana, ut re melius excussa vos demum ipsi perpendatis, quid vobis tandem sequendum esse statuatis, pro eo ac videritis, num vera ad nos istino perferantur. Primum igitur in eo haeremus, num doctrina quae istic traditur sit una prorsus atque cadem cum vestra adeoque et nostra, denique et corum ipsorum qui ad vos scripserunt Fratrum doctrina, aut num eiusmodi sint et istie dissidia doctrinae, ut corum nomine traducantur proscindantur ac diris omnibus devoveantur omnes, qui ab hospite vestra Ecclesia dissentiunt milo modo. Quod si vestra doctrina ita est invisa istic, ut audimus, et alibi alioqui invisam esse nimium satis experti sumus: nempe ut, non admissis ullis omnino colloquiis, pro deploratis haereticis habendi sitis, si doctrinae istic receptae assentiri protinus nolitis, tum nos sane non videmus, quo pacto istic tuta liberaque vestra conscientia incolumique doctrince vestrae confessione, non dico Ecclesiam vestram instituere, sed pri-

vatim etiam manere possitis. Quo pacto enim Ecclesiasticam corum societatem vel expetatis obsecro, vel etiam agnoscatis aut feratis, qui ves asdire non dignentur et diris mox omnibus devoveant, nisi illis protinus in condempanda vestra ipsorum doctrina assentiamini, aut certe vos assentiri simuletis. Equidem nihil dubitamus aliter longe ad vos fuisse scriptures Fratres illos communes nostros, si quid huius ex vestris litteris intellexissent. Deinde veremur etiam, ne quod Fratres illi circa rituum varietatem ad infirmitatem quandam pro sua modestia referunt, quae a volis videlicet perferri debeat, id forte ad pertinaciam potius, cum mira quadam arrogantia et gravissimis praeterea etiam praeiudiciis coniunctam, referri non immerito possit. Non est infirmitatis, nulla colloquia nullasque admonitiones admittere velle, atque, iis non admissis, omnes prae se contempere ac devovere. Quin et in retinendis propugnandisque ciramedi ritibus, quos verbi Divini authoritate non dico comprobari, sed ne exersari quidem ullo modo posse constat; imo vero, per quos lucem Euangelii palam obscurari, naturam ac dignitatem Sacerdotii Christi labefactari, saperstitionem ad idololatriam spectantem ali et puriores Ecclesias in graves suspiciones vocari videmus, — in retinendis inquam ac propugnandis cum praeiudicio istiusmodi, sive istic, sive alibi ritibus, nescimus an infirmitatis sit, nullam omnino impuritatem velle quoquo modo agnoscere, ac ne ferre quidem ullo modo, ut quisquam alius illam agnoscat atque omnes adeo fanatismi nescio cuius publice condemnare, quicunque illas non perinde retinerent ac propugnarent. Haec sane nobis extra omnis infirmitatis septa, quae a vobis quidem istic perferri debeat, posita esse videntur. neque vobis autores esse vellemus, ut ullam cum talibus societatem Reclesiasticam, non dico Ecclesiae istic nostrae iuxta receptos ritus institutione, sed ulla etiam publica professione aut consociatione attestaremini. Sed pacem cum omnibus interim istic vobis habendam esse suademus. quatenus vos in vestrae fidei confessione tolerare volunt 3). Neque hace tamen ita a vobis accipi volumus, ut horum quae recensuimus omnium . hospitem istic Ecclesiam eiusque Ministros per nos accusari putetis. Nos tantum commemoramus, quae istinc ad nos sunt prolata et quae alibi ipsimet experti sumus: et quidem apud eos, qui eandem doctrinam, et eosdem ritus cum hospite istic Ecclesia retinent ac propugnant. Optamus interim vana esse, quae istinc audimus, atque utinam vos ipsi vana esse comperiatis! Postremo autem nescimus, an pro privatis istic hospitis Ecclesiae membris habendi sitis, si peculiarem vestram Ecclesiam instituatis. Sane Ecclesia institui non potest sine publico suo ministerio eiusque ministris, sine publico item ac peculiari coetu suo, ut vos quidem eum istic propter linguae varietatem instituere velletis. At vero hoc non est, ita vos hospiti Ecclesiae vello adiungere ut pro privatis duntaxat illius membris habeamini, sed est potius publicam istic camque peculiarem societatem publicumque illius ministerium ordiri, cuius equidem nomine et ministri vestri omnes et coetus adeo vester universus, non tam privato iam amplius, quam publico potius loco habendus erit, vestraque ratio longe

iam alia est proculdubio futura in recipiendia per vos receptia iatic ritibus. qui talia praesertim praeiudicia secum coniuncta habeant, quam 4) futura alioqui esset, si pro privatis duntaxat hospitis istic Ecclesiae membris hahendi essetis. Sed quemadmodum et Ecclesiae ipsae et Pastores carum imprimia ubique omnes in culpa hacreant necesse est neglecti sui officii. sie non modis omnibus pro sua virili aspirent ad Apostolicam puritatem abususque omnes, quod in ipsis est, tollere non conentur, qui praesertim non tantum remorantur Ecclesiarum aedificationem, sed et lucem ipsam Evengelii etiam non leviter obscurant atque adeo gravant etiam, cum antichristianae impietatis elevatione atque etiam excusatione. -- ita neque vos iam istic cum coetu vestro, ministris vestris, eadem ipsa culpa carere poteritis omnino, ai quae ab aliis in ipsorum Ecclesiis tollenda esse putatis, ca vos insimet in instituenda vestra Ecclesia, in qua alioqui ca omnia sholita iampridem fuisse soitis, amplectenda denuo esse existimetis. Locorum mutatio non mutat Ecclesiam, nedum ut vestram Ecclesiam ita istic instituere, quasi non antes iam inter nos extiterit, ac non potius uno loco dissipatam divina promissione alio rursum loco re-stituere existimetis, aut non idem prorsus vestrum istic officium esse putetis, propteres quod pereariai novique adeo homines essetis, in restituenda vestra Ecclesia, quod alias fuisse agnoscebatis, cum una in Anglia pariter nostras Ecclesias divino beneficio veluti domi nostrae haberemus. Domi est iam pastor quilibet. Fratres charissimi! dum in Ecclesiae, quantulacumque ea est, ministerio ubivis locorum versatur. Et, quemadmodum fratribus illis, qui ad was scripserunt, integrum non esse videtur, revocare in ipsorum Ecclesias, quae semel sunt per ipsos abolita, quemadmodum ipsimet scribunt, ita et wobis in vestra istic (si restituatur) 3) Ecclesia nihilo magis integrum fore putamus, amplecti ea denuo, quae alias abieceramus, cum in restituenda istic vestra Reclesia nihilo sane minor in vobis requiratur fidelitas, quam in illis ipsis fratribus, qui ad vos scripserunt, in gubernanda ipsorum Ecclesia requiri ullo modo posse videtur. Nolumus odio nolarum, vestium aut cereorum a vohis quidquam fieri omnino. Sunt enim bonae Dei creaturae omnes, si illis bene utamur. Sed vitandam esse dicimus omnem superstitionem, quae ad alendam idololatriam spectare quoquomodo videtur, a qua sane in iis locis, in quibus haec observantur, plebem ipsam, ne quid de aliis dicamus, nondum plane liberatam esse videmus. Censeri autem non poteritis, ullam istic separationem in Ecolesia velle facere, si in restituenda e) vestra Ecclesia receptos istic ritus, qui vos offendunt, amplecti molitis. Dum enim istic vivere et fratrum loco haberi postulatis, dum meminem istic etiam solo rituum receptorum nomine condemnatis, sed observatam per vos alibi rituum puritatem cum pace hospitis Ecclesiae retinere cupitis in Ecclesiae vestrae alibi dissipatae restitutione, adiuncturi vos alioqui privato nomine hospiti Ecclesiae, si vos sibi cum doctrinae vestrae confessione et sine priorum rituum morumve 7) praeiudicio adiungere vellet, videre sane non possumus, qua ratione accusari possitis ullius ommino separationis, si, dum id impetrare non potestis, quod pro vestro offimoveo, ut in ventriculum regurgitet. Inde icterus sequitur, toto diffuse corpore, cum febre ardentissima, quae me iam quidem reliquit, sel ita viribus destitutum ut memetipsum admirer. Quare dabit veniam Pelicanus, pater meus dilectissimus, et reliqui collegae vestri, si nunc ad illus non scribam. Imo vero tu quoque ignosces, vir integerrime! quod brevis esse cogor. Coeperam in Westphalum adornare quaedam, sed me domestia hic tempestas quaedam interea excepit praeter omnem meam expectation nem, qua de re nunc multa non possum. Edidi tamen brevem Confesiunculam doctrinae meae, quae calumniis impetebatur, cuius exemplar thi mitto 1). Haec rursus a nonnullis oppugnari coepta, in coetu demum peblico ministrorum huius patriae a me defensa est. Collecta habeo, que acta sunt omnia, sed non videntur digna luce publica. Me tamen ita sunt remorata, ut in Westphalum nihil agere adhuc potuerim. Ita adhuc execemur, vir sanctissime! sit Domino gratia, non tamen sine fructu et me et multorum. Nam hac velitatione doctrina nostra multo hic nunc es magis confirmata, quam unquam antea, et pudefacti qui illi reclamare enabantur. Nunc sub proelo est , Ratio gubernandi nostram in Anglia Eclesiam cum eius ritibus ac ceremoniis" 1).

lter nostrum Danicum exibit lingua Germanica autore Micronio nostro? Plura nunc plane non possum. Itaque vale et me tuorum omnium preibus diligenter commenda, eosque omnes verbis meis salvere iubeas veis. Raptim. Embdae 5 Octobris 1554.

Tuus, quantus est, Ioannes à Lasco.

N°. 105.

[ E Catechises End.]

Ad Min. Fris. Orient.

Haec ep. praemissa Cat. Emd. legitur ed. nostr. T. II. 496.

N°. 106.

[Bibl. Brem. Cl. VI. 165, Gord. o. L Mb. 782]

#### Ad HARDENBERGIUM.

Ago tibi et illis omnibus, quorum in tuis literis meministi, gratias, ni

<sup>1)</sup> De Christi communione, ed. nostr. T. I. 235. 2) "Forma ac ratio" partim Ledae, partim Frsti typis expressum esse, aliunde quoque notum est. 3) Micrius ed. aº. '56 acta disputationis suae in itinere cum Mennone habitae, in quibusum nihil de itinere in universo praesatus est. Een waerachlig verhaal der seemennet, tusschen Menno Simons en M. Mikron. Eodem anno Menno respondit libelle we Een gatz duytliche ende bescheyde antwoort cet. aº. 1556, cui opposuit iterum Man. Micr. suum Apologie ofte verandtwoord. M. Microen op XX verscheyde artikeles. Emd. Gell. Ctem. 1558.

Alberte! quod et patriae meae de exorta illic Evangelii luce et mihi de mea illuc vocatione gratulemini <sup>1</sup>). Est sane modis omnibus laudandus Deus, qui re ipsa declarat, se sathana et omni ipsius satellitio potentiorem esse. Neque vero solum in mea patria procurat nobis miseris Swermeris <sup>2</sup>) hospitium, illi sit gloria! sed etiam apud Suedos, quorum Rex mostram e Dania propulsionem palam accusat, et dolet quod non recta ad illum contenderimus. Denique nobis et nostris pollicetur, non tantum hospitium atque publicum ecclesiae nostrae ministerium, sed etiam liberalia ministris nostris stipendia, si nos eo conferre aut aliquos e nostris mittere velimus, etiamsi illic diversa a nostra doctrina publice habeatur recepta. Hoe nuncium a Rege illo nunc primum hisce nundinis accepi praeter omnem meam expectationem <sup>3</sup>).

Quod ad te porro privatim attinet, longum esset ad singula respondere, quae et per Slongrabium 4) et per Molanum 5) ad me scripsisti, sed ea attingam, quae magis ad rem faciunt. Si tibi dentata visa est fuisse mea epistola, quam postremam ex Frisia ad te scripsi, mi Alberte! id equidem non tam mihi, quam tuis ipsius literis ad me antea paulo scriptis imputare debebis, quae transmitti alioqui in ventriculum, nisi istiusmodi dentibus fractae, non potuerunt. Miror nunc, quibus coloribus depingere comatus sis nescio quos, quos interim meos vocabas, cum ego talium consustudinem neque agnovi unquam neque etiamnum agnosco, quasi vero non id in me etiam redundarit, quod meis scilicet tribuebatur, cum quibus alioqui, aut ipse sensissem, aut ipsi mecum.

Neque ego in literis meis de Philippo ita agebam, ut dubitarem, illum reste omnia, si vocatus fuisset, prudenterque acturum fuisse, sed de tuo consilio agebatur, quo tu illum ad instituendam doctrinae in Ecclesiis nostris moderationem quandam vocandum esse suadebas, quae sine qualisunque doctrinae mutatione institui non poterat ac proinde, me non prius per te admonito, fieri etiam debebat, praesertim cum non ignorares, me adhue pastorem ecclesiarum illarum fuisse. Nec refert, solusne id, an vero cum aliis feceris, satis est, per te factum esse, non sine fraude quadam ministerii nostri et offensione multorum in meis ecclesiis. Hoc, inquam, est quod me offendebat, mi Alberte! sed non ita tamen offendebat, ut animum abs te meum quoquomodo alienaret, sed tintum requirebam, ut qua parte mihi adversus meum ministerium egisse visus es, ea ipsa parte illius fidem vicissim sarcires, nempe ut, quemadmodum consilium de vocando Philippo ad instituendam doctrinae moderationem me non admonito dedisti, vel ab aliis datum probasti, ita illud apud eosdem ipsos rursum improbares, quemadmodum ea res ad labefactandam ministerii istic mei fidem videtur pertinere.

Haec vero animum abs te meum alienatum non esse testantur, dum te officii hac in parte tui pro fraterna invicem charitate alenda admonerem. Quod vero ea omnia oblivioni tradi cupias, actum agis, mi Alberte! Nam ea iam pridem oblivione sunt obducta, neque pensationem ideo requisivi, quod offensio in animo meo haereret, sed quod mihi pro meo in te officio

facere id omnino debnisse videbar. Quare facile est non amplius meninisse, quae iam dudum oblivioni sunt mandata. Igitur non est quod de animo erga te men quaquam omnino dubites, imo vero, qua parte te a me offensum esse sentis, id mihi abs te condonari cupio, tantum abest ut aliquid offensionis inter nos reliquum esse velim <sup>6</sup>). Pro cura liberorua meorum habeo tibi magnam gratiam <sup>7</sup>), de quibus plura Molanus ipse, que nunc amanuense meo propter morbum uti cogor. Vale et fratres omnes et amicos meis verbis saluta. Colonia [m. Maii 1555] <sup>6</sup>).

N°. 107.

[Gerd. s. a. Na. M.]

#### Ad Bullingerum et Bibliandrum.

Quum relicta Frisia iter huc meum instituissem, fratres in Domino observandissimi! fuit mihi forte fortuna Coloniae in itinere meo obvins lacobus '), qui cum vestris ad me literis Aemdam veniebat. Is igitur literas vestras mihi reddidit, ast libellos, quos mittebatis, reddere non potuit, nam in navi quadam repositi iam fuerant cum aliis sarcinis Aemdam devehendi, priusquam me Iacobus ') convenisset, unde postea non facile eximi poterant. Itaque illos non vidi, sed Micronio nostro et Gerardo Campio tradi iussi. Literas autem vestras magna cum voluptate legi, nisi quod me ea, quae tu, mi Bullingere! scribis, de Foederatorum vestrorum consiliis Papaeque conatibus et tua valetudine non leviter perturbarunt. Cogor autem nunc utrique vestrum unis atque iisdem literis respondere,

<sup>1)</sup> De feliciore hoe temp. Euangelieurum in Polonia etatu of. GRAY. Good. 2. Poles. I. 428. Lubiensky, o. l. p. 65. Krasiwsky, c. l. p. 194. 2) Sacramentaria vulgo Schwärmer à Lutheranis vocatos esse, notum est. 3) Confirmatur hee Re. Erici Suediae regia, quae asservatur in Scr. Eccl. Belg. Belg. Lond. 1. A. IV. 15 teste GERD. s. a. IIb. 708. 4) Ioh. Sloengrade († 1597) Canonic. Brem. 5) De Molano of, supra ep. 96 n. 7. 6) Hardenb, quoque, inscio Lasco, Melanchth, al Eccl. Emd. vocationem promoverat. V. supra Ep. 108 n. 1. Diu hoc Lescum btuisse videtur, donec divulgatum causa ei fuerit, ut paullum accrbius Hardenk sì tantam amicitiae violationem perstringeret. Non affirmare ausim, an hace facit ep., cuius fragm. sub 103 edidimus. Excusarat se Hardenbergius, cui demus ecusationi haco Lasci epistola respondet. 7) Videtur Lascus, Emda profestara, unum alterumve e liberis suis Bremam in tempus Hardenb. demandance. 6) Reckenr. et Gerd, hanc ep. ad a. 1554 referent. Dicam quo iure m. Maii 1555 pposuerim. Scribit: "ep. quam postremam ex Frisia ad te scrippi," ande domme eum Frisiam iam reliquisse, quod confirmatur iis, quae sub finem addit ad lib factandam ministerii istic mei fidem." Istic profecto non scripsisset, dun ipe Emdae commoraretur. Quod de liberorum cura monet eodem tendere videtur, et si ea, quae in Ep. 107 de itinere îpsius obiter indicantur, cum hac ep. conferims, satis magna fiducia statuere licet, Lascum hanc ep. Coloniae scripsisse dm Francof. pergeret. Emda quum profectus sit noster exeunte m. Apr. 1585, al a. Maium huius anni ep. nostram revocandam esse, indigitasse satis est.

imo vero non tam respondere, quam potius vos de rebus meis facere certiores. Its vere rem paucis accipite. Moliti hoc sunt iampridem quidam in men Frisia, priusquam eo ex Anglia venissem, ut doctrinam Saxonicam sub mea absentia inducerent \*). Id vero aperte professi non sunt, sed viam se quaerere simularunt componendae controversiae Sacramentariae. Quia vero praetextui huic occasio nulla dabatur, eo quod maxima ministrorum totius patriae para doctrinae nostrae unanimiter subscripsiaset. nerue ab es vel latum unguem discedere vellet, quaesita est ratio vocandi me in suspicionem, quasi ego doctrinae meae genus de re Sacramentaria in Anglia mutassem. Et sunt reperti quidam, et quidem Symmystae mei. qui id paulatim auribus plurium instillarent, me interim ne verbo quidem admonito, quem tamen pro pastore agnoscebant. Mox erant, qui nescio guam Philippi Melanchthonis moderationem proferrent, ut ea Ecclesiis proponeretur. Alii ex Petri Martyris tractatione in suam sententiam detorserant verba quaedam, quaedam item ex vestra cum Calvino consenzione, qua de re ad Calvinum etiam scripsi. Et quoniam ego aliis quibusdam verbis utor, etiamsi eodem spectent, quemadmodum Vos quoque recte iudicatis, spargere coeperunt, me et a Petro Martyre et a Vobis omnibus dissentire, qui prius me vobiscum consentire profitebar. Et eo res tandem, me nihil quidquam vel sciente vel etiam suspicante, est deducta, ut doctrina sacramentaria, cui omnes alioqui Symmystae mei subscripscrant, corrigi coeperit, ac, ne ca sola corrigi videretur, totius Catechismi recognitio instituta est. Hace vero mihi demum in Anglia versanti indicata est, sed non facta ulla mutandae ullo modo doctrinae significatione, de qua alioqui nullus e Symmystis, uno aut altero excepto, cogitabat. Itaque nec ego recusabam, quominus Catechismus recognosceretur. Eo porro recognito suboluit plerisque fucus, atque ita unanimi Symmystarum omnium in coetu publico consilio constituebatur, ne recognitus ille Catechismus invulgaretur, priusquam ad me mitteretur meaque de illo sententia haberetur. Ibi vero recognitor ille moras nectere, quominus ad me mitteretur, et paulo post rursum moram nimium longam accusare, si mea sententia exspectanda esset. Breviter, editum volebat recognitum Catechismum illum non exspectata mea sententia, denique iam curaverat. ut typis mandaretur. Atque aulam hie sibi faventem habebat, quae aliud nihil quam doctrinae mutationem meditabatur. Interea vero ego ex Anglia venio, omnium istorum plane ignarus, et priusquam in Frisiam pervenissem, admoneor de sparsa de me suspicione, quasi doctrinam meam mutassem: ea re plerosque offensos esse, neque ita iam ut antea erga meam doctrinam esse affectos, imo vero novum Catechismum sub prelo esse, qui diversam doctrinam a mea contineret. Ingressus Frisiam, sciscitor a quibusdam fratzibus, ut se ca res haberet. Intelligo latere quiddam. Posco a recognitore 4) Catechismum, cuius pars iam excudi coeperat. Adnoto quae mihi non probabantur. Postea convocatis collegis, de mutata doctrina cum recognitore expostulo: moneo ne in editione pergat, alioqui me contra soripturum esse. Protuli quae me offendebant et volebam ut ad ea mihi

responderet et editionem interea differret. Placuit id reliquis collegis: recognitor Catechismi defensionem in se recepit, suppresso Catechismo. Ego defensionem refutavi, ut amplius respondere nollet, et conventum est, ut se omnes intra voces vestrae consensionis deinceps cum iusta earum explicatione continerent.

Ita conquievit tragoedia. Ego vero postea confessiunculam meam elidi <sup>5</sup>), ut sparsae de me suspicioni occurrerem, in qua mihi minime harendum. multo minus autem illam silentio meo approbandam esse putavi. 1bi rursum recognitor ille novas in me turbas movere protinus cenit. Cosfessionem meam in ipsius contumeliam editam esse et nescio quae. Respondi, me non ipsius caussa cam edidisse, sed ut sparsam falso de me suspicionem apud pios omnes a me depellerem. Quodsi ipse cius suspicionis autor non esset, confessionem meam ad ipsum nihil pertinere. Si vero autor esset, tum sane adversum ipsum et omnes qui idem agrecerent scriptam esse. Quodsi aut ipsum aut alium quempiam ulla in parte offenderet, me illam approbaturum esse. Postulabat demum ille, ut in coeta publico Pastorum excuteretur: excussaque et approbata est. Interim illa tamen articulos quosdam suos protulit volebatque ut ad illos responderem. Respondi scripto, ut nihil demum contradiceret et plane etiam conquiesceret. Haec porro res aulicos illos vehementer offendebat. Mox editas est Catechismus, consensu omnium, rejectis prioribus illis recognitionibus 1 quo aulici multo adhuo magis sunt offensi. Et cum viderent, me ille praesente, non posse sine magno totius patriae motu mutationem doctrinae ullam induci, consilium de me illinc propellendo inierunt. "Me vide-, licet ita invisum esse aulae Burgundiacae, ut sine patriae periculo fem , illic amplius non possem." Cessi itaque furiis illorum, hortatu totis Ecclesiae, quae me interim tota unanimiter pro suo adhuc pastore amoscit neque alium quenquam vult petere aut agnoscere, et tantis me et officiis prosecuta atque etiamnum prosequitur, ut illius erga me amoren ac fidem satis praedicare non possim. Volumen esse oporteret, si omnia prosequi vellem, sed neque tempus id iam patitur, neque mea etiamnunc valetudo permittit. Alias igitur plura. Tantum hoc addam, ita me illic et ministros Ecclesiarum fere omnium et universam meam Ecclesiam, adhaec et proceres Patriae omnes in doctrina nostra confirmatos planeque consentientes reliquisse, ut nunquam antea tanta omnium simul animorum coniunctio sit illic conspecta, sit gratia Domino Deo nostro! nisi quod aulicus Magistratus plane impius est. Et ipsa Princeps vidua in studio religionis plane refrixisse videtur. Ad reliqua vestra nunc nihil respondeo, nam revera non possum 7).

Salvere iubeo Patrem nostrum communem D. Pelicanum et Symmystas omnes. Dominus adsit Vobis Spiritu suo, Amen. Raptim. Francoforti 8 Iunii 1555.

Vester quantus est loannes à Lasco m. pr.

<sup>1)</sup> Iacobus in Epp. nostri ad Hard. semper lac. Praep. indicat. Ast illum hoc

tempore iter in Helvetiam suscepisse, perquam inauditum esset pro summa Lutheranos inter et Helv. dissensione. Quare coniici posset, an forte Iohannem (sc. Molanum) rescribendum, quod ep. 106 haud leviter confirmat. 2) V. n. 1. 3) Cf. Ep. 108 n. 1. 4) Gellius Faber. 5) De commun. Christi, ed. nostr. T. I. 235. 6) 6 Oct. 1554. 7) Cf. Ep. 97.

No. 108. [Gabboma, e.l.p. 447. Bertram, H. Cr. Lasci, p. 300, Frft, Righ, IL 439.Gord. Itb. 705.]

# Ad Mednannum 1).

Dederam id negotii in abitu istinc meo Gerhardo Campio, Vir Cl.! ut sut pecuniam mihi abs te datam tibi rursum redderet, aut nomen eius fratris 2), qui illam ad me mittebat, abs te sciscitaretur: me enim nolle cam pecuniam retinere, nisi sciam cuius nomine mihi daretur. Iam: vero audio Gerardum istine abesse, et cum hactenus mihi non sit indicatum nomen eius fratris, qui mihi per te eam pecuniam dari volebat, scripsi iam denuo ad Gerhardum, aut ut nomen fratris illius (quisquis tandem est) abs te resciscat, aut tibi pecuniam rursus omnino reddat. Te vero oro, ne aegre feras quod hoc ita faciam. Non enim aut tuo id aut eius ipsius, qui suam erga me beneficentiam declarare voluit, contemtu ullo facio, quaterus nimirum frater est, quemadmodum tu mihi dicebas, sed nolo ut sui illum nominis apud me pudeat, quem praestiti erga me benescii non pudet. Et cogitare potes, interesse mea, ut sciam, quibus debeam et quorum beneficentia iuver. Neque enim dissimulo me iuvari a piis fratribus, neque item me pudet fateri, quod eorum beneficentia bona ex parte sustenter, sed non ideo tamen a quibuslibet cupio sublevari, nisi cuius fidem et pietatem perspectam habeam. Aut igitur nomen suum edat, quisquis ille tandem est, qui me per te sublevari voluit, aut suam sibi rursum necuniam habeat. Si frater est, fraterna apud fratrem quem iuvat libertate utatur in indicando suo nomine, alioqui alienum est a fraterno vinculo fraternaque libertate, nolle a fratre agnosci.

Adde, mi Domine Medmanne! quod tibi alioqui etiam ipse retuli, non me tantum, sed plures quoque alios suspicari, cam pecuniam a Principe ipsa mihi consignatam esse. Quod si ita est, etiamsi tu illud apud me semel atque iterum negasti, ego plane illam habere nolo, neque volo ut ulla sua erga me officia hypocrisi suae obtendat, cuius illam ego apud tribunal Christi accuso. Habeat sibi ipsa omnem suam pecuniam in suae hypocriseos condemnationem, nisi resipiscere velit. Ego, dum talis esse pergit, nullam cum ea partem habere volo. Excusationes quas affert tunc expendemus, cum ante Christi Domini tribunal sistemur, id quod alioqui neque illi neque mihi nimium diu expectandum erit. Dabis autem veniam, quod te ita interpellem, aliter enim facere non possum. Vale Francofurti 6 Iulii 1555.

<sup>1)</sup> De Petro Medm. cf. Ep. 98 n. 6. 2) Tecto nomine pecunia Lasco oblata erat. Scripaerat Medm. fratris eam esse, sed erat revera sororis, sc. Annae Com.

N°. 109.

Proces. .. Forms = ratio."

#### Ad Sigismundum.

Legitur ea ed. nostr. Tom. II. 3-36. Data 6 Sept. 1555.

N°. 110.

[Gerd. s. a. Wa. M.]

#### Ad BULLINGERUM.

Tantis nunc obruor occupationibus, vir sanctissime! ut quae maxime vellem tibi cognita esse, ea iam perscribere ad te non possim, sed istra dies aliquot ad Martyrem scribam, et tum quoque ad te plura. Libellum a me nunc primum editum tibi mitto ut legas et iudices '). Westphalus in Calvinum scripsit ') virulentissime: partem libelli perourri, partem nondum vacavit perlegere, sed putant quidam qui legerunt et Calvino faveat, necesse esse, ut Calvinus calumnias illius per aliquam occasionem refatet, non quidem ut libello peculiari alique respondeat, sed ut aliud agus obiter Westphali calumnias sine nomine convellat, praesertim ubi Calvini ipsius verbis Calvinum premere constur.

Filius tuus Henricus nobis adfuit cum Ph. Melanchtonis gener 3) apud me esset. Huic illum igitur adiunxi suntque una iam Witebergam profecti cum mea ad Philippum commendatione. Magnae sunt et inter Saxones ipsos turbae quod ad doctrinam attinet, quae res forte faciet, ut Witebergenses nobis aliquanto sequiores habituri simus.

Nos hie iam divino beneficio Flandricam quoque Ecclesiam impetravimus, ad quam instituendam Micronius noster hue ad me ex Frisia venit, rediturus tamen rursus in Frisiam 1) post institutum Ecclesiae ministerium, ad quem modum in Anglia institutum habebamus. Estque revera ingens Dei beneficium, quod hie tam nobis faventem Magistratum habemus. Plura iam non possum per temporis inopiam. Commendo me precibus vestris diligentissime et fratres istic omnes officiosissime salvere iubes. Raptim Francfordiae 19 Septembris 1555.

Micronius multam vobis istic omnibus salutem adscribi voluit.

IOANNES à LASCO, m. pr.

N°. 111.

[Aulogr. Bibl, Duc. Goth, A 405,74, Franci, Rgh. H. 437, Gerd. e. l. Hb. 767.]

### Ad CALVINUM.

Cum proxime ad te scriberem, vir sanctissime! vixdum litteras meas absolveram, cum me morbus rursum meus ita corriperet, ut non possim

<sup>1)</sup> Sc. "Forma ac ratio", ed. Frft. 1555. 2) Westphalt Collectanca Bent. D. Angustini de Coena Dom. Ratisb. 1555. 2) Sabinus. 4) Nordae pastor crat.

plane litteris meis includere excesplar epistolae meae ad Regem meum scriptae, de quo ad te scribebam, sed coactus sim alteri dare negotium, ut ad te transmitteret. Nunc vero per hosce decem aut amplius dies rectius rursum valui, sed sentire mihi denuo videor redituri iam morbi indicia, itaque brevior esse cogor.

Turbae hic nostrae nondum conquiescunt, sed in dies se tamen ') magis ac magis prodit temeritas quorundam. Domini de Seschellis vicem doleo, quod passus sit, se eo protrudi aliorum instigationibus. Esto enim, habuerit in quibus Valerandum merito et graviter reprehenderet, quemadmodum ego sane me ipsum, ut de aliis taceam, multis et magnis reprehensionibus dignum esse agnosco, multum interest interim, corrigendine an vero infamandi animo aliquid agamus, ab amore ne item aut ab odio proficiseantur omnes tum admonitiones, tum reprehensiones. Hic vero, ut apud te verum fatear, multa in multis desiderare cogor. Illud unum scio et testari etiam vere possum, Valerandum graviter secum ipsum colluctatum esse et in dies colluctari, ut se ipsum vincat. Quod equidem certaminis genus, ut est omnium longe pulcherrimum, ita etiam omnium longe difficillimum esse fateamur necesse est, quicunque in Domino in dies magis ac magis renovari ex animo optamus.

Ego sane de me ipso libenter fatebor, me adeo non sentire magnos progressus in mei illa ad quem aspiro renovatione, ut mihi nescio quomodo retrogredi magis quam progredi videar, ac proinde non miror, si alii quoque non protinus quo volunt eluctari possint, magnumque progressum nostrae renovationis esse interpretor, si quae subito exuere non possumus, quae nostra est infirmitas, ea interim et apud nos ipsos in corde nostro, et apud alios etiam sine hypocrisi accusemus, in iis nobis ipsi vere displiceamus et veniam illorum cum apud Deum tum apud homines ingenue petamus. Ea porro cum in Valerando videre mihi videar iuxta externam saltem hominis faciem — de corde enim Deo suum relinquo iudicium — non possum profecto illius hac in parte innocentiae meum testimonium denegare.

Scribit ad te vir clarissimus iuxta ac pientissimus, Iohannes Clauburgus, ut litteris tuis omnes simul hic peregrinorum ecclesias ad mutuam concordiam et pacem cohortareris: deinde, ut ad urbis quoque huius ministros Germanicos peculiariter scribas in eandem sententiam, meque oravit, ut tibi quoque eius rei autor essem. Ego vero me ea de re ad te scripturum esse recepi, et plane id abs te fieri optarim, vir doctissime! Multum enim ponderis litteras eiusmodi tuas hic habituras sperarem. Nam etsi Anglicae turbae utcunque conquievisse videantur, etsi item in Flandrorum ecclesia nihil sit turbarum, gratia Domino! quin et de Gallicis quoque turbis spes sit, conquieturas esse per gratiam Dei, tamen nunquam non est futura utilis ad pacem publicam et mutuam coreordiam exhortatio.

Et ut nibil aliud fiat, plurimum nibilominus proderit, extare testimonium nostri erga pacem ac concordiam studii, quod nos alioqui etiam apud magistratum post tuas litteras acceptas attestari poterimus, si quo modo id efficere possimus, ut una cum huius urbis ministris peregrini quoque mi-

nistri coetus communes, quos hactenus obtinere non potuimus, haben possint, qua de re vellem te quoque peculiariter ad ipsum Clauburgum scribere, et ut pastores urbis ipsos officii ipsorum hospitalitatisque item erga peregrinos amanter quidem ao leniter, sed interim accurate et diligenter admoneres. Plura iam non possum, vir sanctissime! tantum me precibus vestris isthic totum commendo et salvere cupio symmystas isthic omnes officiosissime. 3). Raptim Francofurti d. 18 Decembris Anno 1555.

Tuus quantus est Ioannes à Lasco m. pr.

1) GEED.: 1828. 2) Tota hace epist. egregie illustratur ex iis quae de tartis dissidiisque Francof. pegr. ecclesiarum habentur in RITTER, Bo. Denchmahl dest. Frf. 1726. Frankfurter Religionah. supra iam laud. LEHMERAR, Hist. Nachr. der Niederl, Gem. Augsp. Gonf. in Frankf. Frft. 1725. FRESERIUS, Kirch. Gesch. d. Ref. in Frf. a.M. Frf. u. Lpz. 1751, nt et in Datheri opusculis. Longius tamen esset hace omnia in notis iam excutere, praesertim cum in Lessi vita Francof. Eccl. fata copiosius enarranda mihi sint.

N°. 112.

[Gordes, e. L ID. 70.]

#### Ad REGEM POLONIAE.

Legitur hace ep ed. nostr. T. I. p. 349.

N°. 113.

[Gord. o. L. Ub. 711]

Ad ORDINES POLONIAE.

Legitur haec ep. ed. nostr. T. I. p. 353.

N°. 114.

[Gerd. s. a. IIa. 6L]

Ad SENATUM POLONIAE.

Legitur haec ep. ed. nostr. T. I. p. 384.

Nº. 115.

[Neiners. e. l. 4. 614, Gerd. e. l. Nb. 721.]

#### Ad ELECTOREM PALATINUM 1).

Illustrissime Princeps et Domine, Domine Clementissime! Gratiam et pacem Spiritumque consilii ac fortitudinis tibi precor a Deo Patre nostro coelesti, ut quemadmodum hactenus in praecellenti tua vocatione fidelem

te pro tua virili altorem Christi Ecclesiae verseque in illa religionis assertorem <sup>8</sup>), non sine vitae fortunarumque etiam tuarum periculo <sup>3</sup>), per Dei gratiam declarasti, ita id iam quoque deinceps tanto alioqui maiore animi fortitudine ac constantia praestes ad nominis divini gloriam, quanto te sublimiore loco divino beneficio collocatum esse vides, — id inquam tibi ex animo precor et mea quantumvis exilia officia tuae Celsitudini summa oum observantia mea commendo.

Quo die te ad eam dignitatem, quam es adeptus, divina Providentia pervenisse intellexi, facere non potui, quin Dei primum Ecclesiae, deinde rei quoque publicae in Imperio, postremo Tibi etiam maiorem sane in modum gratularer. Studium pietatis, cuius specimen hactenus minime obscurum edidisti, facit, ut tuo nomine Christi Ecclesiae gratuler, quae si unquam alias, nunc certe omnium maxime piis publicaeque pacis amantibus patronis ac Mecaenatibus eget. Integritatis vero ac synceri pectoris tui nomine gratulor toti Imperio, sub ea praesertim orbis propemodum totius hypocrisi, quae haud scio an unquam antea in universo mortalium fere genere magis viguerit omnino. Tibi autem gratulor, Princeps Illustrissime! quod per cam dignitatis tuac accessionem nactus sis pulcherrimam occasionem praelucendi aliis Principibus consilio exemploque tuo, cum in promovenda vera religione, quam equidem et domestica doctrinae dissidia et adversariorum improbitas et sectarum item colluvies non vulgariter remorantur, tum et in procuranda conservandaque pace ac tranquillitate Imperii publica, quam sane nobis antichristus Romanus cum suo satellitie, non modo invidet toto pectore, sed perturbare etiam modis omnibus proculdubio constur. Hisce inquam nominibus gratulandam : ego esse putavi ét Ecclesiae Christi ét Reipublicae ét Tibi denique insi cam, quae tibi obtigit, dignitatis tuae accessionem.

Cuius equidem meae gratulationis ut tibi qualemeunque significationem darem, in causa mihi fuerunt, primum tua singularis in pios omnes propensio, quam erga me quoque ante annos opinor octo Heidelbergae, cum eo obiter ex Frisia venissem 4), benevolentissime pro virtate elementiaque tua declarasti: deinde vero ipea temperum occasio etiam, quam mihi praetermittendam non esse existimavi, si que modo per meae huius gratulationis significationem calcaria quaedam, quod aiunt, tibi, sponte alioqui cursum tuum adornanti, adderem. Intelligis enim pro tua pietate, ad ea te praestanda per nostram gratulationem invitari, quorum nomine dignitatis hanc tuae accessionem et Ecclesiae et Reipublicae et Tibi adeo ipsi gratulandam esse existimamus.

Et fateor quidem, me tantae rei haudquaquam parem esse hancque meam gratulationem et ineptam et forte impertinentem etiam videre posse, ab homine videlicet et parum noto et peregrino passimque iactato ac veluti extorre profectam. Sed abs te neque pro ignotis neque pro peregrinis censeri puto — quae tua est pietas, Princeps Illustrissime! — etiamsi iuxta carnem maxime ignoti peregrinique sint, qui se modo domesticos fidei, agnito Prophetarum atque Apostolorum fundamento, esse profitentur. Et adeo te

non offendi spero iactationibus, exiliis atque odiis, quae cius ipsius fidei nomine altro ac sponte per Dei gratiam sustinentur, ut hace omnis pre ornamentis olim nostris in die Domini habenda esse credas, ac prointe tantum ahest, ut hace obstiterint, quominus nostrae tibi gratulationis per hasce meas literas indicium qualecunque facerem, ut, quo magis es omnis mundi huius iudicio invisa plerisque suspectaque esse soleant, hoc maisrem apud te gratiam habitura esse confidam. Infantiam ac tenuitatem measa libenter agnosco tuaque Celsitudine indignam esse fateor. Sel solet Dominus non infantibus modo ac nihili hominibus, sed brutis etiam animantibus vim gratiamque suam addere quandoque, ut etiam prater naturam ad eius gloriam loquantur. Quare ne infantia quidem nes ac tenuitas obstare mihi potuit, quominus ad te, benignitate tua fretu, soriberem, si forte Deus addat gratiam, ut ad cursum tuum in promoenda potissimum vera religione stimulos aliquos addere queam.

Quod enim ad Reipublicae politicamque gubernationem attinet, cius caram nobis non sumimus aperamusque tibi non esse defuturos, qui sum bac in parte apud te officium faciant. Sed cum promovendae religiosis causa ad nostrum inprimis ministerium pertineat, acquum esse arbitror, ut ad cam adiuvandam, etiamai plura nobis talenta desint, vel unum saltem minutulum nostrum viduae Evangelicae exemplo pro nostra tenuiste conferamus. Id vero est eiusmodi, ut in approbando pietatis tuae studique tui erga Christi Ecclesiam instituto animum tuum inprimis adiicis ad dissidiorum doctrinae in Ecclesiae, Evangelium Christi profitentibus, conciliationem Ecclesiarumque reformatarum omnium pacificationem, et quidem ut id primo quoque tempore facias sub hac dignitatis tuae accessione, si quo modo fieri possit, ut Ecclesiarum te autore pacificatio sit dignitatis huius tuae veluti quaedam inauguratio.

Neque res tam est ardua ac difficilis, quam forte plerisque videtur, et est plane necessaria, si adversariorum multitudinem potentiam ac consus propius intucamur. Imo vero, etiamsi nihil huius esset, ipsa Dei gloris flagitare hoc ab omnibus videtur, quam alioqui domesticis Ecclesiarum dissidiis labefactari nemo pius negare potest. Ad eam porro rem, si qua ex parte tuae Celsitudini men tenuitas usui esse quent, hanc illi reverenter defero, qui iam pridem alioqui te convenire statueram, si id valetudo men permisisset.

Forte autem id fiet brevi, si Deus volet, et tum minutuli huius mei mationes omnes tuae Celsitudini exponam. Nunc literae istae meae prodromi vice erunt, quas ut benigne ac clementer accipias oro, et me summa cum observantia tuae Celsitudini commendo. Francofurti sexta Maji Anno 1556.

<sup>... 1)</sup> Otto Henricus, qui m. Martii a. 1556 Fraderico II successerat. 2) Respicit quae ad reformationem promovendam in principatu suo Neoburgensi inchoarerat.
2) Ob studium Euangelii aº. 1548 principatu suo expulsus est et aº. 1552 e pacto

Paşaaviensi eum resupersvit. Cf. Seise, Reform, Heidelb., ib. 1846. p. 51. 4) Heidelbergam Lascus visit a<sup>0</sup>, 1545. Cf. Ep. 26 et Mel, ad Duc. Prussiae ep. Brettschm. Tom, V. 790. Au etiam a<sup>0</sup>, 1548 ut hoc loco inferre videtur, sub iudice.

N°. 116.

[ Main ora, 4, 645, Frankf, Ral, handl, L. Boil, 29, Gord, Ub. 725.]

### Ad SENATUM FRANCOPURTANUM.

Accusati nuper apud Amplissimum Magistratum 1), quod de Christi Domini in Coena sua praesentia cum doctrina Confessionia Augustanae non consentiremus, professi sumus nostram hanc hac in parte fidem, non tam equidem nostris, quam potius insinamet, cui et nuno inhacremus, Confessionia Augustanae verbis, ex 10 et 13 illius articulo desumtia, ad hunc modum: "Credimus et profitemur, quod cum pane et vino vere "exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in Coena Domini, qui "videlicet fide accipiunt promissam gratiam, quam sacramenta significant, et Spiritum Sanotum."

Ao putabanus sane bane nostram confessionem satis fore etiam apud accusatores nostros ad depellendam omnem dissensionis suspicionem ab Augustana Confessione, cum praesertim, qua parte accusati sumus, non equidem nostris amplius, sed ipsiusmet Confessionis Augustanae verbia, loqueremur. Sed iam videre potest Ampliasimus Magistratus, non tam de Confessionis Augustanae doctrina hic agi, quam de novis potius quibusdam dicendi formulis, quarum nos alioqui neque exempla neque fontes ullos in Scripturis extare et a recepto praeterea etiam usu grammatico alienas esse videmus.

Quemadmodum autem alias censuram in scripta aliorum apud Ampliasimum Senatum deprecati sumus, ita et nunc oramus siquidem id biona illius gratia impetrari queat, ne de aliorum scriptis peregrini alioqui homines pronunciare cogamur. Acquius est enim, ut nos, qui huc aliunde migravimus, nostra omnia vestrorum iudiciis subiiciamus, quam ut de vestrorum aliorumve scriptis pronunciemus.

Et quia non id pro Amplissimi Magistratus autoritate ao elementia impetraturos esse confidimus, ad traditam nobis denuo dectrinae formulam, non prorsus alioqui cum exhibita nobis antea concordia consentientem, respondere adhue supersedebimus, donec de Amplissimi Magistratus voluntate hac in parte certiores fiamus. Quod autem facimus, non equidem facimus, quasi hic Magistratui parere recusemus, siquidem ita omnino inheret, sed testamur, nos malle id declinare, ai fieri possit, quod a nostra, peragrinorum inquam hominum, conditione alienum esse putamus: facturi tamen ad extremum, quioquid nobis hic Magistratus imperare volet.

Quibus perro prior illa sonfessio non estisfecit, his certe ne Confessio quidem Augustana, cuina verbis alioqui lequimur, satisfacere etiam potest. Ne quid tamen et hie in nobis requiratur, eandem ipsam, cui etiam et nunc inhaeremus, Confessionis Augustanae doctrinam pluribus adhee et explicatioribus verbis iuxta Scripturas et Catholicae Ecclesiae consensum exponemus ad hunc modum: "Credimus et profitemur palam, quod Caristus Dominus, verus alioqui Deus pariter atque homo, vere etiam atque sessentialiter nobis in Coena sua praesens adait una cum Patre sue et "Spiritu Sancto, ac sesse nobis ipsumque adeo corpus suum pro nobis in mortem traditum ac sanguinem suum item pro nobis fusum ia cibun vitae aeternae vere ac efficaciter ad nostram salutem exhibeat, una cun "pane et poculo coenae, hoc est, dum pani et poculo Coenae participamus, non autem in pane, neque sub pane, neque per panem Ministri manibus apprehendendum, videlicet sola fide, qua in coelum usque subvecti, Spiritu Sancto autore, ad locum alioqui verae nostrae cum Caristo sconversationis praesentes, illic praesente etiam Christo Domino corpore, que ac sanguine suo vere reficimur ad vitam aeternam."

Hace nos ita de Christi Domini in Coena sua praesentia deque corpora item ac sanguinis sui exhibitione et sentimus et docemus. Quod si cuiquam forte a vero scopo deflectere hic ullo adhue modo videamur, ab es nobis errorem nostrum ex verbo Dei commonstrari petimus in charitate et modestia Christiana.

Oramus autem Amplissimum Magistratum, ut nos cum doctrinae nestre hac confessione libenter ferre velit, tantisper dum aliud ex verbe Dei perspicue doceri non potest. Francofurti 12 Maii 1556 lectum ").

N°. 117.

[Apagr. in Arch. Secr. Reg. Region. L. p. 47. Meiners. a. L 684 6 erd. a. 1, 115, 728,]

# Ad BRENTIUM.

Quoniam heri ita ab invicem digressi sumus, ut sine fine ullo discessum utrinque videatur, Vir Clarissime! volui paucis tuae praestantiae indicare animi mei sententiam, ut illam cognoscere possis. Igitur quod ad Confessionem Augustanam attinet, haec mihi tuae ratiocinationis summa fuisse videtur:

"Confessionem Augustanam ab iis agnosci non posse, qui eam illius "interpretationem non recipiunt, quae per illius authores adfertur. A nobis vero non recipi eam interpretationem in causa hac Sacramentaria, "cuius nomine accusamur. Frustra igitur praetendi a nobis Augustanam "Confessionem, sed potius illi per nos fieri iniuriam, dum eam in patrocinium nostrae doctrinae trahere conamur, et tamen non recipimus, quae "ab eius authoribus adfertur, illius interpretationem."

<sup>1)</sup> Sc. Lutheranis ministris. 2) Docent id Frankf. Relig. handl. 1. Beil, 29.

Ad hace igitur paucis respondeo. Augustanse Confessioni nos assentiri affirmamus in praedicta controversia, cuius nomine accusamur, quatenus neque verba illius, neque sententia item ex verbis illius collecta, nostrae destrinae diserte opponi possit. Aut igitur in nostra controversia aliquid est opponendum, sive verbis ipsis, sive sententia ex illis collecta, in Augustana Confessione, ut ea quidem edita habetur, aut si id non fiat, praeter meritum nostrum fieri dicimus, quod suspicione et invidia gravemur, quasi Augustanam Confessionem impugnemus.

Quod vero ad autorum Confessionis ipsius interpretationem attinet, cam same et in ipsa Confessione Augustana, locis praesertim illius collatis, et in sius item Apologia extare [non] <sup>2</sup>) dubitamus. Illine igitur nobis opponi diserte aliquid oportet, si dissensionis alicuius ab ea ipsa Confessione in mostra: hae controversia convinci deberemus.

Praeteres, qui Augustanae Confessionis autores fuerunt, iidem quoque in Ratisponensi colloquio candem ipsam Augustanam Confessionem et explicarunt et confirmarunt. Illinc etiam igitur verbis disertis nobis opponantur, si quae nostram doctrinam impugnare queant, aut, si ne id quidem flat, oramus, ne vestris praeiudiciis nostram doctrinam suspicione ac invidia dissensionis, cum apud Illustrissimum Principem, tum etiam apud alios praeter meritum nostrum gravetis.

Ut autem sciatis, quid in nostra hac controversia sentiamus, summam his \*) verbis illius exponemus:

"Credimus et profitemur, quod Christus Dominus, verus alioqui Dens pariter atque homo, vere etiam atque essentialiter nobis in Coena sua praceens adsit ac sese nobis ipsumque adeo corpus suum pro nobis in mortem traditum et sanguinem suum item pro nobis fusum, in alimoniam vitae acternae, vere ac efficaciter fide apprehendendum exhibeat una cum pane ac poculo Coenae, hoc est, dum pani et poculo Coenae participamus iuxta eius institutionem."

Huic igitur nostrae doctrinae opponi aliquid petimus, quo ab Augustana Confessione, ut dictum est, dissentire convincamur, aut, ne ab illa dissentire dicamur, siquidem doctrinae huic nostrae ex illa nihil opponi possit.

Ad reliqua, tum praestantiae tuae, tum aliorum argumenta, respondendi provinciam sumere mihi in praesentia nolo, non quod ea aut refugiam, aut contemnam, sed quod mihi iustas huius mei consilii rationes videar habere: 1°. Nolo meam unius responsionem fraudi quoquomodo aliis esse, qui eandem nobiscum doctrinam profitentur, ac proinde, quod est multorum, ego mihi solus sumere nolo. Sed hoc peto, ut utriusque partis doctores convocentur doctrinaeque dissidia omnia ex verbo Dei discutiantur sine praeiudiciis in lenitate modestia ac libertate fraterna. 2°. Non alio consilio hue veni, quam ut audirem, qua parte nobis Confessio Augustana, ut extat, opponi possit, praesertim cum Princeps hic Illustrissimus nostram doctrinam ab illa dissentire existimasset et me hue secum ob eam potissimum causam venire iussisset. Quare hoc ipsum duntaxat nune peto, quemadmodum supra dictum est. 3°. Esto autem, ut consilium

hoc meum obstare non debere videatur, quominus de controversa 4) illa, nempe reali substantiali ac corporali in Ceenae elementis corporis el sanguinis Christi naturali delitescentia inter nos colloquamur, tamen con hesterna nostra disputatio adiuncta habeat alia quaedam dogmata, mhi alioqui antea, ut verum fatear, ita neque audita neque lecta unquan et onae meo quidem iudicio adhue magis multo, quam controversa illa delitescentia, paradoxa esse videntur, judicium de illis meum suspendere alhuc malim, quam ad ea in utramvis partem protinus respondere, pracertim quum perspicuos illorum fontes, neque in Scripturis ipsis, neque in Catholicae item Ecclesiae Doctoribus mihi omnino adhuo compertes bebeam, imo vero, quantum equidem memini, arbitror a priscis omaibs Ecclesiae Doctoribus aliena plane esse. 4°. Citata sunt etime per ver loca quaedam et ex scripturis et ex Patribus ipsis, quae diligenties isspioi et expendi oportet, id quod ego alloqui nunc et per temporis e per librorum inopiam, facere non possum. Sie proincle mirum volis videri non debere puto, si, non inspectis ac discussis quae sunt citata loss. respondendi mihi provinciam sumere non velim. Libenter hoo tamen puta sum factures, ut per otium amanter et reverenter de omnibua ad te serbam, Vir Clarissime! ubi ad libros meos rediero. Non equidem, ut vel revocari 5), vel insemet venire tecum ullo modo velim in ullam omnino esetentionem, a qua sane totus abhorreo, sed ut tibi velut fratri, aut veiss patri, fidei meae rationem in omni benevolentia ac charitate Christian reddam, quemadmodum tu pro virtute humanitateque tua fidem mihi tuan conatus es approbare.

Ne quid autem non rec te abs te intellexisse, aut non probe omnia meminisse tibi videar, commemorabo hic paucis, quae me heri ex te audivisse puto, ut, sicubi memoria tibi lapsus quoquo modo videar, ahs te amater admoneri possem, ne quid secus quam dixisti a me intelligatur. Haec igitur mihi videor audivisse:

- a. Christum Dominum in sua mox incarnatione fuisse omnino in coclestis Patris gloria, etiam ipso humanitatis nostrae corpore, quanquam iuxts dispensationem quandam in terris conspicuus versaretur.
- 6. Christum Dominum in verbis illis Ioh. 12 "Pater glorifica me etc." visibilem tantum eius suae gloriae revelationem petiisse, quam alioqui antes etiam in suo corpore habebat, sed dispensatione quadam celabat.
- e. Christum Dominum in nostrac etiam humanitatis corpore, inxa ipsam alioqui nostri corporis naturam, fuisse semper immortalem impassibilem et gloriosum testimonio suae transfigurationis, sed interim dispensatione quadam passum mortuumque esse propter nostri redemptionem.
- d. Christum Dominum iuxta humanitatis nostrae naturam, nempe corpore et sanguine suo, esse iam Creatorem propter personalem utriusque in ipso naturae unionem.
- e. In Christo Domino naturam ipsam nostrae humanitatia, corpus iaquam suum et sanguinem, divinae ipsius naturae ita esse unitam personali unione, ut neque locorum neque item potentiae discrimine ullo discemi

ab invicem amplius separarive possit propter personalem illam unionem.

f. Post mortuorum resurrectionem nullum omnino loci ullius discrimen fore inter cos, qui sunt vel servandi vel damnandi.

Hace mihi ita audivisse, ni fallor, ex te videor, vir praestantissime! in quibus, si mea me memoria fallat, plus satis alioqui labilis! te oro, ne graveris, illam tuo ipsius testimonio sublevare et paucis indicare, sicubi quid excidisse putes. Fieri enim potest, ut vel te non intellexerim recte vel non satis omnium meminerim, praesertim cum ea mihi dogmata insueta sint prorsus, ut dixi, et nunquam hactenus observata. Neque vero id abs te peto ullo sane captandi quicquam sugilandive studio — id equidem tibi vere affirmo — sed vellem ea mecum omnia per otium accuratius paulo reputare, et deinde per literas tecum fraterne de omnibus agere, si quo modo det Deus, ut omnes idem semel aliquando per cius gratiam et sentiamus et loquamur.

Nune id tantum oro — id quod antea etiam dixi — ut aut nostrae doctrinae siliquid diserte opponatur, sive ex Augustana Confessione, sive ex eius Apologia, sive item ex actis Ratisponensibus, aut ne praeter nostrum meritum doctrina nostra ea suspicione ac invidia gravetur, quasi Augustanae Confessioni omnino repuguet, nam hactenus nihil huiusmodi nobis oppositum esse videmus. Stutgardiae 23 Maii 1556 .

Nº. 118.

[Apogr. in Arch. Secr. rog. Region, L. p. 24, Hoiners. a. l. 634, Gord. e. l. 116, 734.]

#### Ad BRENTIUM.

S. in Domino, Sententiam quidem doctrinae tuae, vir praestantissime! in mostra controversia audivi, et quidem non sine admiratione, ut verum fatear: audivi item, quae de Confessionis Augustanae sententia adferebas. Sed eorum quae dicebas fontes in Augustanae ego Confessione, a qua nos dissentire putas, nusquam reperio, et proinde illos mihi locis ipsis alioqui indicatis cupio commonstrari. De doctrinae enim tuae sententia nobis in praesentia res non est, ac quemadmodum certamen pro illa detrectas, ita et ego illud non expeto, imo et causas recenseo, cur in hoc certamen descendere nunc mihi haudquaquam integrum esse putem.

Caeterum, quia nos a Confessione Augustana dissentire affirmas et hoc tuo praeiudicio causam nostrarum Ecclesiarum non leviter gravas et quidem praeter omne nostrum meritum, ut speramus, puto equidem ét me acquum abs te postulare ét te etiam id recusare meo quidem iudicio non

<sup>4)</sup> Cum Brentio Stuttgardiae sub ipsius Principis auspiciis noster de S. Coena disputavit. Acta huius colloquii nuper in Arch. Regiom. reperta hanc quoque ep. exhibent. 2) GERD. omisit non. 3) Ib. hio. 4) Ib. controversia. 3) Ib. revocare. 6) Respons. Brentii dat. est 24 Maii 1556.

debere, ut nobis praeiudicii istius fontes in ipsa Augustana Confessione monstres, indicatis praesertim locis in ipsa Confessione. Ne autem verba Confessionis ipsius detorqueri a nobis ad causam nostram videantar, adiscimus et Apologiam ipsius Confessionis et Ratisponensia colloquii aeta, in quibus iisdem Augustanae Confessionis autoribus doctrina Confessionis ipsius explicatur et comprobatur, ut illino nobis fontes praeiudicii tui sommonstrentur. Hoc vero non est in certamen aut vocare aut descendere velle, sed nostram innocentiam, qua parte accusamur, approbare, aliqui si integrum videtur praeiudicare, integrum quoque videri deberet, ut ege quidem puto, fontes praeiudicii commonstrare, praesertim cum id amanter petamus.

Quod porro ad dogmata illa per me, ut eorum quidem memini, collecta attinet, ego, Vir Clarissime! nullam earum vel explicationem vel approhitionem postulabam, sed scire duntaxat cupiebam, num illorum reete meminerim, ne quid non recte forte intellexerim: visa enim sunt, ut din, nova mihi ac illorum memoriam optassem me habere in capita duntaxat redactam. Quod equidem facile fieri posse existimarem sine multis vel explicationibus vel approbationibus, si modo, sicubi me memoria lapsum ese intelligis, verbo uno atque altero indicares. Sed quoniam tibi nune forte non licet, ego quoque missum facio. Alias enim de hoc commodius inter nos amice agere poterimus. Hoc te tantum oro, ne, tantisper dum nobis fontes dissensionis nostrae in ipea Confessione Augustana non commostrentur, praeiudiciis tuis gravemur. Non enim te eum esse confido, qui afflictis et exulibus propter Christum Ecclesiis crucem ipsam conduplicare velis. Boni consule quaeso hanc nostram libertatem et vale in Domno. Dat. 25 Maii a. Salutis 1556. Stutgardiae.

Nº. 119.

[Apogr. in Arch. Secr. Reg. Region, litt. L. p. 8-fi. Meiners, o. L. I. p. 648 sq.]

Series colloquii cum D. BRENTIO 1).

Ubi Stutgardiam venissem, quarto demum die, nempe 22 Maii, ad coetum Theologorum Principis vocatus in duorum ipsius Consiliariorum?) praesentia cum Domino 3) Brentio colloquium habui. Ac primum ille dicebat, se cum suis collegis iussu Principis vocatos convenisse, ut mecum colloquerentur: colloquii vero argumentum esse debere de Coena Domini et Christi in illa praesentia. Quanquam autem neque ipse neque sui Collegae quicquam omnino dubitarent de tradita per ipsos doctrina, quae alioqui in Confessione etiam Augustana contineretur, tamen ut Principis mandato satisfacerent, se paratos esse mecum colloqui et eam

<sup>4)</sup> Est hace respons. ad Brentii Ep. d. 24 Maii.

peam suam doctrinam mihi approbare: non putare autem se quicquam n hoc argumento controversiae inter nos esse, nisi de corporis Christi in pso pane aut sub ioso pane coenae reali ac substantiali praesentia, hauc taque sibi probandam esse. Ad eius igitur probationem duo loca D. Brenius proferebat. Primum Joh. L. "Verbum caro factum est". Deinde articulum ex Symbolo sascendit in coelum, sedet ad dextram Patris". Ratiosinatio autem ipsius expriore hoc Ioan, loco collecta eiusa o di erat: (corpus Christi realiter ac substantialiter est ubique, ergo est tiam, exhibetur percipiturque ore carnali in pane sive sub pane coense. Ad probandum porro corporis Christi ubiquitatem hos, ut dixi, locos indusebat sicque argumentabatur:) personalis unio divinae et humanae naurae in Christo eiusmodi est iuxta hoc Iohannis testimonium, ut neutra mrum naturarum ullo amplius aut locorum (deinceps) aut temporum ntervallo divelli ab invicem quoquo prorsus modo possit: ergo quemadnodum Divinitas ab humanitate in Christo separari neque locis neque emporibus ullis potest propter personalem unionem, — ita neque humanitas se proinde neque corpus quoque insign a Divinitate etiam divelli ullo umplius modo potest. Perinde enim violaretur personalis illa utriusque in Christo naturae unio, sive Divinitatem ab humanitate, sive humanitatem a Divinitate quoquo modo separemus aut divellamus. Igitur ubicunque est Divinitas Christi, ibi ctiam humanitatem ipsius et proinde quoque corpus sius statui (oportere) oportebit. Divinitatem porro Filii Dei esse, ergo st corpus Christi esse, ubique ac proinde etiam in pane seu sab pane coenae. Dicebatque D. Brentius hoc ipsius argumentum neque potuisse hactenus neque posse etiam a quoquam refutari sine violazone personalis duarum in Christo naturarum nnionis. Articulum autem le Ascensione et Dextra Dei ita urgebat quemadmodum olim Divinus Lutherns quoque faciebat. Dextra Dei est ubique, Christus corpore suo secendit in coelum et consedit ad Dextram Dei, ergo corpus Christi est abique. Hicque demum volebat Brentivs ut illi ad praedicta ipsius argumenta responderem. Ego vero egi primum gratias Principi apud ipsos rui aderant Consiliarios, quod mea causa eum coetum instituisset. Egi tem et illis omnibus qui aderant, gratias, quod ad instituendum mecum colloquium venissent, milique gratissimum fuisse, haec ita ex Domino Brentio audivisse, sed causam mei eo cum Principe adventus aliam fuisse, quam ut putarem me ingredi debere ullam disputationem de controversia hac praesentiae seu delitescentiae corporis Christi in pane seu sub pane Coenae. sempe ut. (quum) quoniam Princeps ipse existimat [-aret], nos in doctrina de Coena Domini a Confessione Augustana dissentire, loca mihi aliqua in ipsa Confessioue Augustana commonstrentur [-arentur], quae sum doctrina nostra pugnarent. Hoc igitur me inprimis petere, tametsi libenter auditurus essem omnia, quae ab ipsis adferrentur.

Ad hace porro Brentius (rursum) doctrinam suam et suorum esse candem cum Confessione Augustana ac proinde frustra nos praetendere consensionem cum Augustana Confessione, si ab (illius) illis et suorum doc-

trina dissenti(a)mus. Eso (norro) a u te m respondi, me emidem ea de renolle contendere, sed me interim putare, quod praccipuis Confessionin Augustanae autoribus non prorsus (secum) in vicem convenint de ubiqueitate corporis Christi, et si insius doctrina cadem esset cum Confessione Angustana ut nobis, commonstratis alioqui locis, doctrinae suae fontes aut testimonia in insa Augustana Confessione commonstraret (-em t). Hie ille rursum, se quoque inter alios Confessionis Augustanae autorem esse, atone hac mente Confessionem illam fuisse editam ut hace doctrina adversus doctrinam Zwinglii desenderetur. Injuriam igitur fieri a nobia Confessioni Augustanae dum illam a nobis stare dicimus, et tamen insius et suorum doctrinae reclamamus. Ego vero de Zwinglii doctrina me nihil velle agere respondi, non enim id esse mei instituti in (hac) praesentin, aed nos praeter nostrum meritum (ipsius praeiudicio) gravari, quod nos Confessioni Augustanae repugnare adeoque et iniuriam illi fieri a nobis dicat cum (nullos locos proferat) nullum inde proferret locum, qui doctrime nostrae adversare(n)tur: (etsi) Ibi (illa) ille verba sua de illata ner nos Consessioni Augustanae iniuria moderari et excusare coepit. Reo demun subjeci, me non tam verbis quam re ipsa moveri, nempe quod a Confessione Augustana dissentire dicamur, cum nihil inde contra nos proferri possit. Aut igitur commonstraret in ipsa Confessione Augustana quod cum nostra doctrina pugnet, aut ne nos suo praciudicio practer nostrum meritum gravet (-aret).

Ibi demum ad Confessionis Apologiam provocatum est, et quae in inea Confessione paucis propter operis brevitatem attacta essent ac proinde varie exponi possent, ea in Apologia Confessionis clarius explicata esse. Adiungendam igitur esse Apologiam Confessioni. Hic ego: Etsi, inquam, Apologia Confessionis a Caesarea Maiestate aliisque Imperii Ordinibus recenta non esset, quemadmodum est recepta ipsa Confessio, cuius solius alioquin nomine foedus inter Caesaream Maiestatem et omnes Imperii Ordines sancitum est. tamen nos cupere etiam in ipsa Apologia Confessionis nobis commonstrari loca, quae nostrae doctrinae repugnant (arent). Prolata igitur Apologia, quaesita sunt loca, sed nusquam reperta, quae contra nos faciant (-erent). Urgebatur locus quidam ex capite de Ecclesia, in qua haec verba habentur: sed ut clarius etiam perciperent, quicunque ista legent, nos defendere receptam sententiam, quod in Coena Domini vere et substantialiter adsint corpus et sanguis Christi, et vere exhibeantur cum his rebus quae videns tur (pane et vino) et loqui (-mur) de praesentia vivi Christi: scimus enim quod mors illi ultra non dominabitur." Producto hoc loco, ego illam contra nos nihil facere respondi, si verba Confessionis Augustanae Cap. 13 huic sententiae adiuugantur: «nempe fide nos percipere (gratiam quam Sacramenta significant) quae per Sacr. significantur" et retineatur Ecclesiae Catholicae doctrina. Non esse ita alligandum terrae usum Coenae quin corda ad Dominum sursum in ipso Coenae usu attollamus. Quatenus enim fide percipitur gratia quam Sacramenta significant, et fides nihil in terris, nedum in Coenae ipsius elementis (intuetur aut quaerit), sed in suae conversa-

tionis loco, nempe in coelo, animis nostris illue per Spiritum Sanctum erectis. quaerit intuetur et apprehendit Christum Dominum in inso Coenae usu. -hactenus equidem neque in pane ipso neque sub pane Coense, sed una oum nane, hoc est, eo ipso tempore quo pani coenae participamus, adesse a nobis iuxta fidei praesentiam Christum Dominum vere et substantialiter. : nosque vere ac efficaciter pascere corpore et sanguine suo per fidem ad vitam acternam. Fateri igitur nos una cum Apologia in Coena Domini adesser vere et substantialiter corpus et sanguinem Christi, etiamsi illa in nane et vino re insa lik s'ileue delitescere negemus. Aliud esse enim Coenam in-- Dominicam inquam institutionem - aliud vero insum panem (ct) aut vinum in Coena. Fateri nos item vere exhiberi nobis una cum pane et vino im Coenae usu, h. e., dum pani et vino Coenae participamus, corpus et sanguinem Christi, fide percipienda in vitae acternae alimoniam, ne otiosa vacuaque ac inania signa in sacramentis statuere putemur, quod equidem falso nobia a nonnullis hactenus adscriptum esset. Nihil igitur et eum Apologiae locum coutra nos facere ullo modo.

Ibi rursum ventum est ad priora verba illa, frustra a nobis praetendi Confessionem nostram cum Apologia aut Augustana Confessione convenire, nisi ipporum interpraetationem amplectamur. Egoque rursum repetebam, frustra nobis opponi Augustanam Confessionem et eius Apologiam, postquam nullus utrobique locus, qui nobiscum pugnet, commonstrari nobis possit. Tandem vero agi coeptum de argumentis Brentii, et quanquam ego dicerem, me (nolle suscipere) nullam suscipere velle respondendi provinciam. tamen mihi videri id probandum esse, quod in personali divinae et humanae naturae in Christo unione neutra naturarum ab altera ullo prorsus locorum temporumve intervallo divelli separarique quovis modo posset. (Caeterum) De inde quaestionem de naturae divinae existentia difficiliorem esse, quam ut ita obiter de illa tractari deberet, atque ita non libenter me velle multis de ca re agere, nedum ut velim statuere, candem prorsus existentiae rationem ntriusque naturae in Christo esse propter personalem illam unionem. Alioqui me non videre, quo pacto vitari possint absurda prorsus dogmata a mente Scripturae modis omnibus aliena. Atque eo usque progressi sumus, ut ea agnoverit, quantum ego quidem meminisse possem, quae in mea ad ipsum epistola inter paradoxa recenseo.

Tandem ventum est ad articulum de Ascensione et dextra Patris Dei. Ibi ego quaerebam, quodnam illud Coelum esset, in quod Christus ascendit, dum ab Apostolis in altum absumptus (sublatus) esset. Respondebat(ur), visibiliter quidem Christum in sua ascensione visibile etiam coelum petiisse, sed invisibiliter in coelo etiam invisibili illum corpore suo ab ipso mox incarnationis suae tempore semper fuisse, iuxta illud Iohannis 3 "Filius hominis qui est in coelo." Ego porro respondi, locum loh. 3 nihil ad hoc institutum facere, sed me nolle ingredi ea de re disputationem: alioqui omnes veteres consentienter docere, hace de divina duntaxat in Christo natura accipienda esse et Filio hominis tribui, quod est Filii Dei, propter personalem (naturam unionis) natura-

rum unionem. Quaerebam postea, num quod visibiliter Christus Dominus egit in sua ascensione, vere etiam egerit, hoc est, an non vere etiam cum corpore suo in visibile coelum illum profectus sit, quemadmodum illen Anostoli a se in altum sublatum, a nube stone ex aspectu insorum, in sehlime subductum et in coelum visibile proficiscentem viderint (-e bant)? Respondit vere hace omnia a c c i d i s s e (acta etiam esse). Vere incram iritur corpus Christi tum de loco in locum ab imis in sublime movebatur as ferebatur. Item vere etiam corpore suo, donec ad eundem modum redest expectatur. Quatenus ergo, inquam, vere corpore expectatur, hactenus mas corpore suo hic in terris vere non adest. Haec enim simul non consisterent, vere corpore ut eum dicamus suo nobis hic adesse et vere corpore aliunde exspectari. (consistere, vere corpore adesse et vere corpore expectari) Hic vero non aliud respondebatur. quam invisibiliter adesse et visibiliter exspectari. Sed interim vere etien inquam. Vere responderunt, quatenus visibiliter. Atque ibi alii etiam sma argumenta proferre sua persona coeperunt. Alius producebat illad. Eph. 4. Ascendit super omnes coelos ut impleat omnia. Alius ex Act 3. » Oportuit Christum coelum capere" ut videlicet Christus (coelum capiat) ses (coclum Christum) coelo capiatur. Item ex Hebr. 4 "Habemus Pontifcem qui penetravit coelos". Postremo proferebat unus ex illis ex Lec. 4 "Coelum et terra transibunt" sieq ue argumentabatur(que): Si Christus Deminus corpore suo est in certo aliquo coeli loco, ergo (col)liquescente coelo olim corpus quoque Christi colliquescet et visum est hoc argumentan aliis ita plausibile, ut ei responderi non posse putarent. Haec vero cum viderem, dixi, me tot iam audivisse, ut non amplius mihi ego sumere velim repondendi provinciam, sed me interim de mea doctrina certum esse ex verbo Dei, neque me adhuc videre quidquam quod illam in dubium vocare ullo modo possit. Proinde aliud non superesse, quam ut Deum oremus, ut ipse doctrinae dissidia componat. (Caeterum) Iterum me orare quod initio diceban at postea, qui in bac controversia ab Augustana Confessione dicimur dissentire, loci nobis in illa eiusve Apologia aut actis Ratisponensibus commonstrarentar. qui cum nostra doctrina pugnarent: alioqui praeter omne nostrum meritum, denique et praeter omnem aequitatem, nos eo praeiudicio gravari quod ab Augustana Confessione dissentire dicamur, ex qua nihil nobis opponi possit. Sicque est solutum colloquium et Consiliarii Principis qui aderant dicebant. se Principi suo omnia relaturos esse.

Postridie autem ego ad Brentium scripsi literas ipseque per literas mihi respondit, et ego rursum literis ipsius respondi ipseque acceptis alteris literis meis nescio quo est profectus, sic ut neque mihi responderit, neque (illum) postea sit visus (viderim). Die vero lunae Pentecostes vocatus ad Principis Consiliarios, responsum hoc ab illis Principis nomine accepi 4), quod, posteaquam inter me et suos Theologos non potuit convenire, et Princeps doctrinam suorum eodem loco habeat cum Confessione Augustana. non possit Princeps causam nostram suo patrocinio tueri, neque etiam nostras Ecclesias commendationi-

bus anis promovere, quod aliqui libenter facturus esset, meque et meos omnes omnibus clementiae officiis prosequuturus (complecteretur), si non hoe doctrinae dissidium obstaret. Optare interim Principem, ut dissidium hoe doctrinae componi possit. Et hoc responso accepto respondi, non cesse nostrum, pronunciare, num doctrina quam ex principis Theologis audissem codem caset cum Confessione Augustana, nisi quod nos illam in Confessione Augustana nusquam videamus, sed cum nihil nobis hactenus commonstratum esset in Augustana Confessione puguans cum nostra doctrina. nos sane merito affirmare quod, in quibus accusamur, ab Augustana Confessione nullo modo dissentiamus, et praeter meritum nostrum fieri, quod ab illa dissentire dicamur. Quod vero ad Principis patrocinium attinet. nos quidem meliora sperasse de Principis elementia, sed tamen Dei nobis natrocinium non esse defuturum, que mad mod um hactenus non defuit, etiamsi humanis praesidiis destituamur. Illum esse testem nostrae innocentime et olim etiam judicem fore omnium nostrum. Nos itaque illius patrocinio causam omnem nostram permittere neque diffidere hac in parte illins bonitati. Me tamen adhuc cupere cum Principe ipso loqui, si liceat. priusquam mihi abeundum esset.

Postea iussus sum a coena eodem ipso die venire ad hortum Principis. ut cum ipso colloquerer, quod et factum est. Ac primum dixi Principi. and posteaguam responsum Celsitudinis suae ab ipsius Consiliariis accepissem, non mihi putassem abeundum esse, nisi dicto vale suae Celsitudini et actis gratiis quod me eo secum ita vocasset, benigne illic accepisset etc. Me dolere quidem quod aliud nihil praestitum suisset in nostro colloquio cum ipsius Theologis. Me sane unanimi et scrip turarum et Ecclesiae Catholicae conseusu in mea conscientia convictum a mea doctrina non posse discedere in ullorum hominum gratiam, quod ipsum alioqui ne Principem quidem ipsum a me petiturum esse confidere, neque causam hanc mei solius esse, ut eam solus ipse sustinerem, sed alios quoque advocari oportere, si res serio tractari deberet. "Optarem" inquit Princeps, sid posse fieri, sed modum non video; ego enim id solus facere non possum etiamsi velim. Alios vero Principes vix puto huc induci posse, sed vellem, inquit, vos assentiri Augustanae Coufessioni omissis omnibus exceptionibus et conditionibus in hac controversia Sacramentaria." Ad hacc ego, nos in hac controversia planius et simplicius testari non posse consessionem nostram cum Augustana Consessione convenire, quam dum non equidem nostris, sed ipsiusmet Augustanae Confessionis verbis loquimur, et ab iis qui nos dissensionis nescio cuius insimulant nihil usquam commonstrari omnino possit neque in ipsa Augustana Confessione, neque in eius Apologia, neque in actis item Ratisponensibus, quod nobis opponi possit. Non esse id quidem in [manu] nostra, ut hominum de nobis praejudicia tollamus aut sistamus, sed Deum fore olim iudicem horum omnium. Me interim ab eius Celsitudine hoc petere, ne nos praefracta ulla animi nostri obstinatione aut pervicacia in doctrina nostra perstare putet, sed quod unanimi et scripturarum et Catholicae Ecclesiae consensu de eius veritate convicti recedere ab illa tuta nostra conscientia in hominum gratiam nos posaimus. Iterum (Interim) Deum esse orandum ut nos a liquando simul omnes (semel aliquando nos omnes) idem faciat et sentire et loqui ad gloriam sui nominis et Ecclesiae suae pacificationem. Hic Princeps respondit: Utinam id fiat! utinam! Ego vero posteaquam tua, inquam, Celsitadio id ita optat, certe id procurare etiam tua Celsitudo corumque cosatus, qui id procurant, adiuvare deberet, alioqui quo pacto id vere optemus, quo non etiam nostra virili promoveamus. Respondit ille: Faciam libenter, si ullo modo possim, sed solus, inquit, nihil hic possum, Atque hic nosto colloquii fiins fuit, egoque demum veniam abeundi ab illo petii eique valediri.

N°. 120.

[Ex Arch. Elect. Basise.]

### Ad Horsackium 1).

Ornatissime vir, frater observandissime! Accepi exempla literarum ad me transmissa integra omuia, quo nomine tuae humanitati magnam habeo gratiam. Ceterum oro meminisse velit tua humanitas literarum Principis nomine ad Magistratum Francofortensem scribendarum in favorem Ecclesiarum peregrinarum. Non erit autem opus ut post me mittantur, nam llustrissimus Princeps Wilhelmus <sup>2</sup>) missurus est aliquem Francofortum ad uxorem meam cum meis literis pro imagine Angliae pridem Regis, quas ego literas nunc propter itineris accelerationem mittere non potui, sed per deductores Erfordia scribam, si Dominus volet. Eadem igitur opera literae tunc Principis ad Magistratum Francofortensem mitti poterunt, quod nunc obiter volui indicare humanitati tuae, ne frustra post me literae ipsae mittantur. Commendo me tuae humanitati diligenter et oro, ut inclusas ad Principem literas eius Celsitudini reddat cum observantissima mei commendatione. Capellae ultima Octobris 1556

Ioannes à Lasco, m. pr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Brentius etiam seriem huius colloquii edidisse videtur. Cf. Calv. ad Bull. q. nbi ex Martyri testimonio hoc asseritur. Henet, Leben Calv. III. 1. p. 483, Sam, Reform. Heidelb. p. 186. <sup>2</sup>) Textus, quem Meiners divulgavit, hic illic ab eo apogr, quod Ser. Regiom. asservat, discrepat. Hoc igitur sequutus aum, litteris a se invicem paullum divergentibus indicans, quae in apogr. Regiom., uncis vero cinges quae in textu Meinersii leguntur. <sup>2</sup>) Sc. Balthasar von Gütlingen et Hans Ditrick von Plienungen. Cf. Acta M. S. huius coll. Arch. Regiom. 1. p. 1. <sup>4</sup>) Responsur illud legitur in Actis huius Coll. L. p. 7.

Christophorus Horsackius, secretarius Lantgravi Philippi.
 Filius Lantgravii.

N°. 191.

[Rx Arch. Elect. Bearine.]

# Ad Lantgravium Hassiae 1).

Pro tanta tuae Celsitudinis in me clementia, quantam equidem non mereor, ago supplex gratias tuae Celsitudini Illustrissimae et Deum oro, ut qui est locupletissimus remunerator omnium, eam tuae Celsitudinis in me clementiam Divina sua gratia pensare cumulatissime dignetur, mihique id concedere, ut aliquo observantiao meae officio studium meum erga tuam Celsitudinem et universam domum eius, declarare pro mea tenuitate possim. Accepi carnes aprinas mihi a tua Celsitudine missas, pro quibus ingentes gratias ago. Sed vicem cursoris illius doleo, qui dum mihi gratificari voluit, tuam Celsitudinem ita commoverit, quod serius tuam Celsitudinem commonefecisset, oroque tuam Celsitudinem ut qua parte ab illo est peccatum, id illi tua Celsitudo clementer ignoscere dignetur. Commendo me iterum atque iterum supplex omniaque tenuitatis nostrae officia tuae Celsitudini Illustrissimae. Capellae ultima Octobris 2) Anno 1556.

Ioannes à Lasco, m. pr.

1) Cf. de hac epistola von Rommel, Lantgr. Phil. II. 690. 2) M. S. Novembrie. Rescrib. esse Octobrie ep. 120 docet. Praeterea m. Nov. à Lasco Wratislaviae, non autem capellae erat. Cf. ep. 124.

N°. 122.

ffiz Arch, Block, Hassise, ?

### Ad Lantgravium Hassiae.

Illustrissime Princeps et Domine, Domine clementissime! diligentissimam observantiae meae commendationem. Perveni huc salvus, gratia sit Domino! et additi mihi per tuam Celsitudinem deductores probe fideliter ac diligenter suum officium fecerunt, quo sane nomine illis ego apud tuam Celsitudinem gratias ago illosque tuae Celsitudini officiose commendo. Caeterum, Illustrissime Princeps! quia tua Celsitudo voluit, ut ad illam subinde scriberem, et incidere potest, ut aliqua scribantur, quae ab omnibus legi non expediret, non abs re fore putavi, si privatas quasdam notulas tuae Celsitudini mitterem, quibus tuto omnia committi possint. Eas igitur inclusas tuae Celsitudini mitto 1). Habent autem vocales, ut vocant, omnes quaternas notulas, ut pro arbitrio mutari semper possint, — reliquae literae ternas, habent quoque duplicatae suas notulas et particulae item nonnullae. quae frequentes in omni oratione esse solent, et habent integra etiam quaedam nomina suas notas easque binas, ut earum variatio ipsam quoque divinationem in legendo impediat, si quis notulas non novit. Praeterea, Illustrissime Princeps! arbitror filium tuae Celsitudinis, Principem Wilhelmum, missurum esse aliquem nuncium ad uxorem meam Francofortum

pro expressa ad vivum imagine seu effigie serenissimi pridem Angliae Regis Eduardi, quam eius Celsitudini dedi. Itaque tuam Celsitudinem supplet oro, ut per eum ipsum nuncium literas commendatitias in favorem Peregrinarum Ecclesiarum ad Magistratum Francofortensem dare dignetur—ego enim nullas accepi — ea spe, ut per istum nuncium mittantur, quemadmodam id Domino Christophoro, tuae Celsitudinis secretario, postea indicavi. Reddantur vero eiusmodi literae uxori meae, nisi si tua Celsitudo illas per emdem ipsum filii sui nuncium Magistratui ipsi reddi malit. Plura me ian non patitur seribere ipsa itineris acceleratio, quare quod reliquum est, commendo me summa cum observantia Celsitudini tuae, et Deum oro, ut tuam Celsitudinem universamque eius familiam servet regat et fortunet. Erfordize secundae Novembris 1556.

Tuae Celsitudini Illustrissimae addictissimus Ioannes à Lasco, m. pr.

4) Ep. 127ac pars his notulis exarata erat. 2) Est hacc ep. No. 120 ad Home-kium. 3) Cf. Ep. Melanchth, ad Lantgravium d. 21 Nov. 1556.

Nº. 123.

[ Ex Arch. Elect. Sanita.]

#### Ad LANTGRAVIUM HASSIAR.

Illustrissime Princeps et Domine, Domine clementissime! diligentissimen observantiae meae commendationem! Perveni huc salvus, gratia sit Domino! et salvis rebus meis omnibus, ac biduum hic commoratus, hodie rursum prosequar per gratiam Dei iter meum. Egi autem cum Domino Philippo familiarissime de tota mea causa literasque tuae Celsitudinis illi reddidi, quibus ille reverenter acceptis "Utinam" inquit "tales multos Principes iam in Imperio haberemus!" Ubi vero illas legisset et ego illi omnes consilii mei rationes exposuissem, "Nihil" inquit "mihi iucundius esse posset mea tecum ad Principem nostrum Electorem profectione, si itineria ad illum et tui simul et mei qualemcunque saltem fructum viderem. Et fateor quidem" inquit causam ipsam eiusmodi esse, ut pro ea agenda promovendaque nihil laboris atque studii praetermittendum esset, egoque meapte spoute me tibi adiungerem sine ullis cuiusquam persuasionibus, nedum tanti Principis postulatione, si Princeps nostram causam ipsam intelligere insemet animumque ad illam suum adiicere vellet." Sed se adeo nihil huius de Principe suo sperare, ut etiamsi quid de Principe ipso sperari posset, alios id tamen passuros non esse 1), ut ullo modo causae nostrae tractationem, nobiscum praesertim, in se recipiat, plusque multo nocumenti quam adiumenti allaturum esse tum meum tum suum etiam cum Principe suo in causa nostra colloquium omnino. Ac proinde non modo sibi non videri, ut mecum proficiscatur, sed se modis omnibus etiam dissuadere, ne ego ipse ullum omnino expetam Principis sui colloquium. Ibi ego de tuae Celsitudinis literis, mihi ad Principem Electorem datis, illi exposui, quas utique reddi opportunet. As hase very Philippus "Hem!" inquit "ne literae quidem istae tibi quidquam proderunt omnino. Si me audias, neque colloquium expetes nllum, neque literas ullas reddes, imo ne diu quidem illic hacrebis. Hoc meum cat" inquit goonsilium, tu iam statues, quod voles, Literas Principis Hemorum tuis incluses mihi relinqueto, ero illes rursum remittam, cum tui hee in parte excusatione." Hace summa consiliorum Domini Philippi fuit. Illustrissime Princeps! et quoniam tuae quoque Celsitudini ita videbatur. ut sine D. Philippi consilio nihil omnino agerem, atque ego ipse intelligerem, vera esse omnia, quae dicebat, libenter sum alioquin obsequutus conailio illius. Itaque literas rursum a tua Celsitudine ad Principem Electorem scriptas tuae Celaitudini remitto et gratias tuae Celaitudini suppliciter ago. quod illas mihi dare dignata sit ad causae meae commendationem. Caeterum habeo (quasdam cogitationes, Illustrissime Princeps! quae ad conservandam totius Imperii autoritatem, meo quidem iudicio, nonnihil videntur pertinere, sed eas nune per temporis inopiam exponere non possum, tamen id in praesentia obiter tuae Celsitudini volui indicare, ut maiorem de his postea occasionem habeam scribendi ad tuam Celsitudinem. In patria mea iam habentur Comitia et coeptum est iam agi de restituenda religione, ouare mihi iam etiam iter meum necessario accelerandum erit. Quod superest, commendo me et mea omnia suppliciter Celaitudini tuae, et Deum oro ut omnibus Celsitudinis tuae consiliis atque actionibus et toti adeo domui ipsius Divina sua gratia elementer benedicat. Amen. Witebergae undecima Novembris Anno 1556.

Tuae Celsitudini Illustrissimae addictissimus IOAMMES à LASCO m. pr.

Nº. 194.

[Fuessii, Ep. Ref. Helv. p. 387. Gord. e. l. ilb. 736.]

#### Ad BULLINGERUM.

S. Oraveram Dominum Valerandum Polanum 1) in meo ex Francfordia abitu, Viri Fratres in Domino observandi! ut vos de rebus meis certiores faceret. Nota enim illi erant omnia et ego tempore tunc ad scribendum omnino excludebar. Neque dubito, id illum fecisse, ac proinde vobis causas omnes nostri suscepti itineris cognitas iam esse puto. Nunc etiam vobis indicare volui itineris hactenus nostri successum, ut Domino Deo nostro pro Divina benignitate ipsius nobiscum una agatis gratias, vestrisque porro etiam precibus institutum hoc iter nostrum illi in vestra Ecclesia commendetis. Habeo mihi adiunctum Achatem fidelissimum Dominum Iohannem Utenhovium. Hunc mihi adiunxi omnium consiliorum meorum socium et monitorem, sicubi in me aliquid requireret, cuius alioqui pietatem integritatem ac iudicium vobis perspecta esse puto. Divertimus autem in nostro

<sup>1)</sup> In gynaeceo personas illas latuisse, ipse diserte narrat in Ep. 124.

itinere primum ad Hessoram Principem illustrissimum \*), deinde vero Wistebergam, atque a Principe Hessorum amantissime excepti, liberalissime tractati et honorificentissime dimissi sumus. Ter mecum familiarissime, semotis omnibus arbitris, est locutus, mensae suae humanissime adhibuit et cum illi mecum esse non vacaret, semper me cum iuniore Principe, fiis ano natu maximo, Guilhelmo esse voluit, sic ut eius in me propensionem depraedicare non satis possim. Testatus est diserte, se in causa Sacrametaria nobiscum sentire, deploravit temporum iniquitatem et consilium dedit ad promovendam ecclesiarum pacificationem. Dedit mibi praeterea litems ad Philippum Melanchtonem et ad Electorem Saxoniae. Philippo scribetat, ut mecum una, si id postularem, ad Electorem veniret, causamque nostrus commendaret. Addidit mihi praeterea propter itineris securitatem equits suos deductores suis sumptibus Erfordiam usque, atque ita nos demisit \*).

Wittenbergam autem ubi venissemus, Philippo mox per Utenhoviam ne adesse significavi, ac me quidem nolle agnosci ab omnibus, sed cum ipsis potissimum causa venissem, me cupere cum ipso privatim colloqui, quo isse loco et tempore vellet. Ibi noster Philippus tanto gaudio exiliit, ut re onnibus domi suae indicata ad me protinus adcurrerit, volueritoue me cum nes omnibus pertrahere in suas aedes, nihil opus esse dicens, ut meam illic puesentiam apud quemquam omnino celarem, imo se cupere omnibus esse notissimam. Omnes qui hie sunt, inquit, nostri sunt et nobiscum sentinat. Ego vero mihi in diversorio manendum esse, tum propter equos, tum propter itineris comites respondi, me tamen semel venturum esse ad aedes in sius ad visendam ipsius familiam, si modo consilia invicem nostra prius de rebus necessariis communicaremus. Tum ei reddidi Principis Hessorum literas, quas ubi legisset, "nihil tibi" inquit "opus erat istiusmodi literis. Si intelligerem, posse nos iuvari Principis nostri autoritate" inquit «mea sponte me tibi comitem ad illum adiungerem. Sed si me audias, neque me tibi comitem huius itineris adiunges, neque tu ipse colloquium cum Principe meo 4) ullum expetes." Non est quidem Princeps ipse nobis adeo adversarius, ut multi praedicant, neque dubium est, quin te amanter ad colloquium admittat, sed inconsulto suo gynaeceo s) nullum tibi responsum est daturus. Ibi vero nobis omnia sunt infensa, impedireturque procul dubio, quicquid nos omnino conabimur promovere.

Deinde de Principum consiliis, multa mecum locutus, frustra nobis spen ullam pacificationis ullius in favore autoritateque Principum collocandam esse dicebat. Sed sibi videri consultius, ut viri aliqui docti et pii ac pacis studiosi privatim alicubi convenirent, re nulli Principum communicata, et de tradenda doctrinae formula aliqua in omnibus controversiis unanimiter consentirent. Tum vero demum Principes appellandos esse, et illis exhibendum quicquid pii et docti ad hune modum inter sese statuissent. Se, si locus ac tempus ad eam rem constitueretur, non gravatim esse venturum atque alios secum etiam non paucos adducturum. Cumque de loco ageremus, assensus est, ut Francoforti conventus eiusmodi haberetur. Tempus vero commodissimum fore putabat, ad nundinas illic, non quidem vernas proxi-

mas — nam hoe tempus ad eam rem iam breve fore — sed autumnales, mense Septembri. Quod si ita nobis quoque videretur, tum se hoe iam pedetentim curaturum esse, ut et ipse eos secum adducat, quos ad pacem bene affectos esse novit. Sed tamen, id non esse apud quoslibet evulgandum, nam si quid huius intelligant turbulenti clamatores illi, mox nihil esse praetermissuros, si quo modo institutum nostrum impediant. Hace ita mecum Philippus, quae vobis ego indicare volui, ut de vestra etiam voluntate certior fieri ac deinde etiam Philippum commonefacere possim. Nam et ipse a tali coetu abesse nollem et forte aliquos etiam mecum adducerem. Potoruat autem literae vestrae adhuc transmitti ad meam uxorem Francofortum, quae illie ad Aprilem usque est permansura, si Dominus volet. Tantum rogo ne quibuslibet indicetur, quemadmodum et Philippus ipse monet.

Postea vero quum ita sumus collocuti, volebat Philippus, ut postridie insius conviva essem, unaque et Utenhovius. Postridie itaque mane adiimus collegium, in quo Philippus praelegebat, ut illum docentem audiremus, ibique ipso nos deducente ingressi sumus auditorium frequentissimum, quod ad mille ut minimum et quingentes auditores habet, ubi, sacta nostri honori-Scentissima mentione, praelectionem suam nonnihil contraxit, ut a praelectione plus otii ad colloquendum rursum haberemus. Post absolutam praelectionem secuti sumus Philippum ad aedes insius, atque illic de rebus patrise mese poppibil collocuti, de causa rursum sacramentaria mutuo egimus egoque illi exhibni legendum scriptum nostrum de Confessione Augustana . quod et Dominus Calvinus Francoforti legerat et quaedam in illo mutari volebat, quae etiam mutata ex parte protinus fuerunt, legitque illud Philippus et etiam approbavit. Iam que excuditur Basileae opinor, apud Oporinam, nam id negotii Domino Valerando dedi. Pranai postea sumus cum Philippo adfuereque convivio doctissimi quique Academiae Professores, qui omnes amantissime nos exceperunt, et quos ego rursum omnes una cum Philippo et D. Georgio Maiore in meo diversorio coena familiari excepi in publicum amicitiae et societatis mutuae testimonium.

Cumque iam apud me omnes convenissent, veniebant etiam omnes mei conterranei, qui tune ibi erant, plures triginta, optimae profecto indolis iuvenes, ut mihi adventum meum illue et reditum imprimis in patriam gratularentur. Veniebat praeterea publicus Academiae minister, Rectoris et totius Academiae nomine, qui nobis vinum, ut fit, honorarium adferebat, eum publica amicitiae et societatis testificatione, et orabat, unum adhue diem illic maneremus adessemusque ét ordinationi publicae Ministrorum Reclesiae ét convivio demum Academico, siquidem res nostrae ullo modo ferre possent, addebatque Philippus, se eadem de re mandata ad me a tota Academia habere. Ego autem et apud Philippum et apud ministrum excusavi moram longiorem, cum propter necessariam itineris in patriam ad Comitia in primam Decembris dilata 7) accelerationem, tum propter metum morbi mei, ne me in itinere haerere cogeret, cum mihi sit menstruus fere. Quam meam excusationem Philippus accepit et se ad Rectorem Acade-

mise relaturum recepit. In coena habiti sunt sermones lepidissimi, que semper condiebat Philippus suis facetiis. Fiebat et Weatphali mentio, et omnis culpa excitatae denuo turbae in ecclesia in ipsum et alium quendam reiiciebatur. Discessum est postea amantissime ab omnibus.

Postridie itaque adornabamus abitum. Ego vero egeram cum Philippa, ut aliquid ad Regem meum 7) scriberet, ut mutuam nobiscum societam testaretur, quod et peramanter fecit, scripsitque non tantum ad Regem meum, sed etiam ad affinem Regium, magnum Lithuaniae Cancellariam, qui secundum Regem inter nostros primus est nostrique iamdudum amatissimus, et nobiscum omnino sentit. Cum igitur iam adornaremus abitum, priusquam abiissemus, venit rursum ad nos, literasque secum attulit praedictas legendasque priusquam obsignaret nobis tradidit ac mox obsignavit. Nihil enim in illis potuimus desiderare, neque prius nos reliquit, quam currui nostro insideremus. Atque ita demum dicto illi vale Wittebergam reliquimus 3).

Huo ) vero pervenimus ad 21um diem Novembris, excepti et hic, cun a plerisque amicis civibus, tum etiam ab ipso Magistratu honorificentissime. Cumque iam solvere hine rursum ad 24um diem Novembris statuissemus. praecedente eius diei nocte me morbus meus subito corripuit et in hum usque diem detinuit. Iam tamen nonnihil remittit, gratia sit Domino! se ut cras aut perendie nos hine discessuros speremus. In patria porro mes res ita se habent, Legatus Romanae bestiae nihil non agit, ut progressan Evangelii impediat. Beneficio tamen divino in dies augetur Ecclesiae nune rus passim, sed cum incrementis Ecclesiae assiduis augentur etiam odis Pharisacorum in omnes pios, qui ad nostrorum incrementa plane insaniunt. Conati sunt persuadere Regi, ut praeter conceptum patriae ius Comitia regni cum convocatis per privatas duntaxat literas praecipuis quibusdam Regni Proceribus — re per provincias interim non publicata — Comitia haberet, et quicquid demum ibi cum convocatis, privatim ut dixi. Proceribus illis constitueret, id ut omnino observari tandem iuberet ac poenam inobedientiae statueret. Feceratque id Rex, sed non successit consilium, nam Proceres omnes, praeter Episcopos, tam nostri, quam Papistae etiam unanimiter restiterunt, neque assentiri ullo modo voluerunt, ut ius patrise libertatis hac in parte quodammodo violaretur. Suntque multa graviter dicta in Papae Legatum, ita ut postea iussus sit per Regem illine discedere. Suntque demum instituta invitis Episcopis magna Regni Comitia de more, hoc est, re prius per omnes Regni provincias indicata ut ex omnibus Provinciis Legati seu Commissarii eo mitterentur, qui tertium semper suffragium ferre solent in omnibus publicis Regni Constitutionibus. Haec vero Comitia incipient iam prima Decembris primumque omnium de religione tractandum erit. Proinde cuperem et ipse accelerare iter meum, quantum omnino valetudo mea ferre posset.

Lismanninus 12) recte valet causamque eius publice coram Rege adversus Episcopos actam esse iam puto. Tot enim Patronos habet, ut non dubitem, illi fuisse liberum, publice et libere causam suam agere, sed rei

successum nondum audire potui. De his omnibus vos, Fratres in Domino observandi! certiores facere volui, nullo quidem ordine, sed ut mihi sese! offerebant et valetudo permittebat. Interim vos oro, ut Domino Calvino nostro ea etiam omnia indicetis. Quod restat, oro vos diligenter, Fratres mei! ut causam nostram precibus vestris et vestrarum Ecclesiarum supplices commendetis, ut nostro hoc itinere fructum aliquem in promovenda per meam patriam doctrinae sanae et cultus publici puritate, in pacificandis item quoad fieri potest dissidiis omnibus, adferre per Dei gratiam possimus, deinde ut communicatis cum Domino Calvino consiliis, me de vestra simul omnium voluntate, quod ad Conventum nostrum, cuius antes memini, attinet, unanimiter certiorem faciatis.

Iam vero, mi Bullingere! non est quod a Saxonicis ingeniis in tali colloquio magnopere metuamus, modo Dominus det gratiam, ut procedere poesit, posteaquam Wittebergenses ipsi monent, ne utrinque turbulenta ingenia ad conventum istiusmodi admittantur, et non obscura dant indicia, se a nobis non magnopere dissentire. Quare te oro per Christum, date operam, ut e vobis aliqui etiam adsint, non ut auditores tantum, sed ut causae socii et pacificatores. De Hessorum Principe et suis non est quod dubitemus, nam ipse aperte testatus est multis audientibus, se nobiscum sentire, nec se passurum esse, ut quisquam in sua ditione traggedias ullas excitet controversiae huius nomine. Et praecipui Doctores eius omnes nobiscum omnino faciunt, sic ut ab ipso Domino Deo occasionem nostri colloquii offerri non dubitem, et si illam negligamus, nos profecto sine culps non fore in iudicio Dei. Plura iam non possum, finem igitur facio et Deum oro, ut et vobis et nobis adsit Spiritu Sancto suo, ut in omnibus nostris consiliis et actionibus Dei ante omnia gloriam quaeramus. Salutat vos Achates mei itineris officiosissime D. Utenhovius, et ego vos pariter isthic Fratres et Symmistas omnes reverenter salvere iubeo. Valete in Domino omnes. Raptim. Wratislaviae 18) 28 Novembr. 1556.

P. S. Heri accepi ex literis civis hic cuiusdam, Papae Legatum, qui est in mea Patria, mandato Regis iussum esse abire ab aula <sup>14</sup>), sed nescio qua occasione aut causa. Erratis ignoscite, relegere enim non vacavit.

Vestri istic omnium amantissimus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Valer. Pollanus primum in Anglia, dein Francof. Eccl. peregr. Gall. praefuit.
<sup>5</sup>) Visit Hessorum Principem iussu regis Polon., ut colloquium Saxonicas inter et Helvet. Eccl. praepararet. Princeps erat notissimus Lantgravius Philippus.
<sup>5</sup>) Cf. de Lasci ad Phil. itincre von Rommel, Lantgraf Philip von Hessen. I. 566. II. 608, ut et Lasci ep. d. 9 Nov. 56 et 22 Febr. 1557 ad Landgrav. (N°. 123 et 128).
<sup>6</sup>) Elector Augustus, qui a°. 1553 Mauritio successerat.
<sup>8</sup>) Anna filia Christ. III. Daniae regis.
<sup>6</sup>) Purgatio min. Eccl. Fr. tunc nondum edita.
<sup>7</sup>) Dicit dilata, sc. astu Aloysii Lippomanni alia comitia erant indicts, a quibus Nobiles excluderentur, quod vetuit tamen Senatus eaque ad Cal. Dec. distulit. Cf. Fuessli, Ep. Ref. Helv. p. 400.
<sup>8</sup>) Cf. de hisce Ep. Utenhov. ad Micron., cuius fragm. super est in Ep. Micr. ad Bull. 3 Martii 1557. Fuessli, o. 1. 399 sq.
<sup>9</sup>) Wratislaviam.
<sup>10</sup>) Aloysius Lipp. Episc. Veronensis.
<sup>11</sup>) Legitur etiamnum inter Mel. Ep. et

LUBIENSKY, o. l. p. 91. <sup>12</sup>) Lismannini, Corfu oriundus, confessor fuerat Regime Bonac. Ob matrimonium a Rege in exsilium actus Regiom. obiit 1563. Cf. Kal-Sinsky, o. l. 275 sq. Lubiensky, o. l. 65. <sup>12</sup>) Breslau. <sup>44</sup>) Non confirmatur.

N°. 125.

| Budzin Chron, c. 46, Lubionsky, a. L. p., 79 og. Gordes, II., p. 48.]

# Ad REGEM POLONIAB.

Sacra Regis Maiestas et Domine, Domine Clementissime! Perpetum fidei observantiaeque ac subiectionis meae commendationem.

Facere non potui pro fide observantiaque in te mea, Rex Serenissine! quin te de meo in patriam reditu prima quaque occasione certiorem rederem. Etsi enim de tua in me clementia nihil dubitem omnino, occurrendum tamen hic linguis quorundam mihi esse apud Tuam Maiestatem existimavi, cum nihil fere usque a malevolorum calumniia, inprimis vere a temporum nostrorum Pharisaeis, tutum esse videamus. Referunt nimirum adhuc maiorum suorum ingenium, etiamsi pilos, quod de vulpe dietur, mutasse videri volunt, et, quemadmodum maiores ipsorum missis a Domino Prophetis atque Apostolis ipsique adeo Christo Domino messecibus suis calumniis parcere haudquaquam potuerunt, ita eorum nuse quoque progenies neque vult neque potest etiam parcere cuiquam, quem modo appareat ullo modo sequi velle doctrinam Christi Domini et Apostolorum illius, alioqui degenerem se declaratura, nisi id pro magistri su more perpetuo faceret.

Atque inprimis proponendam mihi apud te esse putavi reditus iam hue mei rationem, Rex Clementissime! ne quid inde calumniarum per istos forte struatur. Deinde vero implorandam suppliciter etiam auctoritaten tuam regiam, Christiani videlicet Principis, adversum insidiosos morsus Pharisaicorum istiusmodi sycophantarum.

Primum autem non dubito, probe te adhuc memorem esse, Rex inclyte! cum meum apud te nuntium vere profectum ') haberem atque is obiter sciscitaretur per illustrissimum Principem D. Vilnensem Palatinum ', num meum huc reditum ferre posses, si quidem se hic forte mihi legitime ulla Christianaque iuxta verbum Dei vocatio offerret, — hoc mihi abs te responsum fuisse datum, nempe meum mihi in patriam reditum abs te neque imperari, ne illius auctor dici posses, sed neque prohiberi etiam, quasi me hic ferre nolis, sed si venire omnino vellem, te pro tua in me elementia suadere, ne ante Bartholomaci venirem — tunc enim spes erat, hebenda esse Comitia, in quibus certi aliquid de ipsa etiam religione statui debuisset — et id inprimis curarem etiam quantum omnino possem, ut a me omnem dissensionis a Confessione Augustana suspicionem, in causa potissimum coenae Dominicae, publico aliquo testimonio depellerem. Porro in eo ipso nuncii illius cum tali responso reditu dederunt ad me literas sus plerique regni huius iidemque non postremi proceres, quibus alii mihi re-

ditum hue meum precabantur, alii vero me ad illum hortabantur etiam. Hocque insum faciebant praeterea ex meis necessariis plurimi, qui mihi sunt partim cognationis, partim vero etiam affinitatis vinculo conjuncti. Sed omnium maxime reditum huc meum flagitabant plurimi Equestris Ordinis viri, doctrinae alioquin Evangelicae studiosi, qui collecta cum plerisque Ecclesiasticorum Ministris Synodo unanimiter me omnes ad se literis mais per eundem insum nuntium meum vocarunt et mecum, ut huic tali ipsorum vocationi parerem, multis sane et magnis rationibus egerunt 3): Cum igitur meus ille nuncius tale ad me Maiestatis Tuae, ut iam dixi. responsum et tot ac tales item aliorum postulationes, denique talem etiam praeterea vocationem ad me retulisset, eam mihi ego horum omnium rationem ineundam esse iudicavi, ut neque meam mihi operam, quam peregre aliis impendebam, patriae meae (ita praesertim vocatus) denegandam esse existimarem, [ita tamen] 4) ut tuae interim etiam Maiestatis consilium omnino sequerer. Statui igitur huc redire ut vocationi parerem, sed non ante sutumnum, ut voluntati Maiestatis Tuae satisfacerem, etiamsi patrise iam tum revisendae sub tali potissimum vocatione incredibili sane desiderio tenerer.

Deinde nihil praetermisi eorum — quantum in me quidem erat — quae ad consopiendam de Coena Domini controversiam pertinere ullo modo intelligebam. Egi cum Principibus non paucis 5) neque postremis, susceptis ad illos itineribus, non sine valetudinis etiam meae periculo, ne quid de sumptibus dicam. Tentavi num ratio ulla inveniri posset instituendi super re alicuius colloquium, ad quod Doctissimi quique 6) a parte utraque vocarentur, cuius equidem rei mihi testes erunt Principes illi ipsi, quibus adfui, si ita res postulet. Et cum tempora adhuc ad eam rem parum commoda esse multis viderentur resque in longum traheretur, scripsi ego ipse spologeticam doctrinae nostrae confessionem, quanto potui compendio, adversus omnes qui nos ab Augustana Confessione praeter nostrum meritum dissentire clamant; eamque a Calvino primum et suis - forte enim tunc ad nos Francofurtum venerat — deinde ab omnibus Francofurti peregrinorum Ecclesiis, moxque item a praecipuis in Hassia Ecclesiarum Ministris, postremo autem Witembergae a Domino Philippo Melanchthone lectam et sonsentienter approbatam, edendam pridem curavi, et quoniam sub prelo adhuc haeret, exemplum illius manu descriptum (ut haberi nunc ita repente potuit) 7) Tuae Maiestati [offero, ut palam sit me nullum observantiae meae Tuae Maiestati debitae indicium, quantum] \*) in me quidem erat, praetermittere voluisse. Confectis vero, ut fieri potuit, rebus hisce omnibus, cum rursus regni Comitia in medium hic Septembrem rejecta esse audirem, sub finem quoque Octobris ego iter huc meum distuli, ne quid praeter voluntatem Maiestatis Tuae agerem, ut sub fine Novembris huc venire possem, sperabamque interea aut Comitia ipsa aut certe religionis tractationem in illis absolvi posse.

Sic igitur huc iam veni, Rex Clementissime! secutus vocationem meam, et Maiestatis tuae pietate ac clementia, denique et consilio tuo fretus. Accepi autem in ipso mox adventu meo, eos qui me huc vocarant, in multas

et graves suspiciones praeter meritum omne ipsorum vocari, quae res cun ad me etiam — ut ab illis videlicet vocatum — nonnihil pertinere atque iisden me suspicionibus quoque per obtrectatorum calumnias involvere posse videatur, paucis hic sane mihi attingenda etiam erat, et oranda suppliciter Maiestas tua Regia, ut susurrones istos, qui nonnisi clam accusare alios solent et nomen suum interim prodere segre ferunt, pro Christiani Priscipis officio, ne audiantur omnino, sed potius tibi sequendum esse status Davidis Regis sanctissimi exemplum, qui in sua oeconomia non solum mhil firmi apud se fore clanculariis istiusmodi delatoribus, sed ne locum quidem ullum domi suae illos habituros esse profitetur. Quodque ad me inprimis attinet, equidem its sum versatus semper ubi hactenus fui, grata sit Domino! in meo ministerio, ut apud Dominum Deum menm accusare me ipsemet potius modis omnibus, quam excusare malim, sed in civili and homines iudicio ita mihi sum bene conscius, ut non putem esse quenqua qui meum ministerium fidemque ac dignitatem illius in dubium vocare vere possit. Meae autem in te fidei ac observantiae meique item studii nemines alium et testem et iudicem facio, quam te ipsum, Rex Serenissime! et Deur inprimis Ontinum Maximum, qui novit et intuetur omnia. Nunc iritur. qui peregre versans tuae semper dignitatis tuendae studiosus fui, nunc, isquam, in mea demum patria iis me adiungerem scilicet, qui dignitatea autoritatemque Maiestatis Tuae in meo Ministerio, si id Pharisaicis istis detractoribus ita placeat, labefactare conarentur? Absit hoc a me quan longissime et meis omnibus. Atque sane tantum id a me iisque qui me vocarunt omnibus abest et aberit semper per Dei gratiam, ut non mode nihil huius ne per somnium quidem cogitemus, sed neque ferre quenquan eiusmodi inter nos ullo modo queamus, denique et primi eum, quisquis is omnino esset, non equidem clandestinis iniuriis traducere, sed palam re alioqui bene comperta accusare velimus. Sed nostri forte delatores ex ses nos quoque volunt metiri atque aestimare, et quod sibi ipsimet pro admirabili sua in Papam Creatorem suum fide atque observantia etiam cortra Maiestatem tuam facile alioqui permissuri essent ad constabiliendam quoquomodo suam tyrannidem (cuius sane rei exempla non pauca literis etiam mandata habemus) id, si Diis placet, aliis prae se imputari pro sus sanctitate volunt.

At vero nos praeclaram adversus clancularias talium delationes Christi Domini censuram habemus: nempe eos qui lucem oderunt quique in nocturnis potissimum tenebris sua consilia premi volunt, malorum patratores, denique et fures et latrones esse. Hanc ergo sibi laudem habeant, dum in lucem non prodeunt, clancularii nostri obtrectatores omnes, atque habeant sane non a nobis, qui nostris hic verbis nihil loquimur, sed ab ipsomet Christo Domino, cuius haec censura est et mentiri non potest. Ad hanc nos censuram bene nobis conscii provocamus et te oramus, Rex invictissime! ut illam tibi ob oculos tuos positam ad Christi Domini gloriam habere velis. Si bene sibi conscii esse in nobis traducendis delatores nostri ullo modo videntur, si vero tantum, quam nusquam non iactent, fidem

suam et tuae Maiestati et Regno universo pro eo ac debeant approbare volunt, palam id faciant atque in lucem publicam et ipsimet veniant et suas criminationes, ne dicam calumnias, producant. Nullius enim mala opera, in verbi potissimum Divini luce, palliari ita possunt, ut non tanto magis etiam sese prodant, quanto maiore quis hypocrisi celari illa velit. Ego sane, ut et qui me huc vocarunt omnes, optime alioqui nobis de fide observantiaque nostra in tuam Maiestatem conscii, sit Deo gratia! nullam omnino lucem neque refugimus neque formidamus, sed palam cupimus et accusari et respondere omnibus, qui nos ullo prorsus nomine legitime accusare volent. Id porro si recusant adversarii nostri, nostraque interim omnia clandestinis suis obtrectationibus arrodere non cessant, nos Christi Domini censuram aeternam atque immutabilem appellamus camque et a Tua Maiestate Regia et a piis ubilibet omnibus approbatum iri non dubitamus, quae illis omnem alioqui quantumvis speciosae hypocriseos larvam detrahit cosque aliud nihil quam Φεῦλα πράσσοντες, hoc est iniquitatia operarios furesque ac latrones esse diserte testatur.

Caeterum est et aliud, Rex potentissime! quod mihi etiam silentio hic praetereundum non esse putavi, nempe de Aloisio Lipomano, indigno quidem revera, ut ipsemet fatetur, sed longe dignissimo atque appositissimo apostatica Papae Romani cathedra legato, qui me in sua ad illustrissimum Principem Dominum Vilnensem Palatinum 9) etc. se plane digna epistola haereticum hominem esse scribit. Etsi enim illustrissimus Princeps ille pro pietate virtuteque sua insigni hominis impudentiam abunde retuderit sua responsione luculentissima, ut ad illum nihil fere addi possit. - etsi item plus satis cognita sit toto orbe Christiano Lipomani improbahypocrisis et hypocritica quaedam civilitas, ut, quisquis ab ipso laudetur, merito bonis omnibus suspectus esse, quisquis vero traducatur, pro optimo integerrimoque homine censeri possit, tamen et ego mutus hic omnino esse non notui in depellenda a me nimis effrontis calumuia et criminatione. Facit vero ingeniose, ne dicam callide ac fraudulenter, quod nulla producta haeresi haereticum me interim esse fingit, ut nihil illum videlicet probare oporteat, sed ei liceat scilicet comminisci adhuc quae velit, si quidem urgeatur, aut vesparum instar infixo aculco fugere. Praeclarus profecto et aecusator simul et iudex! Quodsi corum culpam in me quoque transfert. quorum nomine Dominum Vilnensem Palatinum sugillat, equidem ut adme pertinere ea omnia pro mea tenuitate non possunt, ita quae in me cadere ullo modo possunt, ea sane facile patiar ad me pertinere, imo vero optarim ad me posse pertinere omnia, modo ut 10) praepostera vocum suarum usurpatio, qua bonus vir ille magnopere delectari videtur, aut tollatur aut corrigatur. Nam etsi ea agnoscam omuia, quatenus quidem rem ipsam per se, non autem detorta hominis verba spectamus, adeo sane nihil mihi metuo in Dei iudicio illorum omnium nomine, ut multo magis mihi metuendum esse credam, nisi ea agnoscerem. Sed videat Lipomanus ne. dum se Papae sui auctoritate haereticorum accusatorem pariter ac iudicem essesomniat, gravissimis ipsemet cum suo Papa et universa schola ipsius

hacresibus immersus, acternis gehennae creciatibus in Deo fudicio tradatur. Non enim ibi agetur de Papae primatu approbando deque larvis ac pupis praestigiisque item omnibus antichristiani Sacerdotis ipsius et cius Creaturarum omnium, sed agetur de violata conculcataque per Papae et gregem ipsorum omni dignitate atque austoritate unigeniti Filii Dui et Domini nostri Iesu Christi, sive personam ipsius, sive etiam functionem universam in cius Ecclesiam consideremus. Hace bane graviora multo crunt coram illo iudice, ad cuius Tribunal olim et Papas ipsos et Legatos ipsius omnes atque adeo omnes illorum patronos atque asseclas stare oportebit. Videat igitur Lipomanus cum suis symmystis, ut se illie expedist.

Quin et tu quoque videns. Rex elementimine! ne te talium andalitie. assensu patrocinioque tuo quoquo modo adjungas. Nihil dubito, multa et varia ad to deferri, quae animum tuum varie etiam afficiant: non dubito item te offendi multis, quae in nobis adhuq conspiciuntur, noque dubite te absterreri multis quae tibi quoque impendere videntur, in utramlibet partem inclines. Sed in omnibus illis et multis et variis meminisse te oportet caelestis illius ab ipeomet Patre Deo proditi oraculi , hune audite, hune audite" ut in quibus Christi Domini vocem sonare empino audies - quan te unam alioqui supra alias omnes audire oportest -- en tibi quamlibet sint multa et varia, denique et speciosa, abiicienda omnis esse statuas, ut Christum Dominum iuxta caeleste illud Patris Dei oraculum audire possis, cum ille solus verax sit ipsaque adeo veritat, omnie autom prablema homo mendax sine ulla ant Papae ullius ant eius qualiumounque crestararum exceptione. In his vero quae to in nobis forte adhue offendunt, intueri debes, Rex optime! non tam nos ipsos, qui homines esse non desiimus, et, quod in nobis est, peccati nos mancipia adhue esse cum ultrones semper nostri accusatione libenter profitemur, quam potius admirabilem Divini hac in parte consilii providentiam, qua ille, etiamai nos sibi in filios suos dilectos per suam gratuitam misericordiam in Christo Domino adoptavit, horribiles tamen adhuc peccati reliquias voluit extare, - tum ut Tartareae illius viperae superbiam in nostrorum adhuc peccatorum infirmitatem ad gloriam Divinae nominis sui retundat per assiduam ac aerian nostri ipsorum apud thronum suae gratiae accusationem et supplicem ac perpetuam opis suae et gratiae divinae propter Christum placationem. tum ut nos etiam per peccati adhue nostri agnitionem in nostro gradu nostroque officio contineat, ne videlicet gratiae nobis delatae nomine vel ipsi in nobis nimium placeamus animisque nostris efferamur vel alios prae nobis insis, quod in nobis quidem est, contemnamus. — sed ut agnita omnes pariter nostra adhuc infirmitate in nobis ac miseria, non equidem alii aliis insultemus aliique aliorum lapsus ad causae totius infamiam detorqueamus, sed ut nos pariter etiam omnes potius sub potenti manu Dei humiliemus fideaque nostram assiduis semper verbi Dei admonitionibus exhortationibus ac reprehensionibus invicem in Christiana lenitate ac medestia, additis ctiam consolationibus et promissionibus, exerceamus. Quare dum alii in aliis offendimur, Rex sereniesime! non equidem alii aliorum lapsus ac vitia

exaggerare, quasi nos ipsi illis careamus, non item ad causae totius praeiudicium rapere (hoc enim Satanae consilium est qui ad perturbationem an confusionem religionis trabere semper omnia conatur) sed Dei Optimi Maximi consilium potius sequi debemus, nempe ut aliorum vitia lausus et errata, quibus alioqui nos ipsi etiam obnoxii sumus, nostra ipsorum vitia, nostros lapsus nostraque errata esse statuamus. Et quemadmodum nostra ipsorum vitia, nostros lapsus nostraque errata, non equidem exaggerrari hostiliter in nostram infamiam sive contumeliam 11), sed corrigi amanter emendarique potius ad nostram resipiscentiam optamus, ita hoc insum in aliis praestare etiam per charitatem hauddubie debemus, praeterquam si a quibus offendimur, vel callide excusari, vel etiam pertinaciter defendi in Dei insins contumeliam videmus. Tum 12) enim graviter sunt insectanda pro tuenda Dei gloria, quae [praefracte] 13) pertinaciter, denique et per tvrannidem contra Divini verbi leges desendi propugnarique constat. Sic et nos igitur nostra vitia, nostros lapsus nostraque errata corrigi emendari reprehendi, denique et puniri optamus, si quidem hoc 14) commercimus, modo ut nobis ex verbo Dei commonstrentur. Atque optamus id sane fieri non tantum per Maiestatem tuam Regiam, Dominum meum clementissimum, sed per omnes omnino, qui nos modo eorum quibus offenduntur ex verbo Dei in veritate convincere ad Dei gloriam possent. Quodsi id quoque a Papistis per tuam Maiestatem obtineri posset, nempe ut ea pertinaciter ac per tyrannidem ne propugnarent, quae cum doctrina ac dignitate Christi Domini manifeste pugnare negare ipsimet non possunt, finem protinus omnis controversiae cum illis haberemus, neque multis ad cam rem mediatoribus opus esset.

Iam quod ad pericula attinet, quae tibi essent metuenda in utramcunque partem inclines, multa hic sane dici possent, quae longum esset recensere. Unum dicam tantum. Si propter religionis instaurationem, quam isti novationem vocant, pericula sunt metuenda, quas nobis novationes obsecro proferent in Iudaea, Aegypto, Syria, Assyria, Armenia et universa minore Asia, quae quidem regna amplissima omnia horribili Turcarum tyrannidi subiecta esse videmus? niai si id novationem esse interpretentur, quod, cum longo tempore antea recusassent, ad extremum se tandem Papismo Romanensi subiicere eiusque doctrinam sequi caeperunt. Nam ubi id fecerunt, tum demum sane etiam interire caeperunt. Si vero ita fuit exitialis regnis omnibus illis haec talis novatio, quo pacto quaeso tuae Maiestati et Regno huie universo exitiale non erit cam novationem hic retinere et tueri, quod absit! quam tot tantisque regnis ac imperiis exitialem fuisse constat?

Proferunt contra isti turbarum nunc Germanicarum interitusque Ungarici exempla, quae nostris scilicet novationibus imputari volunt. At vero inique id faciunt. Non tam enim coeptae illic constitui verae religioni, quam publicae potius incuriae ac negligentiae in restituenda sub tanta iam luce Evangelii vera religione et abolendis notis ac reliquiis antichristianae impietatis haec omnia imputari debent. Ac metuo, Rex Clementissime! ne eadem aut etiam graviora Tuae Maiestati Regnoque toti

huic immineant, si exortam et hic doctrinae Evangelicae lucem, vel repellatis, vel etiam negligenter amplecti velitis. Quodsi consilium adversus pericula quaerimus, apud eum quaeramus, qui illa solus et immittere et moderari et arcere potest. Is vero iam olim nohis saluberrimum ad eam rem consilium per Samuelem Prophetam auum dedit, adiecta diserta indubitataque liberationis nostrae promissione, si ipsum audiamus. Edebat Israël publice resipiscentiae suae signa post acceptam pluries iam a Palaestinis cladem propter praeposterum Arcae cultum, quam tum Palaestini restituerant [eique] 13) avadinara de suo quaedam aurea adhibuerant. Hic igitur Samuel ex ore Domini primum anathemata illa Palaestinorum. arcae Dominicae appensa, pro Diis alienis reputat et inter idola numerat. Deinde ad Israelem ita iam afflictum de ipsius a Palaestinis liberatione. ait: , Si toto corde vestro, inquit, revertimini ad Dominum Deum, auferte Deos alienos e medio vestri et praeparetis cor vestrum ad Dominum et illi soli serviatis. Et tum demum liberabit vos e manu Palaestinorum (1 Sam. 7, 3.). Iuxta hoc consilium a Spiritu Dei ipsius profectum ergo, Rex Serenissime! si et tu tibi Regnoque tuo metuis, ad Dominum tibi inprimis, et quidem non dimidiato, sed plane toto corde tuo recurrendum esse cogitabis, utque id te vere et sine hypocrysi facere testeris, fac id quod hic Prophetam praecipere vides. Sic enim te, quod facere debes, vere et ex animo facere declarabis. Si autem non facias, dicere profecto non poteris coram oculis Dei, ex toto corde tuo ad Deum reverti iuxta Prophetae scriptum. Fac igitur, Optime Rex! cum tuis proceribus, quod Dominus mandavit. Aufer Deos alienos e medio Regni tui, inprimis vero Deum illum. Regni Papistici praesidiarium, quem nostri parentes (Prophetae videlicet et Apostoli) nunquam alioqui cognoverunt, circumtonsum inquam Deum illum Mayzim, in quo solum situm et positum omne robur ac praesidium impietatis antichristianae, et soli Deo servias in cultus veri divini perfecti restitutione. Tum demum et teipsum et Regnum tuum liberabit procul dubio Dominus ab omnibus mundi huius Palaestinis. Sed nisi id facias, cave, ne unde tibi liberationem ipse forte polliceris, inde potissimum tibi et Regno tuo exitium accersas. Non est consilium adversus Dominum, et miserrimum est suffugia Divini iudicii extra Christum solum quaerere. Quis est enim, qui se abscondat ab ira illius? Ad hunc igitur tibi et quidem toto corde tuo accurrendum esse statue, si a nostri seculi Palaestinis undequaque nobis imminentibus, debeas liberari. Oramus nos quidem assidue, ut Dominus tibi adsit consiliaque tua omnia et omnes tuas actiones Spiritu Sancto suo regat ac fortunet, sed et tibi quoque ipsi praestandum est, ne nostrae pro te preces vanae atque inanes in conspectu Domini Dei nostri fiant. Proinde et te supplices oramus, Rex Clementissime! ad ea ut animum tuum in timore Domini toto corde tuo iam semel aliquando adiicere velis, quae Dominum Deum tuum abs te in praecellenti ista vocatione regia requirere non ignoras. Vides quaenam sint tempora, qui mores, quae hominum ingenia. Hacc te sane omnia merito tui officii regii commonefacere deberent 16). Ignorantiam, quae maiores utcunque nostros excusat, obtendere tu iam profecto hoc praesertim tempore mibi non posse videris coram iudice Deo. Lucem in mundum veluti postliminio rediisse iuxta iusiusmet Christi Domini vaticinium negare omnino in corde inse tuo non potes, toties praesertim id et a tantis etiam viris Dei admonitus. - quae alioqui ita iam affulsit, gratia sit Domino Deo nostro! ut nulla totius mundi vi ac potentia amplius excludi ullo modo possit. Tuum erit cavere igitur, ne sub fuco ignorantiae tenebras magis quam lucem dilexisse apud tribunal Christi olim reperiaris, quam equidem solam omnis nostrae condemnationis causam esse Christus insemet Dominus ore suo divino testatur. Dabis hic veniam libertati nostrae, a summa aliqqui fide atque observantia in te mea profectae, pro regia tua clementia. Si enim mihi cordi non esset tua dignitas regia, cum salute aliqqui animae tuae conjuncta, si mea item in te fides atque observantia a me id non exigeret, facile profecto et alibi essem adhuc, quemadmodum Divino beneficio hactenus fui, et hic me alioqui etiam in silentio continerem. Sed quia summam alioqui Dei in regno hoc potestatem atque imaginem reverenter agnosco summaque cum observantia veneror, et tibi ut ordinato a Domino patriae nostrae Patri in omni subiectione, ut debeo, bene volo, facere equidem non possum, quin te reverenter etiam, ut aequum est, corum admoneam pro tenuitate mea, quae ad tuum officium Regium tuamque pariter salutem intelligo pertinere. Blandiantur tibi alii, ut volent, loquantur placentia, quae volent, ego tecum loqui malim ex ore Domini. Quem etiam supplex oro, ut quae ad legitimam dignitatem tuam Regiam, cum salute aeterna tua coniuncta, faciunt, ea ille cordi tuo infigere atque insculpere per Spiritum Sanctum suum dignetur, omnis videlicet veritatis Doctorem. Amen.

Longus sum video, sed finem nescit mea in te fides atque observantia. quae mihi haec omnia nescio quomodo extrudit, sed finem facio. Commendo me omni subjectione ac obedientia Christiana clementiae tuae Regiae. Domino meo Clementissimo, unaque et eos omnes qui me huc in patriam revocarunt, et te suppliciter oro, ut de omnibus nobis certissimo id tibi persuasum habeas, nos omnes et bonorum omnium et vitae etiam nostrae dispendium multo libentius subire velle, quam ut unquam nostrae in te fidei subjectionis atque observantiae Christianae quicquam in nobis omnino desiderari patiamur, - Christianae inquam, hoc est, quae neque spe praemiorum mundi huius, neque item poenarum momentanearum metu, sed propter Deum ipsum, qui eam nobis praecipit, et propter nostras ipsorum conscientias praestatur. Haec enim sola est demum vera fides subiectioque ac observantia subditorum erga dominos, quae nullis fortunae procellis concutitur neque ullis periculis labefactatur. Et quae non est talis, nec vera quidem esse potest; nimirum neque diuturna, sed ad quemvis fortunae ventum nutans, et quae non tam equidem te dignitatemque tuam. quam potius opes tuas honoresque, quos abs te expectant omnes, intuetur. Philippus Melanchthon, tuae Maiestatis studiosissimus, cum nuper apud ipsum Witebergae essem et multis eum illo familiariter de tua etiam Maiestate colloquerer, hasce mihi litteras, quas meis esce adnexas mitto, ad Maiestatem tuam dedit '') petitque officiosissime tuae Maiestati commendari. Optarim et ipse videre faciem Tuae Maiestatis, tam longo alioqui iam tempore expectatam, si quomodo id mihi per tuam Maiestatem liceat. Sed nihil mihi et hie sine voluntate ac mandato tuae Maiestatis permittere volo. Expectabo igitur ut de animo Tuae Maiestatis certior reddar. Deus Optimus Maximus servet Maiestatem tuam repellatque abs te omnes, qui non tam sane Dei tuamque ipsius gloriam ac dignitatem amant, quam suas potius opes, suum quaestum et suos apud te honores venantur ac quaerunt, consiliaque tua omnia gubernet ac dirigat, ad nominis sui adorandi gloriam et incrementa assidua suae hie sub te Ecclesiae et ad tuam Regnique huius tui totius salutem. Amen. Balicsiae 28 Decembris Anno Domini

Nº. 126.

[Calv. Opera. Tom. VIII. 120. Gord. h. ref. Iff. app. 75.]

### Ad CALVINUM.

[Epistola est Utenhovii, data Cracoviae, 19 Febr. 1557, qua Lasci fata narrat et cui ad calcem noster sua manu apposuit quae sequuntur:]

Ita nune obruor curis ac negotiis, mi Calvine! ut nihil possim scribere. Hinc hostes, illine falsi fratres nos adoriuntur, ut non sit quies ulla, sed et pios multos habemus, sit Deo gratia! qui nobis sunt et adiumento et consolationi. Utenhovius noster novit omnis. Itaque quae is scripsit, a me scripta esse cogitabis. Vale. Salvere officiosissime iubeo fratres in Domino omnes.

IOANNES à LASCO, m. pr.

Nº. 127.

[Ex Arch. Beel, Wall, Amsteled.]

### Ad Eccles. Emdanam 1).

[Grace et paix vous soit de Dieu le Pere, en Iesu Christ, par la communication du St. Esprit. Amen.

<sup>\*)</sup> Luz.: profecte. \*) Nic. Radzivil of. Lubikerry, c. l. p. 64. \*) Cf. Ep. 90.

\*) Luz. omisit. \*) Cum Elect. Palat., Duce Wurtemb., Landgr. Hessiae, Elect. Sax. et Duce Prussiae. \*) Gerd.: quique. \*) Purgatio min. Eccl. Francof. \*) Quae in parenthesi apposui, nullo externo testimonio nituntur. Melius tamen fore duzi e coniectura textum restituere, quam ne observata quidem apertissima lacuna voces conglutinare, quas nemo intelligit. \*) Nic. Radzivil. \*\* Luz. et Gerd.: et.

\*\*11) Ib.: nostrae infamiae finem, contumeliam. \*\*15) Ib.: tam. \*\*15) Ib. omissum.

\*\*16) Ib.: hio. \*\*15) Ib.: omissum. \*\*16) Ib.: sat officii regii, commune facere. \*\*17) Logitur ea, Lubikery, c. l. p. 91. d. 1II. id. Oct. 1556.

Tres chers freres, suivant mes promesses, faictes le jour devant mon partement d'Emden n'ay vouleu faillir avous escripre les presentes, pour vous advertir en partie du succes de la venue de mon Seigneur a Lasco en ce Royaulme de Poloingne. Laquelle certes ha esté plus que je ne pourroy exprimer agreable a la plus grand part du Senat et de la Noblesse, a ses amys et alliez, qui sont en tres grand nombre et singulierement a tous amateurs du Sainct Evangile et de l'advancement du Rovaulme de Jesu Christ et aux vrays ministres de la parolle de Dieu. Ains 2) au contraire tres deplaisante aux Evesques et a leurs adherens, comme il est bon à prescumer, consideré les qualitez dudict personnaige et aussy la souveraine authorité, qu'il ha pardeca. Lesquelz, deux mois passez, estans a Warshanw aux Comices du Royaulme, apres avoir entendu de la venue dudict Seigneur a Lasco, se sont tous assemblez chez l'archevesque de Gnesne aveca le legat du Pape, qui lors estoit illec 3), sans admectre aucungs seculiers (comme ilz en appellent) à leur conscil. La ou ilz consulterent tout au long du jour, comment ilz se pourroient faire quicte de mondict Seigneur a Lasco, cognoissans bien, qu'il ne leur duisoit 4) pas a bien entretenir leur royaume, ains qu'il seroit leur bourreau, comme en plein conseil disoit l'evesque de Cracauw (ceque ung Nicodeme d'entre eulx a donné a cognoistre aux nostres). Parquoy ce dit il: Il est expedient et necessaire dy pourvoir en temps. Or le lendemain Messrs. les Evesques tous ensemble avecq le Legat du Pape se sont allez vers le Roy luy disans, qu'ilz estoient bien informez de la venue de Jehan à Lasco au Royaume, lequel indubitablement s'advanceroit de venir par devers sa Majesté. Parquov le supplierent, qu'il ne luy voulsisse donner audience, ains de detourner sa face de luy et le rejecter de son Royaume, entant qu'il est grand heretique. et que pieca 3) il est icy prononcé tel. A quoy respondit le Roy (qui est moult pusillanime et n'ose encores aventurer ce qu'il vondroit bien) "Il est bien vray" dit-il , qu'il ha été prononce tel de par vous es voz assemblees: mais non pas par le decret du Senat. Mesmes que Jehan a Lasco et les siens se disent vrays catholiques, estans prets se prouver telz. Puis doncq qu'il est incertain s'il est heretique, je ne voy pas de raison pour mectre en effect votre demande; doncq deportez vous de ceste demande". Lors les Evesques repliquent, disans qu'il estoit necessaire de ce saire pour le bien et salut du Royaume. Autrement que beaucoup de troubles et esmeutes s'esleveroient au Royaume, luy demourant par deca. Or le Roy leur pria de rechef qu'ilz se deportassent de ceste requeste. Eulx neantmoins continuans leur propos et ne faisans aucune fin, le Roy leur commanda qu'ilz le laissassent d'importuner, et que dorenavant ilz ne luy sonnassent mot de cest affaire.

Or quand les Phariseens evesques ont veu que ce premier assault ne succeda selon leur desir, ilz ont inventez autres moyens pour parvenir au dessus de leurs entreprinses, a scavoir dix mille mensonges (s'il possible est) et calumnies a l'encontre le bon Seigneur a Lasco, desquelles ilz ont abbeuvrez les oreilles du Roy, luy asseurement affermant entre

autres bourdes tres impudentes, que mondict Seigneur a Lasco estoit venu par deca pour luy faire la guerre, pour remplir tout le royaulme de troubles et seditions, et que mesmes il chevauchoit journelement parmy l'evesché de Cracauw avecq cent ou deux cents chevaulx, demoulissant et reformant toutes choses selon son plaisir, et choses semblables. Or le Roy estant esmeu de ces nouvelles, d'autant qu'ilz l'affermoient si fort, sust offensé contre ledict Seigneur a Lasco jusque a ce qu'il sen plaindit a quelques ungs de ses alliez. Lesquelz luy dirent que ce n'estoient que bourdes et calumnies tres impudentes, controuvees sur ses adversaires au prejudice de la religion, et que de tout cela ce n'en estoit rien, en verite de quoy ilz vouloient interposer leur foy et bien, voire leur vie en gaige. Tellement que le Roy se commenca lors a contenter de luy, et dit: , Vous scavez Messieurs que les grands troubles et seditions ont este plusieurs fovs occasion de la ruyne de plusieurs grands royaumes. Parquoy dites a Jehan a Lasco qu'il se tienne quoy 6) entre vous aultres. qui estes ses amys et alliez et qu'il avance l'affaire de la Religion paisiblement. Il verra aussy de brief, que jauray plus d'esgard a Dieu qu'aux hommes." Desquelles nouvelles avons estez moult esjouyz et esperons par la grace du Seigneur que le succes sera bon par deca, si n'est que nostre ingratitude cause le contraire. Ce pendant les adversaires ne cesseront par l'astuce de Satan, et la malice d'iceluy de jouer leur rolle. Ains nostre fiance est au Seigneur, qui est venu pour destruire les oeuvres de Satan. Jauuroy bien bonne envye, mes freres, de la faire plus longue, si j'avoye le temps, mais pour ce que je suis aussy beaucoup empesché a escripre pour aillieurs je vous prie de m'avoir presentement pour excuse. Louois le Seigneur pour ses graces, et prions nostre bon Dieu pour le succes du ministere de mondict Seigneur a Lasco et pour moy. Sur ce feray la fin, priant le Seigneur, mes treschers freres, de vous maintenir par son Esprit en vraye prudence et fidelité a la vie eternelle. Je prie estre recommandé tres affectueusement a vos fidelles compaignes et a toute l'eglise.

En haste prez de Cracauw ce 21 de Febvrier 1557.

S'il y a quelque bonne nouvelle par dela, je prie qu'en puissions avoir part.

de par le tout 7)
vostre frere et serviteur
JEHAN UTENHOVE.

Quae hic D. noster Utenhovius scripsit meo assensu scripta esse testificor, nam mihi scribere non vacabat, itaque boni consulite oro nostrum silentium et Dominum pro nobis orate.

Io. a Lasco m. pr.

¹) Hace epist. quam additamento suo ad calcem pro sua agnovit à Lasco, inserenda esse videbatur, quia tota Lasci vitam spectat needum erat edita. Cf. Ep. Utenh. ad Bull. d. 23 Iunii '57. Parker Soc. o. l. II. 596. ²) Mais. ³) Li. 4) Convenait. ⁵) Pieca, proprie pieça scribendum, contr. ex pièce a, significat il y a long-temps. Cf. Roquerort, Gloss. de la langue Romane. II. 319. 6) Quoy, lat. quietus, tranquille. ¹) Tont-ù-fait.

Nº. 128.

[Autogr. in Arch. Elect. Bass., edit, in Ann. Hass, Collect. X. 445.]

### Ad LANTGRAVIUM HASSIAE.

Cum mihi nuncius hic meus Francofurtum ad uxorem meam ablegandus esset, facere non potui, Princeps Illustrissime! quin ad te quoque pro mea in te observantia scriberem, teque de rerum hic nostrarum facie et progressu religionis facerem certiorem. Quanquam autem nihil fere eiusmodi habeam, quod Tua Cels. dignum ullo modo videri possit, quidquid tamen huius habeo, id totum tibi indicandum esse putavi. Primum igitur causa ipsa religionis tota in futura rursum Regni Comitia rejecta est propter repentinum belli Livonici adornationem, quod certe magno apparatu Rex meus moliri videtur. Interim tamen est adempta autoritas ac inrisdictio Eniscopis in restitutas nostras Ecclesias et ministros verbi in ditionibus virorum Nobilium, quantumvis hic Episcopi omnes magnis conatibus reclamarent. Neque aliud est quidquam constitutum in causa religionis. In meo vero huc reditu ita sunt commoti omnes sacerdotum nostri temporis Principes. Scribae et Pharisaei, ut totum unum diem habendae inter se duntaxat de meo reditu deliberationi protinus destinarent. Convenerunt itaque postridie quum de meo reditu audissent apud summum patriae meae Archiepiscopum reliqui Episcopi omnes ipseque adeo creatoris ipsorum Papae Romani Legatus 1), et universus Rasorum atque Unctorum grex, diemque illum totum una sic collecti, exclusis Laicis ut vocant omnibus, in quaerendis de me non ferendo consiliis absumpserunt. Ac ne tum quidem, dum cibum caperent, ullum ex Laicis omnino in caenaculum ipsum admittere voluerunt, ne quid eis forte inter pocula excideret, quod caelatum voluissent. Haec tanta insorum solicitudo plerisque risum movebat, non laicis modo, sed iis etiam, qui in intimo ipsorum coetu fuerunt, quibusdam vero non levem etiam dubitationem de tota eorum causa iniiciebat. qui id mihi postea ipsimet indicarunt. Summa autem primae eorum consultationis haec fuit, ut apud Regem unanimiter omnes instarent, ne me, quatenus alioquin peregre firmam sedem nullam habere hactenus potui, in Regno ctiam suo ferret, sed potius ut hominem vagum atque haereticum Regno quoque suo excluderet. Unus tamen illorum frustra hoc tale ipsorum de me consilium agitari dicebat, quod sciret Regem id haudquaquam facturum esse, cum propter amicos meos [quos] 2) in ipso etiam Senatu Regni, neque paucos, neque iterum postremos haberem, qui proculdubio reclamaturi essent, tum etiam propter leges patrias, per quas id Regi facere nullo modo liceret. Quaerendum esse igitur aliud consilium omnino. Ibi vero unus Episcoporum "Quod ego, inquit, omnium maxime semper metuebam, id iam venisse video, nempe quod D. Laski rediit". Huio Episcopo mox alter et quidem aliorum Coripheus subiunxit. "Quid verbis, inquit, opus est, Carnifex noster iam advenit". Ita primam suam illam consultationem mutuis istiusmodi inter se disceptationibus in meridiem fere extraxerunt. Post mensas vero ac pocula quaesita sunt rursum nova adversus me consilia decretumque ab illis unanimiter, ut Regem orarent, siquidem Regno excludi non possem, saltem ne me Rex ad se admitteret. Aut si ne id quidem impetrare possent, hoc tamen ad extremum efficerent, ne mihi ad se venienti Rex manum porrigeret, ad dandam aliquam severitatis aut indignationis suae in me Regiae significationem.

Altero igitur die, una omnes Regem adeunt deque meo in patriam reditu ad illum quaeribundi referunt. Me videlicet, cum nusquam amplius ferri iam peregre possem, extrema necessitate adactum oportuisse in patriam redire, metuendumque esse, ne novas aliquas turbas hic adversus ipsum etiam Regem excitare coner, nisi Maiestas Regia huic malo in tempore occurreret, aut mei proscriptione, aut manifesta aliqua sive severitatis sive indignationis suae in me Regiae significatione. Ad quae omnia Rex paucis in hunc modum respondit: ne illi hac in parte nimium molesti essent. Me esse unum e Regni sui Nobilibus viris, habere multos et magni nominis amicos, nihil in se peccasse unquam, denique meam in se observantiam ac fidem, cum omnibus subjectionis atque obedientiae mese officiis profiteri. Quare se non posse mihi prohibere, quominus ad se veniam, si venire velim, nedum ut me Regno suo iuxta leges patrias excludere ullo modo possit. Imo vero esse id officii sui, ut me, si ad se veniam, clementer accipiat, ad quem modum alios quoque Regni sui Nobiles accipere consuevisset, praeterquam si quid interea adversus leges patrias eiusve Maiestatem designarem.

Ad hunc itaque modum dimissi a Rege Episoopi, ad calumnias sese converterunt, meque in Senatu publice apud Regem accusare caeperunt, quod centum equitibus comitatus Ecclesias ipsorum obequitassem, novassemque in illis multa in contemptum iurisdictionis atque autoritatis ipsorum, ac proinde se opem hic Regiam implorare. Ad hace porro Rex se nihil horum audisse respondit, sed se tamen ad me scripturum esse, ne quid huius mihi sumerem omnino, siquidem in patria case velim. Scripsitque ad me Rex in eam ipsam sententiam, cui ego vicissim respondi, et calumnias Episcoporum obiter refutavi. Interca vero per alios Rex me bene sperare iussit, se quoque breui declaraturum esse quod maiorem Dei quam hominum rationem habere velit, modo ut ego pacifice interim promoveam causam religionis et vitem quod in me est omnes turbarum occasiones. Mihi quoque liberum esse ad se venire quando velim: itaque iam etiam iter meum ad Regem in Lithuaniam adorno. Ac de me quidem tantum.

In novis nihil propemodum certe audimus, quod quidem scribi possit. Regnum novi illius Wayvodae 3), ut vocant, in Ungaria propagari utcunque dicitur. Sed ego metuo ne Regnum hoc Turcicam nobis tyrannidem ad extremum inducat, si non prudenter et tempori huic malo obviam eatur. Serenissimus Rom. Rex vereor ne liberandae Ungariae par esse, ut nunc sunt tempora, non possit. Et non minus rursum vereor, ne novus alter ille Rex viam sternat non volens Turcicae tyrannidi. Optimum esset, si id ullo modo fieri posset, ut per aliquam conciliationem cum Ser. Rom. Rege novus ille alter Rex a Turca avelleretur, praesertim cum Turca illum ferre utcunque posse videatur, Serenissimum autem Rom. Regem in Un-

garia ferre omnino nolit. Sed hacc Domino sunt committenda. Hic ad promovendam apud nos religionis causam hoc consilium agitatum est, ut Rex Poloniae per Electorem et alios Duces Imperii ad eam instimularetur 4) essetque id gratum Regi Poloniae. Atque iam super hac re Dux Prussiae et Ducis Olicensis Cancellarius Lithuaniae scripserunt ad Electorem Palatinum Rheni ditionis et Ducem Witebergensem proficisciturque cum istiusmodi literis Petrus Paulus Vergerius, homo tuae opinor Celsitudini non ignotus, idemque ipse opinor erit legatus dictorum Principum, et fortassis ad tuam quoque Celsitudinem veniet, nam illi id suasi et omnia communicabit. Quod si fiat, tum sane tuam Cels, summa cum observantia oro, ut tuo et ipsi ad eam rem officio deesse nolis, nempe in dandis eidem Vergerio tuis et literis et mandatis ad Regem Poloniae. Ago autem tibi suppliciter gratias, Princeps clementissime! quod ecclesias peregrinas Magistratui Francofortensi ita clementer pro tua pietate commendaris simulque etiam uxorculae illic nostrae benignitatis tuae officia per tuum Marschalcum ita amanter detuleris. Ego id quidem Tuae Cels. ullis observantiae in te meae officiis pensare me haudquaquam posse video. Sed Deum oro, locupletissimum alioquin beneficiorum omnium remuneratorem, ut tuam istam clementiam divina sua gratia et benedictione tibi pensare dignetur, et posteaquam divino beneficio gratiam in oculis tuis reperi in peregrinarum Francoforti Ecclesiarum commendatione, adhuc illas Tuae Cels. Domino meo clementissimo suppliciter commendo. imprimis vero Flandricam seu inferioris Germaniae Ecclesiam, quam summa egestate et inopia laborare ac premi et multa sane viva corporis Christi membra habere scio. Eam igitur tuae Cels. in visceribus Domini nostri Iesu Christi suppliciter commendo, et Deum patrem nostrum, fontem bonorum omnium supplex oro, ut te cum universa domo ac familia tua Illustrissima regat servet et fortunet, benedicat omnibus consiliis et actionibus vestris dirigatque vestra omnia ad gloriam adorandi sui nominis, ad salutem vestram omnium et ad Ecclesiae suae aedificationem. Amen. Cracoviae 22 Februarii Anno 1557 6).

Tuae Cels. Illustrissimae, Domino meo clementissimo, addictissimus Ioannes à Lasco m. pr.

N°. 129.

[Ex Arch. Secr. Reg. Region.]

### Ad DUCEM PRUSSIAE.

Statueram plane ipse venire ad Tuam Celsitudinem recta hinc, simul atque me a Maiestate absolvissem, ac proinde nullas interea etiam litteras ad tuam celsitudinem dedi, quod ipsemet litterarum vice esse volebam, ut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lippomannus. <sup>2</sup>) Ann. Hass. Coll. omittit quos. <sup>3</sup>) Waywoda Ioh. Sigism. Zapolya, a<sup>0</sup>. 1556 restitutus. <sup>4</sup>) Ann. Hass. Coll. non stimularetur. <sup>5</sup>) Ib.: ipse officio ad eam rem officio. <sup>6</sup>) Conferantur cum hac epistola litterae Utenhovii ad min. Emd. 21 Febr. 1557 Cracoviae datae.

meam veterem in tuam celsitudinem observantiam nunc potissimum illi approbarem, posteaquam in patriam Divino iam beneficio redii et consilium etiam ac patrocinium tuae celsitudinis in promovenda hic apud nostros iam causa religionis implorarem. Sed partim valetudine mea nunquam alicqui iam satis firma, partim etiam scribendis quibusdam in usum Regium 1 longius hic quam putabam haerere coactus, nullo iam modo possum desiderio meo satisfacere visendi celsitudinem tuam. Cogor enim quanta nossum contentione ad meos redire in Poloniam qui mea causa non peaci sunt conventuri et meum ad se adventum ad locum et tempus constitutum expectaturi. Quare tuam celsitudinem suppliciter oro, ne ulli mese negligentiae imputare id velit, quod ad ipsum non venerim, sed nostrarun potius rerum nunc rationibus condonare id, meamque hanc necessariam plane excusationem in optimam partem pro sua clementia interpretari dignetur. Quid vero hic egerim et quam benigne a Maiestate Regia exceptus auditus ac dimissus sim, id totum intelliget tua celsitudo ét ex Magnifico Domino Palatino Marieburgensi, vetere amico meo, ét ex litters Domini Magistri Curiae Reginalis Maiestatis. Pharisaei quidem nostri torvum me intuentur atque causam meam circa religionem miris suspicionibus ac calumniis gravare apud Maiestatem Regiam, quantum possunt, conantur, sed Dominus nobis aderit per suam gratiam. Quin et tue quoque celsitudinis nomen mei nominis invidiae obtendi audio, quemadmodum id Domino Marieburgensi Palatino exposui. Sed ego longe melion mihi de celsitudinis tuae probitate clementia ac candore polliceor, quae alioqui dudum mihi perspecta habeo, quam ut quorundam hic iactationibus fidem ullam, non dicam ipsemet velim adhibere, verum ab aliis etiam habendam ullo modo esse putem, qua de re Dominus Marieburgensis Palatinus plura. Quod porro ad me attinet, non committam, quin, compositis paulum modo in patria rebus meis, ad tuam mox celsitudinem veniam, si modo intelligam, tuam celsitudinem bello hoc Livonico ') evocatum huc non iri. Commendo me clementiae tuae celsitudinis quam officiosissime et Deum oro ut tuam celsitudinem servet regat et fortunet. Raptim Wilnae 13 Aprilis 1557.

Tuae Celsitudini Illustrissimae addictissimus Ioannes à Lasco m. pr.

N°. 130.

[Ex Arch. Secr. Reg. Region.]

# Ad Ducem Prussiae.

Ab eo tempore, quo per meos vocatus Divino beneficio in patriam redii, sedulo mecum semper de adeunda tua Celsitudine cogitavi atque in

<sup>4)</sup> Cf. UTENH. Ep. ad Bulling. PARKER Soc. II. 598 "Placing in his (sc. Regis Polon.) hands a certain excellent tractise, which he had composed at Wilna a short time sinse, concerning the obligation of a king to destroy idolatry." Nihil tamen ab ipso scriptum ex hoc tempore superstes nobis est, nisi Tractatus adv. Hosium, ed. nostr. T. I. 391. 2) Cf. Gray, Gesch. Ost-Preuss. p. 624. Parker Soc. o. 1. II. 599.

animo plane habui, ut in meo ex Lituania a Regia Maiestate reditu anno adhuc superiore ad tuam Celsitudinem deflecterem, eaque de re cum Magnifico Domino Mariachurgensi Palatino ') Wilnae consilia communicabam 2). Sed et itineris tamen incommoditas ipsa ex intempesta prorsus hyemis solutione id mihi non permittebat ullo modo et bellicis alioqui motibus ita iam perstrepebant omnia 3), ut parum oportune forte venturus eo tempore fuerim ad tuam Celsitudinem, etiamsi venire licuisset. Postea vero toto hoc anno et cum morbo meo subinde ita conflictabar, Divina permissione, et negociis item partim domesticis, partim etiam ad religionem pertinentibus ita distringebar, ut meo huic desiderio adeundi Celsitudinem tuam nulla hactenus ratione satisfacere potuerim. Nunc porro confirmata utcunque valetudine, gratia sit Domino! et ocii nonnihil nactus iter meum mihi ad Celsitudinem tuam instituendum esse iudicavi. Venerat autem sub id tempus ad me vir vere Illustris, Dominus Despota Sami, qui cum de suscipiendo meo ad tuam Celsitudinem itinere ex me intellexisset, litteras mihi suas ad tuam Celsitudinem perferendas dedit et petiit, ut, si forte mihi diutius in itinere alicubi haerendum esset, litteras ipeas ad tuam Celsitudinem praemitterem. Cum igitur ita me et obliquare iter meum et certis locis haerere nonnihil oportere viderem, dedi operam apud affinem meum Dominum Raphaelem Leszczinski Radzicoviensem Capitaneum 4) ut litterae mihi concreditae ad tuam Celsitudiuem praemitterentur simulque et meas hasce addere volui, ut tuae Celsitudini de meo ad ipsam itinere obiter indicarem. Expectandi autem hic sunt mihi per triduum forte adhuc amici quidam, ut cum eis colloquar. Deinde vero Mariaeburgum petam et forte Dominum Mariaeburgensem Palatinum visam, si quomodo illum ad tuam Celsitudinem pertrahere mecum queam, atque ab illo scisciter, ubinam mihi sit quaerenda Celsitudo tua. Cuius interim clementiae me summa cum observantia commendo et Deum oro. ut tuam Celsitudinem nobis et Ecelesiae suae servet. Oro iterum tuam Celsitudinem ut si aut litterae ullae aut nuncius quispiam interea ad me istuo veniat ad aulam tuae Celsitudinis ab Illustrissimo Domino Wilnensi Palatino s), retineatur istic, usque in adventum meum, spero autem me ante Palmarum ad tuam Celsitudinem perventurum esse per gratiam Dei. Goluchoviae 6) 18 Martii Anno 1558.

Tuae Celsitudinis Illustrissimae addictissimus servitor IOANNES à LASCO m. pr.

ACHATIUS VON ZEHMEN, sacrorum instaurationis promotor potens atque indefessus. Cf. A. Eighhorn, Stanisl. Hosius' Leben. Mainz 1854. II. 200 al. 2) Cf. ep. 128.
 Cf. ep. 128 n. 2.
 Cf. Krasinsky, o. l. 72.
 Nic. Radzivil.
 In Polon. maior. distr. Cracov. Cf. Regenvolscius, o. l. p. 75.

N°. 131.

[Btenkorine a.L. 2]

# Ad LECTOREM 1).

Pressimus hactenus. Christiane lector! abitus nostri ex Anglia historian. postesquam nostrae illic Ecclesiae, revecto rursum Papismo dissirate. aliud sibi receptaculum quaerendum esse alibi statuissent. Et fecimus il sane pacis, quoad eius fieri posset, cum omnibus retinendae studio, etiassi multa et gravia in nos et fratres nostros, profectionis nostrae socies. praeter nostrum omne meritum designata passim essent, quae iustimimam alioqui causam nobis scribendi ea de re aliquid praebebant. Nimina volebamus illatas nobis injurias omnes propter Christum patientia nosta vincere et turbas omnes silentio nostro redimere innocentiae nostre in corde nostro testimonio freti. Sed cum nostro silentio nostraque toleratia, non solum non mitescere nostros adversarios (quod equidem speratemus) sed multo adhuc etiam magis insolescere adeoque et efferari ac ne scio quos esibi triumphos de nobis ante victoria decernere videramus, et pii omnes fraudi iam deincens nobis nostrisque Ecclesiis silentium lor nostrum fore judicarent hortatique nos jam plures essent, ne et dignitatem ipsam Ecclesiarum nostrarum et nostri in illis ministerii fidem silestio amplius nostro proderamus, abrumpendum illud nobis tandem ese quantumvis inviti existimavimus, ne calumnias adversariorum agnovise nihilque quod ad eas responderemus habuisse videremur. Dedimus igitu negocium — cum nobis alioqui ipsis non vacaret — ex fratrum omniun consilio conscribendae historiae abitus nostri illius ex Anglia viro clarissimo D. Ioanni Utenhovio, collegae nostro et nostrarum in Anglia pridem Ecclesiarum presbytero, cuius sane viri probitas fides gravitas eruditio av que integritas ipsa notior piis passim omnibus, quam ut ulla egeat commendatione. Certe qui hominem norunt, non dubitabunt de fide illius in conscripta per insum Peregrinationis nostrae istius historia quam nos quoque veram esse coram Domino pro eo ac nobis est cognita testamu. Quodsi qui nihilominus fidem illius in dubium vocare conentur - ut rum sunt homines, qui perfricta fronte, quae verissima esse palam constat, mendacii nihilo secius accusare tamen conantur -- nos talium impudentise Apostolicum illud duntaxat opponimus: , Sistemur olim ad tribunal Christi Domini", et tum omnis fucus atque hypocrisis adversariorum nostrorum coram orbis totius theatro conspicietur. Hanc nostram provocationem piis omnibus satisfacturam esse non dubitamus. Interim disperdat Dominus labia dolosa et linguas magniloquas. Amen. Calissiae, in maiore Polonia, 26 Martii, Anno 1558.

IOANNES à LASCO.

<sup>4)</sup> Pracfaminis instar haec epistola est in libello Utenhovii ad caput huius e<sub>i</sub>. citato.

[Rs Arch, Secr. reg. Region, L. p. 34.]

# Ad Min. Ecclesiae Prutenicae. 1)

Heri 2) ita ab invicem digressi sumus, ut rationes ex verbo Dei petitas afferremus, cur assentiri tota nostra conscientia non possimus, corpus Christi Domini reipsa in pane aut sub pane coenae et quidem sic ut ministri manibus, ubicunque coena peragitur, in ipso pane aut sub pane seu per panem ore carnali ab omnibus percipiendum porrigatur sive sint pii sive impii quoquomodo. Horum igitur singulorum rationes paucas e multis ponemus, non eo tamen consilio, ut longam hic ea de re disputationem institui iam postulemus — hoc enim nobis ipsa itineris nostri acceleratio non permittit ullo modo — sed ut ostendamus nos non temere neque sine causis gravissimis, ex verbo Dei petitis, assentiri istis non posse.

Corpus Christi cur in pane ipso aut sub pane reipsa esse non possit in coenae usu rationes.

Pugnat hace doctrina cum ascensione Christi, quae testatur, Christum Dominum corpore suo ex hoc mundo (Ioan. 13. 1) a nobis (Lucae 24. Acto. 1. 11 et 22) secessisse ((Lucae 24. 51) abiisse (Ioan. 16. 16) receptum esse (Mar. 16, 19. Acto. 1. 11. 22) delatum fuisse (Luc. 24. 51) in altum (Acto. 1. 9. Eph. 4. 8) ascendisse (Ephe. 4. 8. Ioan. 17) in coelum ipsum (Mar. 16. 19. Luc. 24. 51. Acto. 1. 11. Eph. 4. 10. Heb. 9. 24) in gloria (1 Tim. 3. 16) consedisse in coelis (Heb. 8. 1), ad dexteram Dei (Heb. 10. 12), throni maiestatis (Heb. 8. 1), perpetuo ibi sedere, (Heb. 10. 12) conspicuum esse (Heb. 9. 24) coelo contineri (Act. 3. 21) illinc eum expectari (Phil. 3. 20) 1 Tess. 1. 10), donec veniat (1 Cor. 11) descendat de coelo (1 Tess. 4. 16) ad quem modum visus est ascendisse (Acto. 1. 11) cum maiestate magna (Lucae 9. 26) cum potestate multa (Mar. 13. 26) cum gloria sua (Math. 25, 31) tempore restitutionis omnium (Acto. 3. 21).

Ita Christus Dominus ascensionem suam corporali carnis suae manducationi opponit et quod ipse opponit nos conciliare frustra conamur. Negari autem non potest corporalis manducatio, quocunque tandem modo corpus Domini in pane coenae aut sub pane corporaliter esse manibus ministri corporeis porrigi et ore carnali edi dicamus.

Adimit doctrina haec vim ac dignitatem sacerdotii Christi. Nam iuxta humanitatis nostrae, verbo coniunctae, naturam Christus Dominus sacerdos noster est (Heb. 5. 5) et quatenus sacerdos est noster in terris iam non est, nempe humanitas nostri corporis. Nam si in terra esset (ne dicam in pane coenae) iam sacerdos non esset ille noster (Heb. 8. 4).

Adimit doctrina haec proprietates naturae humanae in Christo, quas scriptura corpori Christi tribuit etiam post eius glorificationem: 1°. quod sit circumscriptum mensura sua sic ut magnitudo ipsa corporis videri et forma agnosci possit (Ioan. 20. 20). 2°, Quod sit circumscriptum loco,

Non est hic, surrexit enim" (Math. 28. 6). Praecedit vos in Gallilaeum (Ibidem 7). Obvius factus est muliebribus (Ib. 9). Venit ad discipules, constitit in medio (Ioan. 20. 19). Haec omnia loci discrimen significant. 3°. Quod Christi Domini corpus sit palpabile et quod ipsemet Christus Dominus corpus suum iam glorificatum non tam equidem fidei quam seasuum potius testimonio a spiritu discerni velit (Luc. 24. 39, Iean. 20. 17).

Adimit haec doctrina Christo Domino gloriam suam et spiritum suum in suo corpore. Quatenus enim corpus Christi reipsa et corporaliter est in pane coenae manibusque ministri porrigitur in ipso pane et ab omnibus in pane ipso, ore carnali, percipiatur, eatenus quoque et gloriam et spiritum Christi cum eius corpore in ipso pane et porrigi ministri manibus et are carnali percipi ab omnibus oportet, quicunque pani participant, aut adimitur proculdubio et gloria et spiritus Christo Domino in corpore ipsius, dum sine illis porrigi atque percipi corpus Christi docetur.

Pugnat haec doctrina cum natura et proprietate omnium sacramentorum. Omnia enim sacramenta in mysterio unum sunt sacramentum, quemadmodum Paulus patres nostros in Israele baptizatos, nos rursum circuncisos et illos eandem nobiscum escam edidisse eandemque potionem bibisse docet, nempe Christum, etiamsi neque corpus neque sanguis Christi reipsa adhuc tum exstarent. 1 Cor. 10.

Hic sane aut est negandum patres nostros eamdem nobiscum escam edisse et idem bibisse poculum spirituale, nempe Christum in corpore et sanguise suo, et tum universam Israelis ecclesiam a vita aeterna excludemus, iuxu illud. "Nisi quis ederit carnem cet." Ioan. 6. aut fatendum est in usu sacramentorum edi carnem Christi et bibi eius sanguinem vere ad vitam aeternam, etiamsi sacramentorum elementis non insit reipsa substantia corporis Christi naturalis, unde et Paulus docet, Unum esse Deum utriusque Ecclesiae, unam fidem et unum baptismum (Eph. 4. 6) et Augustinus omnis sacramenta unum sacramentum in virtute et mysterio esse docet.

Haec nunc ita adduxisse satis esse putamus. Nam nunc, ut est dictum, disputationem non expetimus, sed tantum paucis indicamus causas, propter quas doctrinae huic assentiri non possimus de corporali in pane coenae corporis Christi praesentia distributione et manducatione.

Omittimus autem hic incommoda et absurda multa contra scripturas, quae cum hac doctrina evitari nullo modo possunt. Gustum namque duntaxat damus doctrinae nostrae neque est animus rem exagitare cum plus satis rixarum videamus. Etsi vero istis non assentiamur, ut iam diximus, nihilominus tamen cum Paulo fatemur: Coenam Domini esse veram ac salutarem communionem corporis et sanguinis Christi quod pro nobis traditum est et qui pro nobis fusus est, in remissionem peccatorum nostrorum. Fatemur item et credimus Coenam Domini quemadmodum et alia sacramenta esse signum externum et internum in cordibus nostris obsignaculum (autore spiritu sancto) iustitiae nostrae fidei, quemadmodum Paulus de circumcisione docet, h. e. acceptationis nostrae omnium in gratiam Dei in

Christo et propter Christum quam Deus vult fide apprehendi et non contemni. Falemur et credimus, quatenus Coena est communio corporis et sanguinis Christi, externe panem coenae esse vere in mysterio corpus, potitionem item coenae esse sanguinem Christi. Falemur itaque etiam et credimus Christum Dominum vere et essentialiter adesse suae coenae pascerque suam Ecclesiam vere ad salutem, una cum his rebus quae videntur, nempe pane et vino, vero etiam corpore et sanguine suo ad vitam aeternam, ut fidei manibus percipiantur et ore fidei sumantur; damnamusque eos qui signa sacramentalia absentis de coena sua Christi Domini signa esse docent, et qui in Christi institutionibus inania nuda atque otiosa aigna esse imaginantur, ut circulum et hederam appensam circa tabernam.

Haec nos ita semper professi sumus atque hanc doctrinam et scripturis et symbolis veteribus, denique et Confessioni Augustanae consentaneam esse non dubitamus. Statuimus etiam illam satis esse ad retinendum fundamentum doctrinae Apostolicae in Ecclesia Christi iuxta scripturas, etiamsi de reliquis consentire adhuc non possimus. Orandus est Deus ut semel aliquando de omnibus idem sentiamus et loquamur. Interim vero nos invicem feramus in charitate et fraternitate Christiana, praesertim cum doctrinae Apostolicae fundamentum unanimiter antichristianae tyrannidi opponere studeamus. Regiomontii, 15 Aprilis 1558.

L à LASCO.

N°. 133.

[Ex Arch: Secr. Reg. Region.]

## Ad DUCEM PRUSSIAE.

Si res verbis pensandae essent, operosam sane Epistolam declarata nune in nos tuae Celsitudinis clementia postularet. Sed cum neque sit virium nostrarum, dignam tuae Celsitudini ullo modo referre gratiam, et tua Celsitudo verba non usque adeo moretur nostraque praeterea infantia obstet etiam, quominus hic aliquid praestare possimus, confidimus pietati clementiae et humanitati Celsitudinis tuae, quod animum nostrum, tuae Celsitudini alioqui addictissimum, sit benigne ac clementer acceptatura, etiamsi verbis ad agendas tuae Celsitudini gratias plane destituamur. Hoc certe profitemur ingenue, nos tuae Celsitudini oportere esse addictissimos. ut qui nihil magis cupiamus, quam ut nostram gratitudinem atque observantiam declarare ac contestari apud omnes, tuae vero Celsitudini approbare etiam aliquo modo possimus, et dabimus operam pro summa virili nostra, ut tua Celsitudo intelligat, nos neque ingratos neque immemores esse futuros beneficiorum ipsius 1). Inter quae etiam id non postremum agnoscimus, quod tua Celsitudo nobis adiunxerit vere nobiles et omni tuae Celsitudinis beneficentia dignos plane viros, Dominum Hondorffium

<sup>1)</sup> Pratenica Eccl. Ecclesia Prussiae indicatur. 2) Respicit haec ep. coll. Regiom., habitum ad d. xv April. 1558 cum min. Prutenicis.

et D. Falkenhan, quorum certe cam probitatem fidem atque diligentiam experti sumus, ut optemus, multos illorum similes in aula tuse Celsitudinis haberi semper posse. Agimus igitur tuae Celsitudini peculiariter etian gratias pro additis talibus deductoribus, imprimis autem pro Domino Hondorffio, cuius certe probitatem candorem modestiam studium ac fidem non possumus tuae Celsitudini non singulariter commendare, et suppliciter orare, ut tua Celsitudo illum nostra etiam causa clementia ac beneficentia sua clementer prosequi dignetur. Porro et hospitis nostri. Francissi Gruzmacher, obiter etiam meminisse voluimus apud tuam Celsitudidem et surplicem nostram pro illo petitionem denuo repetere. Exposuit iam nobis carsam suam, posteaquam tuae Celsitudini valedixissemus. Eam vero quonim paucis perscribi iam non potuit, D. Hondorffius tuae Celsitudini nostro nomine exponet. Oramus supplices tuam Celsitudinem omnes, ut eius rationem tua Celsitudo, quoad eius sine tuae Celsitudinis dispendio fieri poterit. clementer habere velit. Postremo quoniam ipsimet peregrinationum incommoda aliqua ex parte sumus experti, putavimus etiam nostri officii esse postcaquam nobis Dominus gratiam in oculis tuis largiri dignatus est - ut tuae Celsitudini Dominum Horatium Curionem, virum pro aetate et doctum et gravem et pium commendaremus. Hoc ille quidem a nobis vere non petiit, quin potius tuae Celsitudinis in se propensionem ac munificentiam multis verbis praedicavit, sed nos peregrinorum conditionem alias ut diximus, utcunque experti, existimavimus illius quoque mentionem nobis apud tuam Celsitudinem cum aliqua commendatione faciendam esse. Quod restat nos tuae Celsitudinis clementiae omnes supplices commendamus, et Deum oramus ut tuam Celsitudinem nobis et suae Ecclesiae dintissime incolumem servet. Amen. Raptim admodum in Heiligenbeil 1), 15 Aprilis Anno Domini 1558.

Tuac Celsitudinis Illustrissimae modis omnibus addictissimi servitores IOANNES à LASCO cum collegis suis omnibus m. pr.

Nº. 134.

FEx. arch. Lond., State Papers, Foreign, Elizabeth no. 1304.

## Ad REGINAM ANGLIAE.

Serenissima iuxta ac Christianissima Regina et Domina, Domina clementissima! Gratiam pacem bonique ac salutaris consilii spiritum in instaurando istic tuis iam auspiciis vero cultu Dei et vera religione, divinantem in politicis actionibus tuis omnibus benedictionem et assidua donorum Dei in te incrementa in praecellenti ea nunc vocatione tua, precor tibi suppliciter a Deo Patre nostro coelesti per Christum Dominum, Servatorem et Pontificem nostrum, cum perpetua eademque diligentissima

<sup>1)</sup> Sc. pro opportunitate colloquii data (cf. cp. 130) et benigno hospitio, quo eum Dux receperat. 2) Non procul a littore, a parte Sept. si Regiom. in Polon redeas.

fidei observantiaeque in te meae et omnium pro summa virili mea offi-

Onoties mihi in mentem venit - venit autem multo frequentissime -Dominus olim frater tuus Eduardus Rex pientissimus, quo mundus hic re vera dignus non erat tuque adeo insamet et rerum istic omnium mira handdubie planeque incredibilis ac minus multo adhuc expectata a plerisque vicissitudo, toties mihi abripi nescio quo modo videor in extremam quandam admirationem providentiae sapientiae et aeternae iustitiae Dei. Cuius alioqui consilia, quo magis omnem mentis nostrae captum transcendunt, hoc sane magis illorum consideratione humiliare nos ipsos sub potenti manu illius nostraeque in vita hac conditionis meminisse omnes debemus. Novit nimirum ille figmentum suum, naturae inquam nostrae corruptelam, qua fit ut et rebus secundis praeter modum omnem facile efferamur, et adversis rursum protinus deiiciamur, ac proinde nostrum utrobique officium praestare, quod interim Divina illius gloria a nobis in sua potissimum Ecclesia requirit, haudquaquam possimus. Gubernat itaque et moderatur nostra omnia inaccesso quidem nobis, sed tamen sanctissimo Divinae suae providentiae consilio sicque et amara dulcibus et dulcia amaris ad nominis sui adorandi gloriam temperat, ut nimirum et nos utrobique officium pro infirmitate nostra praestare discamus omnesque eiusmodi rerum vicissitudines salutaria proculdubio corruptelae nostrae remedia esse statuamus, nempe ut dum aut 1) dulcia nobis affluere Divino beneficio videmus, ne amarorum oblivione nimium alioqui securi capiamur. wel corum rursus quae sunt amara gustu nimium offendamur, sed corum molestiam certissima dulcium spe atque expectatione, nobis quidem diffisi. sed Divina propter Christum Dominum benignitate confisi, perferamus ac leniamus per assiduam ac supplicem nominis sancti illius invocationem. lta sane ego et istic Deum Optimum Maximum egisse iustitiaeque ac veritatis suae specimen quoddam singulare edere voluisse plane existimo. ut et populi ingratitudinem simul et hypocritarum perfidiam puniret, piorum vero fidem ac fortitudinem toti mundo conspicuam redderet, per illorum tolerantiam et ad suam demum gloriam veraeque religionis in sua Ecclesia confirmationem posteritati commendaret. Etsi autem Dominus olim frater tuus in tenera alioqui aetate adhuc sua laetis ita fruebatur ex Divina benignitate et clementia, ut nihilo secius tristia quoque secum quae eminus intuebatur, subinde reputaret et velut in prospectu suo, pro donorum a Domino in se collatorum admirabili prorsus excellentia, statueret - id quod ego etiam de eius pietate vere testificare possum - tamen cum suo ipsius ductu nihil fere adhuc posset agere et ex aliorum consilio atque autoritate pendere propemodum Princeps sanctissimus cogeretur, donec ad grandiorem paulo actatem pervenisset, fieri non potuit, quin vel invictus quandoque speciosis, ut fit, prudentiae humanae consiliis cederet, transverseque ageretur. Neque ei defuere Potiphares quidam, quorum cuiusque uxor (ratio inquam humana) eum Iosephum nostrum, Christum Dominum, propterea quod cum illa consuetudinem nullam in vocatione sua restituendi cultus veri habere vellet invisum prorsus haberet tanta apud illos tandem calumniis suis effecit, ut Iosephus noster innocentissimus, and ad doctrinam ac cultum eius attinebat, vinculis quibusdam prudentiae huius mundi includeretur, sie ut neque Rex ipse pientissimus, neque sanctissimi plerique viri Dei, qui suam ipsorum fidem et pietatem constantissime sunt sanguine suo postea contestati, verum ac purum Dei cultum, rejectis Antichristianismi notis omnibus, instaurare plane possent, sed ferre coacti sint, ut Christus Dominus in doctrina et cultu suo privatis Potipharun affectibus in uxoris ipsorum gratiam indignissime serviret. Possent profesi et exempla et nomina Potipharum illorum si non res ipsa plus invidue atque odii quam fructus boni ullius secum allatura esse videretur. Ean porro nominis sui contumeliam ut nunquam non est gravissime ultus Dess in suo populo praesertim, ita et istic illam post exortum praesertim, si usquam alibi, lucis Evangelicae splendorem, impunem esse noluit, quam pro tanti doni magnitudine populi istic gratitudinem merito sane requirebat. Ingratitudinem igitur et istic sui beneficii ultus est Dominus, sed ultionem suam ita rursum est moderatus admirabili Providentiae et Benignitatis suae consilio, ut judicium suum a domo quidem sua politicoque eius capite, Rege sanctissimo, ordiretur, sed aliorum interim, partim hypocriticam, partim vero manifestam impietatem ita alioqui punivit, ut Divinae huiss ultionis memoria vix ulla unquam oblivione aboleri possit. Neque est cogitandum fortuito id ita istic accidisse. Dei insius opus est, qui Iosephun nostrum, Christum Dominum, non amplius istic in doctrina et cultu suo vinculis humanae prudentiae vult detineri. Sed privata Potipharum impietate et comprobata fide ac constantia suorum, hoc iam agit ut verus noster losephus, Christus Dominus, rejectis omnibus Potipharum persuasionibus ac consiliis, semel aliquando ab humanae prudentiae vinculis liberetur, suaque illi dignitas et autoritas in doctrinae et cultus sui puritate asseratur. Non vult nos esse conciliorum suorum socios, multo minus autem gubernatores aut moderatores etiam, nedum ut nos hac quidem in parte ingeniosos esse velit, sed mandatorum suorum obedientiam ut Dominus abomnibus omnino sine ulla cuiusquam exceptione requirit. Te vero in boc potissimum elegisse videtur Dominus, ut fidem ac pietatem tuam in verbi sui obedientia pro ratione vocationis tuae Regiae palam declarare possis. Ad Regem certe dictum est, ne quomodo Reges praeeminentiam suam ullo modo inobedientiae suae obtendant "Melior est obedientia quam victimae" ac mox rursum «Quia tu abiccisti verbum Domini, abiccit quoque te iam Dominus", — ut interim taccam peculiaria in te dona ac beneficia Dei. Ornavit te Dominus noster non vulgari linguarum et disciplinarum peritia, ut in legendis probatissimis quibusque autoribus sine cortice, quod dicitur, natare possis. Adiunxit item veram ac salutarem sui, in unigenito suo filio, cognitionem quam non sub fratre modo, sed etiam sub patre tuo in tenera adhue actate tua professa es. Postea te immissa cruce multiplici exercuit et velut igni quodam probavit, ut virginca tua tolerantia Satanae et eius sa tellitum tyrannidem non superares modo, sed etiam informares. Denique

servavit te praeter multam multorum opinionem, ut in eo demum Regiae praeeminentiae fastigio eius beneficio collocata, tanto maiore cura studio ac sedulitate officium tuum praestes, nisi si tibi ipsa et universo Regno tuo iram Dei et publicam calamitatem accersere ingratitudine tua velis, quanto magis insignia Dei in te opera diffiteri non potes.

Tuum erit igitur, Serenissima Regina haec! ipsa in corde tuo et apud alios confessione tua attesteris. Deinde intuenda est tibi ratio ipsa vocationis tuae Regiae, et quidem non iuxta placita hominum quorumcunque, sed iuxta aeternum atque immutabile prorsus placitum viventis aeterni et omnipotentis Dei. Postremo in hoc tibi modis omnibus incumbendum erit, ut officium tuum facias pro eo ac tuae huius vocationis ratio id iuxta verbi Divini praescriptum postulabit. Ac de donis quidem Dei opulentissime in te collatis aliud hie non dicam quam ut cogites, ab his, in quos multa sunt collata, multa olim etiam exigenda esse in iudicio Dei, ad quod alioqui nos omnes sisti tandem tandem oportebit. De peculiaribus item Dei in te erudienda probandaque et ad Regiam hanc dignitatem ad extremum evehendam operibus, aliud non addam, quam ut caveas, ne ulla in te culpa resideat tuae erga Deum ingratitudinis et negligentiae.

Caeterum de ratione ipsa vocationis tuae Regiae, deque tuis in illa officiis, etsi multa a multis praeclare scripta esse non ignoro, attingam ego tamen paucula quaedam etiam et viduae Evangelicae exemplo duo saltem minutula adiiciam magnis aliorum donariis, ad templi istic Dominici sub tua gubernatione instaurationem.

Primum autem dicam de ratione ipsa vocationis tuae Regiae, circa quam illud tibi ante omnia discrimen observandum diligenter erit, quod nobis inter Ethnicum et Christianum quemlibet Magistratum Scripturis sanctis proditum habemus. Inde enim facile demum agnosces veram tuae vocationis Regiae in Christi Ecclesia rationem. Igitur de Ethnicis Regibus Christus Dominus ad hune modum testificatur, quod Reges Gentium putent se illarum Princines esse, hoc est, ad Principatum duntaxat et Dominatum in suos sub Magistratus titulo vocari, ac proinde gentes Principum suorum duro atque exlegi imperio premi. Hoc enim innuit verbum κατακυριεύω, quo sane non temere et Matthaeus et Marcus Evangelistae in verbis Christi Domini utuntur. De Christiano vero Magistratu multis Scripturae locis docemur, eum non tam equidem ad Dominatum quam potius ad Ministerium Dei in eius Ecclesia vocari. Praedicit Propheta fore, ut colligantur Regna et Reges, qui serviant Domino. Et alibi rursum addita gravissima comminatione repentini interitus, vult ut Reges omnino in sua vocatione non equidem imperio suo, ut libet, suos premant, sed ut Domino serviant. Alius vero Propheta "Erunt" inquit "Reges, Altores tui, vultu in terram demisso adorabunt te" et quae plura eo loco et plerisque aliis Scripturae locis prodita leguntur. Quae sane eo pertinent omnia, ut intelligamus. reges et principes Christianos in qualibet excellenti ipsorum vocatione. non sane ad dominatum in subditos, quem Ethnici Principes sibi usurpant. sed ad Dei ipsius ministerium in gubernando populo suo vocari. Absit hoc

igitur abs te. Regina Serenissima! ut te ethnico more ad dominatum in tuos a Dominorum omnium Dominatore Deo vocatam esse, aut putes ipsa, vel tibi ab aliis persuaderi id patiaris, aed cogites, omnes istiusmodi voces Ethnicas esse, ac proinde a Christiano quolibet Magistratu maxime alienas esse oportere. Quid? quod Paulus in insis etiam Ethnicis Christiani Magistratus imaginem uobis adumbravit, ut, etiamsi eam ab illis, usurpato sibi dominandi in suos iure, violatam esse videamus, mentem nihilominus atque ordinationem Dei nos in legitimo Christianoque Magistratu quolibet observemus. Ita sane omnem omnis potestatem docet esse Dei ministrium atque ordinationem, ut sit custos legis in concredito sibi populo, dum eius obedientiam remuneratur et inobedientiam punit. Capita autem praecipus constituit idem Paulus, in quibus potissimum Christiani cuiusque Magistratus officium versatur, nempe publicae pietatis et tranquillitatis custodiam, quorum altero quae ad Deum, altero vero quae ad proximum pertinent, continentur, ut Magistratus quisque intelligat, se et publici cultus Divini a Deo imperati, qui sub pietatis nomine censetur, et politicae item universae gubernationis quam publica tranquillitas in se complectitur, custoden esse oportere.

Quin et modum eius custodiae legis nobis luculenter exponit, ne vocationum in ministerio Ecclesiastico discrimina confundere velle videatur. Discernit politicum gladium a gladio Spiritus, atque huius ministerium Episcopis et Presbyteris in Ecclesia, illius vero usum legitimum Magistratui consignat, ne aut Episcopi Magistratus officium invadere, quod in Papismo factum videmus, aut Magistratus rursum gladii Spiritus gubernationem sibi quoquomodo usurpare possint, sed alii interim alios in officio contineant, hoc est, ut Magistratus Episcopos observet, ne quid praeter verbi Divini doctrinam in Ecclesia vel doceant vel statuant fidemque illorum hac in parte ac diligentia externa ctiam remuneratione compendat atque ornet, infidelitatem vero ac negligentiam legitimo gladii sui usu corrigat et puniat, pro eo ac id Divini nominis gloria et Ecclesiae nedificatio postulare videtur, - Episcopi vero dent operam petitis ex verbo Dei admonitionibus, ne quid Magistratus rursum vel designet vel praescribat Ecclesiae, pugnans ullo modo cum pietate vera veroque Dei cultu, cum publicae item honestatis, quam non temere alioqui pietati adiungit Apostolus, et tranquillitatis custodiam. In hac igitur praccellentis tuae vocationis Regiae a Paulo Apostolo deliniata veluti imagine quadam tuum ipsius officium intueri atque observare debebis, Sereuissima Regina! nempe ut te fidelem esse ancillam ac ministram Dei declares coram tua Ecclesia in publicae pictatis honestatis et tranquillitatis custodia, hoc est, ut doctrinae Apostolicae et veri cultus Divini puritatem, morum item honestatem, individuam alicqui verae pietatis sociam, et tranquillitatem publicam inter tuos retineas alas exornes et tua autoritate Regia iuxta traditi tibi a Domino gladii politici usum tuearis ac propugnes. Contra vero ut dectrinae Apostolicae adulterationem ac profanationem, cultus item Divini veri violationem antichristianam et obstinatos honestatis et tranquillitatis publicae turbatores,

ne feras omnino, sed eos coherceas punias et ad extremum plectas etiam, si aliter corrigi non queant.

In praestandis porro vocationis tuae officiis memineris semper, te Dei, non hominum ministram esse, ut intelligas in illis tibi sequendam esse omnino non equidem humanorum quorumcunque consiliorum prudentiam atque autoritatem, sed Dei ipsius mandatum et voluntatem. Non te in hoc vocavit Dominus ut cum tuis deliberes, num et quatenus Domino Deo tuo in legis suae Divinae custodia debeas obedire, sed ut ei in timore modis plane omnibus servias. Facessant abs te igitur qui in deliberationes qualescunque sive privatas sive publicas te vocant, ubi quando et quatenus Domino Deo tuo in tua vocatione servire debeas. Procul absint consilia leges et ritus publici omnes, quibus impediri debeas quoquomodo in tua vocatione, legis Divinae custodia. In politica Regni gubernatione pondus suum obtincant consilia leges et ritus publici, sed quod ad divina attinet, non sunt supra Dominum neque consilia neque patriae leges neque observationes ullae quamlibet publicae aut receptae. Comminui haec oportet omnia, sicubi ad lapidem nostrum electum, Christum inquam Dominum, impingant in doctrinae et cultus sui divini puritate.

Memini istic solitam vocari per iocum Theologiam Parliamentarem, quod in instauranda vera religione progredi ultra non daretur, quam Parliamento fuisset constitutum. At vero praestiterat fuisse Parliamentum Theologicum quam Parliamentarem Theologiam, hoc est, ut consultationes de restituenda vera religione omnes verbo Domini, non autem progressus instaurandae verae religionis ipsa Parliamenti antoritate gubernati fuissent. Alioqui iam sensisti tu ipsa, senserunt et tui omnes, quid secum attulerit toti Regno tuo Parliamentaris illa Theologia. Praeposterum est adeoque et iniquum, ne dicam impium, veritatem gubernari mendacio. Nec dubium est, humana omnia, quorum fontes in verbo Dei commonstrari non possunt, esse mendacia, perinde atque omnis homo in seipso mendax est, quemadmodum id et Propheta et Apostolus testantur. Aegre id quidem fert humana prudentia, ut in suis consiliis mendacii accusetur, neque istic defucrunt viri alioqui optimi et pientissimi, qui verbis hisce meis nonnihil offendebantur, quod humana eiusmodi omnia sub mendacium concluderem, sed si quem id offendat, eum certe non tam meis, quam Propheticis potius atque Apostolicis verbis offendi oportebit, ut interim taceam omnia omnium consilia, quantumvis publica denique ac speciosa, quae ullo prorsus modo veritatis obedientiam remorantur atque impediunt, της βασκανίας accusari. Quare non alio tibi loco omnia omnium eius generis consilia habenda erunt, Regina clementissima! quam fatui Deo adversarii loco, quod Christus ipsemet Dominus Pharisaicae excoecationis causam fuisse affirmat.

Ut ergo ingens esse agnoscimus beneficium Dei, qui te ad Regium hoc fastigium mirabiliter evexit, Dominoque Deo nostro immortales gratias agimus hoc nomine omnes et tibi etiam Regnoque tuo toti et universae adeo Christianae Ecclesiae merito gratulamur, ita te tui etiam in praeeminenti hac vocatione officii pro nostra in te fide atque observantia reverenter admonendam esse duximus. Praeclare sane Platonicus ille Socrates duo

inter nos invicem amicorum genera constituit, alterum quod non tam nos insos quam nostra potius amat, alterum quod non equidem nostra sed nos insos observat, atque alterum hoc amicorum genus ab altero ita discernit. nt a priore illo majorem corum quae nostra sunt quam nostri insorum ab altero vero majorem multo nostri insorum quam corum quae nostra sunt. curam haberi dicat. Nimirum qui nostra amant, non equidem propter nos illa, sed propter seipsos amant, ut illis frui possint; qui vero nos imos amant, non tam alioqui nos propter se quam propter nos ipsos potius amant, quia nobis benevolunt. Inde vero fieri etiam, ut rebus nostris secundis alii nobis de honorum ac fortunarum accessione duntaxat sine ula nostri cura gratulantur, alii vero tum demum maxime sint soliciti pro nobia, necubi honorum ac fortunae nostrae accessione transverse agamur propter naturae nostrae corruptelam, dum nos et honoribus et fortuns maxime augeri vident. Ita igitur et Socrates tum demum se maxime pro suo Alcibiade solicitum fuisse ait, cum ad principatum Atheniensium vocaretur, quod nusquam plus esset periculi, quam in praestandis officiis justi Magistratus. Ita et ego post ingentia patris tui, sanctisaimae memoriae, collata in me beneficia facere non possum, quin sim plane solicitus, ne instaurationem religionis isthic humanae prudentiae consiliis sive privatis sive publicis vel ipsa subiicias vel subiici patiaris. Et memineris ad Reges dictum esse. "Iam ergo sapite o, Reges!" Et memineris rationem eius sepientiae, quam Deus a magistratu in sua Ecclesia requirit, non equidem ut deliberationes instituant de occulando filio Dei, multo minus ut deliberent. quatenus osculari debeant filium Dei in adventu ipsius, sed simpliciter ut demissis in terram capitibus illum osculentur, hoc est, ut illum agnoscant esse ipsorum Regem ac Dominum. Iubentur autem osculari filium Dei Reges, ut amplectantur disciplinam, non autem de amplectanda disciplina deliberationes instituant.

Quare quemadmodum vere et ex animo Domino Deo gratias ago et Tuse Maiestati totique istic florentissimo Regno et omnibus Christi Ecclesiis de praecellenti hac vocatione tua gratulor, ita facere non potui, quin huic gratulationi admonitionem officiorum Tuae Maiestatis adiungerem. Mitto igitur fratrem hunc in Domino, virum nobilem, Dominum Ioannem Uthenhovium ad Tuam Maiestatem, ut nostro nomine de sublimi hac vocatione tua suppliciter te gratuletur. Ita vero me Dominus morbo mihi inmisso exercere dignatur, ut ipse manu mea has literas absolvere non potuerim, sed coactus sim alterius manu cas absolvere. Dedi autem in mandatis eidem ipsi Domino Uthenhovio, ut per medium Illustris ac Pientissimi Domini Comitis Bethffordiae, Praesidis consilii Maicstatis Tuae, petitiones quasdam meas Tuae Maiestati exponat, ad quas petitiones meas suppliciter oro, ut clemens et benignum responsum obtinere possim. Si valetudo mea passa fuisset, pluribus ad Tuam Matestatem scribere non defuisset argumentum. Nunc oro ut hoc meae in Tuam Maiestatem observantiae officium boni consulere pro sua pietate et clementia dignetur.

Quod superest depraecor a Deo Optimo Maximo Tuac Maiestati ca quae

initio literarum sum praesatus, et me totum officiaque quae a me praestari possunt suppliciter offero et commendo. Datum in Dembiani, die prima Septembris A. D. MDLIX.

Mitto Maiestati Tuae meam Responsionem adversus calumnias [H]osii, titulo Varmiensis Episcopi.

Tuae Sacrae Maiestatis Regiae addictissimus servitor IOHANNES à LASCO, manu plane languida.

f) Apograph.: ut.

Nº. 135.

[Ex Arch. Secr. reg. Region.]

### Ad N. N.

.... Nos hic ceremoniarum externarum nullas certas leges praescribimus, sed libertatem permittimus ecclesiis illas variandi, ut constet libertati sua ratio, ita tamen ut harmonia quaedam illarum, varia sane, sed minime dissona interim retineatur. In doctrinae consensu retinendo magis solliciti sumus, ad quem et sectarios quantum in nobis est reducere modis omnibus conamur. Huius epitomen!) tibi quemadmodum petiisti, mitto, sed hac lege, ut apud te maneat, neque enim in hoc scripta est ut invulgetur, neque ita in ordinem redacta adhuc, ut illam redigi oporteret, si invulgari deberet. Nam in Baptismi et Coenae explicatione, primum fines colligi debebant, deinde secundum illos mysteria quoque exponi et in explicanda legis ac promissionum vi quaedam clarius adhuc tractanda essent, ne infirmiores et parum exercitati in mysteriis divinis offendantur. Habentur enim illic nonnulla a receptis vulgo dogmatis nonnihil diversa, sed interim vera et non aliunde quam e verbo Dei petita et deducta \*). ......

N°. 136.

[Rs Arch, Sedr. reg. Region.]

# Ad Ducem Prussiae,

Illustrissime Princeps ac clementissime Domine!

Ab eo tempore quo clarissimus ille vir Ioannes à Lasco maritus meus e terris in patriam caelestem migravit, semper habueram in animo ad Illustrissimam Celsi udinem tuam scribere ac literis ca testari, quae praeclare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sc. Epitome doctrinae, ed. nostr. Tom. 1. in fine. <sup>2</sup>) Nonnisi fragmentum est, quod tamen omittere nolui, quia historiam Epitomae doctr. satis inculenter illustrat. Referenda est ad a. 1545.

de Illustrissimae Celaitudinis tuae virtutibus et pietate praedicare ac iucunde multis audientibus enarrare solebat maritus meus dum viveret. Sel luctu ac moerore quem ex eius morte conceperam partim impedita, gravissimis etiam et difficillimis negotiis occupata, quod institueram facere, oblita sum. Nunc vero tandem memor illius summae benevolentiae amoris ac studii Illustrissimae Celsitudinis tuae, quo Illustrissima Celsitudo tua maritum meum, virum illum eximium, non solum ob pietatem, sed etiam ob generis splendorem complectebatur, sic ut omnino charissimus Illustrissimus Celsitudini tuae esset, sane ontimum factu esse duxi, si tam me viduam quam prolem eius, pignora ab co mihi relicta, Illustrissimae Celsitudini tuae commendarem. Tanti enim momenti amicitiae vim apud Principem virum, tantaque pietate aliisque raris ornamentis vere inclytum, valere puto, ut illius liberos aliquem usumfructum sentire non sit iniquum. Et sane si liceret absque aliqua adulationis nota virtutes Illustrissimae Celsitudinis tuae amplificare, ac amicitiam illam quae inter Illustrissimam Celsitudinem tuam et maritum meum Ioannem à Lasco intercesserat dicendo exornare, lubenter facerem. Sed cum illa Illustrissimae Celsitudini abunde testata sit. puto quod potius eam in pectore atque mente reponi cupit, quam verborum lenociniis efferri. Itaque me converto ad illud quod modo attigi, nempe cum hic multis angustiis afflicta sim liberisque onusta, parumque auxilii ab iis, qui nobis adesse deberent, in dies experiar, Illustrissimae Celsitudinis tuae nune opem imploro petoque ut pro illa insigni benevolentia. qua Ioannem à Lasco prosequabatur, velit saltem et in me viduam miseram liberosque eius rivulos aliquos liberalitatis suae Illustrissima Celsitudo tua derivare. Sie enim rebus meis tenuissimis succurret et ad litterarum studia — quod prae tenuitate facultatum mearum facere nequeo — liberos meos promovehit. Sed de istis rebus prolixius agere apud Illustrissimam Celsitudinem tuam nolo, quum confido pro sua pictate et virtute ac memoria mariti mei facturum. Deus vero Illustrissimae Celsitudini tuae praemia digna referet. Verum antequam finem imponam, peto obnixe ab Illustrissims Celsitudine tua, ut hanc meam ad Illustrissimam Celsitudinem tuam scribendi libertatem aequissimo suscipiat animo. Hoc enim feci, partim freta singulari favore ac clementia Illustrissimae Celsitudinis tuae, partim etiam impulsa duro necessitatis telo quo premor. Faclicissime vale, Illustrissime Princeps! Dominus Deus faxit, ut diutissima valetudine Illustrissima Ceisitudo tua ad totius populi tui salutem ac Ecclesiae Christi propagationem fruatur. Datum Pinczoviae, oppidulo Polonorum, 14 Iunii Anno Domini 1564. 4

Illustrissimae Celsitudini tuae deditissima vidua KATHARINA à LASCO.

<sup>4)</sup> Hanc quoque ep. syllogac nostrae inseruimus, quia tristem eius viduae vitae rationem tam egregie ob oculos ponit. Vitiosam latinitatem viduae facile ignosces!

# EPISTOLARUM CONSPECTUS.

| <b>₩</b> . |     |                   | 1536.                                   |              |
|------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1.         | ad  | Ioannem Hessum.   | d. Calisiae 17 Nov Tom. II. p.          | <b>547.</b>  |
| 2.         | Inr | ramentum.         |                                         | 547.         |
|            |     |                   | 15.29.                                  |              |
| 3.         | ad  | Ant. Rinçonem.    | d. Lubnicziae 18 Nov                    | 549.         |
|            |     |                   | 1510.                                   |              |
| 4.         | ad  | Hardenbergium.    | d. Emdae m. omit "                      | 551.         |
| 5.         | ha  | eund.             | d. Emdae 29 Dec "                       | 553.         |
|            |     |                   | 1541.                                   |              |
| 6.         | ad  | eund.             | d. Emdae 5 Aug                          | 554.         |
| 7.         | ad  | eund.             | d. Emdae fine anni "                    | <b>55</b> 5. |
|            |     |                   | 1513.                                   |              |
| 8.         | ad  | cund.             | d. Emdae 12 Maii "                      | 556.         |
| 9.         | ad  | eund.             | d. Emdae 26 lulii "                     | 556.         |
|            |     |                   | 1543.                                   |              |
| 10.        | ad  | Drus. Syssinghe.  | d. Emdac 23 Iulii                       | <b>5</b> 57. |
|            |     | Annam Comitissam. |                                         | 558.         |
|            |     | Drus. Syssinghe.  |                                         | 561.         |
|            |     | Anonymom.         |                                         | 562.         |
| 14.        | ad  | Mclanchthonem.    | d. Emdae 2 Nov "                        | 563.         |
|            |     |                   | 1514.                                   |              |
| 15.        | ad  | Dav. Georgii.     | d. Emdae 4 Febr                         | 566.         |
|            |     | Bullingerum.      |                                         | 568.         |
| 17.        | ad  | Dav. Georgii.     |                                         | 570.         |
| 18.        | ad  | Anonymum.         | d. Emdae (f. a.). Tom. I. 557. Tom. II. | 574,         |

| 12                           |                                |              |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| 19. ad Hardenberg.           | d. Emdae 26 Iul Tom. II        | E74          |  |  |  |  |
| 20. ad Drus. Syssinghe.      | 3 P., J OF A                   | 578.         |  |  |  |  |
| 21. ad Hardenberg.           | d Trades 91 Ann                | 581.         |  |  |  |  |
| 22. ad Pellicanum.           | J P-J 91 A                     | 582.         |  |  |  |  |
| 23. ab Bullingerum.          | 1 77 1 61 4                    | 585.         |  |  |  |  |
| so, as Duningerum.           | d. Emdae 31 Aug »              | <b>500.</b>  |  |  |  |  |
|                              |                                |              |  |  |  |  |
|                              | 1545.                          |              |  |  |  |  |
| 24. ad Anonymum.             | d. Emdae. Tom, I. 465, Tom. 11 | . 589.       |  |  |  |  |
| 25. ad Hardenb.              | d. Osnabrugae 18 Mart. Tom. II | . 589.       |  |  |  |  |
| 26. ad Pellic. et thom Camp. | d. Wormatiae 9 Iunii           | <b>59</b> 0. |  |  |  |  |
| 27. ad Bucerum.              | d. Bonnae 23 Iunii             | 591.         |  |  |  |  |
| 28. ad Hardenb.              | d. Emdae 7 Iulii               | <b>593</b> . |  |  |  |  |
| 29. ad eundum.               | d. Emdae 22 Iulii "            | 594.         |  |  |  |  |
| 80. ad Bulling.              | d. Emdae 25 Aug                | 594,         |  |  |  |  |
| 81. ad Herm. Lenthium.       | d. Emdae 6 Sept "              | <b>596</b> , |  |  |  |  |
| 82. ad Franc. Syssinghe.     | d. Emdae 24 Nov "              | 598.         |  |  |  |  |
| 88. ad Drus, Syssinghe.      | d. Emdse 24 Nov                | 599.         |  |  |  |  |
|                              |                                |              |  |  |  |  |
|                              | 1546.                          |              |  |  |  |  |
| 84. ad Drus. Syssinghe.      | d. Emdae 15 Mart               | 601.         |  |  |  |  |
| 85. ad Bull. et Pellic.      | d. Emdae 23 Mart "             | 602.         |  |  |  |  |
| 86. ad Bucerum.              | d. Emdae 2? Mart               | 604.         |  |  |  |  |
| 87. ad Hardenb.              | d. Emdae 16 Maii               | 605.         |  |  |  |  |
| 88. ad H. Lenthium.          | d. Emdae f. Maii               | 606.         |  |  |  |  |
| 39. ad Hardenberg.           | d. Emdae 15 Junii "            | 607.         |  |  |  |  |
| 40. ad eund.                 | d. Emdae 30 Sept "             | 605.         |  |  |  |  |
|                              | -                              |              |  |  |  |  |
|                              | 1547.                          |              |  |  |  |  |
| 41, ad Hardenberg.           | d. Emdae 7 Iunii "             | 610.         |  |  |  |  |
| 42. ad Lenthium.             | d. Abbingwerae 23 Sept. "      | 611.         |  |  |  |  |
| 48. ad Hardenberg.           | d. Emdae 11 Oct                | 611.         |  |  |  |  |
|                              |                                |              |  |  |  |  |
| 1549.                        |                                |              |  |  |  |  |
| 44. ad Hardenberg.           | d. Emdae 29 Ian                | 612.         |  |  |  |  |
| 45. ad eund.                 | d. Emdae 19 Febr "             | 615.         |  |  |  |  |
| 46. ad Cassandrum.           | d. Emdae 26 April              | 616.         |  |  |  |  |
| 47. ad Hardenberg.           | d. Emdae 19 Iulii              | 616.         |  |  |  |  |
| 48. ad eund.                 | d. Emdae 28 Iulii              | 617.         |  |  |  |  |
| 49. ad Melanchthonem.        | d. Emdae 4 Aug "               | 618.         |  |  |  |  |
| 50. ad Dryandrum.            | d. Lambeth. 21 Sept            | 619.         |  |  |  |  |
| 51. ad Calvinum.             | d. Windsorae 14 Dec "          | <b>62</b> 0. |  |  |  |  |
|                              |                                |              |  |  |  |  |

Ni

| 52. ad Lenthium.                 | d. Emdae 19 Mart Tom. II. 621               | ı. |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 53. ad Cecilium.                 | d. Emdae 5 April 621                        |    |  |  |  |  |  |  |
| 54. ad Hardenberg.               | d. Hamburg. 12 April 622                    |    |  |  |  |  |  |  |
| 55. ad eund.                     | d. Hamburg. 13 April. " 623                 |    |  |  |  |  |  |  |
| 56. ad Prasnicium.               | d. Regiomontii m. Iulii. " 621              |    |  |  |  |  |  |  |
| 57. ad Duc. Prussiae.            | d. e regia Polyph. 11 Iulii. " 624          |    |  |  |  |  |  |  |
| 58. ad Hardenberg.               | d. Dantisci 1 Aug 628                       |    |  |  |  |  |  |  |
| 59. ad Duc. Prussiae.            | d. Emdae 18 Sept 62                         |    |  |  |  |  |  |  |
| 60. ad Hardenberg.               | d. Emdae 26 Sept 63                         |    |  |  |  |  |  |  |
| 61s. ad Duc. Prussine.           | d. Bremae 21 Oct 68                         |    |  |  |  |  |  |  |
| b. ad eund.                      | d Bramas 91 Oct                             |    |  |  |  |  |  |  |
| [ e. Diploma Annae Comit.        | d. Emdae 2 Oct.]                            |    |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                             |    |  |  |  |  |  |  |
| 1550.                            |                                             |    |  |  |  |  |  |  |
| 62. ad Th. Bramium.              | d. Bremae 80 Mart , 68                      | 6. |  |  |  |  |  |  |
| 68. ad Min. Eccl. Emd.           | d. Hamburg. 4 April                         |    |  |  |  |  |  |  |
| 64. ad Lenthium.                 | d. Hamburg. 29 Mart 68                      |    |  |  |  |  |  |  |
| 65. ad Duc. Prussiae.            | d. Hamburg. 25 April 64                     |    |  |  |  |  |  |  |
| 66. ad Bucerum.                  | d. Lambeth. 25 Iunii 64                     | -  |  |  |  |  |  |  |
| 67. ad Utenhovium.               | d. Londini m. lunii 641                     |    |  |  |  |  |  |  |
| 68. ad Duc. Prussiae.            | d. Londini 29 Iulii 64                      |    |  |  |  |  |  |  |
| 69. ad Hardenberg.               | d. Londini 12 Dec                           |    |  |  |  |  |  |  |
| -                                | ,                                           |    |  |  |  |  |  |  |
|                                  | 1551.                                       |    |  |  |  |  |  |  |
| 70. ad Regem Angliae.            | d. Londini 1 Ian Tom. II. 287, 643          | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 71. ad Duc. Prussiae.            | d. Londini 5 Ian Tom. II. 648               |    |  |  |  |  |  |  |
| 72. ad Bulling.                  | d. Londini 7 Ian " 646                      | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 78. ad eund.                     | d. Londini 10 April 64                      | 7. |  |  |  |  |  |  |
| 74. ad Comit. Fris. Orient.      | d. Londini 17 April 646                     | ). |  |  |  |  |  |  |
| 75. ad Calvinum.                 | d. Londini 24 April 650                     | 0. |  |  |  |  |  |  |
| 76. ad Iman. Ortzenium.          | d. Londini 80 April 651                     | L. |  |  |  |  |  |  |
| 77. ad Hardenberg.               | d. Londini 81 Maii 659                      | 2. |  |  |  |  |  |  |
| 78. ad Bulling.                  | d. Londini 7 Iunii 658                      | 3. |  |  |  |  |  |  |
| 79. ad Cranmerum.                | d. Londini m. Aug 658                       | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 80. ad Hardenberg.               | d. Croydon 23 Aug 663                       | 3. |  |  |  |  |  |  |
| 81. ad Cecilium.                 | d. Londini 23 Nov                           | ١. |  |  |  |  |  |  |
| 82. ad Dac. Prussiae.            | d. Londini 1 Dec 668                        | 5. |  |  |  |  |  |  |
| 83. ad Elect. Saxoniae.          | d. Londini 1 Dec 667                        | 7. |  |  |  |  |  |  |
| 84. ad March. Brandenb. Custrin. | d. Londini 1 Dec 666                        | ), |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                             |    |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <del>-</del>                                |    |  |  |  |  |  |  |
| 85. ad Reg. Angliae.             | d. Londini (s. d.) Tom. I. 99. Tom. II. 670 | ). |  |  |  |  |  |  |
| 86. ad Cecilium.                 | d. Londini 24 Aug Tom. II. 670              | ). |  |  |  |  |  |  |
| II.                              | 49                                          |    |  |  |  |  |  |  |
|                                  |                                             |    |  |  |  |  |  |  |

| M.                                        | Tom. II. 871.                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 87. ad Lectorem.                          | 3 T3:_: 04 NT #60                           |
| 88. ad Cocilium.<br>89. ad Reg. Poloniae. | 3 T 3/-1 10 Th                              |
|                                           | 3 T 15-1 30 Th                              |
| 90. ad Nic. Radzivil.                     | . E. Londini 10 Dec 6/A.                    |
|                                           | 1558.                                       |
| 91. ad Bulling.                           | d. Londini 7 Iunii                          |
| 93, ad Duc. Prussiac.                     | d. Londini 19 Aug 678.                      |
| 93 Suppl. Reg. Daniae trad.               | d. Coldingae 10 Nov 680.                    |
| 94 Resp. ad Reg. Danise.                  | d. Coldingae 16 Nov " 684.                  |
| 96. ad Reg. Danise.                       | d. Emdae 11 Dec                             |
| 96. ad Hardenberg.                        | d. Emdae 12 Dec                             |
| 97. ad cund.                              | d. Emdae 25 Dec , 695.                      |
|                                           | . 1554.                                     |
| 98. ad Hardenberg.                        | d Emdes 1 Ten 696                           |
| 99. ad Bulling. et Theol. Tig.            | 3 P-3- 9 Ward 807                           |
| 100. ad Hardenberg.                       | 3 10-3 00 3/                                |
| 101a, et 101b, ad Due, Prussiae.          | d. Emdae 4 Iunii                            |
| 109. ad Eccl. Vesal.                      | 3 Ta. 3. 0 Tulii 700                        |
| 108. ad Hardenb.                          | 3 Th 3                                      |
| 104, ad Bullinger.                        | d. Emdae 5 Oct                              |
| 105. ad Min. Fris, Orient.                | d. Emdae 6 Oct. Tom. II. 496 et 708.        |
| •                                         | 4777                                        |
|                                           | 1555.                                       |
| 106. ad Hardenberg.                       | d. Coloniae m. Maii Tom. II. 706.           |
| 107. ad Bull. et Bibl.                    | d. Francf. 8 Iunii 710.                     |
| 108. ad Medmannum.                        | d. Francf. 6 Iulii " 713.                   |
| 109. ad Reg. Poloniae.                    | d. Francf. 6 Sept. Tom. II. p. 3 et 714.    |
| 110. ad Bulling.                          | d. Francf. 19 Sept Tom. II. 714.            |
| 111. ad Calvinum.                         | d. Francf. 18 Dec 714.                      |
| 112. ad Regem Poloniae.                   | d. Francf. 31 Dec. Tom. I. 349. T. II. 716. |
| 118. ad Ordines Polon.                    | d. Francf. 81 Dec. " 858. " 716.            |
| 114. ad Senat. Polon.                     | d. Francf. 81 Dec. " 384, " 716.            |
|                                           | 1556.                                       |
| 115. ad Elect. Palatin.                   | d. Francf. 6 Maii 716.                      |
| 116. ad Sen. Francof.                     | d. Francf. 12 Maii                          |
| 117. ad Brentinm.                         | d. Stutgard. 28 Maii , 720.                 |
| 118. ad eund.                             | d. Stutgard. 25 Maii , 723.                 |
| 119. Series Colloquii c. Brentio.         | d. (Stutg. s. d.)                           |
| 190. ad Horsackium.                       | d. Capellae 81 Oct                          |
| 121. ad Landgr. Hassise,                  | d. Capellae 31 Oct                          |
|                                           |                                             |

| N2                                   |                           |              |               |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 122. ad eund.                        | d. Erfurdiae 2 Nov        | Tom. II.     | 731.          |  |  |  |  |
| 123. ad eund.                        | d. Wittemberg. 11 Nov.    | ,,           | 732.          |  |  |  |  |
| 124. ad Bulling.                     | d. Wratislaviae 28 Nov.   | ,,           | 733.          |  |  |  |  |
| 125. ad Regem Poloniac.              | d. Balicziae 28 Dec       | "            | <b>73</b> 8.  |  |  |  |  |
|                                      |                           |              |               |  |  |  |  |
| _                                    |                           |              |               |  |  |  |  |
| 126. ad Calvinum.                    | d. Cracoviae 19 Febr      | ,,           | 746.          |  |  |  |  |
| 127. ad Min. Emd. (Utenhovii)        | d. Cracoviae 21 Febr      | <b>"</b>     | 7 <b>4</b> 6. |  |  |  |  |
| 128. ad Landgr. Hassiac.             | d. Cracoviae 22 Febr      | 29           | 748.          |  |  |  |  |
| 129. ad Duc. Prussiae.               | d. Wiluae 13 April        |              | 751.          |  |  |  |  |
| 1550,                                |                           |              |               |  |  |  |  |
| 130. ad Duc. Prussiae:               | d. Goluchoviae 18 Mart.   | .,           | 752.          |  |  |  |  |
| 131. ad Lectorem.                    | d. Calissiae 26 Mart      | "            | 754.          |  |  |  |  |
| 122. ad Min. Eccl. Prutenicae.       | d. Regiomontii 15 April.  | ,            | 755.          |  |  |  |  |
| 133. ad Duc. Prussiae.               | d. Heiligenbeil 18 April. | "            | 757.          |  |  |  |  |
| <del></del>                          | <del></del>               |              |               |  |  |  |  |
| 1                                    | <b>559</b> ,              |              |               |  |  |  |  |
| 134. ad Regin. Angliae.              | d. Dembiani 1 Sept        | n            | 758.          |  |  |  |  |
| 135. Fragm. ad Anonym.               |                           |              | 7ú5.          |  |  |  |  |
| 100. 11agus au Anonjin.              | 3. u                      | "            | 100.          |  |  |  |  |
| 136, Ep. Lasci viduae ad Duc. Pruss. | d. Pinczov, 14 Iun. 1564. | <b>&gt;:</b> | 765.          |  |  |  |  |

Finis Tomi II.

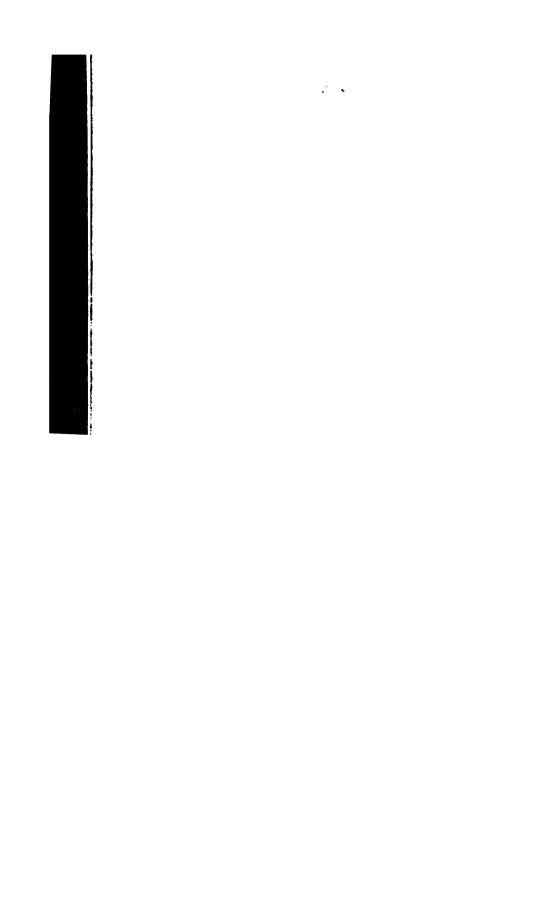

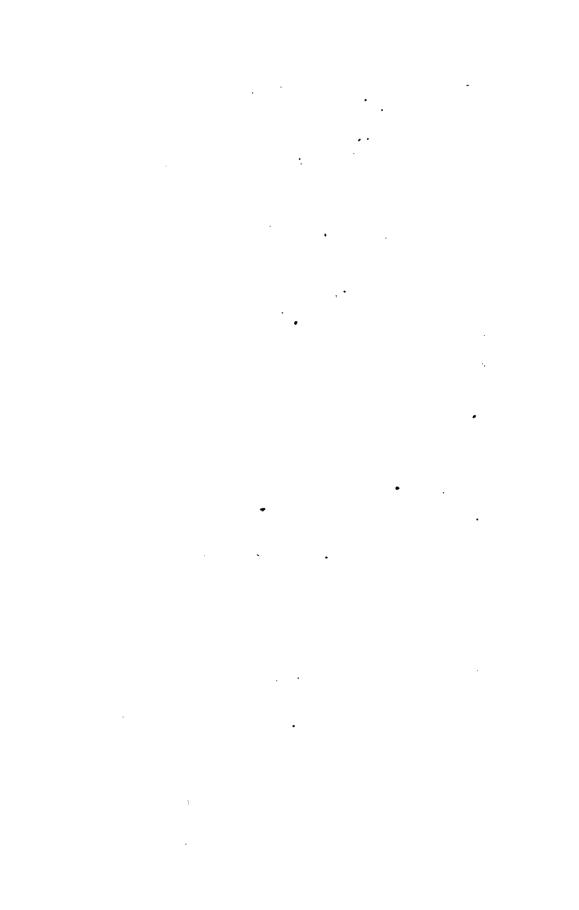





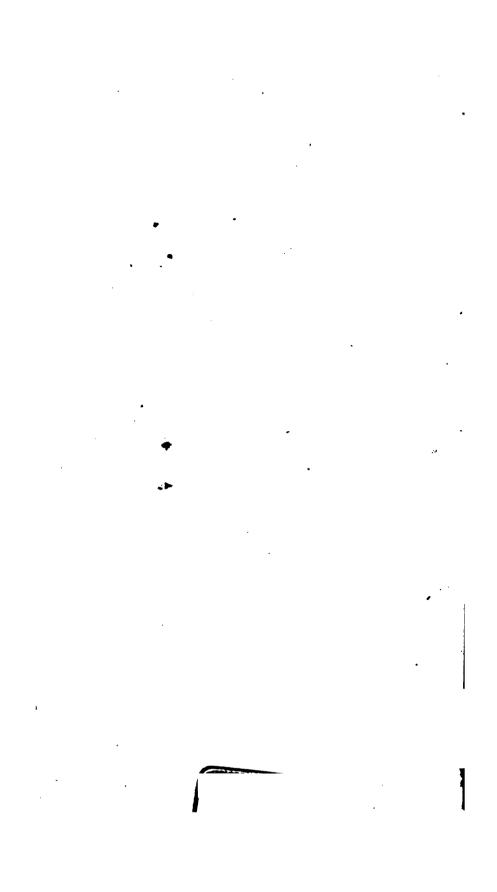

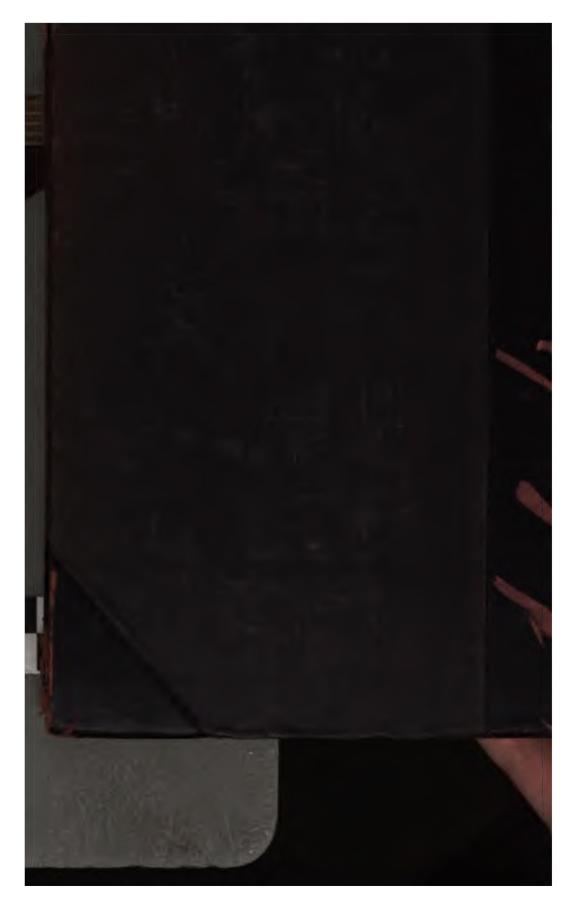